

# NUOVO

# DIZIONARIO UNIVERSALE

TECHOLOGICO

O DI ARTI E MESTIERI

XXI.



## NUOVO

## DIZIONARIO UNIVERSALE

#### Techologico

O DI ARTI E MESTIERI

ECONOMIA INDUSTRIALE E COMMERCIANTE

COMPILATO DAI SIGNOSI

LENORMAND, PAYEN, MOLARD JEUNE, LAUGIER, FRANCOEUR, ROBIQUET, DUFRESNOY, Ec., Ec.

Prima Traduzione Italiana

fatta da una società di dotti e d'arristi, con l'aggiunta della spiegazione di tutte le voci proprie delle arti e dei mestieri italiani, di molte correzioni, soperte e invenzioni estratte dalle milgiori opere pubblisde recentemente su queste materie; con in fine un suovo Vocabolario francese dei termini di arti e metteri corrispondenti con la lingua italiana e coi principali dialetti d'Italia.

> OPERA INTERESCANTE AD OGNI CLASSE DI PERSONE, CORREDATA DI UN COPIOSO NUMBIO DI TAVOLE IN BAMB DEI DIVERSI UTERBILI, APPARATI, STROMENTI, NACCHINE ED OPPICIES.

> > TOMO ZZI.

VENEZIA

PRESSO GIUSEPPE ANTONELLI ED. TIP. PREMIATO DELLA MEDAGLIA D'ORO



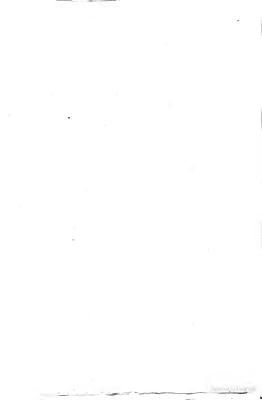

## SUPPLIMENTO

AL

### NUOVO DIZIONARIO UNIVERSALE

TECNOLOGICO

#### O DI ARTI E MESTIERI

Compilato

delle migliori opere di scienze e d'arti pubblicatesi negli ultimi tempi, e particohrmente de quelle di Bertelio, Dunas, Cherreal, Gay-Jasses, Hachette, Cement, Borgais, Tredgold, Buchanum, Recci dal Dizionario di Storia naturale, e de quello dell' Industria, ec. ec., ed esteso a ciò che più particolarmente può risquardare l'Italia.



#### Suppli Mento

NUOVO DIZIONARIO UNIVERSALE

TECNOLOGICO

O DI ARTI E MESTIERI, za.

DISECCAMENTO & DISECCAMENTO

DISECCAMENTO delle miniere, re uno scolo alle acque. Evitssi alluna di La acque cha incontrani nelle miniere parire lo scavo, come fianno talvulta i a tono contenuo in intrati di subbie per-iminatori inapperti, dallo sommit ove apmenbili do in cavità più o mono cetese che partire il minerale. Apresi una guitanti per provengono centro di accionale di cavità più o mono cetese che partire si minerale. Apresi una guitanti alla contra di accionale accionale accionale accionale accionale accionale accionale di ac

altezza considerabile, espongono i mi Qusadu si vuole scavare una parte naturi ad imminanti pericoli. I merzi di della miniera situata infesiormente al liberarsene variano secondu le circo-fondu della valle o della pianure circo-stanze.

Sanne a logo necessariamente impre-Gallerie di scolo. Allorquandu una gare la macchine per innabare i exquegiacitura minerale in istrati, sumussi oi al livello di questa valle o della pinoura. filioni viena scavata nel seno di una montagos, al di sopra del fundo di una val-ichina ulurché, quantunque si scavi al di lata non molto islauste, è assi facic da-slopra; di una vallat, si netu questa si

tale distanza che occorra una galleria di la luro costruzione adattarsi a questo grande lunghezza per giugnere dal sito oggetto con alcune speciali avvertenze. ove è il minerale fino alla valle. Allora Diremo pure qualche cosa sulle partil'interesse del capitale impiegato e la spe-eolari disposizioni che distinguono le sa per le macchine è inferiore all'interes-macchine applicate a mnovere le trombe. se del capitale ed alle spese di manuten- Quando stabilironsi per la rima volzione della galleria. In alcune circostan- la delle trombe per estravre l'acqua dalze però si forarono gallerie di scolo di le miniere, si credette falsamente che molta lunghezza, come, a cagione, d'e- fosse necessario di non dare si tubi asempio, la grande galleria di Grund al-Iscendenti più di 52 piedi d'altezza, e l' Harz che è longa due leghe e mezza, posersi ripetute le une sulle altre, staed attraversa parecchi filoni paralelli; e bilendo al dissopra d'ogni tubo un serla galleria delle miniere di piombo di batoio nel quale vuotasse l'acqua cha Tarnovitz nella Slesia che ba parimente si innalzava in seguito nel tobo supedne leghe e mezza di lunghezza. Propo-riore, fino a che si fosse giunti al linesi ora di forare una galleria ancora più vello del suolo o della galleria di scolunga nelle belle miniere di Freyberg og- lo. Avevasi allora per base l'opinione ingidi innondate.

sieno molto abbondanti, si può farle ad un'altezza maggiore di 52 piedi, conscolare in grandi cavità sotterrance od fondendosi in tal guisa l'altesza cui l'ain antichi scavi mediante pozzi o trivel- cqua può essere innalzata per aspira lature; questo caso però s' incontra as-zione con quella cui può giugnere per.

sai di raro.

a grande distanza dal filona, si può far conosca alcun poco la maniera d'agire discendere naturalmente una parte delle delle raonez (V. questa parola), diedesi

nella galleria stessa.

si fa o mediante secchi che si sollevano vi sono trombe di miniere, i cui tubi acon una fune come nei pozzi ordinarii, scendenti giungono a 570 metri d'altezo con trombe, servendosi di varie mac- za verticale senza interruzione. chine per metterle in moto.

quantità d'acqua è assai piccola e la pro- di due trombe in un pozzo delle miniefondità uon molto grande, nulla presen- re di Cornovaglia. al quale suppongonsi tano di particolare e che meriti di esse- 120 metri di profondità al di sotto della re qui riferito.

Le trombe all'opposto meritano di del pozzo posta al di sopra della galleria essere accuratamente descritte dovendo di scolo ; F, lirello di questa galleria ;

teramente erronea, non potersi solleva-Talvolta, quando però le acque non re l'acqua con un solo corpo di tromba

pressione. Conosciutosi questo errore, il Finalmente se il fondo della vallata è quale facilmente apparisce e chinnque

acque dello scavo in una galleria forata alle trombe una grande altezza e si diad una certa altezza sul fianco della minul di molto il numero dei serbatoi e montagna, e levare le acque delle parti delle trombe, disposizione assai più eninferiori con macchine che le gettino moda e più economica. In Cornevaglia, le trombe hanno da 50 a 60 metri d'al-Trombe. L'innalzamento delle acque tezza da un serbatolo all'altro ; a Pontdalla parte inferiore alla galleria di scolo laouen (Bretagna) 240 metri. In Baviera

La fig. 1 della Tav. XVIII della I secchi, adoperati soltanto quando la Tecnologia rappresenta la disposizione galleria di scolo. A è la parte superiore C, spranga priocipale else pone in moto ghilterra ove la ghisa è a buon mercato. le noto degli stantuffi delle varie trum- si fanno ordinariamente di questa matebe: questa spranga ha uo movimento ria, rivestendoli internamente di doghe verticale alternativo che le viene comu- di legno, quando le acque corrudono la nicato da una macchina a vapore, da ghisa : di raro si fannu di bronzo,

motore; D, pezzi che servono a legare eque soco molto vitrioliche, provaronsi le aste degli stantuffi colla spranga prin-cipale : G, vasca nella quale preude l'a- ne e di rame puru, e si preferirono queequa la tromba superiore per portarla sti ultimi perche assai più durevoli. I tufino all'altezza della galleria di sculo, bi di legno di una delle trombe fode-Questa vasca è alimentata dallo scarica- raronsi internamente di lastre di rame

toio II della tromba inferiore ; I tubo di assicurate sul legno con un mastice. aspirazione della tromba inferiore posta I tubi sono per lo più i uniti median-

ba aspirante simile a quelle cumuni, e se alla parte superiore del pozza riunila vedo in una seziuo e isolata nella fig. 2, sconsi facendo entrare la cima degli uni nella quale le stesse parti suoo indi-in quella degli altri a impostatura. Quecate colle stesse lettere della fig. 1. Il sta maniera di unione non permettendo cilindro della tromba è in K; il tubo di innalzare una colonna noo interrotta asceoleote è al di sopra, e la valvu- d'una certa lunghezza non putrebbe sila orizzontele S nella capacità L. La uscire nella parte inferiore dei puzzi che tromba superiore è premente, e ve lesi potrebbero essere subitamente innundala sezione di essa nella fig. 3, ove pari- li. A Poullaouen la column della trommente gli stessi oggetti sono indicati col- ba, tiene a diverse altezze delle tubolale meilesime lettere. Lo stantuffo a ci- ture in maniera da potersi sollevare quellindro, legato mediante il pezzo D alla la parte di colonna di acqua soltanto spranga principale, muovesi nel cilia-che è inferiore alla detta tubulatura o dro L attraverso della scatola stuppa- abbassare d'un certo tratto la parte suta M. Un tubo di aspirazione buche- periore allorchè vogliansi smontare le rato immergesi nella vasca G. Quando parti intermedie per raccomodarle o per lo stantuffo ascende colla spranga prin-cipala si produce nel cilindro L un vuo-somigliano ai compensaturi coi quali peto il quale viene riempito dall'acqua che rò si hanno a confondere. I cumpensatos' innalza attraverso della valvula oriz- i i sarebbero inutili in nn puzzo, la cui zontale N, e quando discende caccia fuo-temperatura fosse poco variabile. ri l'acqua obbligaodola a salire nel tubo | In Baviera riunisconsi talvolta i tubi asceodente E, sollevando la valvala O, e coo ghiere C C come si vede nella fig.4,

chiudendo quella N. Le aperture in T le quali, lavorate essendo a madrevite sono chiuse con piastre assicuratevi me- all' interno, invitansi dapprima sol tubo diante viti e servono ad esaminare le val- interiore, invitando poscia sulla ghiera vule, nettarle ed anche levarle per farvi stessa il tubo soperiore. Questi tubi sono

i necessarii rinttamenti se occorre. I cilindri delle trombe suno di ghisa, poste sotto alle giunture od anche con di legno, di bronzo o di rame. Nell' In- anelli impiombati nel muro e che posso-

una ruota idrantica o da qualsiasi altro A Poullaqueo, in un puzzo uve le a-

al fondo del pozzo. È questa una trom- la piastre a viti ; tuttavia a Newcastle,

fissati nella loro posizione o con traverse

no aprirsi, come a Newcastle. Gli anelli particolari. Cosl, per esempio, siccome il sono da preferirsi, perciocche occupano lavoro dee farsi senza interruzione, sotto, meno spazio.

contro la traversa sulle quale ripose me- prementi. Queste ultime pongonsi quindiente due bruccia che fanno croce col- di soltento al di sopra delle trombe aspil'esta. Questo disco è rinforzato da 4 ranti. mezzi dischi di reme p p', q q' posti so- Le trombe aspiranti e prementi im-

stantoffo : talvolta però sono tutte di me- Le este delle trombe aspiranti soste-

prementi in Cornovaglia sono di ghisa o prementi a semplice effetto, non si otterdi bronzo cavi e riempiti internamente di rebbe lo stesso scopo che con l'aggiunta

Oltre alle condizioni cui deesi aver ri- che rare volte si pratica. Finalmente le guerdo nella costrazione delle raoma in trombe aspiranti occupano minor luogo generale,e che veder si possono indicate a di quelle prementi. quell'articolo, quelle per le miniere devo- D'altra parte le trombe prementi han-

pena altrimenti di vedere tutti gli scavi Gli stantuffi cavi delle tsombe aspirsn- riempiersi di acqua, bisogna non solamenti di Cornovaglia, di Angin e di Riva di te che le trombe sieno costruite con Gier, sono ordinariamente formati, come grande solidità, a fine di esigere meno si vede nella fig. 5, di un anello a a di cure che sia possibile per la loro mennmetello coperto di una goernitura di cuo- tenzione, ma ancora che, a vvenendo il caio gg che sfrega contro le pareti della so, posseno essere riettate o rinnovate in trombe. Questa guerniture oltrepassa qualsiasi momento ed in un tempo assai l'orlo superiore dell'anello, e si assottiglia breve. In Cornovaglia stabilisconsi ordialle parte inferiore ove se la fissa con un nariamente le trombe espiranti dal fondo anello vv. Alcune traverse poste sul dia- del pozzo fino el livello cui l'acqua può metro dello stautuffo tengono fori ret-giugnere all'improvviso, perciocchè, nel tangolari per lascier passare l'asta, la ceso che queste trombe vengano ed esquale è fermata con una chiavetta c e sere innondate, si possa facilmente lepassa e treverso di un disco di cnoio rr, verne lo stentuffo, il cui dismetro è semil cui diametro è un poco maggiore di pre elenn poco minore di quello dei tuquello del vano interno dello stantuffo, e bi ascendenti, e riporlo al suo lnogo, cuche sa l'offizio di animella, essendo fisseto sa che non potrebbe farsi colle trombe

pra e sotto e fissati con viti. Le animelle piegate per le miniere presentano d' aldel tubo aspiratore sono per lo più co- tronde alcuni altri vantuggi relativi che struite alla stessa goisa di quelle dello disamineremo prevemente.

tallo, come a Creusot e a Sainte Étien- nendo lo sforzo maggiore allorquendo ne; ma quelle di cuoio sono migliori; lireno, sono meno soggette a rompersi di qualche rara volta sostituisconsi, come a quelle delle trombe prementi che agisco-Poullaouen, valvule coniche. Alle miniere no per compressione. Dando loro un vodi Rochebelle vicino ad Alais, adoperan-lume sufficiente come si fo elle miniere si stentuffi gogruiti con dischi o enelli di Rive di Gier, ottiensi che il getto deldi cuoio e di piombo sovrapposti, i primi l'acque continui anche quando lo stanavendo maggior diametro dei secondi. tosso discende, potendolosi eosi applicare Gli stantuffi a cilindro delle trombe a regolar la forza motrice. Colle trombe di un serbatojo d'aria, come e Creusot, il

no soddisfare ad alcune altre che sono loro no su quelle a piranti il vanteggio di es-

sere più facili ad ugnersi, il che fa che lo no riempite di anelli di eunio foggiati stantuffo duri più a lungo; inoltre il peso in gnisa da applicarsi contro le loro delle aste viene bilanciato in parte o del pareti e tagliati ad ongnatura nella parte tutto dal peso della colonna d'acqua che tocca l'asta dello stentuffo. bb'o ascendente, mentreche invece nelle trom- d'a sone anelli piatti di ottone ed rr'e be aspiranti è duopo opporvi congegni di tt' anelli piatti di cuoio stretti del cocontrappesi, bene spesso molto incomodi; perchio della scatula. Il cuoio tornito a finalmente l'attrito dell'acqua è minore seeco si gonfia nella scatola per l'umi-

piranti. sovente.

Lo stantuffo P della tromba aspirante ti che ci siamo prefissi.

riche di sabbia. in una scatola stoppata E. ed è attaccato tasi l'acqua in un serbatoio meno alto alla spranga principale mediante un tela- mediante grandi sisoni di metallo, come io rettancolare che abbraccia il cilindro a Newcastle e a Poullaquen.

s' innalza in C attraverso della valvula S, che servono a porre in moto le tronibe e quando ascende spinge la colonna li- sono principalmente rnate idranliche, quida nel tubo ascendente attraverso macchine a colonna d'ocqua e macchine della valvula S'.

è degli ordinarii a guernitura, e vi si at- magnifici bacini disposti a scaglioni sui rante la salita dello stantuffo.

Merita d'essere qui descritta la sca- di grande forza, e se ne vede pure di moltola stoppata della fig. 9 aduperata eon to belle in Sassonia e ad Harz.

nelle trombe prementi che in quelle as- dità. Proponesi ora di sostituire agli stantuffi attuale unu stantuffo di costru-Oltre a questi sistemi di trombe per zione analoga a quella di questa scatola. le miniere, che sono quelli più in nso, ne Varie altre dispasizioni molto ingegnose indicheremo alenni altri adoperati meno di trombe per le miniere potremmo citare, se non che oltrepasseremmo i limi-

che si vede nella fig. 6, è un lungo cilin- Talvolta quando forasi un pozzo in dro cavo, chinso con valvule all'estremità un terreno contenente molta acqua, cone che seorre in una scatola stoppata E, viene calarvi le trombe a mano a mano che pnò facilmente riattarsi levando una che si approfonda il pozzu, nel qual caso piastra K. Dura più a lungo dello stan- si sospendono col mezzo di corde o catetuffo rappresentato nella fig. 2, ma viene ne. Nell' interno di alenne miniere ove difficilmente attraversato dalle acque ca- deesi prendere l'acqua con fori o serba-

toi posti in vari punti, si fa uso di tubi Lo stantuffo a cilindro P fig. 7 scorre aspiranti flessibili. Talvolta ancora pordella tromba ; quando discende, l'acqua, Motori delle trombe. Le macchine

a vapore. Ad Harz riunironsi con grandi Alle miniere di Poullaouen lo stantuffo spese masse d'acqua considerabili entro

tacea nn' asta che attraversa il tubo enrvo fianchi delle montagne, per porre in moalla parte superiore per una scatola stop- to molte rnote idrauliche appliente ai pata. Il cilindro della tromba è aperto servigi delle miniere e degli stabilimenti alla parte inferiore ed ugnesi interna- metallurgici che fanno la ricchezza di mente ponendo la grascia al di sotto du- quel paese. In Baviera ed in Bretagna adoperansi macchine a colonna d'acqua

multo buon esito, a a' è un anello di In Inghilterra adopransi macchine a ottone scanalato alla sua parte superio- vapore, e quelle di Cornovaglia soco osre ed inferiore, e le cui scanalature su- servabilissime per la perfezione di tutte

le loro parti, come più innanzi vedremo, dars una forza prodigiosa, cha giugnerà, ed e ivi che trovansi le macchine a vapo- per quanto crediamo, a 600 cavalli. re più possenti che si conoscano. Dufre- Nell' Inghilterra queste macchine sono noy ed Elia di Beaumuut parlano nel lo- rare, benchè potrebbero, per quanto crero viaggio metallurgico di una di queste diamo, sostituirsi utilmente alle gigante-

dare una forza di 308 cavalli.

scorga la macchina che le fa muovere.

chine a vapore, poste a grande distanza del- Le macchine a vapore impiegate più trombe mediante una lunga serie di spran- comento delle miniere sonu custruite seghezza gingne talvolta a più di una lega il vapore per un tratto più o meno lune mezza, oscillare orizzontalmente alcuni go della corsa dello stantuffo secondo piedi al di sopra del suolo senza che si che occorre più o meno forza.

macchine che in caso di bisogno potera sche ruote idrauliche od a quelle disposte a scaglioni le une sulle altre che va-Tulvolta le ruote idrauliche o le mac- donsi nel paese settentrionale di Galles.

le miniere, comunicano il movimento alle comunemente in Cornovaglia pel disecghe portate sopra rotoli o sospese ad condo il sistema di Watt, a semplice efaste oscillanti. Vedonsi quindi con sor- fetto, ad alta pressione e ad espansione presa queste immense braccia, la cui lun- (V. Macchine a yapone), introducendosi

Lo stantuffo della macchina comunica In generale le macchine a colonna d'a- il movimento alle aste degli stantuffi macqua nou si pongono alla superficie del diante una grande leva in billico o bilansnolo ove è raro che si possa disporre ciere, sicchè la discesa dello stantuffo deld'una colonna di segua di grande altezza. la macchina a vapore fa salire le aste di Stabilisconsi nell'interno della miniera o quelli delle trombe. In seguito il peso al livello d'una galleria di scolo al basso degli stantuffi e delle aste è quello che di un pozzo. La colonna d'acqua che col produce il movimento in direzione opsuo peso mette in moto lo stantuffo della posta, mentrechè il vapore preme egnalmacchina è contenuta in tubi fissati con- mente au ambo le facca dello stantuftro le pareti del pozzo. Il liquido dopo fu. Allorchè questo giunge all' estremità aver agito sullo stantuffo si scarica per la inferiore della sua corsa, la leva in biligalleria. Le belle macchine a colonna co, poggia contro una molla che tiene un d'acqua costruite in Baviera dal celebre campanello, il suono del quale fa conoingegnere Reichembach servono allo son- scere che la macchina ha compiuta la vo delle miniere dei sali ; 8 di esse e 3 sua corsa. Quando questa molla non vieruote idrauliche trasportano le acque sa- ne premuta è indizio che il carico delle late sopra nna lunghezza di 21 leghe da trombe è troppo forte relativamente alla Reichenhall, ove i pozzi salati sono po- quantità di vapore introdotta nel cilinsti lungi dalle foreste, fino a Rosenheim dro, e quindi numentasi questa facando ove trovansi presso ai boschi le caldaie che il vapore seguiti ad affluira dalla di evaporazione. Reichenhall è posto 250 caldaia per un tratto più lungo della piedi al di sotto di Rosenhein, e que-corsa dello stantuffo.

sti due punti sono separati da alte mon- Siccome le dimensioni delle macchine tagne sotto delle quali passano i con-a vapore pel diseccamento delle miniera dotti. sono calcolate dietro al massimo d'acqua

La macchina costrnita recentemente da innalzarsi, così se si facesse luro prodall'ingegnere Juncker a Poullaonen dee durre tutto l'effetto di cui sono capaci le trombe camminerebbero spesso a vuo- 24 ore; occurravano 18 piedi qua-to. Per evitare questu inconveniente si drati di torba di una grossezza di circa regola il numero di colpi dello stantuffo due pollici per produrre il vapore ne-

e così di seguito.

sun vantaggio.

delle macchine mediante un congegno cessario alla macchina. Riportiamo quemolto ingegnoso cui dicesi cateratta sto fatto per mostrare che quando si sta-Una cassa riempiesi d'acqua più o meno bilisce una macchina grande pel diseccapresto mediante un robinetto di cui il mento d'una miniera, quantunque il lamacchinista può accrescere o scemare l'a- voru che essa dae eseguire dapprima non pertura. Quando essa è piena un galleg- sia praporzionato alla sua mole, tuttavia glante attraversato da un'asta, urta uno il consumo del combustibile è presso a scatto che comunica il moto alla valvule poco nella stessa proporzione della forza della macchina a l'acqua esce per un si- che essa produce. Una superba macchina che da un effone; poscia la cassa si riempie di nuovo

fetto utile maggiore d'ogni altra di Cor-Si cercò di sopprimere il bilanciere e novaglia si è quella delle miniere Fowey di comunicare direttamente il moto ret- Consolidated, vicino a Sainte-Blazey. Il tilineo dall'esta dello stautuffo della mac-cilindro ha 80 pollici di diametro; la china a vapore a quelle delle trombe; corsa dello stantuffo è di 9 piedi e un ma questa disposizione uou presentò nes- quorto. Al meso di agosto 1856 il suo affetto utila era di 83,296,000 libbre

Le macchine di Cornovaglia sono da inualzate a un piede per uno staio impemolto tempo salite in grau fama pel po-riale, ossia 84 libbre di carbone, all'ora. cu loro consumo di combustibile. Alla La costruzione delle valvule ed altre miniera di Redmuor avvi una macchina parti della macchina è tanto perfetta che, con un cilindro di 50 pollici (a), costruita quantunqua il carico di essa fosse di cirda Petherik e West. La miniera essendo ca 51,000 lire, un fauciullo di 10 anni aperta da poco tempo e lo scavo giunto aveva la forza necessaria per manovrarla, soltanto a 150 piedi di profondita, vi mentre invece le altre macchine a vapore erana due pozzi con trombe, l'uno dei di soli 36 pollici, il carico delle quali non quali era distante 560 iarde dalla mac- è però che di circa 12,000 libbre, esigochina, a riceveva da essa il movimento no per farle agire un uomo molto vimediante spranghe orizzontali sostenute guroso. Era surprendente il vedere cou da aste verticuli. La maccinna dava circa quale facilità camminasse la macchina di due colpi al minuto lavorando per 24 eui parliamo: appeua udisasi alcun ruore; il lavoro prodotto esa assai poca more, ed il più forte era quello prodotcosa ne sorpassava la forza di 5 ca- to pel passaggio del vapore attraverso la valli. La mucchina nun consumava che valvula d'espansione. Questo fatto è da tre staia e un terzo imperiali di car-osservarsi come assai singulare per chi bone in 24 ore. Per due settimane la abbia udito lo strepito che fanno le mocmacchina era stata alimentata con tor- chine destinate ad innalzare l'acqua in ba tolta do una palude vicina mediante Londra. A uostro credera la cagione per una spesa di otto pence e mezzo per cui questa mecchina da un effetto mas-

(V. misuna).

giore delle altre dipende principalmente (a) Le misure qui citate sono inglesi dalla costruzione delle caldaie la quoli differiscono dalle ordinarie in ciò che

Suppl. Dis. Tecu. T. VII.

hanno un tubo interno di circa 21 pol-ji quali nella maggior parte delle macchilici di diamatro, che attraversa il con- ne sono esposti all'aria, sono in queldotto principale della caldaia e stendesi le di Cornovaglia cinti compiutamente dal fundo di questa fino al sostegno della di sostanze poco conduttrici del calore : grata, dividendo la fismma al suo primo ne segue che la temperatura delle stanuscire dal focolare; di maniera che la su- ze, delle macchine o delle caldaie, ove perficie più estesa esposta al fuoco trova- questo sistema è ben eseguito, non è più si precisamente la dove la temperatura è alta di quella d'una stanza abitata ova si più alta. Vi è pure un tubo presso a faccia un fuoco moderato, Quando la poco dello stesso diametro e lungo 36 macchina si arresta anche per 12 ore piedi, intorno al nuale circola la corren- perdesi poco calore: e se occorre farla to d'aria calda delle caldaie, nel pas-agire la notte a motivo di circostanze sare al cammino. L'aequa d'alimenta- pressenti od imprevedute, non si perde, zione prima di entrare in caldeia passa per così dire, alcun tempo per ottenere per questo tubo e riscaldasi a 180º me- del vapore, e un quarto del combustibile diante del calore che andrebbe altrimenti che occorrerebbe se la macchina fosse perduto nel cammino.

miniere o per altri lavori analoghi.

del vapore.

2.º Le caldaie sono tubulari e talora d'una macchina il cui cilindro avesse 56 la sua capacità, è a quello di una caldaia del solito. di Boulton e Watt, nella proporzione di 5.º Il numero dei colpi al minuto è

to a 37, o circa come 3 a 2. landar e dei tubi che contengono vapore, maggiore.

fredda basta a porla in moto dopo che

Omettendo di riportare l'esame par- è rimasta ferma tutta la notte. Nelle macticulare delle altre macchine di Corno- chine a caldaie comuni, ove tutte le parvaglia riassumeremo qui solamente le lo- ti contenenti vapore sono esposte all' aro differenze dalle altre macchine a va- ria, occorrono da 20 minuti a mezz' ora pore adoperate pel diseccamento delle per produrre una quantità di vapore bastante a porre in movimento la macchina.

1.º Il vapore vi si a lopera ad una 4.º Le valvule delle mucchine sono pressione di circa so libbra per pollice della forma conosciuta nella contea col quadrato e la sua introduzione uel cilin- nome di double beat valois. Può dirsi dro viene sospesa quando lo stantuffo che uniscono i vantaggi delle valvule cirha percorso 1, 1, 1 od anche 1 colari e di quelle a sdrucciolo, benche della lunghezza della corsa, secondo il non siano costruite come nessuna di lavoro che dee farsi; pel rimanente della quelle due specie (V. VALVULA). Checchè corsa, si adopera la sola forza espansiva ne sia l'effetto si è che un nomo che non avrebbe la forza di sollevare le valvule

hanno un tubo interno ed uno di ali- pollici, costruita coi metodi ordinarii, mentazione; in alcuni altri casi questi può colla maggiore facilità manovrare le tubi non sono adoperati. A nostro pare- valvule di una che abbia un cilindro del re l'uso di essi dee riguardarsi come un diametro di 80 pollici se sono queste miglioramento; la superficie esposta al costruite col metodo di Cornovaglia. Le fuoco o ad una correute d'aria calda in valvule suddette ed i tubi che vanno al una di queste caldaie, in proporzione del- condensatore hanno dimensioni maggiori

miuore che in ogni altra macchina, men-3 ° Tutte le parti delle caldaie, dei ci- tre la lunghezza della corsa è invece 6. L'acqua viene solleran mediante jeruma grande neuns quando si chimi tantuffa elidinco che parapon per ineza la valvala, nei ria histogno di ammettere tole stoppate, e non con istantuffa generaria, come è a unolintamente necessario inture set almeinda, di modo che la genera colle trende commai, diminuncado i estat fundamenta de superiori del periori del perio

nitura essendo all'esterno, scopresi tosto la quantità di acqua innaltata ad ogni qualanque perditis senta che occurrano colpo. ritardi per fare l'esame e il canginuento 8.8. Y is i adopera la esteratta coll'aiuto delle guerniture interne, come quando della qualesi possono far lavarare le mar-

si fa uso degli stantuffi comuni. In tal chine in maniera che diano da 1 a 13 guins si poi tenere in tromba regiolat colopi al minuto, consumando carbone per modo che dia tutto l'effetto utila presso a puco nella proporzione del navo possibili, sena che con parte dell'escapa mero de colopi; la refocità però la più riugga per la guernitara dello stantuffo vantaggina è di 5 a 6 calpi al minuto quando quatta divinen imperfetta o no Ele Catestra sono specialmente applicativaves le sainedle, come quando si bili alle marchine adoperate pel disperadopera uno stantifio ordianni, a Che desamento delle minirere, ou e il lavoro non può inoltre allora conoscersi che che dee fare la macchina anunesta se quando di male è giunto a tal segonda minutare che innoltrani lo servo; ed an-

venire indicato dall' andamento irregolache alle macchine degli stabilimenti per ra della macchina.

la DISTRIBUZIONE d'acqua (V. questa pa-7.º Le valvule della tromba invece rola) nelle città, ove la quantità d'adi essere poste nel centro, il che obbliga cona de distribuirsi numenta ogni anno, l'acqua a passare per una angusta apertu- il che rende necessario un accrescimenra fra le valvale e le pareti del tubo, e di to proporzionato della forza motrice. essere coricate quasi in piano sulla loro Per esempio, quando uno stabilimento cassa, pel che è necessario che si solle- di distribuzione d'acqua di Londra venvino multo più alte che non farebbe ne costrnito, si stabilirono due macchiduopo per lasciar passare la stessa quan- ne di 3o cavalli, poscia una di 20 catità d'acqua, e fa loro produrre quan- valli e quindi una di 80; il namero delle do scendono un colpo si violento che mucchine crebbe secondo le ricerche occorre lasciarvi sotto dell' aria per at- di un più copioso approvigionamento. tenuarlo; le valvule delle macchine di Se si fosse costruita a bella prima una Cornovaglia sono invece sospese per macchina sul sistema di quelle di Cornoun punto della loro circonferenza, a- vaglia che dando otto colpi al minuto pronsi nel mezzo a le valvula inferinri avesse prodotta ona forza di r 60 cavalli, sono fissate direttamente al di sotto del allora facendola agire con tre colpi al miciliadro della tromba; suno coricate nuto, avrebbe dato lo stesso lavoro che formaodo un angolo molto grande col- le due macchine di 30 cavalli; a quatl' oriezonte in maniera che abbisognano tro colpi al minuto lo stesso lavoro che d'alzarsi meno per lasciar passare l'a- le due macchine da 3o cavalli e quella cqua, e le sperture sono fatte di una di 20, ed a otto colpi al minuto avrebstessa dimensione che quella del cilin- be prodottu la stessa forza che le quatdro della tromba. Ne segue che quan tro macchine ora adoperate in quello tunque camminino con una colonna d'a-stabilimento. In tal cuso una sola moc-

equa tre volte maggiore, non producesi china sarebbe stata sufficiente ed il

/ Dimension Vincole

risparmio nella spesa d'acquisto delle lo stantuffo seenda troppo basso, e di macchine, nelle caldaie e negli edifizi, sminuire così il pericolo che si rempanelle spese di manutanzione e di operai, no il fondo del cilindro, il bilanciere, il e nelle altre spese giornaliere sarebbe paralellogrammo, ec.

stato evidente. 9.º Negli stessi stabilimenti per la di- za d'una di queste macchine : l'esperiatribusione dell'acqua, a misure che la mento continuò per un' ura e si bruciaestansique dei tubi nel eircondario ser- rono 469 libbre di buon carbone grosvito da essi si aumenta, l'attrito cresce su di Holywell-Main. Il diametro del cianch' esso, e la macchina dee lavorare lindro era di 60 pollici; la lunghezza ad una pressione maggiore : e quindi dee della corsa di 7 piedi e q pollici ; la esservi carico più grande solle tromba. macchina dava 869 colpi all'ora, o \$4,48 La macchine ordinarie non potrebbero colpi al minuto. La pressione del vapoagire con questo accrescimento di resi-re era di a libbre e mezza al pollice quaatenza e bisogna impiegare una tromba drato al di sopra della pressione atmosfepiù piccola per l'acqua; ma siccome rina che era di 14 libbre e tra quarti. Il non darebbe più allora una sufficiente vuoto nel condensatore era uguale a 13 quantità di liquido, eosì bisogna stabilire libbre e un quarto. Il diametro della una nuova macchina, a eiò appunto si tromba era di 27 pollici, e la corsa delfece finora; con una macchina invece lo stantuffo di 7 piedi a 9 pollici; la del sistema di quelle di Cornovaglia, au- pressione sullo stantuffo della tromba mentando la pressione del vapore, o la-era equivalente ad una colonna di 145 sciandolo agire per espansione per un piedi d'acqua, vale a dire, ad un pesn di tratto più corto della corsa, si può per 28,567 libbre, od a 10,1 libbre per polgran tempo risparmiare questo aumento lice quadrato dello stantoffo della niacdi apasa.

ne ordinarie impiegate all' Innalzamento to dello atantuffo. dell' acqua. Siccoma però questo fatto La superficie del cilindro era di 19,63

venne dichiarito impossibile, così cerche- piedi quadrati, ed il vapore era interremo di provarlo col confronto fra una di cettato a un piede e tre pollici dal fonqueste macchine ed una delle comuni. do della corsa, dimodoché non agisca a

La macchine nomuni per l'innalza- pressione compinta che per 6 piadi e 6 mento dell'acqua adoperana general-polici. Moltiplicando la superficie per mente il vapore ad una pressione di 2 questo numero trovesi un consumo di e mezza a 5 libbre, al di sopra di quella 127,6 piedi cubici di vapore ad ogni colatmosferica; l'introduzione del vapore po ed aggiugnendo a questa quantità un intercettesi soltanto quando lo stantuffo decimo per le perdite del vapore, mentre ha percorso i tre quarti n i sette ottavi che è interrotto il suo arrivo nel cilindella sua corsa, e lo scopo principale che dro, si svrà un totale di circa : 40 piedi si ha di mira in far ciò è d'impedire che cubici di vapore al colpo; moltiplicando

Il 18 fabbraio 1857 provammo la for-

china a vapore; sottraendo nna libbra e

so.º Le macchine di Cornovaglia mezza per la imperfezione del vnoto nel nelle quali admitaronsi le varie disposi-condensatore, la pressione reala sullo zioni, onde abbiamo parlato, fanno circa stantuffo della macchina era di 15 libbra tra volte più di lavoro per la stessa quan- e 3 quarti, e l'attrito dee essere stato tità di combustibile che le altre macchi- nguale a 5,65 libbre per pollice quadra-

questa quantità pel numaro di colpi lo I Il lavoro prodotto dalla macchina pel unioro (1869-y Li o) si arvà un consumo consumo in combustibile di mon stato, o di 213 (46 piedi cubici di vapore forma-i di 84 chil. di carbone, era \$4,467 pols totti ai du un pressione di 352, pollici di chil: iniantisati ail attessa di un piede. un eccario, o ad una temperatura di cirea 220° Fabrachies di 1872.

La quantità di vapore consumato equivatiena a 1,51 nicili disciper forta difriro del 1 appore al montono in cui lo cavallo e la produzione di esso alla temparatura di 220° Esta, reigera circa corra: allora i Deperazione dell'espandio,856 piedi cubici d'acqua, la cuivyon-mento, la pressione a varii punti della rizzazione alla temperatura di 220° conorsames 4 d<sup>841,8</sup> 23 di carbone.

|           |       |     |    |             |     |      |    |     |     |     |      |      |   | Pressione<br>io libbre per pe<br>lice quadrato. |
|-----------|-------|-----|----|-------------|-----|------|----|-----|-----|-----|------|------|---|-------------------------------------------------|
| Par 1/6 d | lella | cor | sa | il vapore a |     |      |    |     |     |     |      |      |   | 17,25                                           |
| Per 2/6   | ٠     | ٠   | •  | il vapore i | i e | spac | de | n ( | lue | vol | te i | l sr | ю |                                                 |
|           |       |     |    | vicoe       |     |      |    |     |     |     |      |      |   | 8,62                                            |
| Per 3/6   |       |     |    | tra volte . |     |      |    |     |     |     |      |      |   | 5,75                                            |
| Per 4/6   |       |     |    | quattro vol | te  |      |    |     | ٠.  |     |      |      |   | 4,31                                            |
|           |       |     |    | einque volt |     |      |    |     |     |     |      |      |   | 5,45                                            |
| Per 6/6   |       | •   |    | sei volte . | ٠   | ٠    | ٠  |     |     |     |      | ٠    |   | 2,87                                            |
|           |       |     |    |             |     |      |    |     |     |     |      |      |   | 42,26                                           |
| Pressio   | ne m  | ed  | a  | per pollice | gu  | dra  | to |     |     |     |      |      |   | 7,04.                                           |

DISECCAMBNTO di quella che abbiamo indicato per in-ghilterra; e finalmente la bell'opera di nalzare lo stesso peso, di modo che il Erone di Villafosse sulla ricchezza micilindro dovrebbe avere circa 93 pollici nerale. di diametro, quando la pressione fosse di

7,04, quando invece 60 pollici bastereb-

Siecome ciò riuscirebbe di svantaggio e le qualità di terra hanno uguale facilità produrrebbe un attrito maggiore, così di seccarsi, e questa loro proprietà è inadottossi in Cornovaglia l'uso del vapore teressante a conoscersi pei bisogni delad una temperatura più alta, ed a 55 o l'agricoltura, imperocche quelle terre 40 libbre di pressione al dissopra di che seccansi più sapidamente formano quella atmosferica. Di modo che le di- naturalmente i suoli più seechi e più mensioni generali d'uoa macchina di Cor- caldi, e devono per conseguenza ricevenovaglia per fare il lavoro suindicato sa- re abbonimenti adattati che mitigliano rebbero, probabilmente le seguenti. Dia- questa loro proprietà; viceversa deesi metro del cilindro 57 pollici ; Corsa del- porre maggior cura a tenere ascintte lo stantuffo so piedi ; Numero dei colpi quelle terre che hanno la proprietà di al minuto 7; Diametro dello stantuffo trattenere troppos lungo l'umidità. Oltre della tromba 34 pollici; Corsa dello stan- che sotto questo riguardo per l'agricultotuffo di essa 10 piedi ; Carico sopra di re, la cognizione della maggiore o minuesso 45,805 libbre; Carico per pollice re facilità di seccarsi delle terre interessa

indicano che un effetto utile 2.4 volte facultà delle terre, osservando mediante maggiore e non triplo, come è n Corno- la perdita in peso, quale proporzione di vaglia, conviene aggiugnere il notabile acqua lascii disperdere ogni specie di risparmio di combustibile ottenuto degli terra molto begnata in ugual tempo, nelinvogli poco conduttori del calorico, e la stessa aria ed in circostanze affatto questo risparmio è maggiore evidente- uguali. Per fare questo esperimento pomente quanto più ad alta temperatura è nesi la terra sopra un setacciu, vi si getil vapore adoperato: vi sonu pure mi- la dell'acqua fino a che comincii a felmori attriti pel movimento della mac- trure, poi lasciasi fino a che più non china più lento, ed altri vantaggi per gocci. Prendesi allora una nguale quanquelle cause che siamo andati con bre- tità di ciascuna terra, per esempio, 200 vità annoverando.

a vapore 18 libbre.

maggiori lumi sul diseccamento delle do, poscia pesasi il tutto di nuovo. Se miniere potranno utilmente consultare queste 200 gramme ne contenevano 120 una memoria di Taylor sulle trombe in- d'acqua e ne avranno perdate 60, si serita nel Records of mining; una me- calcolerà come segue: 120 lasciarono emoria di Combes sullo scavo delle mi- vaporare 60, dunque 100 avrebbero perniere di Cornavaglia inserita negli Anna- duto 50. Questi saggi approssimativi dieles des mines ; il viaggio acctallurgico di dero i risultomenti che segnonu : Dufresnoy e di Elia Beaumont nell' In-

(AUGUSTO PERDONERT -Journal

de l' Industrie.) hero con una pressione di 17,25 libbre. Diseccamento delle terre. Non tutte quadrato sullo stantuffo della macchina altresi a varie arti che servonsi d'alcune di esse nelle loro manipolazioni. Schu-Alle precedenti osservazioni, le quali non bler propose di fare il saggio di questa

gramme, stendonsi per cioque ore in Quelli fra i lettori che desiderassero istrati d'uguale grossezza sopra un ton-

| SOSTANZA TZBROSE SU E | rdita<br>oo part<br>acqua |
|-----------------------|---------------------------|
| Sabbia silicosa       | 88,4                      |
| Sabbia calcare        | 75,9                      |
| Creta magra           | 52,0                      |
| Creta grassa          | 15,7                      |
| Terra argillosa       | 54,9                      |
| Argilla senza sabbia  | 31,6                      |
| Calce carboneta fina  | 18                        |
| Terra da giardino     | 4,3                       |
| Terra arativa         | 52                        |
| Magnesia carbonata    | 10,8                      |
| Terriccio             | 20,5.                     |

la osservasi : 1.º che le sabbia silicosa e grado, pezzi cubici nguali di 10 linee di calcare perdono la maggior proporzione altezza, lunghezza e larghezza, vale a d'acqua in pari tempo, o seccansi più dire di un volume di mille linee cubisollecitamente; a perciò concorrono alla che; si fenno diseccare all'ombra in una formazione dei suoli più caldi; 2.º che le stanza, ad una temperatura di 15 a 18 calce carbonata agisce in maniera affatto gradi e per varia settimano fioo a che diversa secondo le varie sue forma. In- con diminuiscano più di peso; allora fatto la sabbia calcare forma un suolo determinasi il loro volume con une micaldissimo, mentre invece la terra calca- sura tala da potersi valutare ciascun Isto re mautiene molto a longo la umidità ed a circe un decimo di linea d'approssimaenche più che l'ergilla. Tuttavia merita zione. Ecco i risultemeoti così ottenutisi. di essere preferita a quest' ultima terrs, perchè la sua azione sugli acidi le di una utile influeosa chimica sul terriccio. ed inoltre perchè rimage sempre leggera; 3.º che l'argiffa perde tuoto meno dell'acqua ood' è insuppata quanto meno sabbia contiene ; 4.º cha il terriccio

la magnesia carbooata contribuisca a rendere il suolo freddo ed umido, poiche, cuntiena più acqua delle altre terre a ne lascia evaporare meno d'agni altra.

mento delle terra si è il loro ristrignersi si frangono al solo toccarle.

nel quale nascono screpolatura nel suolo, la quali, altorchá sieno troppo ampie, nuocooo alla vegetazione, perciocchè le radici capellute, dalle quali traggono maggiore nutrimentu le piante, seccansi a romponsi in queste aperture. Le arti del gettatore, dello stovigliaio, ed altre molte hanno anch' asse bisogno di tenersi in guardia contro queste screpolature, le quali possonu spesso mandare a vuoto i loro lavori guastandoli quando appunto sono vicini al loro compimento. Si volle quindi assoggettare anche questa proprietà delle terre ad uoa misura comparabile, e si ricorse perciò al mezzo seguente. Formansi con le va-Dietro i deti fornitici da questa tavo- ria sorta di terra inumidite allo stesso

| perchè la sua azione sugli acidi le dà<br>una utile influeosa chimica sul terriccio,<br>ed inoltre perchè rimace sempre legge- |                             | P | erdouo de<br>ro volum |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|
| ra; 3.º che l'argilla perde taoto meno                                                                                         | Ceice earbonata fina        |   | . 5o                  |
| dell'acqua ood' è insuppata quanto me-                                                                                         | Creta magra                 |   | 60                    |
| no sabbia contiene ; 4.º cha il terriccio                                                                                      |                             |   |                       |
| conserva l'acqua più che la maggior                                                                                            | Tarra argillosa             |   | 114 -                 |
| parte delle sostanze terrose comuni;                                                                                           | Argilla pura senza sabbia . |   | 185                   |
| uon teoue porzione di esso mantiene                                                                                            | Magnesia carbonate          |   | 154                   |
| quindi una omidità essai ntile; 5.º che                                                                                        | Terriccio                   |   | 200                   |
| la magnesia carbooata contribuisca a ren-                                                                                      | Terra da giardini           |   | 149                   |
| dere il suolo freddo ed umido, poiche,                                                                                         |                             |   | 120.                  |
| cuntiena viù acqua delle altre terre e                                                                                         |                             |   |                       |

Le sabbie silicosa e calcare non isce-Un effetto asservabile nel disecca- mano di volume, o almeno assai poco, e

Dalla tavola precedente risulta ehe: 1.º jargilla: il carbonato di calce diminnisce fra tutte le sostanze ebe contengono le le consistenza e la tanacità del suolo, me terre, il terriccio si ristringe maggiormen-linoltre ba una maggiore facoltà di asta riducendosi a 4 quinti del suo volume sorbire l'aequa, ed è capase di saturare primitivo. Il terriccio eresce anebe molto gli acidi, proprietà cha non hanco le di volume a misure che se lo umetta ; ciò sebbie.

spiega un fenomenu osservatosi nei bas-(A. PAYER.)

si fondi torbosi : si vede spesso in quei Diseccamento. Occorre sovente assai paesi un notabile sollevamento delle su- nelle arti e negli nsi domestici di dover parficie del auolo, che diviene special- secente vagie sostanze più o meno celemente sensibile quando ad un tempo remente per diverse mire, come di conumido ne sussegue uno molto freddo; servare più a lungo queste sostanze o di la terra innalzasi allora talvolta di varii renderle più atte ad eleune preparaziopollici. La eristallizzazione dell'acqua ni: Abbiamo veduto nel Dizionario alsul gelarsi che è un altra cagione di ac-ll'articolo piasteane un metodo per accrescimento di volume, contribuisce an- celerare il diseccamento dei foraggi, ed ch' esse a questo sollevamento del ter- all'articolo succaroto le meniere più areno torbacco, 2.º Fra tutto la terre doperate in generale pel diseccumento che non contengono terriecio, l'argilla è dei materiali e dei prodotti delle arti. quella che seema più di volume col di- Alla parola conseavazione di questo Supseccamento; queste proprietà diminui-plimento abbiamo annoverati I mezzi sce quando vi si aggiugne sabbie, calce che s' impiegano per conservare le socarbonata o marna. 3.º Il ristrigneral stanze col diseesamento. Rimettiamo pel diseccamento non è, come potrebbe quindi all'articolu secenyoso quanto abcredersi, proporzionato alla facoltà delle biamo a dire ancora in generale su que-

de proporzione d'acqua e tuttavia il suo tenze che sonu ad esse pertieulari. (G. "M.) ristrignersi non è che di 50 parti su mille, mentre invece l'argilla perda 185 DISECCANTE, DISECCATIVO. parti. Questa qualità non ha neppure Ciò ehe ha la proprietà di seccare. veruna relazione colla consistenza del (ALBERTL) DISECCAZIONE, V. DISECCAMENTO.

terre di trattenere l'acqua. In vero, la sto proposito, ed a quelli di ciascuna calce carbonate fina trattiene una gran- sostanza per quegli spedianti ed avver-

snolo: il terriccio è assei meno tenece dell'argilla, e nullameno si ristrigne assai DISEGNARE, DISEGNO. L'arte più ; 4.º La polverizzazione della marna del disegno consiste nel rappresentare col per le influenze atmosferiche spiegasi mezzo di une linee tutti gli oggetti posin parte pel ristrignimento de' suoi com- sibili. Benchè infinita sia la quantità di ponenti, eioè. l'argilla e la calce carbo- questi oggetti e le varietà delle loro fornata fina ; i punti di contatto delle varie me, tuttevia non si banno cha due speparti vengono allontanate dall'inuguale cie di linee per rappresentarli : cioè la ristrignimento e le zolle di marne pol- retta e le curva. Siccome però il disegno verizzausi spontaneamente; 5.º Questo può considerarsi e come un arte bella e fatto spiega encora una parte della in- di piecere, oppure come un aiuto ai bifluenza della marna calcare, molto pre- sogni della scienza e della industria, cost feribile ad un miscuglio di sabbia a di vi hanno diverse maniere di esprimero

DISEGRABE quasti oggetti, delle quali alcune sono in-|mente, facendo ae, bf, dg uguali, più dicate dalla natura altra dall'uso.

un dato punto ; siccome però appaiono PROSPETTIVA e STREOTOMIA ). possa convenire all'industria, polche segno in generale, ed è questo lo scopo in esso ogni oggetto vicino o loutano del presente articolo. conserva la dimensioni nella stessa pro- Delle pratiche del disegno e di alporzione, sicchè indicando le misure ne- cuni utenzili. Un disegnatore dee avere cessarie si può consegnare agli operai il il sno tavolo poggiato sopra dua cavaldisegno per farlo da essi eseguira. La letti, disposti in guisa da poterlo facilprospettiva si adopera invece pei qua- mente alzare o abbassare, restando liberi dri e paesaggi.

dopera per dara maggiore sviluppo alle sione è però da preferirsi alla prima. figure e for meglio comprendere la for- La carta sulla quale si vuol disegnare dema dei solidi che si vogliono rappresen- ve essera tesa, al qual fine si avranno tare. Lo si adopera qualche vultapel ta- varie tavole di differenti grandezze adatglio delle pietre e dei legnami, e princi- tate alle dimensioni della carta, l'orlo palmenta per mostrare le furme dei cri- della qualc esse dovranno sopravanzara stalli.

del calcolo rappresenta un solido vedu- carta converrà primieramente esaminara to in prospettiva; la fig. 5 lo stesso so- quale sia il lato rovesciu e quale il dilido disegnato geometricamente; e la fig. ritto di essa, il che riuscira facila po-6 il medesimo solido ancora, del quale nendosi dinanzi ad una finestra, alzando si vedono tre facce.

sembrino presso a poco simili, vi ha tut- posizioni più o meno inclinate fino a tavia la differenza che nella fig. 4 le li-che si giunga a vederne rilucere la sunae ae, bf, dg, non sono paralelle, poi- perficie : se questa appare ugualmente chè vanno ad uno stesso punto, mentre lucida dappertutto sarà quello il diritto; invece nella fig. 6 conservansi paralelle; all' opposto se vi si osserveranno delle Suppl. Dis. Teen. T. I'II.

langhe o più corte di uno dei lati ab, Il metodo più naturale si è quello di se tali sono effettivamente nel solido che rappresentare gli oggetti in prospettiva, vuolsi rappresentare. Questi disegni sopoichè si disegnano quali vedonsi nata- no di grandissima utilità nella pratica. ralmente, essendo lo spettatore posto in ( V. GROMETRIA descrittiva, PROIEZIONE,

talora di facciata, tal altra in iscorcio, e Da questi esempii si vade che i mezsempre degradando in proporzione della zi di esprimere gli oggetti non sono semloro distanza, così imaginossi nella arti pra i medesimi, ma variano secondo lo industriali il disegno geometrico nel quale scopo propostosi. Malgrado però la difsi suppone che lo spettatore sia dapper-ferenza grandissima che può esistere fra tutto: questo genere di disegno, quan- i varii generi di disegno, si può tuttavia tunque convenzionale, e però il solo che in quanto alla pratica considerare il di-

tutti i suoi movimenti, sia che disegni Vi è pure nn altro metodo che si a- seduto o in piedi, la qual ultima posld'ogni intorno di circa 4 a 5 centimetri. La fig. 4 della Tay. VII delle Arti Quando si vorrà tendere un foglio di il foglio orizzontalmente fino all'altezza Benchè al primo aspetto le fig. 4 e 6 degli occhi, e facendogli prendera varie

ai può dare a questa ultime quell'angolo macchie o dei difetti sarà indizio esser che si crede a proposito, ed anche dar quello il rovescio. Begnasi da quest'ultiloro la lunghezza che devuno avere real-ma parte tutta la superficie del foglio con una spugna mezza inzuppata di acqua ; lo è al di sopra, affinchè non mandi omaspettasi uno o due minuti affinche l'a- bra, la commettitura non è quasi visibile. equa abbia penetrato nel fuglio, poi si vol- Quando si vuol esegnire o copiare un dige questo in muniera che rimanga al di segno si comincia sempre dal farlo colla spara la parte più asciutta : poscia se ne matita, poscia vi si passa sopra coll'inattaccano gli orli sulla tavola mediante chiostro, cominciando sempre dalle cur-COLLA da bocca ( V. questa parols ), co- ve che uniscono le linee rette, imperoc minciando alla metà dei quattro lati, po- chè è molto più facile partire da un cirscia ai quattro angoli, e finalmente in- colo o da una curva qualunqua per fare collando gli otto spazii compresi fra la una linea retta, di quello che unirsi ad metà dei lati e gli angoli. Si conoscerà una retta segnando una curva. Quando coll'esparienza doversi bagnare modera- il disegno è terminato coll'inchiostro, tamente la carta; la colla da bocca attac- cancellansi i segni della matita con gomcare con tanto maggior forza quanto me- ma elastica, e se occorre nettasi la carta no se la ionnidisce, e finalmente non con mollica di pane. Tutte le linee rette doversi far asciugare la carta coll'aiuto del segnansi medianta il te, la squadra ed il fuoco ne del sole. Quando la carta non sia regolo. Il te è una specie di grande squagrande alibastanza converrà riunirne in- dra ossia un regolo ordinario, terminato sieme varii fogli, il che si farà nel modo ad un capo da una corta traversa disposeguente affinchè la commettitura non ap- sta appunto a quella guisa che è la testa parisca. Drizzati convenientemente i lati del te maiuscolo. Si è questo imaginato dei fogli da commettersi ponesi un rego- in sostituzione del regolo ordinario per lo sul rovescio ad alcuni millimetri dal-risparmio di tempo quando abbiansi a l' orlo del fogliu che dee stare al di so- fare parecchie linee paralelle ad uno dei pra, e con un temperino a punta molto lati della tavola su cui è fissato il disegno. acuta, tagliasi presso a poco un terzo Tiensi nella mano sinistra la traverse della grossezza della carta, e vi si fa una o gruccia e facendola scorrere lungo un spacie di piegatura per assicurarsi se e lato della tavola disegnansi quante linee ben tagliata in tutta la sua lunghezza ; paralelle occorre con maggiora agiatezza poscia traendo verso di sè e per di sot- e sollecitudine.

to la piccola stricta di carta formata dal suglio se la leveria giusa da no la sicurie col tiracure e da mano. Si insenso col relativa per la compania del propositi d

Quandu le linee curve non avranno darie. Operando altrimente, sovrappucentri esatti, sia perche appartengano a nendo, per esempio, tutti gli intervalli figure viste di scorciu, sia perchè risol- gli uni sugli altri cominciando da quelli tino da una operazione qualunque, si se-inferiori, potrebbe facilmente accadere gneranno facilmente con quegli utensili che la massa totala della copia riuscisce cha per questo loro effetto si dicono ti- più grande dell'originale, o che si ometracurve, e che abbiamo descritti all' ar- tesse un Intervallo : qualunque di questi ticolo cunva di questo Supplimento.

sogna studiarsi di acquistarla.

colla propria intelligenza.

la fascia e f, g h che dividono i piani ; t.º La fig. 8, per esempio, quantunque

due accidenti costringerebbe a cancella-Quanto alle linee curve degli ornati, re quanto si è fatto per incominciare di delle modanature, dei contorni di un va- bel nuovo il disegno, inconveniente cha so, ec. sarebbe assurdo il volerle segna- non può avvenire quando cominciasi

re col compasso, non potendusi dar loro dalle masse; primieramente si è sicuri il carattere che si convicue altrimente che sono esatte, poiche misuransi le priche n mano, e se non si ha sufficiente me e con maggiore accuratezza; inoltre fermezza per disegnare nettamente, bi- se si dimentica qualche parte accessoria non vi sarà bisogno di cancellare il tutto,

Dei varii modi di copiare. Nulla è poiche l'insieme della massa sarà ginsto. più difficile che copiare esattamente un Dopo aver fatte tutte le linee orizzontadisegno in guisa che riesca giusto in ogni li si condorranno le perpendicolari opesua parte; una grande abitadine non rando assolutamenta nella stessa maniebasterebbe neppur essa quando non si ra. Aggiungeremo inoltre che se vi fossa avesse un buon metudu. Ben si vede non una serie di oggetti ngualmente distanti, potersi qui da nol Indicare tutti i mezzi come le finestre, gioverebbe meglio innalne prevedere tutti I casi che possono zare delle perpendicolari come il, mn. op., presentarsi ; possiamo però bensì indi- le quali passassero pel mezzo di ciascucarli in generale, di maniera che si possa na finestra, di quello che aggiugnere sucfacilmente supplira a quanto umettiamo cessivamente gli spazii di ciuscuna fine-

stra ed i tratti di muro che le dividono : 1.º Caso. Quando si vorrà copiare un siccome ordinariamente i vani delle finedisegno composto semplicemente di linee stre sono più larghi nei piani inferiori orizzontali e perpandicolari, per esem- che in quelli saperiori, così portando piu, la facciata di una casa (fig. 7), si co- una metà delle finestre da ciascun lato mincierà dapprima dalle linee orizzonta- di questa perpendicolari si sarà certi che

li, prendendo tatti gli intervalli compresi cadranno a piombo le une sulle altre. tra di essi col compasso; ma per giugne- Secondo caso. Non sempre però i dira a copiare con esattezza, convarrà co- segui compongonsi semplicemente di liminciare dapprima dalle masse, essendo nee orizzontali a perpendicolari, ma talquesta l'unica maniera di operare con volta sono d'ana irregularità che potrebsicurezza; così si prenderà dapprima be sembrara difficile ed imbarazzante. l'altezza totale dalla linea dal suolo a b Ecco i mezzi principalmente adoperati alla cornice cd, poscia l'altezza del- in tali casi.

quindi potranno segnarsi le grossezze di assai semplice, presenterebbe tuttavia inqueste fascie, le altezze delle finestre, le superabili difficoltà : e sarebbe impossimodanature e tutte le altre parti secon- bile di copiarla senza supporvi altre

These ofter a cultivated has component, queste più un't grande tratte più un't Se adanque à un't capitre queste più, cital il copière con entatter. La fig. 10 ra convert à primirramente segare nol- mottra quest'ulina dispositione. Si vode l'originale la base AB, poscis innolanze che basta condurre di exterto C si varif su queste buse per ciaccano dei punti punti da trovarsi le linee CS, CG, e.c. he i vorramo nitenere delle perpena-imisurare gli scrib di circonfirenza condicolari, come un,  $\delta_{2}$ ,  $\epsilon_{3}$ ,  $\delta_{1}$ ,  $\delta_{2}$ , e.c. In pressi fra queste linee c la distana di seguito si agente sulla copia la stessa li-ciaccua punto dal centro C, per riportanes di base AB, sulla quale si riporterna- re con estetuza i vari punti dall' origino tutti i punti a,  $\delta_{1}$ ,  $\delta_{2}$ ,  $\delta_{2}$ , and surrando palae ella capia.

con un compano gli intervalli ch, de, Quenti dae ultimi menzi permettono ch, ..., e su ciancuno di questi ponti si altettad fine la copia più grande o più innalteranon delle perpendicolari inde-piccola dell'originale. Voglini, p. e, inditie sulle quali i porteranon del edi grandire quelle figura onde abhianuparstanae a, b2, c5, d12....; fondmente, luis tinora; basterà a tal fine protuzza colle linee di contorno 1 a, 2 a 5, 5; re con un punta su una di quiste linee di contorno 1 a, 2 a 5, 5; re con un punta su una di quiste linee si pure potuto aeguare la base AB attraverso la figura seta facia. Arrebbe- prolungate la quantità di cui vuolai intraverso la figura seta seta eccodarri del sulla linee C5, prolungate; di questo le perpendicolari continuate al dissopra punto a conducasi una linea ab paralella e di distotto di ser seria ta-

2. Unaltro messo diverso dall'antece
[rists la lines C5 si conduca ad paradella
entes si qualto che segue. Incircius la s qualto 5 s 0, si ci conini in la guisa
tiessa figura in un quadrato ab cd (fig. per totta il perimetro della figura, c

3), in massire so che la tocchia nel pannil quando a lo operi antitumente i tornesi
1, a, 5, 4, conducana il cute diagonali; al punto a donde si cominciato. Si inad, cb per avere un centro C i, da que "vec cei ingrandire il disegno i volessa
to centro conducanai per cisacuna dei impiercofirio, converrebbe fare la stema
punti che ii veglicon avere, delle liceo operaziono el ll'interno della figura inve-

curve come C5, C6, prolungate fino a cc che all' esterno.

che incoorino una del lati del qualatto!

Terro cara. Il nesso natidetto è puri punt for. Es celle per copire cett opogracione.

Ter escellente per copire cett opogracione.

Ter escellente per copire cett opogracione la fishe o simili. Dopa avere reganto sulfonde digonali, e finalinente i pristanti le riginale una circolo de un punto presoni stesse operazioni, misuranda col cum-la vulonti come centro, si condurranna beneale distante da a â, â de 3 r, da vanii reggi che a firanno passare per 7 a 8, ec. per attenera i punti 1, 7, 8, qui città, villaggio di altro punti quali quali candurranna le linos (1, lunque che si vogia ottenere. Seguento pri quali a candurranna le linos (1, lunque che si vogia tottenere. Seguento compano le distanta dal centro C si tro- no gli stessi reggi minuranda con un versano i punti 5, 6, ec.

Compano, l'arce di circolo compreso fra

5.º In luoga di fare un quadiatu si essi; non resterà più per avere il punto avrebbe potuto fare un circolo al di ricercato che misurare la sua distanza

dentra o al di fuori della figura, il quele dal centro.

A fine di non guastare l'ariginale pos-, glio ; per questo motivo il metodo del sonsi fare queste linee accessorie sovra circolo è preferibile, imperocché ponenun foglio di carta da lucidi sovrapposto do snecessivamente inturno al circolo al disegno stesso. In quest' ultimo caso tutti gli spazii compresi fra i raggi, se la per non aver a segnare tanti raggi quan- operazione non è esatta, si scorgerebbe ti sono i punti da ritrovarsi, il che può che l'ultimo spazio riuscirebbe più grangenerare confusione, gioverà fare il cir- de o più piccolo; si eviteranno questo colo sulla carta da lucidi in guisa che la inconveniente operandu sulle masse. sua circonferenza passi per un punto Quarto caso. Per copiare un disegno

nella copia il puntu del centro, quello ca non si conosce che an solo mezzu ne della circonferenza, ed il circolo segnato può esservene altri, e consiste questo poscia un solo raggio sulla stessa carta nel prolungare fino al punto in cui si da lucidi, facendo girare la carta stessa incontrano le linee appartenenti ad uno intorno al centro, si farà cadere il raggio atesso piano (V. PROSPETTIVA). Così per medesimo primo sull' uno poi sull' altro ottenere il punto cui s'incontrano le lidei punti da prendersi. Misurando l'ar- nee della facciata b (fig. 11), si prolunco che separa questo raggio dal punto gheranno due linee prese a volonta su dato sulla circonferenza, e la distanza di essa fino al punto cui s'incontrano in del punto che si vuol trovare dal centro V, quanto più queste linee saranno diși riusciră ugualmente bene che se și fos- stanti più giusta riusciră l'operazione ; sero condutti tanti raggi quanti sono i per verificare la quale d'altronde si ospunti.

dato del disegno originale, e riportare che rappresenti una veduta prospettiserverà se tutte le altre linee come 5 e

4.º Si può anche operare per sezioni 6, 7 e 8 tendono allo stesso punto; si determinando dapprima in qualsiasi ma- agirà parimente per avere il punto cui mara due punti ottenuti, i quali saràfacile concorrono le linae della facciata e ; trovare gli altri. Supponiumo che voglinsi questo nuovo punto di concurso e quelavere un dato punto ; si poggierà la pun- lo della facciata b dovranno trovarsi sota d'un compasso in uno dei due punti pra una stessa linea orizzontale V V'. anzidetti e lu si aprirà fino al punto da Si comincierà la copia da tutte le linee fissarsi poi si segnerà col matitatojo un perpendicolari, tali che 6 e 5, 2 e 4, ec. arco che passi pel punto da foggiarsi; si e dal segnare l'orizzontale V'V. In seporrà poscia il compasso sul secondo dei guito, col metodo indicato parlando del punti primitivi, e si segnerà un altro pie- primo caso, si segneranno tutte le linee colo arco che tagli il primo. La inter- orizzontali che formano le cornici e le sezione di questi due archi darà il pun- fascie della facciata q, e se ne disegnerà to ricercato. Si continuera nella stessa il profilo; in appresso potranno diseguiss prendendo alternativamente per gnarsi tutte le linea di fuga delle facciabase i nuovi punti che si sono otte- te be senza prendere alcuna misura, banuti par istabilirne degli altri ; ma si stando condurre queste linee al punto comprende che un solo punto il quale d'incontro V per la facciata b ed a quelnon fosse affatto giosto basterebbe a ren- la V' per la facciata c, partendo dal pundere false tutte le operazioni seguenti, e to ove il profilo indica che devono tasarebbe molto difficile di trovare il pri-gliarsi.

mo errura quandu si scoprissa lo sha- Sanza la cognizione di un metodo

tanto semplice perderebbesi molto tem- tento meno esatte sono le operazioni; quindi sarà bene non oltrepassare di po senza far nulla di bene. Dei metodi per copiare più in gran- troppo l'angolo retto.

avere indicato i varii mezzi per copiare Varii mezzi meccanici si conoscono per i disegni è cosa indispensabile mostrare ridurre i disegni, dei quali parleremo a come si possa diminuirli o ingrandirli. suo luogo; tutti però difficilmente si pre-

za ehe si impiega è basato su proposi- mezzi geometriei da noi indicati, a meno zioni di geometria facilissime a compren- che non sieno costruiti con una esatdersi. Sia la linea AB (fig. 12) la gran- tezza che ben di rado si incontra. Così, dezza del disegno che vuolsi copiare o per esempio, il compasso di riduzione lia della scala di esso; sia la linea CD la due grandi inconvenienti : il primo che grandezza cui si vuul ridurlo : si segne- nel prendere le misnre spesse volte il rà sopra un foglio di carta grossa o so- centru scorre fuori di luogo ; il secondo pra un cartone la linea ab uguale ad che se nna punta si spezza o si logora AB, e dal punto a, come centro, si se- le cifre che indicano le proporzioni non gnerà l'areu be sul quale si porterà la possono più servire ( V. PANTOGRAPO, lunghezza ed in maniera ehe la corda COMPASSO, ec. ). be sia uguale a CD; poi si condurrà la

minato. Si disegnerà con maggiore esat- rete, il quale adoperasi ordinariamente tezza mediante il compasso di propor-soltanto dai disegnatori e dagli incisori

sovente la punta del compasso. ta del compasso in a ; poscia con l'altra gli oggetti che devonsi disegnare. Per

de o più in piccolo un disegno. Dopo 2.º Degli stromenti di ridusione.

1.º Dell'angolo di riduzione. Il mez-stano a quella esattezza che danno i

3.º Copiare a rete. Vi ha ancora linea ae e l'angolo di riduzione sarà ter- un altro mezzo di eopiare che dicesi alla aione (V. questa parola, T. IV del Di- per copiare i grandi quadri. Dividesi il zionario, pag. 595); il cartone ha anche quadru che si vuol copiare in un certo l'inconveniente di forarsi là dove portasi numero di spazi nguali tanto sulla lunghezza, che sulla larghezza, e tendonsi Operasi nella maniera seguente. Pren- dei fili soi punti di divisione in madesi col eompasso una grandezza qua- niera da formare dei quadrati, la cui lunque sull'originale, poggissi una pun- grandezza si proporziona a quella de-

deserivesi l'arco de, prendesi poscia que- distinguerli numeransi due sole file di sta grandeza de, e se la porta sulla eo- questi quadrelli l'una sopra un orlo pia, continuando nella stessa meniera orizzontale, l'altra sopra uno verticaper tutte le misnre onde si avrà di bi-le; poscia si fa lo stesso numero di sogno; ed il disegno sarà ridotto nella quadrati sulla carta ove vuol farsi la coproporzione che esiste fra la linea CD e pia, ma in luogo di tendervi i fili ehe quella AB. Se invece di impiccolire il imbarazzerebbero al disegnatore vi si sedisegno si volesse ingrandirlo, la costru-gnano linee colla matita per formare i zione dell'angolo si otterrebbe eogli stes- quadrati ehe numeransi alla stessa guisi principii, prolungando l'arco be, e fa- sa. Terminata questa preparazione dicendo la corda di esso più grande di ab, segnansi in ogni quadrato corrispondennel qual easo l'angulo rinscirebbe meno te della copia gnegli oggetti che vedonsi acuto, retto od ottuso. E da osservarsi nell' originale Per abbreviare queste che quanto più l'angolo diviene ottuso operazioni, per le quali sarebbe d'uopo inoltre levare il quedro dalla sua cor- gni che non si possono fare col regolo, pice; si hanno telai di legno divisi in come gli ornamenti, paesaggi e simili non quadrati mediante fili tesi, di modo che possono punteggiarsi, ma i d'uopo calnon rimanese nou che applicarli sul qua- carli o lucidarli. Copiore col colco o controcalco. Caldro che si vuol copiare.

Dei messi speditivi. Spesso accade casi un disegno non solamente per solpella pratica, il bisogno di fare più vol- lecitare il lavoru, ma ancora per evitare te lo stesso disegno, nel qual caso per di segnare linee inutili o di lordare la brevità di tempo, e per evitare la noia soperficie sulla quale si dee disegnare; di fare più volte la stessa cosa ricorresi questa moniera di copiare adoperasi speat mezzi seguenti. cialmenta per fare litografie ed incisio-

1.º Punteggiare. Quando vuolsi pun- ni. Per calcare un disegno tignesi il roteggiare un disegno se lo pone sul foglio vescio di esso stropicciandolo con sandi carta, sul quale deesi copiarlo, e se lo gnina, matita nera e piombaggine; nel fissa ai 4 anguli con piccole punte o con caso che non si voglia lordare il disepoca colla da bocca posta leggermente. gno originale mettesi sotto di esso un Se si teme di potere in tal guisa recar dan- foglio di carta bianca, il rovescio del no all'uriginale si potranno poggiare alle quale stropicciasi colle-anzidette sostanestremità due regoli spi quali si porran- ze. Trovasi in commercio della carta no dei pesi ; fatta questa operazione, fo- preparata a tal fine, che dicesi carto da ransi con un ago fermato inun manico colcure. Disposte nell' uno u nell'altro tutti gli angoli, la estremità della linee dei modi anzidetti le cose, mettesi la ed i centri dei circoli o delle curve se ve superficie stropicciata su quella in cui ne sono. Per non dimenticare alcuni dee farsi il disegno, pascia con uoa ponpunti converra operare con un certo ta di ottone o di avorio passasi su tatte ordine, cominciando dal forare tutti i le linee premendo alquanto ed il foglio punti dei contorni di une massa o di una stropicciato colle sostanze coluranti rilinea, non passundo ad un' altra se non produce il disegno sulla carta, salla pieè terminata la prime. Quelli che non tra od altro che vi sia sottoposto. Se non hanno abbastaoza abitudine u che te- si vuole gnastare il disegno originale colmessero di omettere sleuni punti in un l'impronte che vi lascia la punta nel disegno molto complicato potranno trarsi calcare, sa lo lucido, e calcasi poi qued'imbarazzo poggiando sull'originale un sto lucido al modo istesso che se fosse foglio di carta verniciata attraverso del l'originale medesimo.

quale punteggieranno. Siccome i fori Sovrapponendo alternativamente un che si fanno su questa specie di carta foglio di carta da calcare ed uno di bianoppaiono in bianco, cusi sarà facile di ca possonsi ottenere verie prove ad un vedera quelli che saranno fatti, e quelli tratto; ma è difficile farne più di due che rimarrannu da farsi. o tre di buone (V. CALCARE).

Quandu si è punteggiatu un disegno, 5.º Lucidore. Fare un disegno sopra si può fare a meno di segnarlo colla ma-carta trasparente. Vi ha varie sorta di tita e farlo a bella prima coll' inclaiostro; carte trasperenti e sono: la certa oliesi ha pure il vantaggio di poter sovrap- ta , la carta cipollina , la carta verniporre 4 a 5 fogli di carta e di forarli ciata e la carta gelatina o la carta vetro. jutti sel un trattu coll'ego. Tutti i dise- La carta oliata è quella che si adopera

più sovente essendo di una certa con-sopra una tavola iu faccia ad una finesistenza e potendorisi applicare del- stra, apresi il telaio a cerniera all'altezza le tinte. Prime di asarla gioverà pas- conveniente e se lo fissa mediante un'asarvi sopre una spngna umida sempli- sta ed une sega dentate, disposta a tal cemente il che ferà che le linee e le fine.

carta però ba l'inconveniente di imbru- coll'inchiostro il disegno se si ha inteonire iovecchiando e di non poter essere zione di acquerellarlo si possono indicaposta nelle cartelle con carta bianca, poi- re leggermente colla matita i cuntorni chè vi fa delle macchie; per la atassa ra-delle ombre. Tuttavia si può lasciatlo gione sarà d'uopo astenersi dal lucidare senza ombre indicando per renderlo più con questa carta diaegni o stampe di intelligibile e produrre meggior effetto qualche valore.

più sottila e più trasparente, ma non si tresi segnarai con più forza le linee dei può darvi sopra veruos tinta. La carta primi piani ed andar degradando a micipollina è bianca, sottilissima e di assni sura che creace la lontananza degli ogbella grane e quando vi si è lucidato il getti.

diaegno si può incollarla sopra un foglio Il disegno dal vero non entra nal piadi carta grussa e dipignervi sopra all' a- no di questo articolo. Per quanto alle cquerello, od anche fere a meoo di fode- piante da levarsi sul terreno vedani la rarla di carta più grossa e tenderla sopra parola PIANTA e quella AGRIMANSURA. una tavola, come si è detto pei disegni, I disegni a matita sono soggetti a can-

semplicemente. La carta verniciata è assai cellarsi per la sfregagione e gli acquetrasparente, ma l'inchiostro non vi si relli a diminuire di forza : per assodare

la fissa con pante o con colla da bocca, perazione fo d'uopo aver cura che il die vi ai disegna tutto ciò che si vede at- segno sia hen netto da polvere e na sia traverso.

tinte prendano più facilmente; questa Dopo di avere interemente coperto

con linee più grosse quei tratti che do-Le carta vegetale è molto più bella, vrebbero essere in ombra; possono al-

attacce; calcasi con una punta asciutta e quindi sì gli uni che gli altri snlla carta le linee appaiono la bianco: questa car- ogni qualità di colla non colorita od anta però ha l'inconveniente di tagliarsi, che il semplice latte schiumato sono auffarmandu linee bianche simili a quelle ficienți; pure la colla di pesce è da predel calco ed è perciò da non usarsi. La ferirsi. Essa si scioglie in piecola dose carta vetro o gelatina non viene adope- con acqua pura e se ne bagna replicatarata che dagli preisoni (V. questa parola) mente il disegno, badando di lasciarlo Ounluoque carta si adoperi se la po- bece asciugare di volta in volta, altrine sul disegno che si vuole copiare, se menti si sporca. Prima di cominciare l'o-

preservato sino al totale compimento di 4.º Lucidare colla lastra Applicasi essa; che se la pulvera si trova prima l'originale sopra una lastra di vetro mol- riesce offuscato, e se vi cade nel corso to illominata el di sotto, vi si sovrappone dell'operazione mentre è umido, si fa la carta e disegnansi tutti i contorni de- tanto aderente da non potersi levare. gli oggetti che vedonsi attraverso. Per Il miglior modo di bagnare il disegno è lavorare con maggior agio si ha una la-quellu di versare il liquido in un grande stra di vetro poata in un telaio fermato piatto o vaso qualunque di larga apera cernlera in una cornice. Ponesi questa tura, ed immergervi il disegno, stenden-

DISPACITORE

do bena la carta sobito dopo ritirata. Ja taluno potrà essere molto abile in un Questo modo toglia il pericolo di vedere genere ed incapace affatto io un altro. il disegno offuscato, cose che non di rado All' ignoranza di questi principii devonsi accade, massime trattandosi di disegni di attribuire la bizzarria e mancanaa di promolta forze, se vi si stende la colla coll porzioni e di armonia che osservansi il pennello. Per verniciare pui questi dise- più delle volte nei vasi, negli oriuuli da gni dopo che siano incollati sul teleio, si tavoline, nei mobili ed in tutti gli ogpassa sopra di essi un grosso panno ba- getti di simil fatta, i quali ner questo solo gnato di vernice a spirito scolorita, e sec- si vendono, che la grande perfesione del chi che sieno si ripete l'operazione. Due lavoro di essi da loro un che di brillante volte bastano. Generalmente parlando, che fa che non si abbadi per on momenperò, qualunque sia la maggiore otilità to alla brottezza delle loro forme. che poò derivare dalla colla di pesce, si

poò contentarsi dell' oso del latte tiepido adoperato nella mauiera sopra indicata; poichè rende inconcellabili i dise- con pennelli intinti nell'inchiostro me-Sni del pari ed ba di più il vantaggio di schiato con acqua (V. Acquesselo c non comunicar loro quella lucidezza di pirruna). superficie che mal conviensi ci disegni ad acquerello. Alcuni adoperaco invece di latte la gomma arabica ma con meno buon esito.

Termineremo questo articolo osser- toni con sego, lardo e polvere finissima vando che l'importanza del disegno è di piombaggine. tale da influire sulla prosperità dell' indostria i cui prodotti vengono tanto più ricercati quanto più di grazia si giugne da longo tempo non coltivato. a dor loro. In effetto, nulla si eseguisce senza averne prima per lo meno concepito il disegno, ma per far ciò con buon mo veduto nel Dizionario come in Frangusto e colle proporzioni che si conven- cia eccostumisi per agevolare il trasporgono è d'oopo aver fatto uno studio to dei legnami, onirli grossolanamento particolare di questo argomento. D'altra in forme di barche, le quali si disfanno parte non si è ancora saputo debitamen- poscia al loro artivare nel luogo ove te apprezzare fioo a quel punto un ge-si hanno a smerciare. Anche fia noi mere di gusto posso differire da un altro; si accostoma di onire i legnami in anttuttavia non vi è certo nessuna relazione tere e forli poscia discendere a seconda fra i disegni delle sacome e di meccani- delle correnti dei fiumi. Il disfacimento ca, i quali con domandeno che cognizio- però delle zatte è essai più facile e meno ni matematiche e quelli che creansi dalla dispendioso di quello delle barche, per fantesia degli artisti ; gli studi degli ar- quauto sieno esse di rozza fattura. D'uochitetti, dei pittori, dei tappezzieri, ec., po è però confessare che il legnane (V. sono molto diversi; è adunque molto questa parola) patisce assai meno, riduessenziale che ciascono si dedichi spe- cendone una parte in barche e carican-

Suppl. Dis. Teen T. I'II.

(VITTORE BAUDRIMONT-ALESSANDRO

ZASETTI-G."M) Disagnan d'acquerello. Delineare

(ALSORTI.)

DISEGNO. V. DISEGNARS. Disgeno al grasso o al sego. Nuovo metudo di disegnare che si fa sopra car-

(ALESSANORO ZANETTI) DISERTARE. Lavorare ou terreno

(GAGLIARDO.) DISFACITORE di barche. Abbiacialmente a quella parte che lo riguarda, do il rimaneute so quelle, che riuncadolo in zatte, nel qual modo nna assai mag-ino nell' acqua fino alle parta superiora gior parte di esso rimane per tutto il delle eoscie, pel che e pel peso degli oggetti che maneggiano il loro mesticviaggio immersa nell' aequa. Nel corso di un anno si calcola che re può dirsi dei più fatiensi ed incomodi

giungano'a Parigi 6,600 di queste bar- che si conoscano. Si eredette per molto che di legname, 4,500 delle quali non tempu ehe questa continua dimora delle portano che legna da fuoco e 2,500 le- estremità inferiori nell'acqua torbida dognami da lavoro e da costruzioni. La vesse procurare ai disfacitori molte maquantità di legna da fuoco trasportata a lattie, la nomenclatura delle quali potrà Perigi dalle 4,500 barche rappresenta vedersi in tutti i trattati di quelli che si la massa enorme di 810,000 steri o me- uccuparono delle malattie degli artigiani; tri eubici. I battelli che si disfanno an- più volte perciò, e fino a questi ultimi pualmente a Parigi, sonu da 5 a 4 mila, tempi si proposero premii a chi trovassa la quale grande quantità dipende da ciò mezzi meccaniei tali da potersi sostituira che molti di essi venendo da fiumi che alle braccia degli uomini in questi lavori, è quasi impossibile di rimontare, nou ma la quistiona non venne peranco seiolta, fanno che un solo viaggio, e si fanno ed a Parigi vedonsi più di 600 operai imperciò di assai puea solidità. Nella cu- piegati in queste operazioni per la maggior struzione di essi usasi la massima econo- parte dell' anno. Le ricerche però fatte mia, unendo le tavola con semplici ca- da Parent-Duchatelet, sul destino di vicchie, sicche non si gnastano minima- questa elasse di operai mostrano che la mente e possono adoperarsi come le- maggior parte delle malattie attribuite ai gname del tutto nuovo. Queste barene disfacitori di borche non sono ehe sole insomma non sono che masse di legname supposizioni, e che se il mestlere di queda costruzioni, le quali vengono portate sti uomini è dei più faticosi si può però a Parigi da una distanza di 80 a 100 le- porlo fra quelli meno insalubri : ciò dighe, disposte però in tale maniera che pende in gran parte dall'abbondante satrasportano e traggono seco delle merci lario che essi ricevono, il quale permetdi un valora assai maggiore del proprio, te loro di far uso copioso di vino, di e che non potrebbersi portare a Parigi culle e di nutrimenti sostanziosi. Molcon vantaggio senza questo mezzo par- to vi sarebbe a dire sull'influenza delticulare di trasporto. Da questo breva la qualità di nutrimento per consercenno risulta di quanta importanza sia vare la salute degli operai ; non possiain Francia l'arte dei disfaeitori di barche. mo però che rimandare all'articolo ALI-In qual modo si operi questo disfaci- nerri di questo Supplimento ove ab-

mento vedemiuo nel Dizionario e qui biamo fatto alcun cenno su questo profaremo solo alcuna osservazione sulla sa- posito. luhrità di questa arte per quelli che la esercitano, perchè molti degli inconve- particolari sul disfacimento delle barche

tre analoghe professioni.

Quelli che desiderassero maggiori nienti che ad essa rimproveransi sono e delle zattere, e sullo stato sanitario di pure comuni ai disfacitori da zarrear quelli che se ne occupano potranno ve-(V. questa parola), si pescatori e ad al- dere una memoria dello stesso Parent-Duchatelet inscrita nel T. Il degli An-

Per disfare queste barche ed estrar- nali d'igiene pubblica e di medicina re i legnami dal fiume gli operai stan- legale. (Parest-Duchatelet - G. "M.)

RE. Tor via i fiori superflui e ridondanti to l'irritatione che produce sugli ordi nna pianta.

(GAGLIARDO.) DISFOGLIARE. V. SPOGLIAGE.

DISGRANELLARE. Cavare il grano della spica (V. TRESPIASE).

(ALESSTI.) soltanto il male quando è d'uopo di to- che lo provano.

compiutamente l'aciso idrosolforico, sangue lasciato in putrefizione per otto nonchè le emanazioni organiche prove- giorni, formossi ben tosto una crosta di nienti dalla putrefazione. Il primo a pro- carbonato di calce e l'aria usci interafetti nello spedale di Woolwic; e Guy-calce usci con odore infetto.. Lo stesso rimenti di confronto da concludere che giorni a contatto cun sangue putrefatto, era desso assai più efficace dell'acido la quale disinfettavasi quando se la pasidroclorico; quindi Masuyer, Labarra- sava pel cloruro semplicemente e serbarono appieno le asserzioni di Morveau. o potassa canstica.

come importava, ed era che spargendo- od altro qualunque, e perchè resgende

DISFIORAMENTO, DISFIORA-ine in tropps quantità in uno spazio dagani polmonari può nuocere alla salute: egli è facile, a vero dire, non ispargere che la quantità di gas necessaria, poiche il suo odore che si fa sentire tostoche trovasi in eccesso, è di avviso

per arrestare la fumigazione; siccome DISINFETTARE, DISINFEZIONE. però occorrono in quelli che operano Quando spargonsi nell'atmosfera varii alcuna cure ed attenzioni, e dovendosi gas di odore più omeno infetto od ema-isempre rereare di rendere indipendenti nazioni provenienti dalla decomposizio- le operazioni dalla diligenza degli opene dalle sostanze organiche, è necessario, rai, così è molto preferibile l'uso dei tanto pel disgusto che il loro odore pro- caosusi alcalini, la cui azione è proporduce, quanto per l'azione che possono zionata alla quantità di sostanze che sì avere sull'economia animale, di annichi- hanno a distruggere. I cloruri non sì larna gli effetti facendo uso dei mezzi più decompongono da sè stessi, ma non atti a distruggerli cangiando la luro na-danno del cloro che quando sono a contura ; imperocchè se non si facesse che latto con qualche acido, bastando però mascherarli, come è assai facile median- alla loro decomposizione l'acido carbote sostanze aromatiche, si pallierebbe nico contenuto nell'aria. Ecco alcuni fatti

glierlo affatto. Abbiamo veduto come il Soffiando in una solozione di cloruro cuoso abbia la proprietà di decomporre di calce dell'aria passata attraverso del porlo a quest'nopo si fu il celebre Fonr- mente disinfettata. La stessa aria avendo croy. Poco tempo dono Cruiskanck, ne attraversato una soluzione concentrata di Incominció ad esperimentare i bnoni ef- potassa prima di passare nel cloruro di ton Morveau finalmente fece tanti espe- avvenne di un'aria serbata per varif qua, Payen, Chevalier, Thenard ed altri va il suo odore quando erasi lasciata illustri ed autorevoli soggetti convalida- per qualche tempo a contatto con calce

In consegnanza di ciò le sostanze che si Si possono adunque adoperare con adoperavano dapprima come disinfet- grande vantaggio i cloruri alcalini per tanti o anti-minamatiche vennero quasi distruggere l'acido idrosolforico o le etutte obbliate, e l'uso del cloro grande- manazioni putride, poichè il cloro non mente si estese. Un difatto però impe- viene posto in libertà che a mano a madiva che l'uso del cloro si diffondesse no cha si produca dell'acido carbonico immeditamente sopra di esse non vi è esalano da esso le proprietà acti ed itriluogo a temera gli effetti che potrebbe tanti del clora in diverso modo svilopprodurre sulla rennirazione.

Uno dei primi a proporre l'uso dei clo-l' Innasprimento della tosse, ec. ruri per la disinfezione sembra essere sta- Oltre di ciò, il farmacista Recluz di to Masuver, il quele così si esprime, « Il contezza dei buoni effetti del cloruro " muriato sopraossigenato di calce (elo- di calce nella disinfezione de' pollai, es-» ruro di calce ) ha la proprietà di la-sendo con esso perrenuto ad arrestare » sciere sviluppare a poco a poco il suo una epidemia ne' polli che ebbe luogo " gas acido muriatico ossigenato, di mo- nel Vaugirard ; il medesimo annungia pu-" do che dal pavimento di una stanza re altri buoni effetti dello stesso clorure " fino all'altezza di un uomo si sente a riportati dal dottor Menn su diverse ul-" grande distanza il suo odore, il quale ceri sifilitiche. Riferisce il dottor Eduar-» ad una certa distanza è piuttosto ag-ldo Graefe di averlo ritrovato utilissimo " gradevole che altro. Questo sviluppo nel trattamento della gonorrea in cinque » è continuo e successivo, di modo che individui. Afferma Derheims di essere » il giorno dopo appressandosi a quei riuscito a combattere intieramente con » lunghi dov' è stato sparso il cloruro, esso la rogna, anche in ensel' individni in " lascia questo sentire ancora l'odore del- cui tutti gli altri specifici erano sortiti fru-» le sue emanazioni, donde ne segue cha stanci, e consimili risultamenti ne otten-» per tutto questo spazio di tempo ha nero Melier e Fantonetti. Darling lo ado-" prodotto il doppio effetto di distrugge-prò in forma di lozioni nella cura fielle " re i miasmi emessi dall'ammalato a mi- affezioni sifilitiche, di quelle croniche cu-" sura del loro svolgimento, e di gnaren-lance, e ne rimase del tutto soddisfo. Ef-" tire, quanto sia possibile, i suoi vicini cacissimo fu altresi esperimentato a di-» dai funesti effetti dei miasmi stessi, che struggere l'endemico virus pestileuziale di » non possono attraversare impuneman- Egitto, e possono leggersi in proposito " te quest' atmosfera di vapori ".

te quest' atmosfera di vapori ».

Ne ottennero poscia effetti vantaggiodella Commissione medica spedita colà sissimi Bories, Accarie e Lisinfranc, i dalla Francia nell'anno 1829. Eisenprecitati di Labarraque, Chevallier edimann osservo che i lavaeri tienidi d'aaltri, chi a purgare i cadaveri dal puzzo equa clorata ( a parti uguali ) inducono che tramandano e le stanze che li con- un miglioramento del processo vaioloso, tenevano; chi a combattere le assissie dei e per tal guisa impediscono la comparsa votacessi prodotte dai gas che emana- delle pustole salla pelle; e lo stesso conno dalle latrine ; chi a curare le pinghe fermò il dottor Remy. Da simili lozioni, di cattiva indole, a correggere il fetore nella ana pratica a Wurzburg il 'dottore dell'alito, a togliere l' odore disaggrade- Schneinlen ne ottenna buoni effetti nelvole che l'alcoole contrae a contatto del-la cura della scarlattina. Coster da alcule sostanze animali, a distruggere quellu ni esperimenti che imprese su i virus sidelle fogne e dei ricetti di orina, e final-filitico, idrofobico e della vipera, assicumente venne questo cloruro considerato ra che dessi sotto l'azione del cloruro come un serbatojo di cloro da mettersi di calee perdono ogni loro qualità nocia profitto anche per la cura della tisi va. Che più? fu adoperato il cloro anche polmonare, non avendo i vaposi che allo stato di cloruro, come misnra profilatica a come mezzo curativo di quelidi porco, esalavano in certi tempi delterribile morbo il cholera, e già si nav- l'anno, un odore talmeote pntrido, che

io dubbio (a). con le dissoluzioni dei cloruri sostanze do, tali panieri ammonticchiati in un organiche in istato di decomposizione, canto della piazza, spargevano da lontal'odore insetto sparisce immediatamente, no nn odore insetto ed insopportabile. e questo mezzo viene spesso adoperato Sono questi panieri nna specie di caneper distruggere quella pazza che diffon- stri piatti, di forma rotonda; vedevansi dono i cadaveri. Una applicazione di intopacati d'uno strato di materia galaquesta proprietà si fu quella di Lemaire tinosa sì aderente ai graticci di vimini, Lisancourt il goale servissi del eloraro che successivi lavacri non potevano didi calce per togliere goell'ingrato odore staccarli. Si provò a togliera l'intezione che acquistano talvolta i legumi serbati di dodici di tali panieri, reesti alla farin vasi chiusi col metodo di Appert (V. macia centrale nel modo seguenta : foroconsenvazione). Lavò egli i legiimi appe- no messi a bagno per quattro ore nelna tratti dai vasi in una soluzione com-l'acqua comuoe per separara la materia posta di un chilogramma di cloruro di gelatinosa che li copriva da ogni parte ; calce per 60 litri di acqua e che segoava tale macerazione nell'acqua fece goofiore due gradi sull'arcomatro pei sali. Muto si fattamente quella materia, cha venne allora il liquido e lasciò i legumi immersi levata abbastanza facilmenta collo sfragaio esso per una o due ore lavandoli po-mento mediante una granata di betulla. scia in acqua fresca. Dopo queste upera- Praticata la prima lavatura, venoero imzioni preparati i legumi per la mensa mersi i panieri nell'acqua e si feceru sectrovaronsi avere lo stesso sapore e qua- care; malgrado l'esatto lavacro, questo lità che se fossero freschi. Lo stesso ef- meszo parve affatto insufficienta per difetto si ottenne pure operando in pari struggere i missmi putridi esistenti nel guisa col cloruro di soda. lassuto de' panieri e che sembrava aves-

Un'applicazione però assai più impor- sero penetrati i pori del vinco. Di fatti, o simili oggetti.

rano in proposito vantaggiosi risulta- gli obitanti delle vicioanze stavano in menti. Questi fatti, tuttoche in parte apprensione per la loro salote. Erasi estranei alle arti, citiamo siccome goelli ugualmente osservato, che i panieri che che ne sembrano validissimi a provare servono giornalmeote alla vendita del la efficacia del cloro per la disinfezione pesce avevano alla lunga, e malgrado il e per distringgera i miasmi morbosi, la lavacro gootidiano, contratto una pazza quale da talani venne ultimamente posta così penetrante, che il pesce fresco che vi stava entro, unche per pochi istanti, Allorquaodo si pongono a contatto si alterava tosto, e che durante il cal-

tante, e specialmente per questa nostra cootinuavaco ad esalare la stessa puzza città, si fu quella dei cloruri alla disinfe- anche dopo essere stati esposti e seccati zione dei canestri in cui vendesi il pesce all'aria; si ehbe adonque ricorso al cloruro d'ossido di sodio. Per ottenere il I mercati di Parigi, quelli soprattutto risultamento che si desiderava, si posero nei quali si vendono il pesca e le frattoglie in una tinozza : 40 litri di acqua ed un

chilogramma e 5uo grammi (tre libbre) N.º 27 del di cloruro d'ossido di sodio, a 12 gradi di densità, preparato sccondo il metodo

di Labarraque, poscia vi si tuffarono i no servito la mattina, adoperando metii 12 panieri ; e, mediante una spazzola di meno di cloruro e minor tempo, di mogramigna, venne fatto di separare tutta do che l'effetto di tal mezzo di togliere la materia fetida e di distruggerla com- l'infezione è oggimai sicuro. Diverse pintamente. Dopo un quarto di ora d'im. parti del mercato esalavano, principalmersione, i panieri uscirono senza puz. meute la state, un odore fetido, ed eraza veruna.

circostanza, il cloruro presentava nell'ado- emergente si avevano benel lavatl i luoperarlo un vantaggio di più; quello cioè ghi deserti; ma la puzza persisteva semche oltre al clorn contiene abbastanza di pre: convenne ricorrere all'uso di un alcali per saponificare la materia olaosa mezzo più efficace, e si udirà con sodche aveva penetrati i vimini. Una secon- diafazione che dopo varie aspersioni con da esperienza fatta sopra altri dodici pa- acqua, 100 parti della quale ne connieri riusci ugunlmente bene.

calce al cloruro d'ossido di sodio; il ri-tride, e si può in oggi soggiornarvi sensoltamento fu il medesimo. Peraltro, sic- 29 incomodo. come quest'ultimo è liquido e quindi più facile da adoperarsi pel maggior nas di qualunque specie di salubrità atmomero di operai, e saponifica gli olii me- sferica, non potrebb' essere mai troppo glio che quello di calce, abbiamo giudi- diffuso ed approvato, segnatamente da cato che per tali ragioni fosse preferi- chi è tenoto a propagare e dirigere le bile onde togliere si fatta infezione.

bagnati ogni giorno i panieri, che aveva- ze organiche. Adoperossi pure utilmente

no abbandonate in quella stagione. Per Oui è il caso da osservare che in tale rimediare quant' era possibile a tale tenevano una di cloruro, si è potuto Si provò di sostituire il cloruro di listruggere la caosa delle esalazioni pu-

> Un metodo, così efficace preservatore discipline sanitarie.

Venne tuffato nn egual numero di pa- Malgrado la efficacia del cloro e dei nieri in un'acqua alcalina; la materia ge- cloruri per la disinfezione non perciò è latinosa fu levata; ma la puzza non ven- da supporsi che siano gli unici mezzi ne distrutta : bisognò bagnarli nel cloru- che si abbiano per tale oggetto. All'artiro per enceiarlo interamente. I primi colo cannona abbiamo veduto come sinsi esperimenti fatti nella farmacia centrale, riconosciuto da gran tempo che le mateavendo prodotto risultamenti vantaggiosi, rie carboniose assorbono facilmente i gas l'amministrazione si è determinata d'in- e quindi per questo effetto applicossi traprendere a togliere l'infezione di ol- utilmente il carbone a disinfettare le matre 600 panieri che servivano a vendere terie fecali e le sostanze organiena che il pesce, e che erano come abbandonati adoperansi in qualità di concins nell'aa cagione del loro fetido odore. Questi gricoltura (V. cassone animalizzato), ed panieri vennero messi a bagno per due a rendere meno incomodo ed insalubre ore. Nel corso di tre ore al più, riusci il votamento delle latrine e dei cessi (V. di nettarli compiutamente, immergendoli votacesso). Salmon prepara il acto carboin 300 litri d'acqua con tre chilogram- ne animalizzato calcinando semplicemenmi di cloruro d'ossido di sodio, sfre- te in cilindri di ghisa la melma o fango gandoli con una scopa di gramigna e dei fiumi, stagul o fossi, od anche il vecpassandoli in segnito in acqua comune, chio terriccio, le quali materie conten-Durante il mese di settembre, si sono gono naturalmente abbastanza di sostangillosa mista, con un decimo del suo pe- calore, speranda che si potesse sostituirso di resti animali di bitume, di morchia lo al cloro ed ai suoi composti, specialdell'olio o simili. Il carbone così otte- mente pei tessuti, i quali bene spesso rinuto, polverizzato mediante cilindri scao- cerono danno dall'azione scolorante di nellati, e passato per setuccio, disinfetta quelle sostanze. Riconobbe egli potersi

di materie fecali.

se di applicare alla disinfezione anche la qualsiasi tessuto. Prese egli ad esaminare proprietà assorbente dei gas del embone principalmeote il cotoce il quale non animale poroso, mantenendolo asciutto mostro veruna alterazione dopo essere mediante la calce viva od altra simile so- rimasto esposto per due o tre ore ad un staoza che attragga l'umidità. Propuse calore secco di 100° centigradi. È petò specialmente di adottare questa mezzo da avvertirsi che in tutti i fatti esperidisinfettante per le seggette comuni fa menti si osservò che il cotone appena cendo nel caperehio di esse no furo estratto dall'apparato ove era rimasto. chiuso di tela metallica e che forma il esposto all' alta temperatura appariva fondo di una cassetta di latta in cui vi snervato, in guisa da essere un terzo mesono dei pezzi di nero animale e qual- no forte di prima; ma laseiato per due che pezzu di calce viva. La cassetta con- o tre giorni in una stanza fredda riprentiene puco più di un chilogramma di deva tutte le sue qualità come se non carbone il cui effetto dura per più di sei fosse stato esposto al calore. Non semmesi (V. seggetta).

o col soescere loro della terra molto centigradi, ma le perdeva affatto si 60°, asciutta, ceneri od altre sostanze simili ed a far iodossare ad individui sani vediseccanti.

citura; così si fu questo lo spediente cui Queste prove sono, come ognun vede, si appigliarono Payen e Pluvinet per troppo scarse ed incerte per potersi ad torre quella puzza che riesce cotanto in- esse tranquillamente affidare. comoda nei looghi ove macellansi i cavalli, i cani ed altre bestie la eui carne non serve all'uomo di eibo. Pongono eglino queste sostanze io una grande ealdais ove fanno entrare il vapore ad alta tem- tità di acqua spostato da una barca. peratura e poscia spremendole eco un torchio idraulico le riducono in istiaceiate prive affatto di odore,

per questa preparazione della terra ar-jesperimenti sulla forza disinfettante del sul momentu no volume ognale al sun applicare il calore a seeco fino agli 800 od anche 100° eentigradi senza pericolo

Frigerio, farmacista di Parigi, propo- di alterare il colore o la robustezza di bra però provata con sufficiente certezza Si sa pure che tutte le materie orga- la facoltà disinfettante del calore, impeniche perdono il loro offore col disecca- rocche gli esperimenti fatti da Henry si socoto; quindi anche questo paò essere limitarono ad osservare che la materia un valido mezzo per ottenere la loro di- con eui si pratica l'innesto si fanciulli sinfezione, mediante l'aiuto del calore conservava le sue proprietà fino si 50°

sti di flanella portate più o meso a lun-Lo stesso effetto si ottiene colla coo- go da ammalati di tifo o di scarlattina.

> (GAULTIER DE CLAUERY-RICCARGO PRILIPPS - HENRY-LEHAIRE -LISANCOURT - G. "M.) DISLOCAMENTO, Il volume o quan-

(STRATICO.) DISLUTARE. Togliere il luto ebe

ehiude le aperture di un apparecchio Henry feee ultimamente una serie di ebimico. (Dis. delle sciense mediche.) DISPERSIONS

DISMAGLIARE. Rompere e spicca-[72, ec. per quanto riguarda la pratica

ra le maglie uoa dall' altra-(ALBERTI.) DISOSSIDARE. V. RIVIFICARE.

DISOSSARE. Trarre le ossa dalla (ALBERTA)

DISPASSARE, Dislacciare la gomona dalla cicala.

(STRATICO.) DISPASTO. Macchina in cui vi sono due carrucole o girelle.

(BONAVILLA.) le cose da mangiare. (ALREATI.)

quando un raggio di luce passa da un finalmente daremo il nome di misura mezzo attraversu d'un altro più u meno della rifrazione alla relazione che vi ha denso, devia più o meno dalla direzione fra i seni degli augoli d'incidenza e quelli che seguiva dapprima, ed è questo quel degli angoli di rifrazione, la quale relasenomenu cui si da il nome di Birbazio- zione si sa essere costante per qualsiasi na (V. questa parola). Siccome però la raggio che cada obbliquamente sopra un rifrazione non è la medesima per tutte corpo disfano.

le parti onde le luce componesi, ne segue che alcune rifrangousi più ed altre Newton abbia fatto uso di prismi di vameno, ed in tal guisa se si reccoglie la rle sostanze, pure, per queoto ciò sp-

sa, e ciò si ottiene combinandu due mez- tre volte più lungo che quello prodottu zi dotati di tali proprietà che la disper- dal prisma di vetro. Questo esperimento sione prudotta dall'ono distrogga quella dimostra adunque che l'olio di cannella cagionata dall'altro. Rimandando negli disperde i raggi della luce assai più del siticoli accomatismo, cannoccuiate, ten-vetru tenendo a maggior distanza dal

## DISPERSIONS

esecuzione degli stromenti d'ottica, essmineremo qui gli effetti della dispersiono della luce in generale, e la proporzione in coi varia questo fenomenu secondo i diversi corpi.

Nello spettro prismutico (V. LUCB, PRISMA, COLORI) si osserva che la zona di color verde è posta nel mezzo, e perció il raggio che la produce, dicesi il raggio medio dello spettro : la linea di rifrazione da esso seguita dicesi la forso DISPENSA. Stanza dove si tangono refrattiva media del prisma ; e l'angolo che forsos il raggio verde colla direzione naturale del raggio indecomposto si DISPERSIONE della luce, Allor-chiama la rifrazione media del prisma;

Quantunque sembri che il celabre

imagina del raggio, se la vede più gran- paia strano, nou visulta che egli abbie de di quello che sarebbe stata prima di fatto attenzione al fenomeuo che quanavere attraversato il mezzo, e di più tiu- do la media rifrazione del raggiu verde ta di varii colori. Questo ingrandimento ara la medesima la lunghezza dello spete conseguente decomposizione della lo- tro colorato non era per ogni sostanza ce sono effetti della dispersione di essa. la stessa. Se, a cagiune d'esempio, si fa Producendosi questa in tutta le lenti un prisma con lastre di vetro e se lo rionde si compongono gli strumenti di ot- empie di olio di cannella, e si regola l'antica interessa grandemente ai fabbrice-leulo di rifrazione in maniera che la metori di questi lo studiarsi di ripararsi, tà dello spettro che esso forma cada eattesochè la formasjone dei colori fa sattamente nel puntu stesso ove vedeche non si pussa mitidamente vedere gli vasi la zona verde con un prisma di veoggetti. L'acsomatismo quindi altro non tro, si usserverà che lo spettro prodotto e che il mezzo di riunire la luce disper- del prisma d'olio di connella, sarà due o

reggio medio verde quelli rosso, e vio- stanza e ui sono i raggi estremi dalla meletto cha sono gli estroni; ossia che l'o-dia rifrazione; oppure quale si la diffelio di cannella ha nao forza dispersiva renas fa la misure della infrazione dei maggiore del vetro.

Per ottanere la misura distinta della ford-del raggio medio.

ardisperies d'uos sotants auponisso. Coi de taggio medio.

au disperies d'uos sotants auponisso. Coi de dimante la misura della riche si abbia na primas ripieno d'acqua, e l'insione dai raggi rosso e violatto, è
de siais trovato con esso il valvo dello, 0,55, 6,06 circa ticque volta più graumisura della riferisionapel raggio estremo de di 0,012, che è qualla dell'acqua,
violetto essert ; 7,500 e per quello rosso Ma sicones la misura della riferisiona pel
1,542; la differanta fira quaste misure di
1,000 et la differanta fira quaste misure
1,000 et la differanta fira quaste misure
1,542; la differanta fira firatione redita;
1,542; la differanta firatione redita;
1,

Lo tavola che segue indica le forze luttenere mediente la seconda colonna disperariea di aria estatuare quali vennero della tavola la lumpherza dello spet- determinate da Brewster. La prima co- luro di ciascuna delle sontance che esconda la forza disperaria, e la se condicea per qualitaria positione del seconda la differeora fra le misure della prima e per qualtungue distanta del rificatione pel raggio, runo e ped vio- cartona, esporsi il quale a inferere lo spet- letto, cio quella parte della rifirazio- luro. Nel fare questi especimenti puro estabel en de uguale la dispersione. d'oupo e introdutari the lessimit qui un mari della seconda cultonna alla uniu- luca dal giorno ordinaria, e che quando aura della rifirazione pel raggio estremo pra di intercettare i raggi medii dello violato e se increse e ne fleccia la soi- spetra, opolifi rosto e violato rirazione si arrà la mira della rifira- assai più distanti da quello medio.

Tavola delle forse dispersive di varie sostanse.

| NOMI DELLE SUSTANZE                           | Forza<br>dispersiva | Differenza<br>della misura<br>della rifrazione<br>dei raggi<br>estremi |  |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| Crometo di piombo della massima rifrazione    |                     | 0,770                                                                  |  |
| detto della minima rifrazione .               | . 0,262             | 0,588                                                                  |  |
| Realgar fuso                                  | . 0,260             | 0,384                                                                  |  |
| Olio di cannella                              | 0,139               | 0,089                                                                  |  |
| Solfuro fuso                                  | . 0,130             | 0,149                                                                  |  |
| Fosforo                                       | . 0,128             | 0,156                                                                  |  |
| Solfuro di carbonio ,                         | . 0,115             | 0,077                                                                  |  |
| Balsamo di Tolù                               | . 0,103             | 0,065                                                                  |  |
|                                               | . 0,093             | 0,058                                                                  |  |
| Aloe della Barbada                            | . 0,085             | 0,058                                                                  |  |
| — di semi di anici                            | 0,079               | 0,048                                                                  |  |
| Balsamo di storace                            | 0,077               | 0,044                                                                  |  |
| Resina di gusiaco                             | 0,066               | 0,039                                                                  |  |
| Olio di comino                                | . 0,065             | 0,055                                                                  |  |
| — di tabacco                                  | . 0,064             | 0,035                                                                  |  |
| — di garofano                                 |                     | 0,033                                                                  |  |
| Solfato di piombo                             | 0,060               | 0,056                                                                  |  |
| Olio di sassafrasso                           | . 0,069             | 0,032                                                                  |  |
| Idroclorato di antimonio, della forza rifratt | ivo                 | 0,000                                                                  |  |
| di 1,598                                      | . 0.050             | 0,056                                                                  |  |
| Resina                                        | . 0,057             | 0,032                                                                  |  |
| Olio di semi di finocchio                     | . 0,055             | 0,028                                                                  |  |
| - di menta comune                             | 0.054               | 0.026                                                                  |  |
| Cristallo di rocca                            | . 0,053             | 0,020                                                                  |  |
| Olio di pepe                                  | . 0,052             | 0,006                                                                  |  |
| Flint-glass                                   | . 0,052             | 0,026                                                                  |  |
| Olio di angelica                              | . 0,051             | 0,025                                                                  |  |
| - di timo                                     | . 0,050             | 0,024                                                                  |  |
| - di fieno greco                              | . 0,050             | 0,024                                                                  |  |
| — di ginepro                                  | . 0,047             | 0,022                                                                  |  |
| Acido nitrico                                 | . 0,045             | 0,021                                                                  |  |
| Balsamo del Canadà                            | . 0,045             | 0,021                                                                  |  |
| Olio di Caieput                               | . 0,044             | 0,031                                                                  |  |
| Zirconia molto rifrattiva                     | . 0.044             | 0,045                                                                  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dispersiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | della misura<br>della rifrazione<br>dei raggi<br>estremi                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acido idrodorico Olio di trementine Balssmo della copairen officinalis Spato calcure di grande rifrazione Solisto di ferne. Diamante Olio di ultra Berillo Allume Olio di castoreo Crown-glass molto verde Acqua Vetro di borrace Crown-glass molto verde Acqua Vetro di borrace Crown-glass Olio di castoreo Crown-glass di consecue Crown-glass della consecue Crown-glass Orivatalio Borrace Crown-lina Cristalio di poca rifrazione Solato di barite Tormalina Cristalio di rocca Spato calcare di poca rifrazione Zaffico auturo Topanio assurro Topanio assurro Topanio assurro Topanio assurro Spato floore Solato di toronina Spato floore Cristofite | 0,045 0,045 0,046 0,059 0,058 0,058 0,058 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 | 0,016 0,020 0,021 0,027 0,025 0,025 0,023 0,027 0,018 0,023 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 |

Da queste indicationi risolta che i varii corpi pouseggono assai differenti for-minutamente gli spettri di uguale lunze per disperdere o separare i raggi coghezza formati da due corpi di forza dilorati della luce.

Siccome l'esame e la misurazione di questa proprietà dei corpi trasparenti sono molto difficili, così possiamo dare soltanto una nota di sostanze disposte coll' ordine col quale si contraggono gli spazii meno rifrangibili e si ingrandiscono quegli più rifrangibili secondo gli esperimenti di Brewster.

Olio di cannella.

Solfo.

Solfuro di carbonio. Balsamo di Tulu

Olio di mandorle amare. - di semi di anici.

- di sassafrasso.

- di semi di finocchio dolce. - di garofano.

Idroclorato di antimonio. Balsamo del Canadà.

Olio di trementina. - d'issopo. Ambra.

Olio di semi di olio di carri.

- di noce moscada.

- di menta piperita.

**D**иззорамазто

Olio di castureo. Diamante

Olio di noce.

Balsamo di coppaiba

Flint-glass.

Zirconia. Olio d'uliva.

Spato calcareu.

Allume di rocca.

Gomma di ginepro.

Tartrato di potassa e di soda. Olio di mandorle.

Crown-glass.

Gomma arabica. Alcoole.

Etere.

Burace. Tormelina.

Berillo. Topazio.

Spato fluore.

Acido citrico. - malico.

- acetico.

idroclorico. - nitrico.

Cristallo di rocca.

Ghiecchio. Acqua.

Acido fosferico. - solforico.

(Natural Philosophy).

DISSACO. V. SCARDICCIONS. DISSECCARE, V. DISECCARE. DISSANGUARE. Dicono i conciatori l'ammollare le pelli nell'acqua per togliere loro il sangue che vi è attaccato.

(ALSSETI.) DISSECCATOIO. V. SECCATOIO. DISSODAMENTO. Intendesi propriamente parlando con questa parola l'insieme di tutte le operazioni che seryono a ridurre coltivabili i terrena incolti,oppure a ridurre quelli che sono a d'opera. In vero su terre dissodate di gicultore permanenti atti ad altre più ntili e nestre, di giunehi o di eriche, si può benquindi a questo argomento spetta anche sì, mediante la semplice cinefaziona, quaquanto si riferisce ai piseceamenti, alla si sense con cimi, di tratto iu tratto ni-CINEVAZIONE, gi ALVELLAMENTI, agli ARSONI- tenere uno o due cattivi raccolti di se-MANTI, alle aivortatunz ed anche alla pra- gala o di saraceno e di patate, che paghitica degli avviennamenti, dei quali sog- no bene o male le spese di coltivazione. getti tutti però abbiamo trattato in arti- Così pure anche là dore ara nn boseo recoli separati. Qui pertanto considereremo centamente distrulto, antiche paladi diil dissodamento soltanto siccome il mez- seecate, o vecebie praterie rivoltate, si 20 di liberare un terreno dai vegetabili può affidarsi alla fecondità naturale dal od altri ostacoli che vi si attrovano per suolo; ma nel primo caso il terreno aposridurlo in istato di ricevere, secondo la sato da una assai debole produzione, e sna natura, cercali, piante per foraggio, rifiuterebbesi dal dare altri prodotti senpegli usi della arti od arboree, a mostre- za un nuovo maggese di 8 a so anni ; il remo le difficoltà che si oppongonu a secondo casó dec riguardarsi come una questa operazioni ed i modi di superarle. eccezione dalla ragola; in entrambi i casi

dei pendii troppo ripidi, non vi è alcun Nella terre di qualità medioere i disterreno dal quale l'agricoltura non pussa sodamenti che avessero per iscopo di trarra profitto; ma le varie spese che anmantare la quantità delle terra colticagionerebba in molti casi il ridurli a vabili ad avvicendamento di un podere, eoltivazione sono tali che sarebbe moltu a più poi di crearna uno di nnovo, animprudente di farle prima d'avere ben rebbero operazioni svantaggiose, ove calcolati anticipatamenta l'estensione non fossero dirette ed eseguite da persodella operazione e gli utili risultamenti ne al esso di fare le ingenti anticipazioni cha sa ne possono sperare, tenendosi can- necessarie. In simili casi bene spesso il to non solo della natura d'ogni terreno, mezzo migliore e più sicuro di miglioma anche della posizione topografica di ramento si è la seminagione di alberi foesso, delle eireostanze particolari di ogni restali e particolarmente di pini, ai quali località e dei mezzi esecutivi onde si può quasi tutti i terrani convengono. disporre.

Ad eccezione delle rocce e delle cime poi si giungerebbe senza fallo alla steridelle montagna priva di terra vegetale e lità, quando non si concimassero le terre.

Pei terreni di miglior qualità, le spe-

Quando pure i dissodamenti devansi ranze di buon esito aumentansi in rafare nella vicinanza, e per così dire in se- gione inversa della difficoltà di conserguito ad una campagna già coltivata, con vare la loro fecondità; ma anche in tal animali, ed operai che già si posseggono caso, lungi dal sacrificare l'avvenire al sono tuttavia sampre intraprese eostose, presente, è duopo, all'opposto, saper fuori della portata dei piceoli coltivatori, domandare alla terra quello soltanto che ae si fanno sopra una eerta misura, e ehe pnò produrra senza spossarsi, e volgere nun possonn turnare ntili ehe quando sia- innanzi tutte il pensiero ad accrescera no assai bene dirette. Sarehba un calcolo la massa dei foraggi per ottenere una molto fallace il credere di potere coltiva- maggior copia di concimi. È questo il ra maggiore estensione di terreno senza più grande secreto dell'agricoltura : esaltra aggiunta che un aumento di mano sendo dimostrato che la mantita dei concini essendo la stessa, possonai travre, 
altre volte non sife che passare par no 
con minori spese più prodotti da un anno ca danche due più volte ucoccasiracampo di mediocre estensione che da mente l'aratro, in mainera da distruggeuno più grande, e che è piuttotto da re quanto più compitusmente si possa
coltivare l'uno bene che l'altro mediocremente.

La prima sartare de e seree profonda

Tre ostacoli materiali possono rende- labbattona per ricordorre alla superfare i dissodomenti labra difficilissimi el cie la margior parte delle rendie e fare sempre ausi dispendiosi, e sono: le ra- che le altre non possano getture di nondici che occupamo il suolo; le pietre che vo. Si finno questre arture nel coraco lo penetrano in guias da impedire le sra- dei mesi di dicembre, genanio, felbraio ture; o finalmenta le secque stagnanti e marca, quando non sisti viropo gelo, che

che ne coprono la superficie.

Quando si vogliono dissodare antichi ed ammollita dalle acque piovane, il che pascoli o lande coperte di arbusti di po-

ca consistenza conosconsi varii mezzi di presentano alle srature. farlo. Uno dei più adoperati, ed in molti Il dissodamento si fa in larghe tavole casi dei migliori, è di scotennare dappri- a nella direzione che meglio conviensi ma il terreno e di abbruciare poscia i allo scolo delle acque verso i fossi, coi prodotti vegeto-terrosi levati in tal guisa quali gioverà quasi sempre di cignere come si disse all'articolo CIREPARIONE. Un il suolo prima d'incominciare il lavoro. secondo mezzo, raccomandato a ragione Quando le piote rovesciate sono seccate da Thaer, consiste parimente nel levare abbastanza o marcite, verso il mese di fino a piccola profondità la superficie luglio, si dà un'altra aratura nella stessa del suolo, come per la cinefazione, divi-direzione, ma alquanto più profonda, a dere le piote in pezzi irregolari e ridneli fine di coprire i solchi aollevati dappriin monte con letame di stalla o calce, po- ma con una certa quantità di terra dello scia lasciarli in questo stato fino a che sia- strato inferiore. Altri coltivatori sostituino compiutamente decomposti. Durante scono a queste arature una semplice erquesto tempo si danno diverse arature picatura con na erpice a cilindro con alle compagne così spogliate dello strato multe punte che fanno scorrere sul dissuperficiale, e vi si spargono poscia dei sodamento nella direzione dell'aratro e concimi che si sotterrano seminando in non di traverso, poichè in tal caso le solchi o con uns erpicatura. Questo me- zolle presenterebbero assai poca resitodo, secondo lo stesso autore, che ne stenza ai denti dell'erpice, sotto ai quali fece l'esperimento, procura molto copiosi rotulerebbero senza rompersi, mantre raccolti e riduce il suolo in istato di am- che andando nella direzione dei solchi mirabile prosperità, poichè ne risulta la dell'aratro, i denti trovano una resistendecomposizione assoluta dell' erba, la za che ne rende migliore l' effetto. Una riduzione di essa in terriccio ed un più terza aratura fatta di traverso e seguita compiuto contatto coll'aria che in qual- da un'erpicatura verso il mese di marzo siasi altra maniera. È però evidente che seguente contribuisce nnch' essa a smiquesto mezzo è costosissimo nè può ve- nezzare il suolo, ed a distruggere semnire posto in pratica che sopra spazii pre più le erbe cattive. Per lo più dopo multo estesi. di essa si fa tosto nna seminagione di

allora nettata abbastanza, così in certi casi Tre altri coltri di lunghezza inngnale e può sembrare miglior partito di darvi nn progressiva seguono al primo, essendo secondo maggese di state, A nostro pa- tutti dentati alla parte inferiore, il che rare giova altrettanto, e forse più, poi- dà allo strumento la forma e l'effetto di chè è molto più produttivo, il farvi to- una sega. Il primo coltro dal lato degli sto delle coltivazioni che addimandino animali penetra nel suolo per circa 5 consarchiatore, intraversature o calzature timetri; intacca con due colpi successivi per finire di nettere il suolo.

destinarsi a produrre cereali o ad essere sto il loogo del primo e intacca come ridotte in praterie. Vi sono alcuni terre- esso la pietra o la radice in due acosse, ni , dai quali difficilmente potrebbesi ma ad una maggiore profondità : il tertrarre profitto in altra guisa che colti- zo fa lo stesso effetto, ma essendo encovandoli a boschi ; ed è per questi prin- ra più lungo che il precedente, accrecipalmente che giova fare uso dell' a- sce ancora di circa tre centimetri l'inratro. Questo strumento presenta tale taccature fatta alla pietra od alla radice economia che due uomini ed un buon dai due altri coltri che lo precedettero, paio di animali, o 4 o 6 cavalli secon- ed è difficile che l'ostacolo resista a quedo la natura del suolo, dissodano tanta sto terzo urto. Se però non fosse affatto terra in un giorno quanta 50 nomini non distrutto, il quarto coltro fissato al coppo ne potrebbero dissodere colla picozza o lo prende al di sotto dal lato opposto al-

ottimi a fare i dissodamenti, poehl certa- che un' ultima resistenza molto leggera. mente danno risultamenti migliori di Con questo utensile, facilissimo a porsi quello di Mathieu de Dombasle sulle terre in azione e perfettamente adattato al suo coperte di erba (V. ABATRO), come le pra- scopo, Trochu potè, attaccandovi, quanterie di trifoglio, di erba medica o i vecchii do occorreva, fino a dieci robusti cavalli, pascoli, quando prire occorra molta fatica la dissodare alcune lande a grandi giunper farlo agire. Quando però i terreni chi. A termine medio, il dissodamento di sono pieni di radici legnose il semplice un ettaro non venne a costargli più di aratro non conviene più tanto, puichè 100 franchi. allora è difficile molto a condursi, e per- Quando vogliansi fare dissodamenti a chè il sistema del ceppo del vomero di braccia su piccole estensioni di terra, questo aratro, non è adattato ad un la- adoperansi, secondo i luoghi, la picozza voro che addimanda una forza così stra- a punta ed a taglio, atta a fare le veci ordinaria. In tal caso crediamo da pre- della marra e della score; adopransi ferirsi un' aratro imaginato da Trochu. anche forti marre, come lo ecotenna-Il ceppo di esso è piatto, obbliquo ai lati, toio, o la ETRAPA (V. questa parola e crben acciaiato e tagliente. Un coltro largo serazione). Talvolta adoperasi per israe di forma semicircolare è fissato sul vo- dicare gli arbusti una leva guernita da mero, essendo futto dello stesso pezzu di un capo di un forte tridente di ferro, le

primavera i siccome però la terra non è mità del ceppo di cui forma il segnito. la pietra o la radice che trova : il secon-

Non tutte le terre dissodate possono do coltro algoanto più lungo prende tocolla marra lavorando assiduamente. l'iotaccatura che gli fecero i coltri prece-

Fra gli aratri che si vantarono coma denti, ne può esso più opporre in tal guisa

ferro, e termina con una punta che so- eni punte hanno per lo più o",540 di pravanza di 10 a 15 centimetri l' estre-langhezza. Siccome dee reggere a grandi

gumbrata d'alberi, si è costretti o di sca ne e di fanciulli, la cui giornata è di povare intorno a ciascuno di essi profondi co prazzo. Merita di essere qui menziosolchi a di tagliare la loro radice princi- nata una macchina inventata a tal uopo pale a manu a mano che se la scopre per da Andrea Galvani di Purdenone e preposcia trarre abbasso l'albero intero me- miata dall' Istituto Vaneto con medaglia diante una fune attaceata più vicino alla d' oro il 4 ottobre 1829. cima di esso cha sia possibile ; o di atter- Componesi questa di un vomero il

schio di rompersi.

che rimana in terra ed i rami minuti per parte di questa insiame cui sassi che essa paga agli operai incaricati di estrarre contiene. Dietro al vomaro segue un le radici.

La esistenza di grossi sassi rende so- ti, il quale gira in maniera da trarre seco sente più difficile assai il dissodamento tutti i sassi sollevati dal vomero e getdi alcune terre. Iu alcuni casi trovasi tarli sopra una specie di carro posto dieeconomico il sotterrarli nal campo stesso tro ad esso lascianda ricadere la terra ad una profoudità grande obbastanza purgata dai sassi stessi. Adoprasi questo

più complicata correrabbero molto ri tesse nuocere alla coltivazione, varii spe-

la pertica che serve di leva, la quale de-delle pietre a poca distanza per la mav' essere grossa, di legno duro, a possi- untenziona della strade o per la costrabilmente di frassino, ed avera 15 a 20 zione di case rurali, si può for uso, sepiedi di lunghezza. Alla cima posteriore condo la natura delle pietre, o della pidi questo manico attaccasi una fune cozza e del euneu dei minatori o della lunga da 8 a 10 piedi eui è sospesa una polvere da cannone, il cui uso è però traversa, mediante la quale varii nomini molto costoso, e che non può adottarsi possono simultaneamente agire sulla le- senza pericolo da chi oranchi di esperienva. Dopo che vennero tagliate le più za Finalmente, senza incorrere negli stesforti radici dai lati, eneciasi il tridenta si inconvenianti, si riesce anche talvolta sotto al tronco in posizione inclinata, e molto bene facendo riscaldare fortemente ponesi sotto al manica u leva un masso, la pietra in un solo punto, mediante un il quale avvicinasi al tronco fino a che la fuoco il più vivo cha sia possibile; e quan-cima posteriore del manico stesso sia al-do questu calore ha prudotto una grande l'altezza di 10 a 12 piedi ; allora me-dilatazione , ignaffiando subitamente i diante la traversa attaccata ulla fune gli mussi con acqua fredda e battendoli in operai abbassano la parte posteriore del pari tempo con pesanti martelli, o con manico fino a che il tronco ceda ài loro magli di metallo a manichi di legno duro storzi. Coll'aiuto di gresto samplicissimo ed clastico, coma il leccio. Par levare ntensile, si possono sovente produrre pui i sassi minuti provenienti da queste

dienti adottaronsi, usandosi però più eo-Quando finalmente il terreno è in-munementa la vanga e le braccia di don-

rarli a fiore di terra, lasciando la parte quale panatrando nella terra innalza una grande cilindro armsto dipiù file di denstrumento ia tempo che il terreno sta do il carbonato di calce si discioglie nelasciutto a si ragola il vomere secondo la l'acido idroctorico con isviluppo di aciprofondità a cui vuole spignersi lo snet- du carbonico; o quando un metallo si tamento e secondo la natura del terre-discioglie in un acido, e decompune l'ano soffice o compatto. I sassi nel passare cido o l'acqua che gli è unita, per ossidal effindro al carretto hanno a scorrere da si durante la dissoluzione. Questa disu di una grata in declivio attraverso stinzione però è meglio espressa dalla la truale cade liberamente la terra che natura dei corpi di cui si parla, che nol avessero tratto seco. Ognun vede che potrebbe essere dalle parole. sostituendo ai denti del cilindro delle Non tratteremo che di quella specie di sporti di terre.

tare l'acqua ai dissodamenti, ee ne sia- Tuttavia altri corpi liquidi, come l'alcoole, mo estesamente occupati all'articolo pi- l'etere. l'aceto, i metalli fusi, ec., pos-SECCAMENTO.

(DERONALIE DE GIF-G. \*\*M.) luzione quell'effetto per cui un corpo pi fusi come sostanze disciolte nel calo-solido si combina con un liquido in ma- rico. Altra volta si chiamava la fusiono niera da prendere egli stesso la forma li- soluzione semplice, e la dissoluzione in quida, come nel caso di un sale disciolto un liquido soluzione composta, perchè nell'acqua. Il liquido porta allora il no- l'assorbimento del calorico essendo nome di dissolvente, e si dice che il corpo ecssario a far passare un corpo dallo eh'era solido è stato disciolto; la combi- stato solido allo stato liquido, in consenazione si chiama soluzione o dissola- guenza questo corpo consideravasi come zione. I più acuti mieroscopi non la-disciolto simultaneamente dal calore e sciano scoprira nulla di eterogeneo in da un liquido. questa combinazione, l'insieme della qua- Il calore è favorevole alla dissoluziole forma una massa perfettamente omo- ne, non solo perche la accelera, ma inolgenea.

Suppl. Dis. Tecn. T. FII.

lamine rilevate paralelle all'asse di esso, dissoluzione nella quale la combinazione e coprendo di un piano la grata, questo non altera alcuna proprietà chimica del utensile si cangia in un eccellente stru- corpo; com'è, per esempio, la soluzione mento per iscavare la terra e caricarla del sale nell'acqua; non parlando di cootemporaneamente, il che può grande- quelle nelle quali la combinazione del mente giovare nelle livellazioni dei ter- corpo solido col dissolvente produce un reni, nello scavo dei canali, nel lavoro nuovo corpo, differente dai componenti delle strade ed in tutti quei lavori in- nelle sue proprietà, come quando gli somma nei quali occorrono grandi tra-alcali o le terre si combinano cogli acidi e formano sali.

Quanto agli ostacoli che può presen- Il dissolvente più generale è l'acqua. sono agualmente servire come dissolventi. Si potrebbe considerare anche il DISSOLUZIONE. Si chiama disso-calorico come dissolvente, e tutti i cor-

tre perche a caldo i dissolventi si cari-Si distingue talvolta la soluzione dal- cano d' uoa maggiore quantità delle sola dissoluzione. Questa ultima parola stanze di quello ehe a freddo. Quanto serve allora ad esprimere che il corpo più fino il corpo solido è polverizzato e solido abbisogna, per essere disciolto, di più si agita col dissolvente, più anche la soggiacere ad un cangiamento nella sua soluzione si opera con facilità: nel pricomposizione, come, per esempio, quan- mo caso, perchè il solido presenta una

42

maggiore superficie; nel recondo, perché dei sals, la facoltà di disciogliere una li litupido a coultato è più rianona. Se nuora quomità dell'uno è dell'altro dei si lascia un misesuglio di acqua e di sole in sai lancia un misesuglio di acqua e di sole in sai lancia un misesuglio di acqua e di sole in sai lancia un misesuglio di acqua e di sole in sai lancia via reposa più artia inferiori del litupido dil- glio. Così, l'a regua perimente asturata sciologno quanto sale postono prembere; di nitro, nella quale si fa disciogliere il mentre i taperiori ne contengono sansi sai marine, può no novamente disciorer resta al fondo al e rano, a capiono del grado, non sembio fa ggià dedi ele basi, suo pero: ma se si sigita il misruglio, la li maniera talciore di soluziono e la quanto non sembio fa ggià dedi ele basi, suddivide in maniera uniforme nel liguenta il fenomeno non è che una para soluzione, per le correnti che fa nascere per dello portano ferdo da el liquali.

L'accrescimento della solubilità colla roro di sodio, nè la solubilità del nitrato temperatura è diff. rentissimo nelle di- di potassa è menomamente aceresciuta yerse sostanze. Ve ne sono alcune la cui per l'aggiunta dell' idroclorato di soda. solubilità, quan lo la temperatura s'in- Quando una dissoluzione, saturata o nalza, aumenta ad ogni grado, iu pro- no, resta tranquilla in un luogo freddo, porzione sempre crescente, fina al ter- ove essa può raffreddarsi poco a poco mine ia cui la dissoluzione comincia a fino a compiuta congelazione, la perifebollire. In alcune altre la solubilità cre- ria, che si raffredda da principio, è mesce fino ad una certa temperatura, e di- no salsta che il centro, finche al fine, minuisce poscia, in maniera che aumentan- quando la massa intera è consolidata, le dosi il calore una porzione della sostan- sostanze disciolte si trayano tutte conza giù disciolta si precipita. In alcune centrate nel mezzo. Se si aggiunge, per questo accrescimento rimane lo stesso a esempio, un poco di tornasole ad una tutti i gradi; e per alcune altre poche debole soluzione di sal marino, in mafinalmente son si scorge che la tempe- piera che l'acqua acquisti noa tinta axratura le renda più solubili. aurrastra, e poi si faccia gelare, si vedrà il

Quando un distobrente non può più [colore concentrasi nel mezzo del phindisciogliere un certo corpo, ad osa data] cio, e non là dore questo è più alsto, temperatura, si dice che u' è taturato. Se la dissoluzione è tanto carica da non Tuttavia, benche saturato u' una sostam- potersi congelare, resta al centro una ta, può aneura discioglieren un'altra, cetta quantità di liquido compitamente

Cosi, per escorpio, quando si discioglie il saturata.

nitro nell'acqua finche questa non possa; più nicertene, evas s'a strota di que les caerce tenut dill'arqua in una sotta di leg una se si getta in questa dissolarioso pentinone che rassonaigli and una rera ne del soltato di soda, ne dicicoglicri di disolutione. Tali sono i principi custianecera una graude quantità, ne questa tuenti il latte e le combioni regetalitio poli richi che possa distrogliere in arguito una terra, una quarta sostanza, cui uniscono a questa maniera coll'acqua si

Accade spesso iu tal caso, che il fi-pure, non però colle dissoluzioni seline, quore acquisti, per effetto dell'affinità Cosi alcuni precipitati che si raccolgonu

DISSOLUZIONE

sopra un felico e si lavano con ucqua contenera sultanto del liquido. I cripura, dopo lo scolo del fiquido salino, si stalli erano acido acetico fortissimo e uniscono con essa, e trapelano per la car- conservaronsi a lungo anche a contatto ta. Formano altora una sorta di dissolu- dell'aria. Il liquido non era che aceto zione che appare trasparente quand' è debolissimo.

aperto dell' altra, di acido acetico puro Ignoriamo se v'abbie realmente qual-

attraversata da una luce viva, ma che è Assoggettata essendosi alla stessa presdotata di una tinta opalina, a luce rifles- sione di 1100 atmosfere una specie di sa, e restano in questo stato di sospen- emnisione opeca formata agitandosi una sione analogo alla dissoluzione. Si pre- certa quantità di olio di bergamotto con cipitano di nuovo versando nel liqunre alcoole, divenne questa di una perfetta una soluzione di sale ammoniaco.

Allorchè si lascia in riposo la disso- mente disciolto nell' elcoole. luzione di un corpo solido nell'acqua o Anche i gas disciolgonsi nei corpi li in un altro lignore, la parte liquida si quidi, e questa rinnione è di due sorta evapora e la dissoluzione si concen- la un raso, l'acqua assorbe molto più gas

tra di più in più, finchè finalmente una che il suo proprio volume, il quale perde porzione del corpo solido si precipita una gran parte del suo caforico e risulta sotto forme regolari che si chiamano che il liquore si riscalda più o meno. Nolcristalli (V. sale e CRISTALLIZZAZIOSE). l'altro, l'acqua non assorbe che un volu-

Dizionario abbiamo inserito delle tavole nore, e il calorico di questo gas non è reche mostrano quali quantità di sali sciol- so libero. Nel primo, vi è una vera comgansi nell'acqua ed a quale temperatura bigazione chimica tra il gas e l'acqua . bollano queste soluzioni saturate, ed al- come, per esempio, quando il gas acido l'articulo accoure demmo una tavola idioclorico o il gas ammouisco si discioldelle proporzioni dei varii sali che scio- gono nell'acqua. Nel secondo, nou vi ha glie questa sostanza.

Osservabili molto sono gli esperimenti del gas nei pori dell'acqua, in cui s'insitubo di vetro, chiuso ad una cima ed altri .

trasparenza, resendosi l'olio compiuta-

Affarticolo Acous ed EBOLLIMENTO del me di gas uguale al proprio, od anche miche una semplice introduzione mercanica

futti da Perkins sulla influenza che ha la nua poco a poco, come farebbe in qualunpressione portata ad alto grado talvolta que altro spazio vuoto. Questo è il caso per impedire, e tal'altra per agevolare il dei gas acido carbonico, ossigeno, mitrodiscioglimento dei corpi. Riempì egli un geuo, idrogeno, e della più parte degli

contenente circa nove decimi d'acido che differenza nella maniera con cui i reale ed un decimo d'acqua. Dopo aver gas inegualmente solubili vengono asimmersa la cima aperta del tubo in una sorbiti dall'acqua, ed è ancora dubbio se piccola tinozza a mercurio, l'autore po- relativamente al loro diverso grado di sose il tutto in un apparato per produrre lubilità, si possano assomigliare si corpi grandi pressioni, e lo assoggettà ad una solidi, di cui alcuni sono disciolti dall'adi 1100 atmosfere. Alcuni minuti dopo, equa in grande quantità, ed altri non lo levato il tubo d'acido acetico trovò che sono che in quantita assai minore. Dali sette ottavi alla parte superiore della ton credette avere scoperto che i gas sua lunghezza erano pieni di cristalli, venissero assorbiti in proporzioni determentre invece la parte inferiore del tubo minate dai liquidi molto scorrevoli, nei quali ammettera una rguale facolià as- ir., di acqua spogita di vita e riconolibocobrate. Questa proportioni e tenso, che l'ebolitaine proliunata per più ora
secondo lui, un rolume eguale a quello ne la spogliara, se non in maniera sundi liquida, opporta f., r., r., r., r., luta, almeno personchi intermente. Lo
di questo rollement, cifre che sono i cubi stessopure accadecon altri liquida, quandepeto fanomeno, ma assievat tuttu una temperatura minore. Quodi ono si
via d'averne riconociuta la realtà col può spogliare l'etre e l'alcode di aria,
mento della esperienze. Ulteriori tiere-cone si posi fare dell'acqua. Si perriena
che hanno dimostrato questa assersione la separare l'aria dai liquidi suche col
mento della esperienze. Ulteriori tiere-cone si posi fare dell'acqua. Si perriena
che mano dimostrato questa assersione la separare l'aria dai liquidi suche col
mento della esposizio ci fatti.

non accordarii coi fată.

I nigliori e quanti soli esperimentii no compitamente the colla chollitione.

d'una vera importanza scientifica che possediam relativamente di sono di prosediam relativamente all'associami proposationi relativamente all'associami quantici quanti più gioranze. Questo fairo ricondole che associare differenti gal. Finaliamenti al ligoranze. Questo fairo ricondole che associare differenti gal. Finaliamenti a la lora con contratti contratti contratti con contratti cont

altri. Egli si è servito nelle sue esperien-

| GAS ASSORBITI            | #2662# | 210#E<br>210#E<br>satura ta<br>di<br>sal marino | ALCOOLS | NAFTA | OLIO<br>di<br>lavanda | OLIO<br>DI LINO |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|-----------------|
| Gas acido solforico      | 4378,0 |                                                 | 11577,0 |       |                       |                 |
| Gas idrogeno solforato   | 253,0  |                                                 | 606,0   |       |                       |                 |
| Gas acido carbonico      | 106,0  | 67,0                                            | 186,0   | 160   | 191                   | 151             |
| Gas assido nitraso       | 76,0   | 20,0                                            | 153,0   | 254   | 275                   | 150             |
| Gas idrogeno bicarbonato | 15,5   | 10,0                                            | 127,0   | 261   | 200                   | 192             |
| Gas ossigeno             | 6,5    |                                                 | 16,25   |       |                       |                 |
| Gas ossido nitrico       | 6,2    | 5,2                                             | 14,5    | 20    | 15,6                  | 14,2            |
| Gas idrogeno             | 4,6    |                                                 | 5,1     |       |                       |                 |
| Gas nitrogeno            | 4,2    |                                                 | 4,2     |       |                       |                 |

Dietru, queste ricerche, vediamo [dei diversi gas assoshiti dai differenti che la capaetità dei diversi liquidi per fluidi non sono nemmeno proporzionali un medesimo gas è differente, e cl. 'essi fira esse. Sembra dunque da ciò risulta-non hanno una eguale facoltà assorben-i er che la composizione di un liquido te, come Dalton credera. Le quantital eserciti sublia facoltà assorbenetnun gran-

Dissoluzione . Dissoluzione

de influenza, la quale potrebbe dipendere tanto più rapacità per contenere i gas. dalla differenza dell'affinità, o da quella quanto minore è il suo peso specifico ; di della forma delle molecole, nonchè dalla maniera che sembrerebbe essere fondata differenza che trovasi negli intervalli la- la facoltà assorbente soltanto sulla porosciati da esse, ove i gas possono pene- sità dei liquidi, la gnale nei più leggieri trare ed essera compressi. L'acqua che deve essere maggiore che nei pesaoti. Sictiene in dissolozione del sale marino, ha come questa facoltà diminuisce nei liquidi perduto in gran parte la sua facoltà di quando tengono corpi solidi in dissoluassorbire i gas, e vedremo che que- zione, così sembrerebbe che questi corpi sto effetto varia secondo che un tal sale solidi riempissero i pori nei quali i gaod un altro si trova disciolto nell'acqua. potrebbero penetrare. Perciò si po-Tolte poche eccezioni, quaoto più il sale trebbe concludere che l' assorbimento è solubile, più in consegnenza ne può dei gas e la dissoluzione dei corpi solidi penetrare in nn dato volume di acqua, non costituissero, relativamente alla mae più anche la facoltà di questa di as- niera con cni si effettuano, che nn solo e sorbire un gas trovasi diminuita; in wa- medesimo fenomeno naturale, e che la difniera che la sua facoltà assorbente dimi- ferenza ne consistesse unicamente in ciò, nuisce nella stessa proporzione che au- che gli nni tendano a separarsi dalla dismenta il peso specifico della dissoluzione, solozione sotto forma solida, e gli altri

I liquidi visidi e politifiosi ona sisorbono meno igas che i liquidi scorrerolissimi; ma l'assorbimento si fa tentativa dei diversi liquidi, Saussare ha tromente, perchè la ripartisone uniforme vato che l'acido carbonico viene assordel gas in tutta la massa si opera con bito, calle seguenti propristori, dai il-

più lentezza. In generale, nn liquido ha quidi sottoindicati.

In personal substitution of

| лоха<br>dei tiqoidi    | peso<br>specifico | di liquido<br>assorbe di<br>acido carbo-<br>nico per 100 |                                      |
|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Alcoole                | 0,803             | 260                                                      |                                      |
| Etere solforico        | 0,727             | 217                                                      |                                      |
| Olio di lavanda        |                   | 191                                                      |                                      |
| Olio di timo           | 0,89              | 188                                                      |                                      |
| Spirito di vinu        |                   | 187                                                      |                                      |
| Nafta                  | 0,784             | 167                                                      |                                      |
| Olio di terebinto      | 0,86              | 166                                                      |                                      |
| Olio di lino           | 0,94              | 156                                                      |                                      |
| Olio di uliva          | 0,915             | 151                                                      |                                      |
| Acqua                  | 1,000             | 106                                                      |                                      |
| Sale ammoniaco         | 1,078             | 25                                                       |                                      |
| Gomma arabica          | 1,092             | 75                                                       | 27,53 di sale cristallizzato; satur. |
| Zocchero               | 1,104             | 72                                                       | 25 di gomma.                         |
| Allame                 | 1,047             | 70                                                       | 25 di zocchero.                      |
| Solfato di potassa     | 1,077             | 62                                                       | 9,14 di sale cristallizzato; satur.  |
| Idroclorato di po-     |                   |                                                          | 9.42 di sale cristallizzato ; sator. |
| tassa                  | 1,168             | 61 ,                                                     | 26 di sale cristallizzato; sator.    |
| Solfato di soda        | 1,050             | 58                                                       | 11,14 di sale calcinato; satur.      |
| Nitrato di potassa     | 1,139             | 57                                                       | 2u,6 di sale cristallizzato; satur.  |
| Nitrato di soda        | 1,206             | 45                                                       | 26,4 di sale cristallizzato; sator.  |
| Acido solforico        | 1,840             | 45                                                       |                                      |
| Acido tartrico         | 1,285             | 41                                                       | 53,37 di sale cristallizzato; satur. |
| Idroclorato di soda .  | 5,2 [2            | 52,9                                                     | 29 di sale cristallizzato; sator.    |
| Idroclorato di calce . | 1,402             | 26.1                                                     | 40,2 di sale calcinato; satur.       |

In un fissco ottoratu, la proportione del quantità del gas assorbito è maggiore gas non assorbito e di quello interdotto hella medeina proporzione. Quando, nell'acqua non cangia, scondo Dalton, [per esempio, si carica l'acqua di ter vo-qualunque sieso le variasioni dell'atteno-[luni di gas seido carbonico, mediante sfera, parchè non discenda al dissotto [ona macchina di compressione, il gas dello erco, e non sinanzi-interi so graz-i è idiotto a on terro del suo volume ; in di. Ne segue che un gas qualonque non maniera che l'acqua non assorbe tutta-è rientono adflevaço che della pressione pira che un volume uguale al proprio di che egi itesso esercita sulla soperficie del gas acido carbonico. Il quido, e nina nitre gas influisce a ciò | Altorich et si sigità dell'acqua già carica figuido, e nina nitre gas influisce a ciò | Altorich et si sigità dell'acqua già carica

liquido, e nina altro gas influisce a ciò | Allorché si agita dell'acqua già carica durevolmente. Se la massa del gas che di on gas, di ossigeuo, per esempio, cora gravita solla superficie dell'acqua ao-luo altro gas per cui l'ossigeno abbia ufmenta, il volume restando lo stesso, la finità, come sarel·lue il gas ossido nitri-

co, essa ne assorbe più che non na as-|tura, la differenza di volume di un gas sorbirebbe senza questa circostanza. che l'acqua assorbe a una temperatura Quando si agita l'acqua carica di un gas più bassa è meno considerabile, ma semcon un altro gas per cui il primo non pre sensibile. Al contrario, in un vaso abbia affinità, il nuovo gas discaccia capace di estendersi, ove l'acqua trova parte dell' altro. La quantità di gas che nno spazio per dilatarsi, la quantità di troyasi espulsa a questa maniera, va- gas assorbita diminuisce in ragione diria secondo la sua sulubilità nell' acqua. retta della temperatura, e nella propor-Un gas poco solubile svolge una gran- zione del gas acquoso che trovasi con de quantità d'un gas solubilissimo, e un essa mescolato, tanto nell'acqua medesigas solubilissimo è assorbito abbunde- ma che al di sopra di essa. Perciò quando volmente, mentre l'acqua non lascia si fa riscaldare dell'acqua, saturata di aciscappare che una piccola proporzione do carbonico, per esempio, in un appadel gas meno solubile. Per esempio, se recchio ripieno dello stesso gas e si racsi agita dell'acqua carica di acido carbo- colga il gas, si vede che a ciascun grado di nico con gas nitrugeno, essa non assor- cui anmenta il calore del liquido, si svolbe che pochissimo di questo, ma perde ge più gas acido carbonico che non si molto acido carbonico. Se, al contrario, svolgerebbe altrimente, e che quando l'acqua è saturata di gas nitrogeno, e l'acqua è prossima alla ebullizione, la la si agiti col gas acido carbonico, as-maggior parte del suo gas si è già racsorbe une grande quantità di questo, colta separatamente. Tuttavia, e quesenza perdere molto nitrogeno, e il feno-sto punto, essa è saturata di gas come lo meno arriva al massimo, allorche il mi- era prims; ma il gas acido carbonico scuglio gassoso posto al di sopra dell'a-dell'apparecchio, vi si trova sostituito cqua è pervenuto a mettersi in equili-da un miscuglio di molto gas acquoso brio fino ad un certo punto con quello con pochissimo acido carbonico. Se si contenuto dal liquido. Ció dipende, tan- continua a riscaldare quest' acqua fino to dalla inuguaglianza della facoltà as- alla ebollizione, il gas acquoso porta sorbente di cui l'acqua è dotata relati- seco tutto il gas acido carbonico, e il vamente si due gas, che dalle propor- liquido non contiene più allora che gas zioni nelle quali essi sono mesculati. | acquoso. La capacità dell'acqua pel Esaminando la manlera con cui i gas suo proprio gas è sconosciuta e diffi-

si comportano con l'acqua, si scopre uiu clici à determinaris; ma ciò che prova circostana alla quale nessuon fece pur ricererle asso nei soi intestitui alla maneco attenzinea, ed è che il gas con cui iniera degli altri ga, ai è che, se cosi son l'acqua entra a contatto divinea evenupre (usare, l'extrasione di teoperatura non un gas composto, perchè si unisce col produrrebba in un'acqua saturata di gas acquoso. In consequenza, quando la ga, che l'espulsione di una quantità di temperatura sumenta, la proportiune in gas corrispondente ell'accrezionento di cii il gas à assorbito dall'acqua cangia in volume che avrebla acquisto pel caragione della quantità maggiore di gasi lore, in amaiera che un'acqua contennacquoso con cni trovasi unito. In un va- les top pollici cubici di gas addo carbonito con continua, ova la presione si oppone e inica acquo ne avreble forzio si –) roo impedinee che la tensione dell'acqua su- gradi trentasette pollici cubici o metaro motti proportionatamente alla leuquera— l'ai atessa lemperatura (o ventilette pri-

hei cubici e un quarto, alla temperatu-itrovasi nell'atmosfera, perché l'ossigane ra dello zero), e il rimanente sarebbe è più solubile nell'acqua cha il nitrogerestato nel liquido.

uguali di due gas, quando si agita con coll'ebullizione, contiene 31 a 32, 8 per un miscuglio di essi, ma bensi agitando- 100 di ossigeno ; in maniera che l'acqua la con ciascuno separatamente. La sua contiene 34 per 100 del suo volume di capacità pel miscuglio gassoso dipende gas ossigeno e 1,6 per 100 di gas nitrounicamente dal grado di solubilità dei geno. Le acque stagnanti, al contrario, gas nell'acqua, e della proporzione in e quella conservata per lungo tempo in cui sono mesculati prima di entrare a vasi di legno, non contengono ossigeno contatto con essa. Se si mette l'acqua a menomamenta, perchè questo, a misura contatto con un miscuglio, a volumi u- che viene assorbito dal liquido, trovasi guali, di due gas dotati d'una eguale sa- consumato dalle sostanze cha soggiacciolubilità, essa assorbirà di ciascuno la no alla putrefazione, Per altro, quest'ametà di quello che avrebbe assorbito se equa è saturata di gas nitrogeno, e quannon ve ne fosse stato che un solo, ossia do si agita con aria atmosferica, non ne prenderà di ambidua insiame un vo- assorbe che gas ossigeno, il quale resta di un solo di questi gas. Ma se i volumi si prolunghi abbastanza l'agitszione. dei gas sono differenti, i volumi relativi dei gas assorbiti lo sono ugnalmente, e nella stessa proporzione. Sa uno dei due gas è due volte più solubile dell'altro, e dicesi propriamente delle corde allurl'acqua ne assorbirà due terzi della quan- chè la loro vibrazioni non convengono tità totale, e non prenderà che un terzo mai oppur di rado (V. conpa, acustica, dell'altro ; se i volumi di questi gas non suono ). sono uguali, le quantità assorbite saran-

no proporzionali ai loro volumi relativi. più complicato.

quantità di aria atmosferica, che arriva. filabili e per altre somiglianti materie. I secondo Saussure, a 5 e fino a 5 e un metalli distendonsi anche per effetto della quarto per 100 del loro volume, in cui forza che fanno, ed all'articolo assistanrelativamente al nitrogeno, di quello che toeno a siffatti sforzi.

no. Secondo Gay-Lussac e Humboldt, L'acqua non può assorbire quantità l'aria atmosferica, sviluppata dall' acqua lume uguale a quello che avrebbe preso in essa compiutamente disciolto quando

(BERZELIO-PREEISS ) DISSOLVENTE. V. DISSOLUZIONE. DISSONANTE. Che non consnona

(ALDEATL)

DISTENDERE, DISTENDIMEN-Le stesse leggi sono applicabili al ca-TO. Allargare o allungare una cusa ri-so in cui l'acqua venga a contatto con più stretta insieme o raggricchiata, ciò che ili due gas ad un tempo ; soltanto il cal-spesso si pratica nelle arti su quelle socola delle proporzioni nella quali cia- stanze che, appunto perchè si prestana a scun ges trovasi assorbito, diviene allora ciò, diconsi mallegarit, e si fa mediante la pressione costante ed uniforme come Tutte le acque delle sorgenti, ad ecce- nei LAMINATOI O istantanna ed a scussi zione di quelle che contengono idrogeno come coi mantalli. Distendonsi pure i solforato o ferro, tutte le acque correnti, corpi collo stiramento, e questo metodo l'acqua di mara, l'acqua di pioggia e si pratica in particolare pei cuoi, pei l'acqua stillata, contengono una certa pannilani, pei feltri, per le sostanze

v' ha proporzionalmente più ossigeno za vedremo quali cedano piò e quali

DISTILLAZIONE

DISTRIBAZIOSZ

D. STENDERF. Vale pure allentare, ed permettendo l'augustia dello spazio di

e il contrario cha tendere. (ALBERTI.)

largo checchessia.

(ALBERTI.) in quadro o in verghe (V. CIOSCONE). (ALBERTI.)

rarle a qualsiasi uso. Questa operazione ottenuta con esso era di ottima qualità. ha luogo in moltissime arti e lunga sa Tetto t'apparato occupa uno spozio di rebbe soverchiamente questo articolo se ra metri cubici e somministra fino a 8 volessimo occuparci in esso di tutte le litri d'acqua a testa, l'equipaggio esdistillazioni praticate nelle arti. Parlere- sendo composto di 120 persone. ma quindi soltanto separatamente di Un apparato simile che potesse dare quelle che formano il fondamento prini toco libbre di ecqua al giornu costerebcipale di un'arte, o che, per nun appar- be 2,000 franchi. tenere proprismente a nessan ramo di industria particolare, devono conside- L'interesse giornaliero di querarsi isolatamente. In quanto alle teorie sulle quali fondasi la distillazione, le esporremo parlando delle distillazione Il carbon fossile a 5 franchi pei delle acqueviti, che è quella certamente 100 chilogrammi costerebbe . 7, 50 che ha più importanza considerata sic- La mano d'opera . . . . . . . 2, 50 come ramo industriale. (G."M.)

Distillazione dell'acqua marina. Fra i molti incomodi cui va soggetto chi vive sul mare, uno dei maggiori fu sempre la pennria d'acqua, essendo questo uno acqua verrebbe a costare un centesimo. fre gli oggetti di maggiore consumo, non Confrontando questi risultamenti con

Suppl Dis. Tecn. T. FII.

portarne seco una grande provvigione, ed essendovi inoltre l'inconveniente pei viag-Distanceau. Dicesi altresi del mettere gi di lungo corso di veder quella che si ha, a giacere o posare in terra per lungo e a guastarsi e divenir imbevibile ( V. Acova). Perciò le storie dei viaggi marittimi narrano infinite sofferenze e disgrazie av-DISTENDINO. L'arte, gli ordegni e vennte per siffatta cagione. Naturale era l'azione con cui si tira il ferro di lamie-ladouque che nascesse l'idea di trarre l'ara (V. LAMBATOIO), e si fende e riduce cque pura da quella del mare spogliandola di quei sali ed altre sostanze che essa contiene e che la rendono imbevibile. DISTENO. Minerale cristallizzato du- Il migliore spediente trovatosi finora a rissimo che è un sutto silicato d'allumi- tal uopo si fu quello della distillazione, na, e nel quale coutiensi due volte tan- le quale non può negarsi che non presento di ossigeno quauto nell'acido silici- ti grandi vantaggi. All'articolo acqua macu; dicesi anche cianite (V. su.icari). | rina di questo Supplimento indicammo (Benzelio.) quale si fosse la forma e quali le dimen-DISTILLAMENTO , DISTILLA- sioni d'un apparato proposto per tale og-RE, DISTILLATORE, DISTILLA- getto da Freycinet e Clement: aggiunge-ZIONE. La distillazione è quella opera- remo ora che avendone il primo fatto uso zione chimica mediante la quale si sepa- per una parte del suo equipaggio nel sno rano da un liquido le parti di esso più giro intorno al globo ne ottenne un effetvolatili, le quali raccolgonsi per adope- to soddisfacentissimo, e trovò che l'acqua

sta somma al 12 per 100 sa-

rebbe di . . . . . . . . . ofr.,06

Totale . . . . 10, 06

Supponendo 10 franchi, un litro di

L'imbarco dei 500 barili asige trasporti, mano d'opera ed un tempo prezioso; a 1 fr. e 50

Sicche il prezzo dell'acqua sarebbe deviazioni, approdi e lunghe fermate che egualmente di un centesimo al litro. Adottando le cassa di ferro il prezzo va indispensabili. del capitale impiegato è ancora maggiore

e l'acqua viene a costare più cara. ogni spetto trovasi inoltre uoa grande gbilterra per un limbicco, il quale venne economia sal combustibile impiegato per provato a bordo di una nave il 26 agola cucina e pel bucato. Per un equipag-sto dell'anno stesso. Aveva questo no gio di 120 uomini imbarcaronsi circa 40 metro di lato per ogni verso e si ricosteri di legna per 4 mesi : coll' apparato nobbe che il fornello di esso bastava a di Freycinet si putè risparmiarne la me-cuocere i viveri necessari per 50 a 60 tà, il che, calculando lo stero a 12fr. 50, uomini consumando circa 3 chilogrammi dà un' economia di 250 franchi, la spesa di carbone all'ora e dando inoltre in totale della distillazione non giungendo questo tempo da 15 a 17 chilogrammi che a guo franchi. Il calure che abban- di acque distillata, scolorite, sensa ododona il vapore condensandosi, può uti- re, prive affatto di sale, che scioglie be lizzarsi per cuocere gli alimenti, e il ri- nissimo il sapone, ma che conservava anscaldamento dell'acqua pel bucato. Lo cora un sapore amaro ed acre, il quale spazio poi guadagnato coll'uso della distil- però le si poteva togliere quasi del tutto lazione è grandissimo, poichè un vascel- feltrandola per sahbia e carbone. Una lo diretto per l'Indie potrebbe avvan- specie di serpentino posto all'esterno taggiarsi dei quattro quinti di quello che della barca ed immerso nell'acqua del occupava l'acqua imbarcata. A questi mare serviva di condensatore.

vantaggi sono da aggiungersi l'evitato Esaminando quanto dicemmo fin qui pericolo di doversi servire d'acqua pu- su questi apparati e le circostanze in cui trefatta; la maggior abbondanza di que-sono posti, di leggeri si vede quanto intsto liquido che permetto di poter colti- porti il ridurli al menomo consumo di vare qualche legume pegli ammalati, di combustibile. Ciò è tanto più interessan-

altre, si trovano più facilmente legna che acqua dolce; supra altre piagge, abitate da popolazioni incivilite, non si può avecentesimi al barile si banno . 6, uo re dell'acqua se non che pagando, sic------che tornerebbe forse ivi pure più atile Totale . . . . 10, 16 provvedersi di combustibile; finalmeota la navigazione non è più ritardata per la

l'approvigionamento dell'acqua rende-

Un privilegio per la distillazione dell'acque marine venne pare presonel Considerando pero la quistione sotto 1836 da B. W. Wells e Davies in Inte, in quanto che attesa la mitura parti- ne delle acqueviti. Più ragionevole e fortcolare dell'acqua marina, la quantità di dato si è il progetto di quelli i quali inmaterie animali allo stato di decomposi- dicarono di far attraversare l'acqua da zione che essa contiene, e la proporzione distillarsi da nna corrente di aria acciò di sali ammoniacali cui può dare origine agevolasse questa l'evaporazione a più l'azione del calore, il prodotto della di- bassa temperatura. Un privilegio per stillazione sarebbe inetto ad ogni uso se questo oggetto venne chiesto nell' Insi volesse concentrare il liquido di sover- ghilterra nel 1837 da Peyre il quale sng-

simo interesse applicare a tal fine quel- agevolare la distillazione quanta per aeral'apparato che Derosne adopera per le re l'acqua ottennta, potrebbe in molti casi acqueviti (V. pistillazione delle acque- facilmente ottenersi dall'azione del vento. viti), nel quale tutto il calorico del vapo-re viene posto a profitto con si grande plimento osammo uoi pure indicare coquale deesi ricaricare.

re la distillazione dell'acqua marina, fra menti che avevamo indicato a quella pai quali non mancarono alcuni di sugge-rola di voler intraprendere su questo rire anche l'uso del vuoto, metodo della proposito. cui fallacia, quanto ai vantaggi economici, (Gatharien da Chattany—B. W. Wasa.

ci occuperemo trattando della distillazia-

chio. Questa necessità di non ottenere gerisce di encciare attraverso dell'acqua cha una parte del liquido assoggettato salata contenuta nella caldaia, mediante all'azion del calore, e di gettarne quindi una tromba od un mantice, dell'aria una gran parte già riscaldata, anmenta riscaldatasi passando pel focolare. Lo la quantità di combustibile necessario stesso Peyre vuole che al momento in per l'operazione, ed in conseguenza la cui si introduce l'acqua marina nella calspesa e l'ingombro. Potrebbesi diminui-daia, prima che cominci ad evaporare, re la perdita di calore che ha luogo al vi si aggiungano per ogni cento litri momento di vuotare e di riempire la cal-cento gramme di allume e 25 di acidaia, dispunendo nell'interno di questa do solforico, ad oggetto di evitare le una spirale, il cui principio posto nel cristallizzazioni ed incrostazioni delle centro ricevesse l'acqua del mare che particelle saline e di impedire alle impuentra nel limbicco, e la cui estremità op-rità di passare col vapore. Finalmente il posta non lasciasse nscir l'acqua che do- Peyre insegna che all'ascire dal limbicco po un lungo circuito, durante il quale si mescasi all'acqua una piccola quantità saturasse abhastanza per poterla gettare di acido solforico e di polvere di carboseuza inconvenienti; ma nna simile dis- ne, che vi si lasci per 24 ore, introduposizione difficilmente potrebbe adattar- cendo in questo frattempo dell'aria nelsi negli apparecchi di piccole dimensioni. l'acqua mediante soffietti. Il movimento Crediamo che potrebbesi con grandis di questi soffietti o delle trombe, tanto per

risparmio di combostibile, obbligando me nno degli nsi forse possibili del cal'acqua che esce dalla caldaia ad attra-lore da esso prodotto la distillazione versare un serpentino convenientemente dell'acqua del mare, e ne dnole che il disposto perche nacisse fredda cedendo continuo lavoro che quest'opera ne cotutto il suo calore a quell'acqua con la sta per studiarel di renderla meno imperfetta che sia possibile, non ci abbia Altri mezzi si proposero per agevola- concesso il tempo di fare quegli esperi-

-Davies-Pavaa-G. \*\*M.)

Districazione delle acque odorose la caldaia d'uno strato di paglia lunga o ed aromatiche. Quelle acque distillate di un graticcio di vimini che impediscaod aromatiche che trovansi nel commer- no alle piante di venire a contatto col cio, sono preparati composti d'acqua e fondo. Henry propose l'uso di qua spedi un olio volatile scioltori, e si adope- cie di secchiu di lamine bucherate, o di rano specialmente nell'arte del raoru- tela metallica, nel quale sono le piante MIERE (V. questa parola), nella farma- immerse nel liquido ad una certa distancia, nella economia dumestica, ec. Ot- za dalle pareti e dal fondo. Questo chitengonsi con mezzi del tutto analoghi a mico si avvide dappoi che le acque diquelli che adoperansi per raccogliere gli stillate ottenute in questa maniera conolii volatili (V. aistillaziose degli olii servavano ancora un poco di odore emvolatili), se non che nel distillarle si adu- pireomatico, ed invece di immergere il pera una maggior quantità d'acqua, e secchio nel liquido, ve lo sospese al di che il fuoco può farsi con più vivacità sopra in maniera che il vapore che si per ridurre in vapore in un dato tempo innalza dalla caldaia attraversi le piante una maggiure quantità di acqua. Allora e passi nel condensatore portando seco l'olio volatile nun si separa più, rimane tutti i principii volatili.

disciolto nel liquido e gli comunica una Il solo rimedio adunque interamente parte delle sue proprietà.

In tal guis otteigomi le acque distil- les al una carrente di vapore, sena che late di anici, di meant paperita, di ci- yentono del pinicipii ognati evaga assogniandalo, di finocchio, d'abinzio, di ti- gettato all'azione disetta del fosco. Durano, e.c., prendendo una parte in peso di portal descrise un apparota di questo genetic piante o deli parti di case, quattro lurre che consiste in una caddai che soni acque el cuilibilito, que coglicato de ministra il vapore d'acque, un vaso in sa, di tigliu, cignon una parte di piante e de del di capa, per non raccorrente che vapore. Soubierian limagino un apparato una parte quella doppia di for d'aranaccora più scapilice, del quale dareno
co, una di force, tre di acque e divisible- la descristoria, e che vedere di segnatone due parti; nun raccogliendo che la lende fig. 2 e 5 della Tav. XI delle Armett del prodotto i otticen l'acque ad la richimetta.

finre d'araccio detta quadrapla. A (fig. 2) è un vaso a bagao-amisi La fabbrication delle acque distillate di stagno o di rame che adattasi solla e degli ulti essenziali a fusco nu do ed ini caldata del limbicco. Alla parte che s'ini un limbicco o virinario da producti di daza al al si sopra di questa calbàni tirea odorer grato e soave quando soppiasi resiso un talho di rame BCO, il eni gonitcade che la piante annuollite cuo condocade che la piante annuollite cuo condocade che la piante annuollite cuo condoi albericatino o proveno un principio (ne vierce anti un elle cabbia). La parte interna
i abbricatino a proveno un principio (ne vierce anti unici al nuerce del forado
di decompositione che dà ni produtti in D. Questo tabo conduce il vapore
che ii pontane per l'ebblication o dell'a-

Il mezzo più semplice di evitare que-equa contennta nella cucurbita. Le piansto accidente e di guernire il fondo del-te da distillarsi mettonsi sopra un dis-

---- ------ Engel

framma di rame stagnato E (fig. 5) bu- sentasi un fenomeno perticulure conocherato, sostenuto da tre piedi P al di sciuto col nome di EBOLLIZIONE : dal fonsopra dell' orifizio del tubo D e munito do del liquido partono bolle più o meno lateralmente di due striscie di rame M voluminose, le quali rengono a rompersi che servono ad introdurlu nel vaso A alla superficie, e questo movimento conod a levarnelo. Disposto così l'apparato tinua fino a che tutto il liquido sia scomcopresi il bagno maria del suo cappello, parso. Un liquido non ha però bisogno di adattasi il serpentino, si luta e si distilla giugnere alla temperatura della sua ebol-Si vede che in tal guisa non può bru-lizione per dare dei vapori; ne produce ciarsi veruna parte delle piante, poiche anche a temperature assai meno elevate, non sono mai esposte ad una tempera- ma in tanto minore quantità quanto più tura superiore dei 100° centigradi.

(F. MALEPEYOR )

da poter dare origine a tali prodotti in de sempre alla stessa temperatura; ma alcuni dati casi, viene assoggettato all'a lil grado di ebollizione sarà tanto più zione del calore, giungesi spesso a sepa- basso quanto minore sarà la pressione rare le varie parti di esso, e questa upe- come accaderebbe se si operasse in un razione indicasi con nomi diversi secon- vuoto più o meno perfetto; all'opposto do la natura di queste parti; così se la il punto di ebollizione sarà ad un grado chiama suanazzone quando trattisi di tanto più alto quanto maggiore sarà la volatilizzare un produtto solido il quale pressione sotto la quale si opera, come possa diventare momentaneamente gas-nelle caldaie delle macchine ad alta soso, e si da invece più particolarmente pressione. il name di distillazione alla separazione | Se due liquidi inugualmente volatili di prodotti liquidi o gassosi quando ope- mesconsi insieme, e s'innalzi la temperasi collo scupo di raccorre quelli che ratura del miscuglio al punto cui bolle sono più volatili. Uno degli usi più este- il più vulatile, questo si ridurrà in vaposi della distillazione nelle arti, si è quel-re, cioè si distillera e si svolgerà una lo per la fabbricazione delle acquesiti, proporzione di vapori del liquido meno operazione che forma da se sola l'og-volatile puco maggiore di quella che si getto ili un ramo d'industria della mag svolgerchbe ila esso a questa temperagiore importanza. Per ben comprendere tura, e tanto minore quanto più sarà esquanto in appresso diremo sulla distilla las distante dal suo grado di ebollizione. zione delle acquesiti e sugli apparati di- La ragione per cui la quantità di vapore versi che vi si impiegano, usserveremo prodotto dal liquido meno volatile sarà

dapprima come essa avvenga. sentansi sotto uno stato diverso secundi zione, a così dire, meccanica che ha lun-

è lontano dal grado di ebollizione. Quan-do si opera in un vaso aperto o che co-DISTILLAZIONE delle acqueviti. Quan- munichi per una larga apertura coll'atdo un cerpu formato di varii elementi mosfera, l'eballizione di un dato liquido inugualmente volațili, o di tale natura alla stessa pressione atmosferica succe-

un poco maggiore di quello che sareb-Un grandissimo numero di corpi pre- be stata se fosse stato puro, si è per l'ala temperatura cui si assuggettano, Quan- go nello svolgimento dei vapori più vodo un liquido è risculdato fino al punto latili, i quali si traggono seco una parte al quale puù ridursi in vapore di tensio- degli altri, a quella guisa che l'agitazione ne uguale a quella dell'atmosfera pre-dell'aria aumenta l'evaporazione dei liquidi posti a contatto con essa. A mano Parleremo della distillaziona continua; a mano però che svolgesi il prodotto VII. Di quella col mezzo del vuoto; nalzerà e si distillerà una maggior quan- Finalmente della qualità dei prodotti. tità del liquido meno volatile. Dietro a I. Sostanze dalle quali ritraggonsi le ciò si vede non potersi con ona semplidensazione.

di dua liquidi, l'ono più l'altro meso vo- della fermentazione alcoolica.

equavite esaminando: I. Da quali so- stanse amidacee.

più volatile, la proporzione dell'altro VIII. Dell'applicazione dei vapori spiriandrà anmentando, la temperatura s'in- tosi al movimento delle macchine ; IX.

ce distillazione ottenere la compiota se- rebbe qui assai lungo l'indicare per ciaparazione dei due liquidi inugualmente scuna di esse come si abbiano a trattare volatili, ne potere prefiggersi altro scu- per ottenerue acqueviti, quanto sia il lopo se nou che di approssimarsi più che ro prodotto, ec. Ci limiteremo perció ad sia possibile a questo risultamento. Quel annoverare soltanto le principali rilo però che la semplice distillazione non mandando agli articoli speciali di ciapuò fare, viene a compiersi dalla con- scuna di esse per quelle che lasciano qualche spersuza di potersi applicare a Naturale proprietà dei vapori si è questa fabbricazione, e trattando soltanquella di abbisognare di un grado ele- to con qualche estensione di quelle che vato di calore per mantenersi allo stato vengono generalmente adoperate oggidi aeriforme, e di tornare allo stato liquido per le fabbricazioni delle acqueviti.

tosto che questo calore venga loro sot- Fra le sostanze dalle quali si può ottratto. Egli è su questo principio che tenere dell'alcoole, alcune contengono fondasi la saconda parte della distillazio- immediatamente il principio zuccherino, ne, vale a dire la condensazione. Quanto ed entrano in fermentazione subito dopo parò più volatili sono i liquidi, tanto più estratte quando trovino una temperabassa è la temperatura che abbisogna ai tura favoravole : altre esigono una preloro vapori per condensarsi; di qui ne parazione particolare per essere trasforviene che assoggettando i vapori misti mate in materie zuccherine suscettibili

latile, ad una data temperatura si poò Le sostanze che contengono immediaregolare in modo il grado di questa che tamente il principio zoccherino sono orquelli meno volatili si condensino e quel- dinariamente sacchi tratti da varie parti li più volatili no, e compiere in tal guisa dei vegetabili, cioè dalle frutta, dagli steli quella separazione che si era fatta imper- o dalle radici; quanto a quelle che esifettameute soltauto colla distillazione.

gono una preparazione particolare per
Esaminato così quale sia lo scopo del-essere cangiate in materie zoccherine, la distillazione e dietro a quali teorie si sono comunemente corpi che contengoabbia a cercare di ottenerla, passeremo no nna quantità più o meno grande di ora a trattare della fabbricazione dell'a- amido, e diconsi perció materie o so-

stanze si tragga; II. Quali siano i mi- I succhi delle frutta dai quali raccogliori utensili per la vaporizzazione; III. gliesi l'acquavite dopo la fermentazio-Quali i migliori per la condensazione ue alcoolica, sono quelli di ova, ossia il semplice; IV. Quali quelli per la con-vino ordinario; quelli delle mele o densazione doppia; V. Quali per la cun- delle pere, eiuè il sidro; delle prugne densazione col liquido da distillarsi; VI. domestiche o selvatiche; delle ciliegie, dalle quali si ritrae il liquore conosclutofrificarsi in diverse maniere; finalmente sotto il nome di RIRSCHERWASSAR; delle le frutta che contengono molta fecula, framboe, delle fraghe, dell' arello mir- come le castagne comuni, le castagne tillo, delle more di gelso, delle bacche d'India, le ghiande e simili.

di ginepro, delle corbessole comuni, Una sostanze prodotta dagli animali delle sorbe, dell'ebulo nebbio, del fico, che è il miele stemperato nell'acqua, sudel rogo, del popone, del cocomaro, del bisce facilmente la fermeotazione vinosa,

freschi e loro gosci.

formentone.

no primieramente quelli che si traggono Le acqueviti che s'iocontrano più codalla canna di succhero che contiene monemente nel commercio sono quelle 12 o 16 per 100 di zuechero e dà im- di vino, di vinacce, di grani o di fecola. mediatamente colla fermentazione e col- Di queste sole sostanze però ci occuperela distillazione il liguare conoscioto sot-mo particolarmente in questo articolo. to il nome di aux. Si può annoverare Del vino. Scelto il vino con quelle inoltre in questa categoria l'acqua cerica avvertenze che indicammo nel Dizionadi zucchero che si assoggetta alla fermen- rio (T. V, pag. 234), avvertendo che noo tazione, nonchè la melassa e le spume abbia verun principio di acidità, nel ed altre acque auccherose provenienti qual caso darebbe poca acquavite e catdalle fabbriche o raffioerie di zuccheri, tiva, se lo assaggia con uno dei metodi Entrano in questa categoria il succo che che indicammo nella stesso loogo (psg. si true da alcune specie di palmeti nelle 244). Se però il vino anzichè essere

che contengono 7 a 8 per 100 di zuc- quantità più o meno grande di materia chero, il succo di pastinaca, di carota, zuccherina, la quale in appresso potrebbe di rapa, di robbia a di gramigna, le aumentare la proporzione dell'alcoole. quali, aggiungendovi una piccola quanti- Perciò oltre all'esaminere quanto spirito ta di lievito o di orzo germinato, passeno contengano, sarà d'uopo assoggettarli a prontamente ed in maniera regolare alla quelle indagini che si fanno aul mosto fermentazione alcoolica.

Quanto alle sostanze amidacee che to contengano di aucchero. esigono l' nso di perticolari preparazio- Determinatisi alla distillazione del vini per cangiarsi in sostanze zuccherine, no si opere nel modo seguente. capaci di entrare in fermentazione, sono Comiociasi dapprima dal lavare la cal-

frutto della rosa selvatica, dei piselli producendo il liquore coi si di il nome

di idromele, il quale distillato fornisca

I succhi degli steli dei vegetabili so- anch' esso dell' ecquavite.

Indie, il quale produce il liquore alcoo- vecchio sarà nuovo, quei mezzi di prova lico conosciuto col nome di nacu; e quel- non sarenno più sufficienti, essendo poslo degli steli di acero, di betulla e di sibile che la fermentazione non siasi ancora interamente compiuta, e che quindi Le radici sono quelle di barbabietola i vini teogano tuttora in sospensione una

(V. questa parola) per conoscere quan-

desse i grani, quali il frumento, la sego- dsia con ogni cura possibile, la quale la, l' orso, l' avena, poi il saraceno, il operazione preliminare è della più alta riso ed il formentone ed alcuni grani di importanza. Una grande pettezza dee piante leguminose, come fugiuoli, piselli regnare in tutte le operazioni del distilsecchi, linticchie, ec. ; le patate o la fe- latore, il quale dee sovente esaminare i sula che se na estrae, la quale può sca- vasi che adopera, e pun permettere che

riempiansi le caldaie se non si è prima; affrettare l'ebollizione; si copre la calassieurato che non contengano veruna daia col suo cappello, e chiudonsi accuparte coperta di verderame, il che è ratamente tutte le ginuture con luto o della maggiore entità. Appena termina- con altri mezzi che indicheremo parlanta una distillazione, al momento in coi do dei vasi cha si adoperano per la vapogettasi il residuo di essa, è d'uopo ver- rizzazione. Tosto che il calore comincia sare nella caldaia dell'acqua, lasciar- a penetrare nel vaso svolgesi molta aria vela alquanto, agitandola con un grana- nell'estremità inferiore del condensatore tino, farla poseia uscir fuori, e gettarvi ed a poco a poco sollevansi dei vapori; dell'altra negua fino a che n'esca limpi- si conosce l'avanzare di essi nelle capada. Inoltre deesi spesso lavare il campello cità tutte dell'appareechio dal calore che od altri pezzi che sono al dissopra della acquistano successivamente tutti i tubi caldaia ed aprire questa per evitare che che essi percorrono. Passa dapprima un si formi o per levare quella crosta che de- alcoule che non ha ne gusto ne odore ponesi sulle pareti interne per la preci- piacevole e che si mette a parte per dipitazione del tartaro, della feecia e dei stillarla una seconda volta. L'alcaole che sali a base calearea che tengono in solu- vien dopo è molto concentrato e di buozione le acque unde si fa uso. Questa na qualità e dicesi acquavite prima; se crosta fa che la cald: la distruggasi pron- ne determina il grado mediante un arcotomente, e comunica all'acquavite un sa-metro posto in un piccolo vaso in cui pore di bruclato che nuoce molto alla cade il liquido distillato prima di passasua buona qualità. Si pretende che si re nel barilotto ove se lo raccoglie : in possa rimediare a questo inconveniente, tal guisa si può conoseera ad ogni mosenza seemare la bontà dei prodotti, ver- mento dell'operazione qual grado di for--ando nella caldaia per ogni ettolitro di za ablua l'alcoole,

ston 135 ganome di fecula ridotta allo
L'arconettro moniteni presso e proce
stro di salda con acqua tipolità, proccia alla stesse grado per qualche tempo, ma
diluita con due litri di vino. Si vessa la la poco a pose l'acquavite seena di forsida nella calciatà, il cui fiquido è di gii ze. Quando segma meno di 50° dell' alcalcha, e nello stesso tempo si agita con
cometro (15° Cariter) non si raccono bastona sifindo mescasi il tutto esta; glip i in omeno di acqua che dicesi acquatamente; con questo metodo non si forma pisi o meno di acqua che dicesi acquale evasta di cui abbiano peralta Quanto giiri accondi. Quando si vice de quedicesmo sulla necessità di tener netta la si capa uno continee più quasi unla
calchia è parimete applicabile ai cap-li signicio apersi di tetato in tatto un
pello diesta, al condensatore edalle altre
piecolo robinetto puoto sal cappello, e
prestitatte di vapore che ni strone un sono con con con con con
pello diesta, al condensatore edalle altre
piecolo robinetto puoto sal cappello, e
prestitatta il vapore che ni cese un sol-

Quando la cubian à then netta vi si fanello acceso, cessando dal distillace versa il tino i empiendola presso a po-quando il youre più non a 'infanmos, co si tre quarti, il che à facile a farzi, lin amenanta del robinetto oritesia il efaquando si conoce le scapacità della esal-fetto medicimino gettando ul cappello un dia, mediante misure o con una pie-luvor del liquido che cese dal condensa-col stata di legon che s' immerge nel lore e presentando un solfanello acceso liquido. Quindi si da fuoco al fornello-la vapori che si formano. La quantità di cendo dapprincipio na fuoco vivo per l'unona acquartite che si raccoggite è tonto

fuoco e quanto più fi edda si è tennta l'a- ogni volta che si traggono delle vinacce equa del condensatore.

sce col vino che dee distillarsi in appresso. Iume, lascino uno spazio sufficiente per Delle vinacce. L'acquavite di vinac-l'ebollizione e pei vapori. L'aggiunta ce, cioè di quello che rimane dell'uva do- del liquido è necessaria per impedire che

progressi.

due sorta di vinacce ; le prime ottenu- di fuoco a far si che le vinacce si attacte colla leggera spremitura dell'uva fatta chino al fondo della caldaia. In alcune da uomini che la calcano coi piedi o colle parti dell'Alemagna le caldaic che servobraccia e queste sono le più ricche; l'al- no a distillare i residui dei grani tentra specie di vinacce sono quelle ottenu-gono un agitatore che muovesi spesso te con una spremitura più possente, me- per tenere sospese le materic solide ed diante torchii a vite o simili, e queste impedire loro che tocchino il fondo. sono tanto più povere quanto più possen. Molti pongono invece al fondo della cal-

re e diminuirebbe la proporzione del-apparati a vapore, ponendole in vasi isul'alcoole. Perciò mettonsi in tal caso en-lati dal fuoco e facendo passare attratro tine ove si calcana co' piedi in ma- verso di esse del vapore d'acqua il quaniera da renderle più compatte che sia le caricandosi dell'alcoole che contenpossono durare a lungo senza guastarsi doppio fondo burberato, il quale potesanche per buona parte dell'anno. se facilmente levarsi e rimettersi.

Quando si vuol cominciare la distilla- Questi inconvenienti tutti si eviterelizione levasi lo strato di terra, nonche la bero se si spogliosseso le vinacce con superficie delle vinacce, la quale per lo fortissime spremiture o con lavacri del

Suppl Dis Toen T. FIL.

per caricarne il limbicco copronsi le ri-L'acquavite seconda distillasi nuova- monenti con un pannolano qualnoque. mente a un fuoco mite per ottenerla più Caricasi la caldaia in maniera che le viconcentrata, la quale operazione dicesi nacce, ed il liquido che vi si introduce, ripassare o rettificare. Talvolta se la me- in quantità uguale alla metà del loro vo-

po la fabbricazione del vino, è fra noi una le vinacce si attacchino al fundo della delle più comuni, poiche atteso l'alto caldaia, ma ogni qualvolta si possono prezzo dei vioi non torna il conto di di- avere vini deboli o guasti, di grani o di stillarli, e piccola quantità se ne ritrag-fecula, o qualsiasi altro liquido che possa ge fra noi dai graoi, dalle patate e dalle dare dell'alcoole, sarà utile scrvirsi di esfrotta. Pure quest' arte sece assai pochi si in luogo dell' acqua. Il suoco deve essere sempre nguale e regolato con gran-

È da osservarsi primieramente avervi de attenzione, bastando il più lieve colpo

te fu l'azione cui venneru assoggettate. daia della paglia, come vedemmo farsi Quando non si distillano le vinacce per le acque odorose (V. ENTILLAZIONE appiena ottenute conviene guarentirle dal delle acque odorose). Utilissimi sono contatto dell'aria che le farebbe inacidi- pure per la distillazione delle vinacce gli possibile. Quando le tine sono piene le gono lo porta seco nel condensatore. sì coprono d' nno strato di terra molle Un mezzo analogo sarebbe quello di non nel qual caso in capo a 15 giorni si pro- esporre al fuoco che il fondo della calduce una nuova fermentazione che ac- daia, sul quale si contenesse un grosso eresce la loro ricchezza alcoolico. Con- strato di acqua, sostenendo al di sopra servate in tal gnisa in vasi puco porosi di essa le vinacce su di un graticcio o

DISTILLAZIONS liquore vinoso che contengono, nel qual, dopo un' ora se lo mette in serbo nella caso si avrebbe altresi il profitto di poter botte n.º 1. Si fa un'ultima maceraziotrarre l'olio dai vinaccioni come vedre- ne con 24 quintali d'acqua pura e se mo a quella parola potersi fare.

todo proposto a tal fine da un distillato- operazione, adoperando prima il liquido re francese Audouard, acció venga dai n.º 1, lasciandolo in macerazione, poi dinostri fabbricatori assoggetteto al cru-stillandolo; nella seconda macerazione giuolo dell'esperienza, e ne facciano lorn si adopera il n.º a, e nella terza acqua profitto se è buono. Il metodo dell' Au- pura fino a che vi siano vinocce da didouard consiste nello spogliere le vi- stillare. nucce di tutte le parti vinose che conten- L'acquavite di vinacce ottenuta in tal gono mediante ripetuti lavacri con acqua guisa non serba quel leggero odore par-

fredda, ed ecco in quale maniera. Pone ticolare che dà a quella comune l'olio egli in tre bacini oblunghi di pietra, dei vinaccioli dell'uva.

netti, e questo primo liquido portato im- anni ha cominciato a diffondersi anche mediatamente in una caldaia comune è nei paesi più meridionali. In vero le abbastanza carico per dare 27 chil. di derrate che trattansi per estrarre le aalcoole a 22°, oltre ad nna quantità di cqueviti danno profitto in tre maniere : acquavite debole che si raccoglie fino primieramente ritraggesi in acquavite, il a che gettandone un poca sulle pareti prezzo di asse con un guadagno sulla esterne del limbicco, e presentandovi fabbricazione; i residui hanno anch'essi una candela accesa i vapori più non si un valore considerati come nutrimento infiammino. Aggiugnesi immediatamen-dei bestiami ; finalmente i letami prote nei bacini una quantità d'acqua uguale dotti da questi bestiami sono un terzo alla prima, cui si unisce l'acquavite debole vantaggio, che è specialmente molto imanzidetta; dopo un'ora di macerazione se portante se i grani vengono distillati dal-

le vinacce che si gettano conservano an- segala, l' orzo e l'avena.

quantità di acquavite che se ne può trar- gonsi d'un involucro che forma la crure è assai poca cosa e di nessana impor-sca, e d'una parte interna, la quale tanza. Riempionsi i tre bacini di nuove quaudo è polverizzata al molino si dice vinacce che si innaffiano col liquido n.º 1, farina. Nelle quattro specie di grani il quale in capo d'un'ora è carico abba- sunnominati, la farina contiene diversi stanza per dare colla distillazione circa principii, le proporzioni dei quali varia-100 chil. a 220. Il liftiore della botte no non solamente dall'una all'altra di

ne pone il ricavato nella botte n.º 2. Al Noteremo perciò con piacere un me- lora ripetesi, sempre allo stesso modo, la

guerniti di un robinetto alla parte inferio- Dei grani. La fubbricazione dell' are le vinacce di 14 botti di vino con 24 cquavite dei grani è un ramo d'induquintali d'acqua ; lascia il tutto in mace- strin molto diffuso nel settentrione delrazione per un' ora, poscia apre i robi- l' Europa ed in Inghilterra ; da alcuni

ne leva il liquido alcoolizzato che mette-si in serbo in una botte n.º 1. Ripetesi Il grani che trattansi principalmente questa operazione una terza volta, e il li- per estrarne le acquavite sono quelli quido serbasi in unu botte n.º 2. Allora dei careali, vale a dire, il frumento, la

cora un odore alcoolico grato, ma la I grani delle piante cereali componn.º 2 ponesi a macerare sulle vinacce e esse, ma anche fra varie della stessu

specie, secondo il clima, la varietà, il peransi miscugli di grani, come frumenterreno ed alcune circostanze acciden- to, avena ed orzo, segala, frumento ed tali. Questi principii componenti sono orzo, e simili, il che sembra presso a po-l'amido che ne forma la maggior parte, co inutile; sempre però praticasi l'ag-Il glutiue che vi si trova in varie propor- giunta di una certa quantità di orzo, il zioni, l'albusuina, la mucilaggine, una pie-quale determina la liquefazione della fe-cula purzione di materia zuccherina ed cula contennta nei grani e la sua train alcune del solfato di calce e varii altri sformazione in zucchero.

la ha la proprietà di potere saccarificar- a quella maniera che dicemmo all'artisi, e di provare la fermentazione alcoo- colo sissa, facendo talora germinare tutlica e produrre quindi dell'acquavite. Il ta la massa dei grani e talora una parte glutine e l'albumina vegetale hanno la di essa soltanto. Nella prima maniera si proprietà di cangiare l'amido in materia hanno più facilmente soluzioni chiare, zuccherina, ma questa trasformazione si nella seconda il lavoro è più facile e più fa assai meglio mediante l'acido solfori- produttivo, ma le acqueviti sono meno cu, gli alcali, l'orzo germinato e la dia-pure e di men grato sapore. Quando sì stasi.

In Alemagna, ove si sa grand'uso del- Alemagna prenderne un terzu di germil'acquavite di grani, si è calcolato che le nato e due terzi di non germinato; in varie specie di essi dieno le quantità se- Inghilterra invece preudesi un quarto guenti di acqueviti di 19 a 20 gradi di del primo e per lo meno tre quarti del Cartier.

100 chil, di frumento danno 40 a 45 litri di segala . . . . . 36a42 di orzo. . . . . . 40 di avena . . . . . 36 di saraceno . . . 40 di formentone . . 40.

dannu, a termine medio, per ogni 100 cqua più volte, per levare quanto è poschilogrammi 40 litri d'acquavite a 50° sibile agli invogli dei grani l'estrattivo dell' alcoometro centesimale ( 100 di che essi cuntengono e che dà alle acque-Cartier ). Il risultamento è assai diverso viti un iugrato sapore. Rosenthal però quando prendansi i grani a misura, im- dimostrò recentemente che in tal guisa perocche a misura uguale nun hanno perdevasi un 8 per suo di malto, e che tutti lo stessu peso, il framento, per era assai meglio non lasciare i grani a esempiu, pesando ordinariamente pressu molle che poco tempo e farli poscia gera puco il duppio dell' orzo.

te dai grani dei cereali conviene far scel- umettarli soltanto, agitandoli di tratto iu ta di quelli che riescono di minor prez- tratto per iscompartirvi ugualmente il zo, e si sugliuno d'ordinario preferire calore. agli altri l'orzo e la segala Talvolta ado- Il grano germinato non dee saccari-

sali. Fra questi principii l'amido o fecu- La riduzione dei grani in malto si fa saccarifica l'orzo solo accostumasi in

> secundo. Se si fa uso di frumento e di segala non germinati o d'un miscuglio di questi due grani con aggiunta di avena o senza, si reputa che nn oftavo a un quarto di orzo germinato basti per operarne la saccarificazione.

Nell' inumidire i grani da farsi germinare e nell'ammollimento dei grani non Così tutti questi grani, presi a peso, germinati si è consigliato di cangiar l'aminare innaffiando più volte il monte di Allorche vuolsi estrarre dell'acquavi essi con acqua tiepida, in maniera da

ficarsi che assai moderalimente convect l'ineuti da uou diversi suggerire a chi rhe tendulo i ma malo di culon palifico loi, dorrendo pirrefrire piutitoto quello giallo di ambra; discecando maggiormente ma parte della materia zuccherina stasi, del quale ora faremo qualche censo-sapore dell'acquavite. Adoperani con prieta, fee abbiamo fatte conoscere a molto vantaggio in tal caso i seccatio a papere (V. seccation).

À fine però di evitare questi appurati è finno che oggi si possa dirigere questi appurati con le l'ingière di abbraviamento. Dueri sha upersazione nella masiere più empilitari propose ultinamente di non far le e più vantaggiosa. Mediante quote e di acciaccarlo invece mentre è ancori feculis in persuara di acciaccarlo invece mentre è ancori feculis in persuara, V. questa paroble, ribe di acciaccarlo invece mentre è ancori feculis in persuara, V. questa paroble, ribe i permogli non danno all'acquavite al- cue, e non si assoggittuo alla fermentazione del paris, la manistrate siasi finici e inti peritatione del correctario del paris, la manistrate siasi finici e inti peritatione del cardo del mognete, che si ultime in tal guita una maggiori e quali danno sequeviti del tutto serre romatità di liquido sprirtoso.

Da quanto dicemmo si vede che la ticolare dell'acquavite di grani. Agli artipreparazione dei grani e del liquore fer- coli siana, piastani e pestrina abbimio mentato di essi è quasi assolutamente la indicato come si debba operare per ottestessa che per la fabbricazione della sia- pere questa trasformazione. Diremo qui na, con la differenza però che in que- solamente che quando si sono ottenuti st'ultima è duopo conservare nel liquore dei liquidi chiari si diluisce il mosto o una certa quantita di zucchero per ren- soluzione di destrina e di gomma, con derla più abboccata, e che invece quan- soluzioni più deboli o con acqua fredda, do si prepara un liquido da distillarsi per ridurlo ad una donsità di 6º dell' aè doopo procurare che tutto lo zucchero reometro di Baumè ed alla temperatura mutisi in alcoole. Osserveremo qui pure di 20 a 25º centigradi. A questo mosto che in generale l'acquavite ottenuta dai così diluito si aggiugne il lievito e se ne soli liquidi è di più grato sapore e più dirige la fermentazione come pei mosti pura di quella ottenuta ponendo nel lim- ordinarii. Secondo Luedersdorff questa bicco anche le fecce, sicché giorerà sem- trasformazione della fecula in destrina pre essurire queste fecce mediante ri- riesce meno bene colla farina dei cereali petuti lavacri, ciocchè esige però una che col loro amido, e questo ultimo pasmaggior quantità di vasi, più lavoro ma- sa più difficilmente allo stato fluido, e nuale e più capitali ; sarà pure ntile di- da meno zucchero che la fecula di pata stillare le fecce a parte. te. Lampadio ha osservato che per fare

Varii metudi sono in uso per operare liscoppiare i grani della facula e liquetàla fermentazione dei grani. Nel Diziona-lre la destrina è assolutamente necessario rio abbiamo descritto il metodo inglese, (che l'orco sia germinato molto a fresco, quello Alemanno è forse più semplice ed poichè in capo a quattro o ciongue settissige meno capitali, ma la tali incoave-i mane perde questa proprietà. ni insieme culle fecce, agitansi dessi di centesimali, poiche verso il fine pasper qualche tempo, poscia portansi nella sano gli olii empireumatici e gli acidi, i caldaia che si riempie ai due terzi della quali alterano la qualità dell'acquavite. sua altezza ; si accende il fuoco, il quale Quindi, allurchè si continua l'operazioscompartesi quanto più si può uniforme- ne fino a che il liquido segni zero sull'amente sotto della caldaia, e in pari tem- reometro, gli ultimi prodotti sono infetti po quegli che attende al fuoco rimesce e nauseanti, ed in questo caso all'attu di tratto in tratto il liquido con un agi- della rettificazione o di una nuova opetatore per impedire che le parti più den-razione, si è costretti di porre sotto al se riuniscansi al fondo e vi si abbruci- serpentino uno scodellino per raccorre no. Giunto al punto di ebollizione, e una certa dose di acqua acidula ed indopo lo svolgimento di gas acido carbo- fetta che precede il vero prodotto della nico, si chiude il cappello, metteri all'or-distillazione. dine il condensatore e lutansi tutte le Al termine della operazione nettansi giunture. Quando cumincia la distilla- tutte le parti degli apparecchii, avverzione regulasi il fuoco in maniera che tendo che iu questo genere di distillaziol'operazione cammini con attiviti e rego- ne la nettezza è di importanza ancora farmente, continuandosi in questa guisa maggiore che in ugni altra. fino a che il liquido che si otticne non ai bestiami.

coometro (12 a 13º di Cartier), e che logramosi di amido. appresso è più debole, e separandone i nosa. prodotti si ottiene da ultimo un liquore La quantità di acquavite che ritragpoco alcoolico che si distilla colle tlem gesi dalle patate dipende dallo stato di

me nella operazione seguente.

Per distillare i liquori vinosi dei gra-fflemme non segnano più che alcuni gra-

Delle patate. La patata è attissima a segni più che alcuni gradi sull'areometro, dare dell'acquavite colla distillazione; ed allora si levano le fecce che si danno in vero essa contiene da 20 a 25 per 100 di materie solide nelle quali trovasi Il liquido così ottenuto, e che dicesi da 62 a 88 per 100 di fecula, vale a diflemmu, è un' acquavite diluita di sequa re, che 100 chilugrammi di patate racche non segna più di 15 a 20° dell'al-culte di fresco cootenguno 16 a 18 chi-

oltre all'avere un forte sapore di empi- Varii metodi venuero proposti per sacreuma contiene sovente una certa quan-carificare la fecula che si estrae da questo tità di acido acetico; perciò se la si la-tubercolo, e diversi ne indicammo noi sciasse esposta all'aria si cangierebbe as pure nel Dizionario. Torneremo a parsui presto in aceto, se non se la assogget- lare di questo argumento agli articoli retasse alla rettificaziune. La si ripone a tal cula e saccantricazione, limitandoci qui fine nello stesso apparato, o niuttostu se a dire semplicemente che quando la fela porta in un altro più piecolo uve se cula è trasformata in destrina e questa la distilla a fuoco dolce. Il liquore che in zuechero si diluisce convenientemenpassa da principio è acquavite prima che le la soluzione, la si fa fermentare, poi si raccugliesi a parte, quella che viene in distilla come qualsiasi altra sostanza vi-

esse e dalla loro qualità, ed è maggiore Quandu distillausi acqueviti da bersi quanto più di fresco vennero raccolte. come quella di giuepro, conviene so- Le patate che hanno germinato o guaspendere la distillazione tosto che le ste non danno che assai poca acquavite, ed il produtto delle ultime tiena in dis (a bollire per una mett'ora, pois se lo fa solutione un principio d'un gutto anna scolare in toma tina, nelle quale versasi se espiacevole. L'impossibilità di di ciunque a sei volte tanto d'acqua quanti se espiacevole. L'impossibilità di patte di segue quanti a spese considerabili che cagiona il trai potte con vantaggio ed economia otttenere la loro fecula in istato seculo il gorgoti vivo la fermentazione procele
quindi assoggetteronal ella pressione con
i della unata, il miscoglio dee abo testere
controlli possensi, il accidatano a varpori, l'execuelle cacido, Quando la fermentaponcia il fecero veccar e conservaronal isione alcoolica è computut distillati il liin questo stato. Prechel di Vienna dopo quido cone il viso.

werre lavas, le gustugia e leva loro l'acqua di vegetazione mediante un appurecchio costruito sui principii del y-u-ne come i vini, altre come i grani, le vi-730 a pressione di Real; possia le f., lancce o lo melasse.

escere all'ais aperas. I piaste les discussiones de secure all'ais appraisationes de secure al secure appraisation ais accessives all'ais accessives all'ais

Bellu neclasse di barbabicolo. Le giungere ud ottenere esattemente i titudiane che si raccologioni nella fabbiri isanessi findicati dalla tronia o precuracione dello socchero, fatte fermentare liti con esperimenti scientifici qui le risolitate da uno un volume uggale al meta de proposti si è d'appromismari il proprio di buons acquarite. Talora sucjoic che si monatori in cui la limi sore Bisuppa adaque apere primieramente si sono poste insiene col licevito, sembra cons si possa ragionevalmente aperace, sere in ottimo stato di fermentariose, per consocrere quali miglioramenti possaquesta cesa tutto ad un tratto arena che son firal mei metodir con qual esito. Il possa risabilireda. Tilo consigni forma della metodir con qual esito. Il possa insidativeda. Tilo consigni so fordà mei metodir con qual esito. Il possa insidativeda. Tilo consigni so fordà mei metodir con qual esito. Il possa insidativeda. Tilo consigni so fordà mei metodir con qual esito. Il possa insidativeda con due volte ili far conocere tutti quali che evanera con discontrato di acqua, se in este sense segeraa puezo p<sup>ada</sup>. Si di acidia solforico dilioiitore, pud diriri impegano. E noutro peracol d'acqua. Si meset bene il tutto, te lo liere coltanto di eganiane ri varini princicol d'acqua. Si meset bene il tutto, te lo liere coltanto di eganiane ri varini princi-

pii soi quali tutti più o meno si fundano ; Toscana per l'acido borico, non si fusdare le regole generali alle quali è duo-sero ottenuti ottimi risultamenti, ricorpo attenersi per costruirli in maniera che rendo all'aioto del vuoto (V. più innancarrispondano al loro scopo; e descrive- zi), che in tal caso sarebbe riuscito prere soltanto pochi dei migliori, scegliendo zioso, o degli altri mezzi adoperati par quelli che presentano maggiori vantaggi agerolare la vaporizzazione, dei quali convalidati dall' esperienza. parleremo in seguito di questo articolu,

Primieramente è da notarsi avervi di- ed a quello zuccasso. Desideriamo quinverse maniere di porre in ebollizione i di che questa idea non muois, ma venga liquidi da distillarsi e sono : a fuoco nu- da altri con più fermo animo dei primi

do, a bagno-maria, a bagno di sabbia intraprenditori tentata.

ed a vapore, dei vantaggi ed inconvenien- Parlandu ora degli apparati ordinarii ti delle quali maniere tenemmo discorso distillatorii osserveremo che le parti più nel Dizionario (T. V. pag. 255). Qui importanti di quelli di vaporizzazione però ci occuperemo della prima maniera sonu certamente la caldaia ed il furnelsoltanto, imperciocche la seconda e la lo, le quali, l'una dall'altra dipendendo terza di rado si usano nella distillazione a vicenda, verranno da noi esaminate in grande delle acqueviti, e la quarta unitamente.

entra per sua natura fra gli apparati di La forma della caldaia che cuntiene condensazione col liquido stesso da di- il liquido di distillarsi suol essere ordistillarsi, e dee quindi trattarsi quando pariamerte cilindrica; quando il limbicci occuperemu di quelli. Quanto adun-co ha grandi dimensioni si dispone il que diremo, in questa prima parte del cammino in guisa che i canali di esso vi nostro articolo deesi intendere special- girino intorno, rendendosi utila così il mente applicabile alla distillazione a fuo-calora del fumo e diminuendosi il dispenco nudo. dio del combustibile ; pegli apparati però

Prima però di entrare in questo argo- della tenuta di 20a 60 litri soltanto le dimento non dobbiamo e per l'interesse sposiziuni sono meno accurate, è quindelle arti e pel patrio amore passare sot- di la quantità di vapore ottenuta e ben to silenzio il tentativo fattosi dal bravo longi dall'essere proporzionata a quella Jappelli di Padora, per ottenere la distil- del calore sviluppato. In generale e più lazione delle acqueviti senza spendio di sperialmente in quest' ultimo caso giora combustibile, traendo profitto dal ca-dare alla caldaia la forma di on paralellore delle acque termali di Abanu. Sic- lopipedo; questa disposizione presenta, come però la distillazione più importan- a dir vero, alcuni inconvenienti per la te fra noi si è quella delle vinucce, le minore facilità dello snettamento, ma ad quali esigono una temperatura uguale onta di ciò sarà sempre utile di adottarla almeno a quella dell'acqua bollente per quando riscaldisi la calduia per la superdistillarsi, e le acque termali anzidette ficie esterna soltanto. Vedremo però cosono per lo più di varii gradi al dissot- me si possa conservare alla caldaia la to di quel ponto, così venne abbandu- furma cilindrica, traendo tuttavia assat nato il felica pensiero, e lu chiamia- maggiore profitto dal calore.

mo felice, perchè nou è dubbiu in noi La caldaia dee presentare all'azione che se si fosse con maggiore costanza diretta del fuoco la superficie più estesa insistito, a quella guisa che fecesi in che sia possibile; quindi à un grave di-

fetto il firer questi apparati di granda al·logramui di vapore d'alcoole, l'uciando letta e di piccio dianette, come in ege- in anbi o sea 6,66 diblogr, di carbon nerale accottumui; può certamente dir-lossile. Nelle arti però non occorre quasi si seura enegerazione che nella maggior mai distillare l'elcoule puro, an betto parte dei limbicità tatulii nosì otteni mistaggi di alcoude e di acqua; e di in tal gono che 3 di vapore per 1 di carbone, cavo è diuspo conocere la luro riecher-quando iurece, me diante particolori di-12 ad alcocole per calcolare quale super-spositioni, possono otteneri facilmente ficie della calchia abbiasi ad espore a liono a 6 et auche e.

La superficie da esporia il fuoco nelle seccorra per produrre l'effetto voluc. caldair per distillare economicamente Supposismo, a cagione d'ecumjos, che una data quantità di liquido può calco-larii anticipatamento a quella stessa gui-legas //<sub>4</sub>; del suo peso di alcoole, ossis ac che si fa per le catassa delle Mac-l'y di acquavite a 20 dell'areometro chiure a turona attenendosi alle avvere-di Baume: non sulo converrià consumare cen es quentità.

L'alcode bolle a  $75^{\circ}$ , la sua espacifià a raporitzatre l'alcode, ma ancora quella el catonto (V. questa parola) à protos che saria necessaria per la quantità di ana poco di  $\frac{1}{2}$ , si quella dell'acqua; che logan che esso si trarrà dietro ; ura l'especie in e segue che neci comuni apparati un rienza fice conoscere che in questo caso chilogramma di carbon fosulla, capace di si devuno distillare i  $\frac{1}{2}$ /sm. della massa, ha vaporizzare di chilogrammi d'acqua, ne quale comporerati di ça millesimi d'alconti entre di sidilare i 5 d'alconde puro. Am- [cool en  $\frac{1}{2}$ /s, e di 17 § millesimi d'alconti entre do soluque che la vaporizzazio da chi ose esque che per distillare to on ne per un metro quadrato esposto al fiso-litri di questo liquido alcontico all'ors, coi di 2 5 a 5 co-lidogrammi di copul alevona i ridurte in vapore 220 litri di all'ors, si troverà che con la stessa su-ll'iquido formato di 4 3 d'alconde 2 78 prifice à interrebiero da 6 ca 8 de 5 chi-l'al roque, e devonsi alloro brusiere.

2chil<sup>1</sup>,80 di carbon fossile per vaporizzare 42 litri d'alcuole 29 ,96 . . . . 178 d'acqua 20 per ridurre all'eballizione gli . 880 · del liquido restante ;

Totale. 52 ,46.

udunque, ammettendo sempre che un descritta a pag. 25 a del T. III di quechibigramma di carbon fusile ne possa sis Supplimento e disegnata nelle g. 5 rapuvirzare 6 di acqua, la superficie da esporsi al fuoco duvrebbe essere di niche, facendu però le doppie paretti in maniera la potelesi levare facilmente

La naniera come i l'imidi candurano] per lo suettamento della caldaia. Sono il calure col loro spintamento rendereb-] pure da menzionazia gli sperimenti di lor, a mostro credere, assasi rantaggiosa Oersted, dai quali sembra sisultare che i per la loro distillazione, quella forma di metalli conducano più sollecitamente il caldaia maggerita da Perlius che babbismo-l'alore dei l'igudii annehe di lassavi in

To record by Locking

porra nella caldaie parecchii fili matallici nella distillaziona, come nelle macchine i quali partendo dal fondo presentino le a vapore, di collocare il fornello nell'inloro cima in mezzo del liquido.

terno delle caldaie in mezzo al liquido mente avvenire l'inconveniente del bru- era già stata proposta da Baume venciamento che dà un sapore empireuma- na poi realizzata con grande vantaggio tico disgustoso alle acqueviti; abbiamo dal Lemare, il quale applicò a questa veduto nel Dizionario (T. V. pag. 235) arte i principii del suo utilissimo cacome siasi proposto di ripararvi coll'ag- LEFATTORA (V. questa parola). L'appagiunta di una certa dose di patata o di rato del Lemare per la distillazione dei farina, e, parlando delle particolari avvar-liquidi, vedesi disegnato nella fig. 4 della tenze necessarie per la vinacce e pei gra- Tay. XI delle Arti chimiche, e può serni, si è delto come molti adoperino a- vire collo stesso fuoco a distillare due gitatori, i quali sono per lo più formati sostanze diverse, ciò che può tornare assai di un asse a braccio che attraversa il utile in molti casi. Formasi esso di due cappello, o di catena che col loro muo- capacità, l'una A anulere, l'altra B cilindriversi tendono a impedira che si formino ca posta nel mezzo della prima, distanta incrostazioni, ma questi mezzi sono tutti d'ogni intorno alquanto da essa, a che forinsufficienti se la vigilanza di chi dirige ma così una terza capacità P, nella parte l'operazione viene a mancare. Se a que-inferiore della quale è il foculare, mentra sta incuria si aggiugnesse anche quella la superiore lascia uscire il famo e l'aria di trascurare lo spettamento, potrebbe calda. In G vedesi il foro pel quale inallora accadere anche lo scoppio della troducesi il combustibile colla sua porta caldaia, perche giugnendo le incrostazio- a saracinesca in Il per chiuderla o sceni ad una certa grossezza, ed impeden-marne l'apartura : un foro fatto in F lado il libero passaggio del calore, dareb- scia entrare l'aria che occorre per alibero tempo al fundo di arroventarsi, e mentare la combustione. Tanto il foro se le incrostazioni venissero a rompersi. F che quello G attraversano la grossezper qualsiasi cagione, avrebbesi un istan- za della capacità A. Ponesi il liquido da taneo sviluppo di vapore che potrebbe distillarsi nel vaso B pel coperchio D e far iscoppiare la caldaia, nel qual caso il in quello A pel foro E, e se è tutdanno sarebbe maggiora assai che nelle to della stessa natura mettonsi in co-

cali ove si distilla. do passare quelli che sono in A in un Le caldaie di cui finora trattammo, e refrigerante separato o all'aria aperta se che sono quelle più in uso generalmen- uon occorre di raccoglierli. Due tubi a te, sono tutta riscaldate esponendo al chiave, servono l'uno L a vuotare il vafuoco le loro esterne pareti; ad oggetto so B, c l'altro Q a vuotare quello A. Si però di trarre il maggior profitto possi- vede che il fornello e la caldaia formano bile dal combustibile e di evitare tutte un tutto, e che il sombustibile essendovi Suppl. Dis. Teen. T. FII.

che sono sempra a poca distanza dai lo- ri reudonsi soli nel condensatore, lascian-

Nelle caldaie a fuoco nudo può facil-stesso da riscaldarsi, e questa idea che macchine a vapore, attesa la grande ac-municazione i vasi A e B mediante il cendibilità dei vapori alcoolici i quali ca- tubo C, sicchè tutti i vapori passano pel gionarebbero incendii grandissimi, ali- tubo I nel condensatore. In caso diverso mentati vieppiù dai depositi di acqueviti otturazi il tubo C del vaso B, i cui vapopochissimo calore perduto, essendosi ve- de escono i produtti della distillazione. rificato dietro esame di un apparecchio Passando ora a parlare del cappello o costruito dall'iuventore, che possono con coperchio, delle caldaie, diremo che enesso uttenersi fino a g chil., 5 di vapore tra agginstatamente nell'apertura di esper uno di carbon fossile, come può ve- sa o ad impostatura, e vi si ferma con dersi nella relazione fattasi in proposito l'una o l'altra della ginature e dei luti, alla Società d'Incoraggiamento di Pari- dei quali parleremo più innanzi. Varie gi da H. Gaultier de Claubry, ed inse-avvertanze però sono da farsi intorno alla rita nel Bullettino del dicembre 1832 forma di guesto cappello.

avviluppato da ogni parte dal liquido vi è lindica la figura. Il tubo M è quello don-

di quella Società. Il condensatore di Quale sia il cappello semplice ordinaquesto limbicco unlla presenta di parti- rio lo abhiamo indicato all' articolo Lincolore essendo formato di una capacità sicco del Dizionario, ma per quanto sia cilindrica R, nella quale ponesi il cono semplice pure anche in esso hanno ad L che à ripieno d'acqua, e nel quale avvertirsi a tre cose: 1.º alla sua granne cola costantemente un filetto pel tu- dessa; 2.º alla inclinazione delle sue bo N mentre l'acqua calda esce pel ri-pareti : 3.º al diametro dei tubi con fiuto O. Se l'apparecchio fosse di gran- cui comunica. Quanto alla sua grande dimensione, il raffreddamento della dezza, dalla quale dipende il diametro superficie esterna per la sola esposizione della bocca della caldaia, è chiaro dover all'aria non potrebbe bastare, e conver- questa variare, non solo secondo la granrebbe circondare il vaso K di una massa dezza dell'apparecchio, ma altresi second'acqua fredda, ciò che può farsi assai do la natura delle materie da distillarsi, facilmente. Un apparato simile può es- e secondo il metodo con cni si distilla. sere utilissimo nei laboratorii di chimica, Quegli apparati, p. e., che servono per nelle farmacie e dovunque abbiasi biso- le vinacce od altre sostanze solide hanno gno di acqua distillata, non esigendo ad avere la bocca della caldaia, ed in quasi veruna cura, bastando soltanto di conseguenza quella del cappello, molporvi il combustibile ad intervalli assai to più grande, a fine che riesca più agelunghi, nè occorrendo di occuparsi che vole il caricarli e scaricarli i parimente al più ad ogni ora della condensazione, secondo che le sostanze distillate formaquando siasi stabilita la corrente conti- no più a meno incrostazioni, o secondo nua mediante il tubo N: una coldaia che si netta più o meno spesso il limdella tenuta di 10 litri può dare due li- bicco, ocrorre una hocca di caldaia siù tri d'acqua distillata all' ora. Nei primi o meno grande per facilitare lo mettaapparecchii costruitisi da Lemare, i tubi mento, Avuto quindi riguardo a queste del vapore CI erano stretti e ad angolo circostanze si può dire che negli ordiretto, e cagionavano perciò una pressio- narii limbiechi il cappello più piccolo sane che rendeva difficile il chinderli a te- rà il migliore, attesa la facilità maggiore nuta come si accostuma introducendo la di chiudere le giunfure in modo che non cima di un tubo cinta di stoppa in quel- perdano vapore. La inclinazione delle pala d'un altro; questo inconveniente cessa reti interne del cappello, trovossi essere dando ai tubi le dimensioni convenienti di 25°, quando si voglia che legocce conche, acconneremo parlando degli appara- densate raduninsi nel rigolo che vi ha alti di condensazione, e la forma curra che l'intorno, anzichè tornare in caldaia; noi

DISTILLAZIONE

taggioso che accadesse questo secondo ef- frapponendovi talvolta della stoppa, acfetto essendo esse formate delle parti più ciocchè chiudano meglio, e coprendo poi acquose e oreno alcooliche, ne potendo sempre le giunture con LUTI ( V. questa quindi contribuire che a rendere più de- parola ) il migliore fra i quali, massime bole il grado delle acqueviti. Quanto fi | per la distillazione in grande, è il seguennalmente alla proporzione dei tubi che te che è quello adoperato dai distillatori partono dal cappello egli è chiaro che inglesi. quanto più ampii saranno minore sarà la Prendonsi tre parti di carbonato calresistenza che troverà il vapore ad usci- careo, una parte di farina di frumento, re dalla caldaia, minore quindi la tempe- una di sale comune, e una parte scarsa ratura da darsi al liquido, e perció mi-di acqua. Le prime sostenze misuransi nori il consumo di combustibile ed il pe-secche e mesconsi bene insieme prima ricolo di dare si prodotti un sapore di di aggingnervi l'acqua. Mantrugiasi poi brucieto. Se i tubi fossero eccessivamen- questo luto e se ne fanno pezzi d'una te piccoli potrebbe avvenire eltresì che certa lunghezza che mettonsi sulle giunla tensione interna crescesse di sover- tore, e si uniscono insieme elle cime chio, come vedemmo all'articolo yapanz passandovi sopra le dita bagnate. Questo del Dizionariu. La misura di questi tobi luto ha il vautaggio di potere adoperarsi dee fissarsi colle stesse norme che per jo a 50 volte senza altra briga che di quelli delle macchine a varane e la loro pestario e polverizzario, passanda pronarea di sezione dee stare quindi alla su-tamente da una grande durezza ad uno

ne di uno per mille all' incirca. bicchi sono semplici, quali li abbiamo si separino più agevolmente. Il carbanato considerati fin qui; sovente sono essi te-calcareo serve di base a questo luto; nuti coperti d'acqua, e sovente il loro la farina di frumento lo rende tenace ; il collo più o meno lungo presente verii sale gli accresce durezza e compacità, e impedimenti al vapore, obbligandolo a contribuisce colla sua affinità per l'afare diversi giri prima di uscire. Siccome cqua al suo rammollirsi. Perciò quando però simili apparati non influiscono che se lo voglia rendere più tenace vi si agpoco ed indirettamente sulla vaporizze- della farina, e del sale quendo vogliasi zione, ma solo hanno per iscopo di ecce- agevolarne la saluzione. Sustituendo falerare o ritardere la condensazione, così rina di ghiande a quella di frumento esne tratteremo quando avremo a parlare so riesce più tenace conservando le altre di questa seconda parte della distilla- sue proprietà.

do ogni dispersione.

però crediamo che serebbe forse più van-lestremità dell'una in quella dell'altra,

perficie esposta al fuoco nelle proporzio- stato plastico, bagnandolo solamenta con aequa, così quando si vogliono aprire le Non sempre però i cappelli dei lim-giunture bagnansi prima elquanto perchè Negli apparati meno grandi copronsi

Ne rimane ora a parlare delle giuntu- tatte le giunture di strisce di panailini ra degli apparati di vaporizzazione e dei inzuppete di albame d'uovo e spolveramodi migliori di farle a dovere, evitan- te di celce viva spenta con un poca d'aequa, e mescinta ad un terzo del sno La maniera più semplice conosciuta di peso di creta in polvere fina. Intridons:

unire insieme le varie parti degli appa-anche queste striscie di un miscuglio di recchii distillatorii si è di far entrare le parti uguali di farina di segala e di erata in pulvere molto fina, o di una parte si ha che a porre a luogo il coperchio il di quella farina e d'una di sabbia finissi- quale si trova chiuso da sè e in maniera ma. Stemperansi questi miscagli in al- da evitare con sicurezza ogni dispersione. bume il ooru facendone una densa pol- Ciò è quanto possiamo dire in genetiglin che stendesi sulle strisce di tela, rale sugli apparati di vaporizzazione per distillare, e solo aggiugneremo che si colle quali copronsi le giunture.

Oggidi però negli apparati distillatorii propose più volte di adattare alla calbene costruiti sostituironsi generalmente daia un termometro la cui palla fosse giunture formate di anelli spianati che immersa nel vapore e la scala venisse alpoggiano l'un contro l'altro, e fra i quali l'esterno, a fine di conoscere senza altri frammettesi cartone, piombo o stoppa e esami dalla temperatura dei vapori che si che si uniscuno con viti, o con nodi di sollevano quando fossero acquosi a grado ottone e che vennero descritti all'artico- da doversi cessare la distillazione, e delo Linnicco del Dizionario. Si è pure ivi durne ad ogni momento il grado di spivedoto l'ingegnoso trovato di Moulfari- rito del prodotto ottenuto.

ne per chiudere ed aprire cun sollecitu- III. Apparati di condensasione. Il ridine i cappelli dei limbicchi. Molti però durre in vapore un liquido non basta a invece dell' anello a snodatura adopera- compiere la distillazione, ma occorre eno una specie di pinzette formate d'un ziandio tornare a ridurre questi vapori pezzo di ferro o di rame fesso sopra un in istato liquido, e ciò può farsi in due certo tratto di sua grossezza, il quale modi, come abbiamo veduto all'articolo prendendo in mezzu gli orli dei due n- varone del Dizionariu, cioè comprimennelli, li mantiene uniti colla sua elastici- doli o raffreddandoli. Il primo di questi tà quando vi si batte contro a colpi di mezzi non venne mai applicato alla dimartello. La facilità però con cui rimuo-stillazione, nè potrà esserlo, perchè comvonsi o cadono queste pinzette al me- primendo i vapori si accrescerebbe annomo urto, e talora da sè, le rendono a che la loro temperatura, sicché occornostro parere, molto inferiori alla giun- rerebbe sempre far uso anche del raf-

tura di Muulfarine. Una maniera assai semplice, e certo la liquido ad alta temperatura che facilpiù spicciativa d'ogni altra, venne ado-mente si ridurrebbe di nuovo in vapore perata da chi cumpila questo Suppli- e si disperderebbe. L'unico mezzo adomento, per chiudere i cappelli dei lim- perato adunque per liquefare i vapori biochi, ed è la seguente. Intorno al col- si è il raffreddamento, e può questo otlu del limbicco saldasi una fascia di dia-tenersi in tre maniere diverse : cull'aria, metro maggiore e concentrica, la quale coll'acqua o col liquido che dee distillascia all' intorno uno spazio anulare di larsi in appresso. Esamineremo separa-15 a 20 millimetri di larghezza e di 4 tamente ciascuno di questi mezzi di cona 5 centimetri di altezza. Questo spa- densazione.

zio è chiuso alla parte inferiore e si ri- Condensazione coll'aria. Quantunque empie di sabbia, di cenere o di soni- l'aria sia per sè stessa un assai cattivo gliante materia polverosa assai fina. L'or- conduttore del calorico, tottavia il movilo nel cappello entra per 2 o 3 centi- mento che producesi in essa pel auo metri entra alla sabbia, la quale chiode variare di densità col riscaldamento, proogni uscita al vopore. In tal guisa non ducendone uno spostamento continuo,

freddamento, e perchè si otterrebbe un

la rende atta a raffreddare pel suo con- re che per l'acqua e proporzionata alla tatto. Così se il vapore all'uscire dal forza dei prodotti ott-nuti. Prendendo limbicco infilasse uo tubo di infioita lun- ad esempio l'alcoule a 22º, e l'arqua te che questo mezzo venoe proposto più doppia di quella esposta al finen. volte, ma di rado o mai adottato.

ghezza giugnerebbe certo ad un tal li- outa alla temperatura media di 20°, ocmite a cui la corrente d'aria che si sta- correrebbero nebl. 71 per cento. poibilirebbe intorno ad esso gli leverebbe chè, come dicemmo, parlando degli aptutto il suo calore, e produrrebbe la con- parati di vaporizzazione l'alcude a 22" densazione del liquido; ma siccome que- ha una capacità pel calmico che sta a sta lunghezza sarebbe smisurata, così quella dell'acqua come i a to. L'al nonegli apparati propostisi su questo prin-le a 22º contiene 6 di arqua e 56 di cipio sostituironsi parecchii piccoli tubi alcoole, dande ne sezne che un chiloparalelli, posti in una specie di cammino, gramma di vapore d'acqua contenendo nel quale il calore stesso dei tubi pro- 357 unità di catone (V. questa parola) duce uoa rapida correcte di aria. Sic- un chilogramma di vapore di alcoule ne come però la capacità pel calore di que- contiene aultanto 207 e quindi la quanst'ultima è assai piccola a paragone di tità di calore ceduta dal vapore d'alquella del vapore da condensarsi, così coule duranté la sua conducazione è si cercò di accrescerne l'effetto spigoeodo i 426/550 0 0,77 di quella dell'acqua, una corrente più rapida col mezzo di sicclie un metro quadrato di superficie mantici. Le difficoltà però di ottenere di lastra di rame grossa 2 a 5 "" potra senza grande fatica la condensazione condensare all'ora 139chil. di vapore di compinta sicchè non vi abbia dispersio- alcoole a 22°, e per 100 chilogrammi la ne di alcoole, è di fara l'apparato in superficie dovrà essere di om. 7.,71. Per guisa che presenti grandissima superfi- regola generale si stabilisce che la sucie e possa facilmente snettarsi, fanno si perficie di condensazione debita essere Relativamente alla quantità di acqua

Condensazione coll'acqua. Quando oecessaria per la condensazione dolisi hanno a condensare i vapori prove- biamo primieramente far osservare che nienti da una distillazione due sono le si può quasi sempre procurarsi dell'aprincipali condizioni da osservarsi, vale cqua ad una temperatura costante di a dire, di impiegare superficie che con- 120, prendendola da un pozzo alquanto densino più vapore che sia possibile e profondo; e siccome supponiamo che la menoma proporzione ili acqua che si dopo la condensazione segni 20°, così possa. Una lastra di rame di un metro sarebbe d' uopo impiegarne una tale quadrato di superficie e di 2 a 3 milli- quantità che tutto il calore cednto dal metri di grossezza, essendo a contatto vapore venisse impiegato a portare l'ada una parte con acqua a 20 o 25º cqua a quella temperatura. Supponendo, centigradi, condeosa 107 chilogrammi per esempio, che si avessero a condendi vapore all'ora; se adunque si avesse sare 100 chilogrammi d'alcoole a 22°, a condensare questo liquido a si voles-siccome abbismo vednto che essi consero ottenere 100 chilogrammi d'acque, teoevano 42,60 unità di calore, così la la superficie del condensatura dovrebbe quantità d'acqua che innalzeranno da avere o",934. Nel caso però dei liquori 12º a 20º condensandosi sarà di 4260/4 . alcoolici, la superficie può essere mino-lossia di 355 chilogrammi. Questa quantità invero sarebbe necessaria se l'acqua to per la condensazione era grandissima. si dovesse riscaldare ugualmente in tut- Se ne diminuì notabilmente il volume ta la sua massa; ma qualunqua siasi la disponendo l'apparecchio in maniera disposizione dell'apparecebio, l'acqua che l'acqua fredda cammini in senso ins'innalza sempre alla parte superiore a verso del liquido da condensarsi, nel misura che si riscalda, quindi è che sic- qual modo non è neppur necessario di come i vapori entrano sempre nella par- dare al serpentino una grande lunghezte superiore del condensatore ed escono za purche affluisca tanta acqua quanta

nell'inferiore, così nun vi è nessun in- è quella che dee uscira calda. conveniente nel permettere all'acqua che Tuttavia siccome sappiamo che il caè in alto che si riscaldi anche fino ai 50° lore da togliersi al vapore per condeuperchè il consumo dell' acqua diminni sarlo è di 6 volte e mezza circa maggioro sca. Su questo principio si fonda l'idea di quello necessario per riscaldare un esposta dal (D) nella nota cha vedesi ugual peso di acqua da o" a 100°, e sicalla pag. 231 del Tomo V del Dizion - come non si può mai permettera che l'ario, di un condensatore tale che non ab- equa del condensatore oltrepassi al più i bisognasse di mai cangiarvi l'acqua, Que- 50°, ne segue che la quantità che ne ocsta idea però, per quanto sembri inge-corre è ancora abbastanza grande perché gnosa, non può esser vera che per le di riesca di molto peso il dovere innalzarla stillazioni di corta durata, poiché in a braccia d'uomini o con qualsissi altra quelle più lunghe ognuno vede cha la forza, e la necessità di avere vicino altemperatura andrebbe aumantando dal- l'officina un fiume, uno stagno o per l'alto in basso e il prodotto uscirebbe a lo meno un pozzo molto abbondante. temperatura troppo alevata, più o meno Per diminuire questo inconveniente vi presto secondo che la massa d'acqua ha un mezzo semplicissimo e consiste fosse più o meno grande. Che se si vo- nel fara in modo che i vapori da conlesse addurre che l'acqua della parte su-densarsi cedano nel passare dal limbicco periore andrebbesi di continuo raffred- al serpentino gran parte del loro celodando per evaporazione, risponderemo rico ad un liquido cha si evapori, una che allora si partirebbe da un altro prin- parta del quale vaporizzata produrrà un cipio diverso, e che ad ogni modo con- effetto nguale a 12 volte tanto di acqua verrebbe che la superficie di essa avesse portata da 12 a 60°. Quindi i distillatogrande astensione e occorrerebbe sem- ri avveduti interrompono il tubo che pre rimetterla mano a mano cha si con-dal limbicco va al condensatore, frapsuma. Abbiamo creduto nostro dovera il ponendovi una specie di cassetta molto fare questa osservazione intorno ad nn larga, la cui parete supariore è orizzonsuggerimento fallace di quello cui ven- tale, e l'inferiore inclinata verso il conne affidata esclusivamente per qualche densatore. È questa cassetta alta non tempo la traduzione degli articoli spet più di 15 a 20 millimetri, lunga il più tanti alle Arti chimiche.

nei quali il serpentino condensatore im- saggio. La parete anperiore di essa è mergevasi in una granda massa di acqua cinta di un orlo che risalta di 2 a 5 cenche cangiavasi quasi totalmente di tratto timetri e serve a contenere uno strato in tratto, la quantità di liquido consuma- di liquido alto circa un centimetro, e

che si può e larga in proporzione della Negli antichi apparecchi distillatori, quantità di vapore cui deve dare pasche si mantiene costantemente allo stes-japparato nella fig. 5 della Tav. XI delle so livello, sovrapponendovi un fiasco ar- Arti chimiche.

rovesciato, la cui bocca essendo alla su- Fra un limbleco comune M ed un reperficie di esso, lascia uscire un po' di frigerante N ponesi un altro limbicco liquido ogni qual volta può entrarvi una rettificatore A munitu di un condensabolla di aria; questo congegno per te-tore sepsrato C. La caldaia A à schiacnere il livello costante è ormai troppo ciata; il suo diametro è 6 a 7 volte noto e di uso troppo generale perche maggiore della sua altezza, e la sua caoccorra più a longo descriverlo. La este-pacita uguale ad una metà di quella delsa superficie del liquido posto sopra al-la caldaia M. Un invoglio di reme BB. la cassetta e la poca altezza di esso so-che è una specie di caldaia cilindrica, cirno cagione che si riduce facilmente in conda la caldaia A che vi si trova sospevapore, togliendo il calorico che gli è sa 5 o 6 centimetri distanta tanto dalle necessario a tal uopo ai prodotti della pareti che dal fondo, mediante un anello distillazione, questi tanto meno ne por-suldato sulle pareti interne dell'invoglio. tano seco nel condensatore, l'acqua del Questo riceve da un lato in una doccia quale conservasi così fredda molto niù il tubo D del cappello della caldaia M e a lungo, occorre meno sovente di can- tiene dall'altra vicino al sno fondo un giarla e basta una correnta assai meno tobo E che entra nell'apertura superiocopioss a mantenerla alla temperatura re del serpentino, essendo alquanto innecessaria, perchè la condensazione rie-clinato per agevolare lo scolo dei liquidi sca perfetta. Sa questo espediente è che radunansi fra la caldaia A ed il suo molto ntile ponendo nella cassetta sem-invoglio. L'intervallo fra i vasi A e B plice acqua, lo diviene assai più se vi forma una specie di condensatore ove si pongano siroppi che abbiansi da con- si liquefanno una gran parte dei vapori centrare o liquidi da distillarsi che bol-prodottivi nel limbicco M, il calore dei lano a temperatura più bassa di quella quali riscalda le flemme postesi in A che che hanno i vapori da condensarsi, poi-distillansi così a mite calore. Adattandu che in tal caso queste operazioni secon- al tubo E un robinetto F si possono darie si otterranno senza il menomo estrarre le flemme poco spiritose conaumento di spesa. Alcuni pure in Inogo densatesi fra i due vasi A e B e portarle, della cassetta col liquido pongono al di mentre sono ancora bollenti, nella calsopra di essa una specie di piccola stu daia A con risparmio di combustibile. fa, la quale serve loro a disegeare alcune Mediante questa disposizione perdesi sostanze, condensando ugualmente una assai meno alcoole, ottiensi pel robipiccola parte del vapore. netto O del refrigerante un' acquavite Per dere una idea della applicazione quesi rettificata e pel serpentino C nn

del calore abbaodonato dai vapori che prodotto infinitamente più puro e di si condensano ad una seconda distilla- un grado assai soperiore a quello che si zione descriveremo qui nn apparato as- ottiene nei limbicchi ordineri. Si nuò sai semplice inventato a tal fine da Pi-disporre l'apparato in modo ancora più storius ed impiegato con molto buon vantaggioso dando al fondo del vaso B esito per le vinacce e pei residui della la forma di una sezione di sfera, come fermentazione dei grani che esso distilla indica la fig. 6, e saldando al punto più e rettifica ad un tempo. Vedesi questo basso un tubo B, di 12 millimetri di diametru il quale piegandosi a guisa di Site superiore di esso, l'altru coll'inferiosi rialza e penetru nella caldaia A attra-re. Il primo di questi è immerso nel serverso il coperchio essendo intercettato e batoio, donde si dee trarre l'acque : il daia A.

risparmio nella quantità d'acque di con-re l'effetto di questa differenza. deusazione minore, a dir vero, che cogli Altra volta accostnusvasi coprire il l'acqua molto calda ottenuta.

Molti adottarono, per diminuire il conprecedenti ripieghi.

tubi, uno dei quali comunichi colla par- segnati nelle fig. 3 e 6 della Tav. XXXV

metà da un robinetto. Quando si è rin-secondo abocca alguanto più basso del nita sul fondo sferico nna certa gnantità livello di quest' acqua medesima. Ottudi flemme, si chiude il robinetto H del ransi questi dne tubi, si riempiono d'atubo che va al serpentino, e si spre cqua per un'apertura superiore insieme quello del tubo R: tostu che la pressio- col vaso di condensazione in cui è im-ne nell'apparato giugne a sosteuere una merso il serpentino, poscia chiudendo colouna d'acqua di 20 a 24 centimetri, l'aperture superiore e aprendo i due le flemme vengono cacciate nella cal-tubi si stabilisce una corrente pei principii del siross (V. questa parola), e l'a-

Molti studiaronsi pure di trarre pro- cqua mutasi di continuo senza che ocfitto dall'acqua calda che ottiensi colla corra di sollevaria che tutto al più di condensazione e per poterne avere a più pochi pollici. Conviene ricordarsi che alta temperatura feceru dapprima attra-ll'acqua che scende pel tubo di scarico versare ai vapori un vaso, la cui acqua essendo più calda e perciò meno densa, non si mutasse che quando fosse giunta la lunghezza della colonna discendente quasi alla stessa temperatura che quella dev'essere tanto maggiore di quella deldei vapori, ottenendo così anche un la culonna ascendente da poter supera-

apparati di evapurazione addietro de-cappello del limbicco di acqua, ma oggiscritti, ma in alcuni casi più utile per di ciò viene riconosciuto inutile e più nun si pratica. Ouanto alla forma del condensatore

sumo dell'acqua, apparati che lasciavano può essere questa assai varia, ronsistencadere a guisa di pioggia quella riscal-do esso telvolta in tubi curvi che circoladatusi per la condensazione affinchè si no in un gran vaso pieno d'acqua; tal alraffreddasse per l'evaporazione e pel tra in tubi schiacciati, e che presentano contatto dell'aria, e potesse in parte ser-grandi superficie, come il condensatore vire di nuovo. Ma questo metodo esige di Solimani, che è quel medesimo che molto impiego di forza ed è di effetto venne da noi proposto per le macchine assai limitato ed inferiore a quasi tutti i a vapore, e che vedesi disegnato nelle fig. 7 e 8 della Tav. LXXXVI delle Una maniera assai semplico per man- Arti meccaniche del Dizionario; in quetenere fredda l'acqua del condensatore ste disposizioni però lo snettamento è senza bisoguo di sollevarla a grande al-molto difficile, il che talvolta è un grantezza venne proposta fino da 15 a 16 de incouveniente. Due mezzi si hanno anni fa ad un distillatore da chi compila di ovviarvi, e consistono nell'uso di uno questa opera e fu poi suggerita da altri o più tubi indiuati che attraversano una posteriormente. Consiste questa nel chiu- vasca ripiena d'acqua fredda, come in dere ermeticamente quel vaso in cui è quei condensatori che vennero descritti l'acqua di distillazione e adattarvi due all'articolo sansaccu del Dizionario e di-

delle Tecnologia. Questa forma di con-zionario ad a quello anna del Supplidensatore venne resa più semplice da mento. L'unico difetto, di cui possa ac-Koalle, il quale sostitui ai tubi della cusarsi questo apparato, si è la soverchia fig. 6 smaccannata, degli altri uniti ad sua lungbezza, ma nulla vi ha di miglioangolo acuto da une parte e guerniti ivi re quando la situazione permetta di di occhi, i quali si attaccano ed un-farne uso, ed inoltre non è difficile ricini posti a varie altezze nella vasca piegare i tubi sopre sè stessi accorciandell'acqua fredda. Le estremità sperte doli in maniera che si possano tuttavia di questi tubi escono attraverso le pa- facilmente nettare. reti della vasca e vengono riunite a Per impedire la grave perdita di al-

due a due con pezzi di tabi curvi in coole che si farebbe se il getto del serforma di C.

lascino una piccola distanza fra loro e pezzo di flanelle che serve di filtro e sesterno da una corrente di acqua che si do di rame proveniente dall'appareccangi continuamente di basso in alto. chio se non è bene stagnato, ed impediscrivemmo il condensatore di Gedda, cha dell'imbuto stesso.

sembra essere stato il primo che siasi V. Condensazione col liquido da dicostruito in questa maniera, e nel prin- stillarsi. Unico scopo del calore nella dicipio di questo articolo vedemmo come stillazione essendo quello di ridorre una il Lemare abbia adottata la stessa for- parte del liquido allo stato di vapore, ma. Questi condensatori presentano egli è chiaro che questo calore megrandi superficie e sono perciò molto desimo dee interamente passare nel liutili, ma quando sieno molto grandi rie- quido adoperato per le condensazione, scono difficili a chiudersi esattemente, e perciò era un'idea ben naturale il Si potrebbe ad essi pure adattare be- pensare a raccogliere questo calorico, ed nissimo quella giuntura a sabbia che in- anzichè trasmetterlo a dell'acqua che dicammo parlando delle caldaie, conser- poi dovevasi e gran fatica cangiare, farlo vando in tal caso fuori dell'acqua la servire a preparare riscaldato quel ligiuntura stessa. Finalmente si può ren-quido che doveva in appresso passare dere assai maggiore l'effetto della con-nella caldaia, risparmiando così tutta densazione ponendo nell'interno del tu-quella parte di combustibile che per bo che conduce il vapore un altro tubo questo medesimo riscaldamento si conpieno di acqua fredda che, come nell'in-sumaya; con tutto ciò questa idea pon viluppo esterno, segua un andamento op-posto a quello del vapore che si vuol con-nel Dizionario, che nel 1780 dall'Argand densare. Quest'ultima disposizione ven- e dopo di lui da Adam, da Solimani e ne adottata da Nichols in un apparato per da altri molti che luugo sarebbe l'anno-

pentino colasse all'aria aperta, si avvi-

Il secondo mezzo per fare un con-luppa l'uscita del serpentino e l'imbuto depatore che possa facilmente snettarsi di una cassa di latta che apresi da una si è quello di servirsi di due coni che parte, e mettesi inoltre nell'imbuto un sieno raffreddati nell'interno e nell'e- para una materia fioccosa ehe è un ossi-All'articolo rimaicco del Dizionario de- sce si corpi stranieri di ostruire il tubo

raffreddare le birra, che può facilmente verare. In tal guisa oltre all'economia applicarsi alla distillazione e che venne del combastibile vi ha pure un grande descritto all'articolo sersigen avez del Di-gisparmio di acqua, essendo che non te del distillatore.

Abbiamu veduto in addietro come quarto di quella della caldaia esposta fosse stato proposto da alcuni di obbli- al fuoco. Per mentenere la temperatura gare i vapori prima di entrare nel con- col cangiare nella dovuja proporzione

quasi sempre di quelli a doppia conden-ta del vino, o passa in un serpentinu sazione, o a distillazione continua, dei mantennto freddo da gnesto lignido, ne innalzerà la temperatura liquefacendosi; VI. Della doppia condensazione. Egli ma se le cose sono disposte in maniera è d'uopo ricordare qui quanto dicemmo cha la temperatura dal vino non possa più addietro, vale a dire, che gli apparati giugnare che a 78°, na segue che il vadi vaporizzazione altro non fanno se pore d'acqua si condensera e restera nel non che ridurre in vapore l'alcoole con- vino, oppura si raccogliera a parte, mentenuto nel liquido insieme colla quanti-tre invece il vapora d'alcoole consertà di acque che si trascina seco in pa- vando il suo stato aeriforme contingerà ri tempo, e che quando si volesse ot- il suo cammino e gingnerà solo nel setenere l'alcoole scevro d'una maggiore condo condensatora, ove una temperaproporzione di acqua, come succede tura assui più fredda lo ridurrà in uno stanella maggior parte dei easi, converreb- to liquido; nella quale maniera si avranno he assoggettare il liquido ottenuto a pa- con una sola distillazione, e con una mirecchie distillazioni successive, le quali nore quantità di combustibile separataconsumerebbero molto combustibile, mente le fiemme da una parte a l'acquaesigerebbero assai mano d'opera, ed oe- vite di una certa forza dall'altra. Una concuperebbero gli apparati più a lungo, dizione essecziale in questi apparati consicche si potrebbe fare un minor nume-siste uel dare alle spperficie della prima ro di nuove distillazioni, inconvenienti condensazione pei vapori tali dimensiodi grande importanza che non permet-ni, o di impiegarvi uoa tale quantità di tono di uttenere economicamente il acqua o di vino, che la liquefazione non prodotto. Per tale motivo si imaginarono produca mai una temperatura superiore gli apparati a doppia condensazione, i a quella dell'ebollizione dell'alcoole. Si quali cangiarono totalmente faccia all'ar- calcola che a tale effetto la superficie del primo condensatore debba essere un

DISTILLAZIONE

la quantità del liquido condensatore, si fornello; e, caldaia inferiore; f, robipuò far uso di una corrente continua netto pel vuotamento della caldaia; g. da regularsi con un robinetto, il quale robinetto adattato alla stessa caldaia per metodo però non è esatto se non che iscaricare il liquido che oltrepassasse il quando si moderi il fuoco con grande livello dovuto; h, linea punteggiata che uniformità; oppure, che è meglio, con indica il livello dell'acqua o del vino un argolatore (V. questa parola) che nella caldaia e, quando si distilla ; i, tuchiuda più n meno il rabinetto, secon- bulstura adattata sulla caldaia e ; se la do cha occorre. Mantenando la tempe- tiene chiusa ermeticamente mediante un ratura di questo prima condensatore caperchio a vite che non si apre se non più o menn elevata si può attenere del- che quando si voglia nettare l'interno l'acquavite meno o più spiritosa secon- della caldaia; k, robinetto di saggio per do che occorre, e facendo l'apparato la distillazione del vino; l, caldaia sucondensatore di una certa lunghezza, si periore soyrapposta; m, robinetto di possono raccogliere i prodotti canden- vuotamento della caldaia 1; n, tubo cursati nei varii punti di esso, i quali sa- vo munito di robinetto e che stabilisce ranno tanto più deboli quanto più sarsn- la comunicazione fra le caldaie c ed l; no presi vicino alla caldaia, e tanto più o, robinetto che scarica l'eccesso di lispiritosi quanto più si saranno presi lun- quido della caldaia 1; p, linea punteggi da essa. Infinito è il numero-degli giata che indica il livello del liquido da apparati immaginatisi dietro a questi distillarsi nella caldaia 1; q, fondo che principii, e lungo sarebbe l'annoverarli separa le due cal·laie e ed 7; r, tubo soltanto. principale adattato verticalmente al cen-

Uno di questi apparati imaginato da tro del fondo q; è aperto si due capi e Curaudau abbiamo descritto e figurato s' innalza verso il collo della caldaia 1; s. all' articulo L'mpicco del Dizionario, e qui cilindro cavo aperto al basso e chiuso ne daremo uno di Allegre, chiamato da all'estremità superiore che serve d'inviquesto rettificatore, il quale viene prefe- luppo al tubo r; il sun orlo inferiore rito agli altri dai migliori distillatori fran- poggia sopra tre piedi alti un pollice, salcesi, e che inoltre, essendo uno dei più dati sul fondo a ; il fondo di questo cicomplicati, potrà meglio valere a dare una lindro è a qualche distanza dall' orlo suidea degli spedienti generalmente adot- periore del tubo r; t, terzo cilindro cavo, tati negli apparecchi a doppia condensa- il cni orlo inferiore è saldato sul fondo zione. Ha il vantaggio di essere atto a di- q; questo cilindro, che inviluppa i due stillare qualsiasi sorta di liquidi o di ma- precedenti, è aperto in alto ed il suo orterie solide e viscose, e di prestarsi al- lo superiore si innalza di circa 15 dince tresì al diseccamento dei grani germi- al di sopra del cilindro s; u, quarto cinati, pel che viene principalmente ado-lindro cavo, aperto abbasso e chiuso in perato a Parigi e nei dintorni per la di- alto che invilappa il terzo cilindro t. stillazione dei siroppi di fecula.

stillatione dei siroppi di feenta.

L'Orto inferiore di questo cilindro, al paLa fig. 7 della Tar. XI delle Arti i di quello dell'iltor a è portito su tre
chimiche mostra l'apparato veduto e- piecit, di na pollice di alterza, saldati uni
steramente, e la fig. 8 mostra una se- fondo q 7; il suo fondo supriore a 'insione di esto 1 a, è il fornello; 8, porta nalsa di un meszo pollice al di sopradel fornello; c, ceneraio; d, gratta del dell'ord ole ci dindro 2 t, v, quinto e d'
del fornello; c, ceneraio; d, gratta del dell'ord ole ci dindro 2 t, v, quinto e d'

ultimu cilindro cavo, che serve di invi-¡cino refrigerante c' nella caldaia inferioluppo a tutti gli altri ; il suo nrlo infe-|re ; e', vaso di forma elittica riunita slla riore è saldatu sul fondo q ed il fondo caldaia cogli anelli e chiavarde f; g'adue superiore del tubo u è grande in modo tabi che immergonsi in un piccolo vaso da chiuderlu alla parte superiore. Que- od orciuolo, e servono a dare scolo al sti cinque cilindri sono posti l'uno nel-liquido acquoso che ricade nella caldaia l'altro, come si vede nella fig. 8, in ma-linteriore ; h', tubo a robinetti e a due miera che il vapore possa facilmente per- braccia per condurre i lignidi acquosi correrli successivamente; l'intervallo che del vaso elittico e' nell' una n nell' altra separa ciascuno di questi cilindri da caldaia come si vuole; i', tubo che s'inquello vicino è di circa un pollice. x, tu- nalza verticalmente nell'interno del vabi posti ad uguale distanza intorno alla so e fino alla distanza di circa un polliparte soperiore che chiude i cilindri ce della parete superiore di questo vaquarto e quinto u, v ; sono curvi obbli- so ; in alto è ben chiuso da na fondo e quamente e scendono fino a due pollici vicino a questo è bucato orizzontalmendal fondo q, che separa le caldaie. La te di molti forellini ; k', cilindro cavo, fig. 8 non lascia vedere che due di que-che cuopre ed inviluppa il tubo s'; l, sti tubi, ma bisogna ricordarsi che ve ne munito alla parte superiore di un fondo ha un terzo in quella parte che si sup-che poggia sul tubo i', ed il suo orlo inpone levata ; y, tubo di sicurezza per im- feriore discende fino a nn pollice di dipedire che la sostanza contennta nella stanza dal fondo del vaso elittico e'; la caldaia superiore venga assorbita dai tre tubolatura fatta sul vaso elittico per putubi immersori x. Questo tubo attraver- terlo netture internamente ; chiudesi con sa il collo della caldaia L la sua estremi- un turacciolo di legno; m', bacino potà superiore foggiata ad imbuto è a con-sto sal vaso e, che serve di refrigersate tatto coll'atmosfera e l'altro capo di es- e vuotasi mediante il tubo a robinetto so comunica collo spazio cilindrico che n'; o', p', q', r', s', oa, sei compartimenti rimane fra i due cilindri u e v. Questo o disframmi rettificatori, montali gli nni tubo è curvato in guisa da toccare per sugli altri e la unione dei quali forma una metà circa di sua lunghezza la su- nna colonna cilindrica. Onesti compartiperficie della materia contenuta nella menti comunicano l' uno coll'altro, mecaldaia I; nella sua metà che si avvicina diante sei piccoli tubi t' disposti nelle al centro dell'apparecchio è interrotto da loro divisioni ciascuno a quella stessa una rigonfiatura a che forma un cilindro maniera che è il tubo i', nel vaso elitticavo, il quale può contenere circa due co e'. Ciaseuno è parimente inviluppata litri d'acqua introdottivi per l'imbato. da un cilindro in forma di cappello e la

«, robinetto di sagio della caldaia loro estremità superiore è birchiesta di superiore; è l'inbulatura fatta sulle cal- molti piccio firi. Il fondo di opia comdiai al illa stessa guisa che quella (solpatrimento f, ba, come indica la figuraquando si ronde nettare l'interno della lo che serre a dare scolo alle flemme
caldaia superiore; c', bacino circolare pocondensate che secndona da un como
to sul colla della caldaia superiore, e partimento mell'altro, e rendonai da ulche fa l'offisio di refrigerante; d', tubo limo nel vaso chitto ce' dal quale penda
a robinetto che conduce l'acquo de la be-lo ne nell'anno nell'altro di de caldaie

e' e l pei due rami del tubo a robinetti e se à del vino se lo fa scendere nelh'; questo passaggio dei prodotti della la caldaia inferiore aprendu il robinetto condensazione succede in pari tempo che h'; da, tubo a robinetto che serve ad i vanori alcoolici s' innalzano, e percor- introdurre il vino quando si voglia dirono rettificandosi i sei compartimenti, stillarne nel cilindro u'; e3, tubo pel e i doppii tubi che trovansi in ciascuno quale s'introduce dell'acqua nel cilindro di essi; u', lungo cilindro verticale che formato dai compartimenti t', per isnetinvilappa i sei cumpartimenti (, lascian- tarlo in tutta la sua estensione ; fa, tudo fra questi e le sue pareti un inter- bo pel quale innalzansi i vapori spiritosi vallo anulare di 6 pollici. Questo cilin- rettificati per rendersi nel serpentino e dro, mediante il liquido che vi si intro- condensarvisi; ga, tubo che serve a svoltroduce, serve di refrigerante. Il liquido gere quella piccola porzione di vapore esce pel grosso tubo v', che lo fa passa- che si forma nel cilindro u', la quale porre quando si vuole nella caldaia supe- tasi nel piccolo serpentino posto insieme riore : x', cilindro formato di due pezzi col grande, ove si condensa ed esce per riuniti a cerniera, che si apre o si chiude la sua cima inferiore al basso della sua ticome si vuole, tenendolo chiuso median- nozza A ; ha, cammino munito d'un regite piccoli saliscendi y' (fig. 7). Lo spazio stro, col quale si regola la forza del finoaperto in alto compreso fra questo in- co che dee diminuirsi al momento in viluppo ed il cilindro u', puù servire a cui si carica il limbicco.

che si svolgono dal grano, e la sua base quelli che indicano il troppo pieno. Codo si crede a proposito.

cima del quale comunica coll'interno più grande della tinozza A ; caricasi di del cilindro refrigerante u', e nella cni acqua fredda la caldaia inferiore per l'aaltra cima, che ha la forma d'un pozzet- pertura i, poscia accendesi il fuoco. in questa caldaia per esservi distillata, nel cilindro rettificatore e nel vaso elitti-

ricevere il grano che si vuol far seccare 1.º Condotta della distillazione. Quandopo germinato. La superficie di gnesto do questo apparato è disposto per la diinviluppo è pertugiata di piccoli forel- stillazione, come si vede nella fig. 7, tutti lini, che lasciano uscire i vapori umidi i robinetti devono essere chiusi fuori di posa aopra un orlo sagliente fissato al minciasi l'operazione dal riempiere di , cilindro u', che serve anche di fondo ; s'; acqua la tinozza A, nella quale sono podue aperture fatte alla base dell'invilop- sti il piccolo ed il grande serpentino ; po x', per le quali levasi il grano quan- poscia riempiesi colla sostanza che si vnol distillare la tinozza B, ove è un tera2, tubo curvato ad angolo retto, una zo serpentino che compnica con quello

to, è posta l'estremità d'na tubo conico Conviene lasciare che l'acqua si distiffi di vetro ba, che serve ad indicare l'al- fino a tanto che la sostanza che è nella tezza del liquido nel cilindro u'; ca, tu- tinozza B, si trovi a circa 30º R.; allora bo a robinetto che serve ad introdurre chindesi il robinetto del tubo ca, e si lala sostanza che si vuole distillare nel ci- scia continuare la distillazione; si riemlindro refrigerante u'. Qualonque sia il pie di nuovo la tinozza B, per riporvi liquido che vi si introduce, si prepa- la quantità di sostanza che n'è uscita ra questo aumentando di temperatura per passare nella colonna cilindrica ; aper scendere poscia nella culdata supe- pronsi i due robinetti del tubo h' per riore. Se è una sustanza farinosa, rimane far uscire l'acqua che si è condensata co e'; apronsi in pari tempo i robinetti dei tuli o e v' per fer passare nella calis, ka (fig. 7) per ricmpire d'acque fred- daia I la materio che vi ha nel cilindro da proveniente dalla tinozza A il re- a fino e che questa caldaia sia piena, il frigarente e' della caldaia superiore, c che viene indicato dal tubo o del troppo quello m' del vaso e'. Quando questi re- pieno; si chinde il robinetto di questo frigeranti sono pieni chindonsi i robi- tubo tosto che se ne veda scorrere il linetti, e si ralleuta il fuoco coprendolo quido; si chiude parimente quello del di carbone bagnato, e chiudendo mo- tubo v'e si apre quello del tubo ca s Gmentaneamente il registro del cammino, ne di far passare la sostanza cha è nella

l'acqua a fine di lavare l'interno del-lindru sia riempiuto, il che si vede fal'epparato, conviene aprire i robinetti cilmente pel tubo di vetro ba a allore dei tubi f, g, n e l'apertura i per vuo- chiudesi il robinetto del tubo ca, poscia tare le dua caldaie. In tal guisa tutta l'a-riempiesi di nuovo la tinozza B cun le eque di lavecro che si era unita nella sostanza de distillarsi. Conviene aver caldaia inferiora, esce di là pel robinet- cura che l'acqua della tinuzza A sia semto f; durante lo scorrimento di essa in- pre fredde, il che si ottiene aprendo i troducesi nos granata per l'apertura i robinetti la e na (fig. 7). Questo ultimo della caldaia inferiore, a fina di bene supponesi che trattenga l'acqua provesnettarla e di far uscire ciò che contiena. nicuta da un serbatoio qualunque pieno

Questa operazione cun l'acqua ser- d'ecqua fredda, stabilito in luogo conveve altresl a riscaldare l'interno del-nienta pel servigio dell'apparecchio. L'al'apperato, e le sostanza da distillarsi equa fredda che giugne el fondo della tiche è nel cilindro u'e uel rettificatore e nozza A scaccia l'acqua calda che è alla quella che è nella tinozza B. Quando sua superficie e la fa uscire pel robinetl'apparato è nuovo questa operazione è to l': un tubo a robinetto ma serve a necessaria par lavare la resina ad altre far uscire quendo si voglia l'acqua dalla materie pruvanienti dalle saldature. Non tinozza A.

se la ripete cha quando si stima che l'ap- Disposte le cose in siffatta goisa l'appaparato ne abbisogni, e quendo, dopo di recchiu è caricato, e mantre si sono fatte avere sospesa la distillazione per alcuni queste operazioni il fuoco essendosi mangiorni, si vorrà incominciarla di nuovo. tenuto attivo l'acqua dalla caldaia infe-Quando la distillazione si fa senza inter- riore si è posto in ebollimento. Il vapore ruzione è inutila di lavare la celdaia, che innalzasi in questa caldaia riscalda Quando si cessa dal distillare è duono, il fondo della caldaia superiore cha conper le nettezza e conservazione dell'ap- tiene la sostanza da distillarsi, sala nel parato, riempirlo di acqua che vuotasi tubo r, percorre tutti i cilindri s,t,u che allorche si vuole riprendere il lavoro, inviluppano questo tubo e li riscalda; Quando le caldaie sono vuote si chin- entra poscia per la parte superiora nei dono i robinetti f,n, e si empie d'acqua tre tubi obbliqui x cha riscalda del pari, la caldaia inferiore fino a che esca pel e giugne al fondo della caldaie superiotubo g, che si chiude tosto; poscia si re ove comunica la sua temperatura alla anima il fooco aprendo il registro del sostenza che attraversa. Qualunque sia cammino; chiudesi anche l'aperture i ed la natura di queste sostanza esse entra i robinetti del tubu h', e si aprono quelli in ebollizione ed il vapore alcoolico che

Fattasi questa prima operazione con tinozza B nal cilindro a' fino a che il ci-

se ne svolge, s'innalza, passa nel vaso per agitare e cacciar fouri tutti i residui; elittico e' e viene condotto dai tubi i', k', poscia chindesi il robinetto del tubo m al principio del cilindro rettificatore ove e l'apertura b'; si apre il rubinetto del cominciasi la sua analisi che continuasi tobo p' per caricare la caldaia superiore mentre percorrono successivamente i sei con la sostanza calda contennta nel cicompartimenti o', p', q', r', s', oa ed i lo-lindro u'. Quando questa caldaia è piero doppii cilindri. Le parti più leggere sa, si chindono i robinetti dei tubi o e che non vengono condensate si innal-v'; si carica di puovo il cilindro u', aprenzano nel tubo fa, e passano nei due do il robinetto del tubo ca che si chiuserpentini ove si condensano ed escono de di nuovo tosto che il cilindro è pieallo stato di alcoole pei tubi pa, forman- no ; si aprono i due robinetti del tubo do un filetto che scola nel recipiente, h' affinchè le flemme accumulatesi nel mentre le parti acquose condensatesi vaso e', durante l'operazione precedennei varil giri non potendo continuare le passino nella caldaia inferiore, il cui a salire, scendono pel tubo di acolo robinetto di troppo pieno g dee essere fatto al fondo di ciascuno dei sei com-aperto per indicare quando la caldaia è partimenti del cilindro rettificatore. A piena, Se le flemme del vaso e' non bamisura che il liquido si va avvicinando stano a riempire la caldaia e, si apre il alla sorgente del calorico le sue parti rubinetto del tubo d' del refrigerante c' più apiritose si separano e si innalzano, della caldaia superiore, di modo che l'amentre la porzione acquosa scende nel cqua calda che cuntiene vi passi e finivaso elittico. Questo andamento ascen-sca di riempierla; allera si chiude il rodente e discendente continua fino a che binetto d' e quello g, e si avviva il fuocu. la sostanza distillata sia affatto spoglia Puco tempo dopo che il produtto cola di alcoole, il che si riconosce presen-la filetto si apre il robinetto del tubo n' a tando al robinetto di saggio a' che si fine che l'acqua calda del refrigerante m' apre un corpo infimmato. Se il vapore del vaso elittico e' scenda nel refrigeche n'esce non si accende, si è certifrante c'della caldain; se lo chiude poscia che non vi è più alcoole; allura la ope-led apronsi i rubinetti dei tnhi i2 e k2 razione è finita e si può incominciarne per empiere d'acqua fredda il refrigeun' altra.

fredda, così essa dura circa tre ore: ma attività: è finita due ore dono che si à le operazioni aeguenti nun durano più caricato l'apparecchiu. Tutte queste odi doe ore, poiche l'acqua della caldaia perazioni ai replicano ad ogni distillainferiure è sempre calda come pure tnt- zione, qualnuque sia la sostanza farinoto l'apparecchiu.

rante del vaso elittico e terminare di Siccome per fare la prima operazione riempire quello della caldaia. In tale stato riempiesi la caldaia inferiore di acqua di cose la seconda operazione è in piena

sa impiegata. Per fare la seconda distillazione si 2.º Modo di seccare i grani. Quancomincierà dall'aprire il foro b' ed l ro-do si vuule seccare del malto o dei grabinetti dei tubi m. o, per vuotare la cal- ni introduconsi per l'alto nello spazio daia superiore e farne uscire il residuo anulare compresu fra il ciliadro u' e della materia distillata. Mentre questi l'inviluppu x', ove il calure li secca, residui scolano si introduce nella caldaia poi si fanno uscire per le aperture s' superiore una granata per l'apertura b' quando reputatisi seccati abbastanza,

operazione.

za A.

Disposto l'apparato in tal guisa coil fuoco fino a che tutto il vino conte-ldura che un'ora al più. guato e chiudendo il registro del cam- empirenma.

mino. Per cominciare una seconda distilla- biamo veduto precedentemente che se si zione apronsi i robinetti dei tubi g, k dirigono in un liquido spiritoso dei vaper porre in comunicazione coll' aria pori di acqua e di alcoole in tale quanesterna la caldaia inferiore; poscia si tità che non bastino a produrne l'ebolliapre il rubinetto del tubo f per vuotare zione, la parte dei vapori d'acqua che si

sostituendovene degli altri. Questo me-la caldaia dalle feccie, a se lo chiude todo è economico poichè si trae profitto quando la caldaia è vuota. Apronai apdal calore dell'apparecchio e si evita bito dopo i robinetti dei tubi n e v' afcost di fare un fuoco a parte per questa finchè il vino che è nel cilindro u'scenda nella caldaia superiora, e passi di là 3.º Distillazione del vino. Quando si pel tubo n' in quella inferiore che dec vuole distillare del vino levasi l'invilup- sempre riempirsi fino a che il liquido ne po x'aprendo i tre saliscendi y' che lo esca in g. Chiudonsi allora i robinetti tengono chinso. La tinozza B ed il suo dei tubi g, n, k e v e si apre il robinetpiccolo serpentino divengono parimente to superiore del tubo K. per far passare inutili e possono omettersi adattando nella caldaia superiore le flemme cha uu tubo, che vedesi punteggiato in qa contiene il vaso elittico e', poi chiudesi (fig. 7), una cima del quale è attaccata questo robinetto. In un simile stato di al tubo fa della colonna, e l'altra alla cose il cilindro u' si vuota, il carico è cima del grande serpentino della tinoz- compiuto e non rimane più che avvivare il fuoco.

Se con questa distillazione si vuole minciasi dal riempire col vino della ti- ottenere dell'acquavite di 54 a 60° delnozza A il cilindro n' e la caldaia infe- l'alcoometro centesimale (20 a 22º di riore e, regolando i robinetti, come indi- Cartier), si lascia il cilindro si vooto; cammo precedentemente. La caldaia su- e se si vuole dell'alcoole da 86 a qu periore rimane vuota durante la prima (55 a 56° di Cartier) lo si riempie di distillazione; si accende il fuoco e l'o- vino aprendo il robinetto del tubo de. perazione tosto comincia. Quando il vi- Per sostituire il vino che esce della tino è in ebollisione, il vapore s'innalza nozza A, si apre il robinetto na, il quale e segue lo stesso cammino che abbiamo lascia passare il vino freddo proveniente addietro indicato, giugnendo pel tubo dal serbatoio che supponesi disposto punteggiato qa al grande serpentino della convenientemente; perciò ciascuna ditinozza A dove si condensa. Si continua stillazione susseguente alla prima non

nuto nella caldaia inferiore sia intera- Con questo apparato qualunque siasi mente spogliato del suo alcoole, il che la natura della sostanza che si distilla si e conosce osservando se i vapori che può ottenere con un solo fuoco, come escono dal robinetto k si accendono si vuole dell'acquavite o dell'alcoole da quando vi si si presenta la fiamma di 54° (20° Cartier) fino a 87° (34 Caruna candela. Quando non si accendono tier) ed anche 92º (37 Cartier) sensa più, la distillazione è terminata e si ral- che i prodotti abhiano mai verun cattilenta il fuoco coprendolo di carbone ba- vo sapore di rame, di bruciato o di VI. Della distillazione continua. Ab-

Una caldaia che contiene il liquido da derne veruna porzione, questa caldaia distillarsi, tiene al di sopra una lunga comunica con un'altra posta inferiorcolonna attraversata in senso inverso mente, sotto alla quale si fa il fuoco, esdel lignido che scende verso alla caldaia sando l'altra risealdata dalla fiamun, dal e dai vapori alcoolici ad acquosi che da fumo e dall'aria calda che da questo

quella provengono, e trovano ripetuti provengono. ostacoli che aecrescono i punti di eon-tatto. In tal guisa i vapori aequosi ee-parecchio sia preferibile a quelli onde dono ana parte del loro calore al liqui- abbiamo precedentemente parlato; condo alconlico, ne svolgono una propor-dotto da un operaio intelligente, somzionata quantità di alcoole, si conden-ministra prodotti della forza che si vuosano e ritornano nella caldaia Insieme le ed ha il vantaggio, in molte località con una parte dell'acqua del liquido al-importantissimo, di non abbisognare che coolico; i vapori alcoolici passano inve- di poco o nulla d'acqua di condensace in un'altra parte dell'apparato, chia- zione. mata rettificatore, nella quale provano L'apparato costruito su questi prin-

un'azione analoga alla prima, e finalmen-cipii imaginato da Cellier Blumenthal te in uno scalda-vino donde colono in un e perfezionato da Derosne venne deserpentino che li condensa. Affinchè il scritto nel Dizionario, se non che non liquido dello scalda-vino sia innalzato a essendosi ivi disegnata che la parte estertale temperatura da giugnere quasi bol- na dell'apparato, daremo qui la descrilente nella colonna distillatoria senza zione e il disagno dell'interno che rientrare però giammai in ebollizione, lo putiamo necessarii alla compiuta conosealda-vino è separato in doe da un dia-seenza di esso. L'esterno adunque di framma, il quale non ha che un'apertu- questo apparato vedesi nella figura 2 ra al basso; la elici del serpentino so-della Tav. XXV delle Arti chimiche no diritte e immergonsi nella parte in- del Dizionario e l'interno delle varie feriore del vaso, così che il liquido più parti di esso nelle fig. 9, 10, 11 e 12 caldo che trovasi alla parte superiore dalla Tav. XI delle Arti chimiche di scola nella colonna e quello che vi si so- questo Supplimento.

condensano, producono la volstilizzazio-inicano con ciascuna della elici dello cipio si fonda la distillazione continua. spoglio di alecole, tuttavia per non per-

stituisce gionge nel mezzo del liquido La fig. 9 mostra l'interno della cocontenuto nella seconda espacità ove un lonna distillatoria B, levata dall'invoglio movimento comunicato alla massa li me- che la copriva. Formasi dessa di 10 copsce intimamente. Il refrigarante è ripie- pie di ciotale mobili o e p, le quali preno di vino riscaldato dalla condensazio- sentano alternativamente la loro parte ne dei vapori, e che uscendone per la concava all'insù o all'ingiù, e che tenparte superiore serva ad alimentare lo gono saldati alla loro superficia dei fili scalda-vino : dei tubi varticali else comu- metallici disposti nella direzione dei rug-

Suppl Dis. Teen. T. FIL.

dicatore a. anelli a viti ad altri tubi dipendenti dal- passaggio al vino il quale va poi nel tulo scalda-vino. Scendono, il primo fino bo r della fig. 103 h k tubulatura a roall'ultima serbatojo del rettificatore d'on- binetto che serve a vuotare lo scaldade si rialza fino al quinto, e il secondo vino quando l'operazione è compiota. tubo fino al terzo serbatojo per rialzar. Lo scalda-vino è un cilindro termiosto si al di sopra del secondo; ciascuno dee da fondi convessi e muoito di tre aperessere muoito al punto della sua curva- ture alla parte superiore, chiuse da cotura di un robinetto 2, 2' per potere perchi l, m, n, che entrano a sfregaconoscere quando si vuole il titolo del mento: un tramezzo q lo divide in due liquido ricondotto nel rettificatore. Ri- parti, le quali sono fra loro nella prostringesi questo alla parte superiore in porzione di 2 a 1. Questo tramezzo un tubo t che si congiugne con un tubo non lascia comunicazione fra queste divisimile dello scaldavino. È internamente sioni che per una apertura fattavi alla occupato da sei serbatoi stabili compo- parte inferiore; nella parte d vi è un sti di piastre circolari u' aventi un foro condotto semi-eilludrico bucherato, uel

nel centro sul quale è saldato un anello ; quale versasi il vino pel tubo o. questo è circoodato a qualche distanza Il refrigerante E, di cui si vede l'inda un coperchio x' sostenuto al di sopra terno nella fig. 12, nulla ha di particodi esso e ad una certa distanza median-lare; il vapore od il liquido prima di te striscie metalliche saldate da un ca- giugnere nel serpentino passa nell'anello po sulla piastra e dall'altro sull'orlo v; q' è l'uscita di questo serpentino; c' del coperchio. Ciascuna piastra ha inol- è il coperchio che tiene un tubo e', il tre lateralmente un foro più piccolo nel quale comunica col tubo o della fig. 11; quale s' innalza una piccola porzione di li è un robinetto per dere uscita al litubo se della stessa altezza di quello cen- quido caldo; quale sin l'effetto di questo.

nelli iofilati in tre grossi fili di ferro Lo scalda-viuo D, la sui sezione si veand the le tengono ferme le noe sopra de nella fig. 11, contiene un serpention le altre. Al di sopra di queste 10 coppie orizzontale s ciascuno dei 10 giri del ve ne ha una di forma particolare che quale comunica alla parte più bassa con serve a riceyere due tubi r s (fig. 10) uuo dei tubi 1, 2, 3, ec. i quali vanno che dipendono dal pezzo superiore. La esternamente in un condotto comune b; sommità dell'invoglio di questa colon- a è dove scola il liquido dal condotna si unisce coll'invoglio dell'altra C to b e si unisca ad un altro tubo il e tiene inoltre una doccia in cui ue en- quale, mediante un robinetto, può farsi tra una simile corrispondente della co-comunicare col tubo n' della fig. 10; cd. lonna C, entrambe le quali ricevono l'in- sono altri tubi a robinetto, dai quali pnò prendersi il liquido condensato uel ser-

La fig. 10 mostra la sezione dal ret- pentino s, e che vanno al tabo e il quatificatore o colonno di rettificozione C, le comunica pure con quello della fig. il quale da primieramente passaggio al 10; t' e p tubulature che unisconsi a tubo r che va allo scalda-vino D; y ed quella t del rettificatore ed a quella n y sono parimente tubi che adattansi con del refrigerante; i tubulatura che dà

DISTILLAZIONE apparato a quale il modo di usarlo ve-, cagionata dall'aequisto di essi e dal loro demmo nel Dizionario, solo osservere- andamento. Ciò è quanto faremo. mo che pei vini, i quali contengono più di pa quarto del loro volume di alecole a 33°, il vino contenuto nell'apparecehio non è più sufficiente ad operare la condensazione, e che allora è duopo o me-poter dare 500 litri di vapore all'ora, per scervi dell' aegua o delle vinacce che lo logni 10 metri quadrati di superficie espodilniscano, oppure portare alla parte su- sta al fuoco ; 6,700 franchi. periora dell' appereto una certa quanti- Calcolando su 300 giorni di lavoro, il tà di aegna o di altro liquido freddo che pro di gnesta somme, e le spese di riateompia la condensazione. Perchè questa tamento ad un 15 per cento imporsi faecia senza aequa, ottenendosi del- tano . . . . . . . . . . . . Fr. 5,35 l'alcoole a 220, è duopo ehe il vino non Carbon fossile per la di-

4656 litri d'acqua. Benehè questo appareechio sia spe-chil. di flemme . . . . . . cialmente destinato alla distillazione dei Mano d'opera; un uomo e vini e dei liquori fermentati, tuttavia due gerzoni . . . . . . . può anche servire benissimo a rettificare le acqueviti serbandosl anche- in questo caso superiore di molto agli altri epperati. Ma siccome allora, dietro a quanto Per ottenere 1805 litri d'acquavite a dicemmo, le acqueviti non presentano 22º di un vino ehe na coutenga nn otuna massa sufficiente a condensore i va- tavo. In conseguenza un barile di 600 pori alcooliei, i quali produconsi in assai litri costerebbbe per le spese di fabbrimaggior copia che quando si distilla del cazione 16fr. 38. vino, così in tal caso diviene indispen- Faremo ora il confronto cogli altri ap-

fredda coi mezzi ordinarii. Confronto degli apparoti. Prima di pati,prendendo i risultamenti totali da un ne, come si vedrà del conto segnente. esame fatto in questo proposito de Dubronfaut.

Per farci nn'idea esetta del eosto del-

Apparecchio semplice.

Caldaia e serpentini accessorii, tali da

contenga più che due undicesimi del stillazione del vino a un otsuo volume di alcoole a 22º, eioù ehe tavo di aequavite a 22º, a non ne contenga più che soco litri con 5 centesimi al chilogramma, e per rettificezione di 800

> 40,00 6.00

> > Totale . . . 49,35.

sabile l'eggiunte dell'acqua o diluendo parati in circostanze simili, imperocchè se le acqueriti da distillare o riempiendo di si operasse sopra un vino più ricco o più acqua i vesi e a d, e mantenendo questa povero, egli è chiaro che anche la proporzione del combustibile congerebbe. Negli appareechii a scalda-vino. l'in-

passare a discorrere di due altri metodi nalzamento della temperatura d'una pardi distillazione assai meno generalmente te del liquido mediante la condensazioadottati, confronteremo fra loro i varii ue dei vapori diminuisce la quantità di apparati, dei quali ci siamo finora occu- combustibile necessaria per la distillazio-

Apporecchio a seuldavino.

l'alcoole ottenutori coi varii apparati di-Prezzo dell'apparato distillatorio, eos stillatorii è duopo paragonara la spesa me nel easo precedente, 6,700 fr.

Totale . . 49,75.

litri d'alcoole a 22°, invece di 1805 litri spesa necessoria per ottenere dell'alcoole che si avevano coll'apparecchio prece-di nna data forza. Col loro measo le dente ; il che fa per un barile di 600 li- flemme che cadono nella caldaia possotri 11 fr. iovece di 16fr., 38. La spesa no essere levate immediatamente, e si quindi per l'andamento dell'apparato possono ottenere quei gradi che si voviene ad essere leggermente accresciuta gliono di forza alcoolica, facendo perdall'interesse del capitale impiegato, e correre ai vapori un tratto più o meno siccome si è aggiunto semplicemente uno lungo dell'apparato che abbiamo più scaldavino, così non si è fatta econo- addietro descritto. mia di combustibile ; ma essendosi otte- Vi sono apparati di tre grandezae dinuta una assai maggiore quantità di li-verse : il primo che può distillare 10 a quido alcoolico in un dato tempo, cost 12,000 litri d'acquavite in 24 ora costa la spesa generale venne ad essere dimi- 5,000 franchi; il secondo può distillarne liquido distillato mediante la separazio- denti. ne d'una quantità proporzionata di aequa, dell' innalzamento della temperatura del liquido destinato alla distillazione, e del non esservi flemme de distillare. Ecco il prezzo del costo dell'alcoole ottenuto con questo apparato.

Apparecchio a rettificatore di Adam, Solimani, Berard, ec.

L'apparato compiuto formato di due caldaie, uno scaldavino e loro accessorii fr. (un solo può attendere a tre L'interesse e le spese di riattamento

al 15 per 100 all'anno, danno al gior-l

DISTILLAZIONE no, supponendo trecento giorni di la-

Combustibile . . . . . . 6,30 Mano d'opera un solo uomo.

Totale . . 10,40. Col quale si ottengono 718 litri d'a-

cquavite a 18°, e per un barile di 600 litri, 8fr.,70 invece di 11fr. e di 16fr.,33. Se da questi apparati passiamo a quelli a distillazione continua troveremo

Col quale si ottiene in 12 ore 2714 ancora una notabilissima differenza nella

nnita in proporzione inversa. Quegli ap- 6,000 costa 2,600, e finalmente il terzo, parati cui si è agginnto un rettificatore nel quale si banno 3000 litri viene a copresentano no vantaggio notabile sul stare 1800 franchi. Confronteremo l'apprecedente, a motivo dell'arricchirsi del parato di mezzana grandezza coi prece-

Apparato a distillazione continua.

Costo dell'apparato . . . 2,600 fr. Accessorii, fornelli, ec. . . 400

Totale. 3,000.

Interesse del capitale e riattamenti in tutto un 15 per 100; al giorno, contando sopra un lavoro di 300 giorni, fr. 1,50 Combustibile . . . . . . . 2,85 Mano d'opera, un nomo a 4

Totale. . . 5,60.

barile di 600 litri 8,55.

te a 22°, una spesa di

|     | parato semplice        |       |
|-----|------------------------|-------|
| - a | scalda-vino            | 11,00 |
| a   | rettificatore          | 8,70  |
| 8   | distillazione continua | 8,55. |

conviena bruciare una cezta quantità di alla colonna di distillazione, e forse ancombustibile per portare all'ebollimento che a quella di rettificazione, una coil liquido alcoolico posto nell'apparec-louna di stagno, nell'interno della quale, chio : questi calcoli vennero fatti a di- in Inogo di tutte quelle complicate diatillazione cominciata. Quando gli appa- sposizioni, si contenessero palle, ugualrati sono molto grandi e complicati oc- mente di stagno, di terra o di altra innocorre una quantità notabile di calore cua materia, ponendo le più grosse alla per riscaldare tutte le parti di essi; quin- parta superiore e quelle meno alla inferiodi simili apparati, fra i quali des anno- re, acciò gli interstizii per dar passaggio yararsi particolarmente quello a distilla- al liquido fossero prima maggiori, poscia ziona continua, devono farsi lavorare minori a mano che esso si andasse avvimolto a lungo di seguito, attesochè pei cinando alla caldaia. Questa disposiziolavori di corta darata, la perdita di ca-ne, analoga affetto a quella della cascalore per riscaldarli, supererebbe i van- va di Clement ( V. questa parola ), dataggi procaccisti dalla buona loro co-rebbe modo di poter facilmenta levare struzione. Parimente quando, come nel- queste palle e diligentemente nettarle la distillazione continua, un nomo può ogni qualvolta occorresse.

zione continua, quando sieno fatti di ra- lo ripetaremo.

Col mezzo del quale si ottengono 393 comuna con quasi tutti i condensatori anlitri d'acquavite a 22°, il che da per un che degli apparecchii semplici, renderabbe sommamente desiderabile che tutte le Così avremo per 600 litri d'acquavi- parti degli apparati distillatori, tranne quelle, come la culdaia, il cui interno

può facilmente osservarsi, fossero fatte di stagno puro o di altro metallo scevro da ogni pericolo per la salute di quelli che fanno uso di liquori spiritosi. Per l'apparato a distillasione continua po-

Dobbiamo osservare che in ogni caso trebbe forse tornare utile di sostituire

sorvegliare contemporaneamente parec- Della distillazione col vuoto. Agli archii apparati, si numenterà di molto il ticoli anollizione e vapone può vedersi valore del prodotto se gli si darà a con-che il grado di calore necessario perchè durre na solo apparato : un altro rifles- i liquidi giungano a questo stato varia so finalmente, a certo della maggior im- secondo la pressione atmosferica. Quali portanza, siccome quello che interessa la siano i reali vantaggi del vuoto e quali pubblica salnte, si è che molti degli ap-gli apparecchii costruitisi su tale principarecchii complicati, come quello dell'Al-cio indicammo all'articolo varone del legre ed in parte anche quello a distilla- Dizionario (T. XIV, pag. 52), nè qui

me possono lasciar luogo a ragionevole Il grande uso che si fa del vnoto per timore che quel metallo rimanga in qual- agevolare la evaporazione degli sciroppi che punto scoperto pel logorarsi della sta- di guccagao (V. questa parola e l'articognatura, senza che si posso conoscere ne lo varona sopraccitato, pag. 55) ed i noriparare a questo inconveniente non po- tabili vantaggi che se ne ritraggono per tendo vedersi l'interno di tutte le parti per la qualità dei prodotti e per la sollecitucui passano le acqueviti. Questo disetto, dine delle operazioni, dimostrano evidentemente non avervi difficoltà alcuna che in luogo di pensare ad un nuovo mecche si opponga all'adozione di questo canismo, adotto semplicemente quallo metodo negli apparati distillatori, e po-delle macchine ordinarie a vapore, cantersi nutrire speranza che venga quando giando solamente la forma del condenche sia utilmente applicato a quest' ar-salore di esse, e sostituendo a quello per

Distillazione con macchine motrici. pareti esterne, che può vedersi diseguato lunque vapore servire ugualmente bene Doe macchine fatte costroire dietro queche quello dell'acqua per dare una for-sto principio corrisposero pienamente za motrice. Di qui venne a molti il pen- al loro effetto, e la prima specialmente aiaro di sostituire e quel liquido l'alcoole, di piccola dimensioni adattata al tubo l'etere od altre simili sostanze che bollo- proveniente dal cappello di qualsissi cono a besse temperature, lusingandosi di e- mune limbicco, vedevasi tosto entrare conomizzare con ciò del combostibile, dal in azione, dando una forza della perfetta quale inganno vennero tratti dagli espe- acquavite ed inoltre una maggiore sollerimenti di Ure e del Despretz, i cui ri-citudine nell'operazione. La seconda sultamenti riferimmo all'articolo vaposi macchina, con una caldaia appositamendel Dizionario (T. XIV, pag. 137). Se te costruita, diede pare un ottimo effetquelle speranze erano fallaci, diverse to, se non che l'acquavite e specialpaiono a noi quelle concepite dal fran-mente la prima aveva talvolta un qualcese Leban. Osservando egli quanta che ingrato sapore a motivo delle graunalogia vi fosse fra ciò che soccede nel-scie colle quali ugnevansi gli stantuffi; le macchine a vapore a bassa pressione tranne questo solo difetto, al quale e nei limbicchi per la distillazione, e co- facilmente sarebbesi potuto trovare rime in entrembi l casi si dovesse dapprima medio colla sostituzione della piombagridorre in vapore on liquido, poscia tor- gine o di altre somiglianti sostanze alle narlo di noovo allo stato primiero, ima- grascie, l'effetto era il migliore cha si ginò egli di obbligare i vapori che esco- potesse desiderare. Trascorsi omai dieno da un limbicco a porre in moto una ciotto anni da questo tentativo, ritespecie di doppio gasometro, dal quale niamo tuttavia fermamente che in que si trasmeltesse l'azione ad altri conge-paesi ave l'industria è in favore, e dove gni. Il compilatore di questo Supplimen-abbondano le materie da distillarsi, si to, ignaro allora dell'idea del Lebon, possa trarre grande profitto da questa

te che trovansi su questo proposito all'ar-ticolo disvillazione, soltoscritte con ona D sono di persona cui venue per qualche tem in questo propusito. po esclusivamente affidata la tradorione de-

iniczione l'altro a raffreddamento delle

Per chionque conosce le Macchine a nelle fig. 7 e 8 della Tav. LXXXVI VAPORE chiaramente risulta potere qua- delle Arti meccaniche del Dizionario. concepi la stessa idea nel 1819, se non maniera di ottenere un doppio effetto dulla stessa quantità di combustibile, e (a) Ci è necessario avvertire che le no- perciò abbiamo creduto utile di ricor- -

Della qualità dei prodotti della digli articoli relativi alle Arti chimiche e del stillazione. Le acqueviti di vino distillaell'articoli retanti alle arti chiencie è overittimissione i in equipali delle delle collegio, e le cui opinioni erago diverse as-tati dalle nosire, come il dinostra in que-tato caso il contesto dell'articolo varonz no-praccitato. (G."M.) necessarie cantele, ed i liquidi spiritosi che assoggettando all'azione del calore che si traggono dalle materie poltigliose un miscuglio di acqua e di alcoole che hanno bene spesso un odore particolare contenga qualche olio volatile, una piced un sapore che riesce molto ingrato, cola quantità di quest'ultimo passa nella massime e chi non siavisi assuefatto col- distillazione con l'alcoole e con l'acqua, l'abitudine. Abbiamo veduto nel cor- e la proporzione di esso anmentasi colla so di questo articolo, e principalmente temperatura, in guisa ohe quanto meno parlando degli apparati di vaporizzazio, ricco di alcoole è il prodotto, tanto più ne, quali spedienti si adottino per pre- conterrà di olio volatile. Così le flemme venire questi difetti. Esamineremo ora acquose obe scolano al termine dell'opeda che provengano e del modo di to- razione negli apperati ordinarii sono soglierli.

sapore ingratissimo, il quale dipende attesochèle temperature del liquido distildalla presenza d'un olio votatile che, se- lato si va sempre più innalzando. Da ciò condo Auberger, trovasi nelle pellicole si vede quanto importi l'avvertenza che dell' uva, Quest' olio ha nn sapore estre- più addietro indicammo di separare i mamente acre, ed alcune gocre di esso prodotti a meno a mano che la distillabastano e guastare un' acquavite perset- zione progredisce. Questo essetto è più tamente pura.

viti di grano e di patate tengono nu gliosi ottenuti colla fermentazione dei odore ed un sapore distinto, e tutti san- grani, quindi le acqueviti di queste sono pure oggidì che questo odore e sa- stanze sono quelle che hanno al maggior pore dipendoco da un olio perticolare, grado un sapore particolare che può Ultimamente Paven provò essere soltan- talvolta giugnere ad un' acredine insopto l'integumento della fecula quello che portabile, poiche, oltre all'olio che può contiene questa sostanza oleosa. Dumas, distillare nell'operazione e che esisteva il quale studiò la composizione d'un olio nelle sostanze iu essa impiegate, formansi di questa natura che si ottiene nella fab- anche degli olii empireumatici di sapore bricazione delle acqueviti di patate, tro- ingreto per lo meno quanto i primi, e che vò, dopo più rettificazioni fatte diligente- provengono dall'alta temperatura cui si mente, essere desso un liquore limpido assoggettano le sostanze adoperate, ed in scolorito, di odore nauseante particolare, molti casi dall'aderenza alle pareti d'una che bolle a 13°,5 centigradi, e che può porte di esse che si decompongono viemclassificarsi tra le canfore o gli olii es- maggiormente. Siccome adunque le asenziali analoghi.

a temperatura molto superiore a quella che nella rettificazione l'alcoole passa con dell' ebollizione dell' acqua. Ma in con- tanto meno di acqua quanto più spiritoso seguenza del principio pel quale abbia- è il prodotto, e che l'olio volatile rimene mo mostrato, parlando degli apparati di colla maggior parte dell'acqua nella calvaporizzazione, che distilla insieme col- daia. Quando si opera con liquidi chiari l'alcoole una parte d'acqua, passa anche e con apparecchi a distillazione contiuna porzione di quest'olio; ue segue nua, i prodotti ottenendosi immediata-

vente lattiginose a cagione della grande L'acquavite di vinacce suole avere un proporzione di olio che esse contengono,

particolarmente sensibile nelle distilla-Tutti sanno parimente che le acque- zioni delle vinacce e dei liquidi polticqueriti deboli contengone tre prodotti Questi olii volatili non distillansi che inegualmente volatili, così si comprende mente del grado di forza voluto, e le ma-¡si ha con una sola distillazione; oltre di terie nou essendo innalzate a troppo e- ciò un tale lignore sembrerebbe insipilevata temperatura, rieseono di qualità do a quelli che hanno l'abitudine di assai migliora. Perciò, dopo la seoparta bere dell'acquavite ordinaria, e difficildella destrina e della diastasi, potendosi mente potrebbesi forse riuscire a farlo distillare a chiaro i liquori fermentati di loro adottare.

sostanze possono ottenersi di ottima qua- gli odori piacavoli o delle sostanze che lità quanto quelle di vino.

migliori e più vantaggiosi, così faremo a tal fine del ginepro. qui brevemente conoscere alenni dei Altri distillarono l'acquavite sopra

dal loro ingrato sapore le acquaviti.

assoggettando alla rettificazione il pro- economiche.

potate e di fecula, le aequeviti di queste Alcuni introdussero nell'acquavite de-

ne nascondano in parte il sapore empi-Siccome però siamo par troppo lon-reumatico; ma il liquido conserva semtani dal potere sperare di vedere abban- pre un sapore particolare, e talvolta il donati gli antichi metodi ed apparecchii liquore si intorbida. Per le acqueviti di e di vedere adottati generalmente quelli grano, per esemplo, si suole aggiungervi

merzi proposti dai chimici per ispogliare carbone di pino n di abete od anche sopra pasta di amandorle, il qual ultimo Si è osservato da lungo tempo che mezzo però male corrisponde alle viste

dotto dehole ottenuto dalla prima distil- Suggerirono alcuni di feltrare ripetulazione di un liquore fermentato, il li- tamente le acqueviti attraverso un grosquido ottenuto aveva un aspore diffe- so strato di carbone spento di recente. tente dal primo; di maniera che se si pesto e lavato, ed slcunl adoperarono mesee dello spirito di grado più o meno altresi per lo stesso oggetto il carbone alto con dell'acqua per averue un'acqua- animale. Un apparato per fare questa vite a 20°, trovasi a questa un sapore depurazione abbiamo descritto nel Didifferente affatto da quella che aveva sionario (T. V, pag. 248). Per riuscire l'acquavite ottenuta direttamente a 26º in tal guisa è duopo che il carbone sia colla distillazione. Si può spiegare in bene abbruciato, bene polverizzato ed parte questo effetto considerando che il in grande quantità. Si è pure anche promiscuglio d'acqua e d'alcuolo sia meno posto di introdurre alla parte superiore intimo di quello proveniante dal pro- dei barili in cui è l'acquavite una spudotto della distillazione; ma la prinei- gna inzuppata di una soluzione concenpale differenza nasce sempre dalla ma- trata di potassa eaustics ; l' olio avendo teria particulare separatasi più o meno meno gravità specifica dell'acquavite viecompiutamente colla rettificazione. Co- ne a galla, si combina colla potassa, si munque sia, da questo fatto risulta po- saponizza, ed ogni odore e sapore intersi levare in gran parte il sapore acre grato viene distrutto. Difficile crediaed ingrato delle acqueviti, di viuacce mo però liberara con questo mezzo le o di grano colla rettificazione, diluendo acqueviti dai loro difetti. Talvolta agposcia lo spirito con una dose conve- giugnesi all'acquavite un olio grasso che niente di acqua. Questa maniera però non vi si discioglie, e lo vi si agita affinriesce costosa e per le spese della retti- chè gli si unisca l'olio volatile che si vuol ficazione, e perchè la proporzione d'a- levare. Una stessa quantità di olio grasequavite ottenuta è minore di quella che so può servire a depurare più volte di

seguito l'acquavite, poichè riscaldandolo gunsi alla acqueviti una parte dei loro moderatamente abbandona con grande difetti, ma si da loro pure un sapore di facilità l'olio il più volatile cui si era u- etere acetico molto piacevole. Tuttavia nitu. Varii scienziati raccomandano per questi liquori lasciana ancora conoscero la depurazione delle acqueviti, come ab- la loro origine, nè possono aduperarsi per biamo veduto agli articoli alcoole e at- le preparazioni delicate di rosolii o simili. STILLATORE del Dizionario (T. I, pag. 300 Woehler propone di rettificare le ae T. V, pag. 243) l'uso del cloruro di equeviti difettose sopra del manganesacalce che si mesce al liquido spiritoso to di potassa (Camaleonte minerale) ed prima di rettificarlo. Stemperasi a tal assicura che in tal caso hanno un sapofine il cloruro nell'acqua, e dopo avere re puro e grato quanto le migliori afeltrata la soluzione se la aggingne all'a- equeviti di vino. Ecco le proporzioni equavite, lasciando riposare il misenglio, che egli indica per depurare 100 litri di La difficoltà consiste nel trovare la esat-acquavite: ta proporzione perchè il cloruro produ-

ca il suo effetto senza lesciare un gusto Acido sulforico concentrato 300 gram. levare. In generale, & millesimo circa

del peso dell'acquavite di cloraro secco Lesciasi in riposo l'acquavite con quebasto per reagire sall'olio che vuolsi di-Isti acidi per 24 ore: distillasi a bagnostruggere. Viene questo cangiato dal maria, poi si rettifica sopra 6uo gramme cloruro in resina, ed in tale stato non di manganesato di potassa.

zione; siccome però il cloruro di calce quale ci siumo occupati sinura, non è altera facilmente anche lo stesso alcoole, però la sola sostanza estranea che concosì di raro se lo può ottenere paro in tengano le acqueviti. Sono queste, ed tal guisa, trovandovisi sempre mesciuti i anche l'alcool più u meno rettificatu, prudotti che risultano dalla decomposi- sempre un poco acide, imperocchè nella zione di una parte di esso per effetto fermentazione alcoolica è difficile evitare

del cloro. I mezzi sopra indicati danno in ap- co, ed in quella del sidru e dei grani, i parenza qual più qual meno delle acque- liquori sono sampre moltu acidi prima viti pure e spoglie di quel sapore parti- di essere posti nella caldaia; potrebbesi colare che le reude ingrate, ma hanno diminuire di molto l'acidità dei prodotti tutti qualche inconveniente. Qnello, per distillati, mescendo ai liquidi fermentati esempio, col carbone animale ha il difetto una piccola quantità di calce che neutrache dopo un certo tempo le acqueviti lizzerebbe l'acido; ma dopo un certu temacquistano un odure molto ingrato di po le acqueviti froverebbersi nullamenu ulio animale, oppure riprendono il pri- contenere di nnuvo dell'acido, poiche il mitivo loro sapore empireumaticu. Il contatto cul legno dei vasi in cui sermetudo di Klaproth lascia maggiore spe-bansi vi produce una leggera acetificaranza di buon successo, e cunsiste nel zione. Il formarsi di una certa duse di distillare le acqueviti di feccia e di fe- acido acetico insieme coll'alcoule da oricula con acido solforico concentrato ed gine all'etere acetico che trovasi nei priaceto. În tal guisa non solamente tol- mi produțți della distillazione,

passa insieme coi vapori nella rettifica- L'olio volatile, del modo di togliere il che si produca un poco di acido aceti-

Suppl. Des Teen T FIL.

In Alemagna osservossi inoltre che la Quando trattasi di dare all'acquavite distillazione dei grani dà talvolta, massime un sapora che la renda più aggradevole nell'antunno, un'acquavite che coutiene o che nascunda qualcha suo difetto, stiluna sostanza aromatica particolare, la lasi sopra sostanze contenenti degli olii cui azione sull'economia animale è mol- volatili, come bacche di ginepro soppeto pericolosa. Quando la si respira men-ste, corteccia di arancio, cumino e simitre è calda, i suoi vapori hanno nn odo-li. Talvolta invece si vnole dar loro nna re molto acuto ed irritano gli occhi e le apparenza diversa da quella che hanno narici ; il sno colore somiglia a quello di naturalmente. Così imitansi le acqueviti una soluzione di cianogeno; inebbria vecchie di vino, aggiongendo ad altre più fortemente dell'altra acquavite di acqueviti di grani o simili ben depurate grano d'agoal forza, e l'obbriachezza da ogni olio empirenmatico, e che conche prodoce ha un carattere di furore tengano metà del proprio volume di alparticolare e lascia uno straordinario ab- coole anidro, alquanto etere acetico e liattimento. Si poò separare in parte dello zucchero in caramele per dar loro questo principio raccogliendo soli i un colore giallo branastro. L'acquavite primi prodotti della distillazione di que- così ottenuta somiglia multo a quella st'acquavite, l'azione dei quali è molto detta di Cornac che è assai pregiata. più forte. Il liquore ottenoto, messo a Si distingue facilmente quest'acquavite contatto con un olio grasso, cede ad es- da quella vera di vino facendola evaposo il suo odore, e quest'olio distillato rare ed assaggiando il residuo cui sali con acqua le abbandona totto il princi- di ferro che non lo tingono in nero, copio particolare che conteneva. Questo me fanno di quello dell'acquavite di vicorpo non è altrimenti cianogeno; cun-[no. Si dà pure all'acquavite comone il servasi a lungo nell'acqua. Si è osserva- gosto e l'odore del rack facendovi mato che l'acquavite abbandonata a sè stes-cerare del riso poiche l'acquavite sciusa per alcuni mesi riprende i suoi carat- glie l'olio che esso contiene e dal quale teri ordinarii anche in vasi perfettamen-dipendono le proprietà caratteristiche te chiosi. del rack.

All'uscire del limbicco l'acquavite el son i cucio del sono così inconservati ni di finno delle sequesti inono così inno-burili vi acquista una tinta particoltre la centi, e bene spesso la avidità di guada quale par abitotida viene considerata gio dei sibiritari il indoce da laggiun-quasi come nn pregio, ecettebbi in gerri delle sottane che possono recure quella di dilego di sirchesavasare, la qua grava nonenneto alla sulote. Aginngon-le conserrandosi in bottiglie mantieni si, per esempio, tatora nella caddata in cui rettilicari l'acquarite del fosfie di cui rettilicari l'a recursite delle fosfie di

scolorita. Oltre alle differente che s'incontra-l'abbeco, nel qual casu il prodotto como nei prodotti della dissilitatione per le linee dalla nicoziana e furse anche della nutri della dissilitatione per le linee dalla nicoziana e furse anche della putiti delle materie da cui si tratenzio per intende con con si ottenarro e per le. Questa forde si manifesta all'odore, nel diligenze o trascuratezze dei distilla. Si aggiongonu talvolta anche all'acquatori, altre pure une neh ache siono provitte delle sostama esci che irritano il dolte da aggiunte fatteri ad arte e le palsto, come, per esempio, dei seni di quali lisporta pure dibreremente nutere, l'ausono. Questa solditeraziona si scopre

ed Leongle

facendo evaporare l'acquavite, nel qual: Distillazione dei corpi grassi. V. caso rimane la sostanza acre. Alcuni GRASSE.

distillatori, più biasimevoli essai, hanno Distrillazione delle legna. V. DISTILla colpevole abitodine di porre nella Lazione secca ed acipo pirolegnoso. caldaia un poco di acido arsenioso; in Distillazione degli olii essensiali o tal caso l'acquavite contiene sovente volatili. Due maniere principali conoqualche indizio di arsenico che può seo- sconsi per estrarre gli olii volatili, cioè

prirsi 'oggiungendo ad essa un poeo di la spremitora e la distillazione.
acido idroclorico, evaporando l'alcoole,
Non si estraggono eolla spremitura se e facendo passare nna corrente di gas non che gli olij di cedro, di cedrato, di

frigerante è di rame, se per non essersi mettendone in un vaso la polpa, che spretenuto mondo, o per qualonque altro mo- mesi poseia fra doe grosse piastre di vetivo ha perduta in qualche punto la sta-tro, raccogliendo l'olio che ne cola e gnatura, l'acquavite contiene dell'ossido ponendolo tosto in una boccia. di rame. Se questonon è in grande quan-tità separasi in forma di una massa di un estraggono colla distillazione, introdoverde sporco talora polverosa, fioceosa cendo la pianta, tagliata o rotta se ocod untuosa; spesso se ne depone molto corre, in un apparato distillatorio, versul feltro di lana attraverso del quale si sandovi sopra dell'uequa e facendola fa passare l'alcoule nella distillazione ed bollire. L'acqua ridotta in vapore trae allora è facile seoprire in quella sostan- seco l'olio (V. DISTILLAMONE delle acqueza la esistenza del rame, mediante il viti pag. 53 e 87) e viene a condensarsi

cannello ferruminatorio. Scopresi l'ossi- con esso in un recipiente nel quale sedo di rame disciolto nell'acquavite fa- paransi questi doe liquidi. cendovi passare una corrente di gas idro- Nel mezzogiorno della Francia ove geno solforato che la rende di colore preparaosi in grande la maggior parte bruno. Il eianuro di ferro e di potassa è degli olii essenziali del commercio, i fabun reagente ancor più sensibile poiche bricatori trasportano nel mese di luglio dopo una breve macerazione, produce i loro limbicchi in que' luoghi che prenell'acquavite una tinta rossastra, anche sentano abbondante raccolto di piante quando la proporzione del rame non aromatiche e li stabiliscono all'aria aperfosse stata abbastanza grande per dare ta, possibilmente vicino ad una fonte o un color brono coll' idrogeno solforato, ad on roscello. Costruiscono un fornello È faeile ad ogni modo di precipitare dal- con poche pietre ed annanziano quali l'acquavite l'ossido di rame discioltosi piante desiderano. Gli abitanti dei dinaggiugoendovi na poez di aequa di calce torni stipulano seco loro patti di reci-

PEYER -- PAYER -- LENGRMAND -- GIUSEPPE in copie. I fabbricatori trasportano al-

Giulii-Bearelio-G. "M.) trove la piceola loro officina quando a gas.

idrogeno solforato attraverso il residuo. Dergamotto e d'araneio. A tale fine si ra-Finalmente bene spesso quando il re- sehis la seorza o invoglio di queste frotta

e laseiandola in quiete per varii giorni. proca convenienza, vanno alla ricerca (H. GAULTIER DE CLAUREY-F. MALE- dei vegetali domandati, e ne apportano

DISTILLAZIONE del carbon fossile. V hanno esaurito un dato tratto di paese. DISTILLAZIONE secca, ed ILLUMINAZIONE L'apparato distillatorio pegli olii volatili è quello stesso else si adopera per

DISTILLATIONS DISTILLARIONE

la distillazione dei vini, se ann che in L'acqua del recipiente doude si è seproporzione è più alto, e la sua caldaia parato l'olio, può adoperorsi nelle succespresenta una superficie molto minore sive distillazioni, poiche essendo saturaa contatto col fuoco. Talvolta ado- ta cagiono meno perdite. peransi un cappello ed un serpentino di Quando si vogliono ottenere olii di

stagno fino per non dare al prodotto un prima qualitò conviene separore i proingrato odore di rame. dotti, ponendo a parte quelli cha si ot-

Per fare la distillazione introduconsi tengono a varii punti della distillazione. la piante o le parti di esse nella caldaia; Quelli che si raccolgono i primi sono vi si vessa poscia sopra la quantità d'a-sempre i più caricbi, e quelli di odore equa necessaria, si adattano il cappello ed più gradito.

il serpentino, alla fina del quale sottopo- Alcuni olii. meno volatili distillansi nesi il recipiente; lutansi la ginnture più difficilmente, e però in tal caso si ed accendesi il fuoco. L'acqua ridot-aggiugne all'acqua del sale marino, poita in vapore s' inualza troendo seco l'o- chè, siccome questo dissoluzione satulio volstile contenuto nella pianta, poi rata non bolle che da 109 a 110º centicondensasi nel serpentino donde cola in gradi, così si ottiene un innalzamento di istato limpido nel recipienta. Ben presto temperatura che agevola la vaporizzaquest' acqua s' intorbida e diviene latti- ziona di questi olii. Generalmenta sepaginosa a motivo della separaziona delle rasi tanto più d'olio quanto più bassa è molecule oleose, che ottesa la loro mag- la temperatura cui mantiensi l'aequa del giore leggerezza, salgono alla superficie refrigerante; ma è d'uopo ricordarsi del liquido ove formano uno strato la cui che alcuni olii sono in istato concreto al grossezzo vo sempre crescendo, e che, di sopra dello zero, e che in tal caso non separato dall'acqua, è l'olio essenziale conviene raffreddarli al di sotto di 6 a 7 puro. La quantità d'acqua da oggingnersi centigradi, per timore che si solidifichialla pianta, varia secondo ciascuna specie no nel serpentino. Il fuoco dee regoe secondo la proporzione di olio che essa larsi moderatamente ed in maniera unipuò dare. Se mettesi troppo acquo, gli forme per evitare l'agitazione, e specialolii volatili essendo, fino ad un certo mente i colpi di fuoco troppo vivaei che punto, solubili in essa si ha nna perdita bruciano le piante e le decompongono. notohile, e spesso ancora non ottiensi Si cessa dol distillare quando i prodotti olio, ma soltanto acque distillate o satu- sono divenuti insipidi e senza odore.

rate d'olio volotile. Sa invece si adopera I prodotti della distillazione si sepapoca acqua la pianta si attacea al fondo rano a quella maniera che additammo del vaso, massime sul finire dell'opero- all'articolo oun essensiali del Dizionario zione, si abbrucia e dà un prodotto em- (T. IX, pag. 168). Lasciando l'acqua pireumatico, che oltera grandemente la prodottasi dalla distillazione in riposo, qualità dell'olio ottenuto. Non vi è adon- separasi dell'altro olio essenziale, e si que che l'esperienza lo quale possa in-pretende che si possa accelerare questa segnare quale quantità d'acqua si abbia separazione saturando quell'ocqua di ad aggiugnere alla pianta; ma in gene- sale comune.

rale vale meglio che l'acqua alibondi, Gli olii volatili conservansi in fiale di essendo questa la maniera di avere pro- vetro piene interamente, chinse con dilidotti più puri e più soavi. genza e coperte di carta nera. Queste fiale si hanno a tenere in luogo fresco pia al di sotto della storta. All'intorno ed qscuru, ma asciuttu. Gli olii ottenuti di esso cono, aveanvi mattoni in piedi nate avvertenze.

(F. MALEPEYRE.)

colla spremitnra sono i più difficili a e nello spazio angolare rimasto fra queconservarsi. Quando fanno un sedimen-sto contorno di mattoni e la saperficie to, conviene feltrarli per carta senza col-superiore del cono eranvi carboui acla e chiuderli in altre fiale colle snaccen- cesi. Al di sopra della storta ed a mezzo pollice circa di distanza da essa stava un cappello cunico di ugual forma e gran-DISTILMAZIONA della resina. V. BESINA. dezza dell'altro cono, ma chinso alla

Distillazione chimica. Con questo sommità. Riempita la storta a due ternome crediamo potersi distinguere quel- zi di acido e mantennto il fuoco al di le piccole distillazioni che si fanno nei sopra del cono inferiore, nel modo anzilaboratoi per esperimenti di chimica, per detto, l'acido comincia a bollire nella analisi o per altri simili oggetti, le quali parte superiore della storta senza verusogliono per lo più praticarsi in vasi di na scossa; e siccome il cappello conico vetro, cui si dà il nume di storte. Di riverberando il calore mantiene moltu questa specie di operazioni abbiamo calda la sommità della storta, così la già tenuto discorso nel Diziunario (T. V. cundeusszione non avviene che nel collo pag. 254). Per alcune sostanze questa di essa, e le gocce colano e succedonsi distillazione riesce molto difficile a farsi con tanta celerità, che in un'ora e meza dovere, e per dare una qualche idea za può distillarsi una libbra di acido soldi queste difficoltà e del modo di supe- forico. Il recipiente deve essere di vetro rarle, faremo qui alcuni cenni di quelle sottile e le gocce devono cadere direttache s'incontranu per uperare sull'acido mente dal collo dell'acido già stillato. Il solforico. solfato di piombo che si depone nella

Essendo questo pocu volatile avviene storta, rimane al fondo di essa e siccome che facilmente condensasi nella parte non si fa il riscaldamento che lateralsuperiore della storta ricadendo in goe-mente, così quel precipitato non produce; inoltre bene spesso cade al fondo ce più veruna scossa. Posteriormente il della storta stessa del solfato di piumbo Berzelio stesso pensò di fare questa diche esso contiene. Tanto le gocce con-stillazione più semplicemente e con assoi densate, quanto il solfato di piombo pro- meno pericolo precipitando il sale di . ducono al loro cadere nel liquido bol-piombo col diloire l'acido di acqua, delente forti scosse che possono rompere cantandolo ed evaporandolo fino a perla storta u almeno gettare uns parte del- fetta concentrazione in uno scodellino di l'acido impuro che essa contiene, insie-platino, poi distillandolo in un fornellu me cui prodotti della distillazione nel a coppella coperto. In questa distillarefrigerante. Berzelio imaginò l'apparato ziune alcuni fili di platinu, pezzetti di seguente per ovviare a questi disordini. vetru od altre sostanze non intaccabili Fece egli eseguire un cono tronco di la-dall'acido, producuno ottimi effetti per mierino molto largo e poco alto, alla ci- evitare quelle scosse che succedono nelma del quale adattavasi esattamente la l'ebollizione.

storta entrandori per un terzo; l'orlo (Benzelio-G. "M.) esterno di questo cono era circondato di Distrillazione secca. Si è chiamata sabbia per impedire ugni accesso all' a- con questo nome una operazione che

consisto nel riscaldare in vasi distillatorii freddansi 'a poco a poco. Trovasi nella delle sostanze solide, quasi del tutto pri- storta del carbone e talora, se questo rive di acqua, finchè non si svolgano più ceve per qualsiasi cagione l'ossigeno nesostanze volatili. Moltissime sono le arti cessario alla sua combustione, anche delche ricorrono a questo mezzo di decom- la cenere. ciascuna sostanza.

za alla distillazione secca veggonsi in ge-l'acqua proveniente in parte dalla comnerale avvenire i seguenti fenomeni. Svol- binazione dell' idrogeno e dell' ossigeno gesi prima dell'acqua che si condensa nel della sostanza; ma, a misura che la temrefrigerante; poscia si incominciano a ri-peratura s' innalza, la accresciuta affinità ma bruno, poi nero, ed acquistando bonio, di idrogeno e di ossigeno, ottenla sua tinta si oscura, a segno che le ul-stillazione, essendoche in seguito l'afficollo dei recipienti, ed hanno la densità mente preponderante che non si ottendella pece. Quando la massa che rima-gono più che cumbinazioni binarie di ne nella storta è stata arroventata, più queste due sostanze. Quando una matenon si altera ed il refrigerante ed il re- ria organica contiene in pari tempo ulcipiente ove raccolgonsi i prodotti raf-ltre alle sostanze anzidette anche del

posizione, fra le quali citeremo ad esem-pio quelle' dei fabbricatori di acuso pi-che ad un'elevata temperatura i corpi rolegnoto, di annonaca, di rosrono, di elementari tendono a formare delle comgas per la manusaziona, ec., ec., sicche binazioni in istato gassoso, equindi quelben si vede non convenirsi al piano di le parti di essi che sono volatili passano quest' opera di qui comprendere colleti- senza decomporsi. Nella distillazione a vamente operazioni spettanti a rami di secco, avviene il medesimo che in quella industrie fi disparati ; perció tratteremo dei liquidi, vale a dire, che la temperasoltanto della distillazione secca consi-tura si va a grado a grado innalzando, derata in generale, rimandando agli ar- pel che le sostanze più volatili svolgonsi ticoli particolari per quanto riguarda la le prime, quelle meno volatili dappoi. natura dei suoi prodotti, gli usi di essi, Al principio dell'operazione e quando la la miglior manlera di ottenerli e le av-temperatura non è ancora molto alta vertenze speciali che sono necessarie per svolgesi del gas acido carbonico, cui si sostituisce a pocu a poco dell'ossido di Allorquando assoggettasi una sostan- carbonio. Ottiensi pure al principio delempire i vasi di un fomo bianco, il quale è del carbonio impedisce che questi corpi accompagnato da una grande quantità di combininsi. Allora, mentre l'ossigeno si aria, nel lasciore uscire la quale sfugge unisce al carbonio per formare l'ossido con essa una parte del fumo senza con-di carbonio, l'idrogeno vi si unisce udensarsi. Depongonsi frattanto nel reci-gualmente e produce così le varie specie piente delle gocce di un olio fluidissimo di idrogeno più o meno carbonato e descolorito o leggermente giallastro, il qua- gli olii pirogenati di differente consistenle cola insieme con un liquido acquoso. za e vulatilità. Nel tempo stesso però L'acqua condensata diviene a grado a formansi degli altri corpi, per escupio, grado giallastra, pui bruna ; l'olio colorasi molti acidi e specialmente quello acetico. anch'esso a poco a poco direnendo pri- Tutti questi produtti, composti, di carsempre maggior consisteura a misura che gonsi durante la prima melà della ditime porzioni di esso condensansi nel nità del carbonio per l'ossigeno si fa talnitrogeno, questo si combina all' idroga-l va l' oggetto dell' arte particolsra delno producendo della ammoniaca, a menu l'acquaiuolo o portacqua. Ducche poche la sostanza distillata non contenga rò i raffinamenti dell'industria studiaanche nna grande quantità di alcali na-ronsi di accrescere le sgiatezze del vituralmente od aggiuntavi ; nel qual caso vere questi mezzi per la distribuzione la maggior parte del nitrogeno si unisce dell'acqua parvero insufficienti, e creaal carbonio e produce del cianogeno, ronsi grandi società, le quali a mite prez-L'ammoniaca prodottasi distilla insieme zo forniscono a cisscuna casa quantità cogli altri liquidi; il cianogeno invece stabilite di acqua, portata nel ponto più combinasi coll'alcali, e rimane nella stor- alto dell'abitazione, acciò senza fatica veta. Le sostanze contenenti assai poco rnna si potesse poi pel suo peso farla nitrogeno, e quelle vegetali che hanno scendere nella varie stanze ove occorre. una certa quantità di glutine o di albn- Di qui sorse un nuovo ramo di speculamina, danno colla distillazione secca del-zione del maggiur interesse, siccome l'acetato di ammoniaca soprassaturato di quellu che addimanda vistosissimi capitaacido ; quelle all' incontro che abbonda- li, giugnendo spesso alla spesa di uno o no molto di nitrogeno danno un liquore due milioni di franchi e che richiede alcalino e degli olii empireumatici di- molte considerazioni perchè riesca a doversi da quelli che si ottengono quando vere, e perchè renda una corrispondenil liquore prodotto dalla distillazione è te utilità. A conoscere quanto importino acido. simili istituzioni, basti il riflettere che

\* (Bearerso - G. \*\*M.)

nella città costruite in luoghi dove l'a-DISTRIBUZIONE dell'acqua, L' a- cqua pura non possa giugnere facilmenequa non è necessaria soltanto per bere te, gli abitanti e specialmente le classi e per preparare i cibi, ma lo è altrest più povere ne soffrono maggiormente per la nettezza, la quale è indispensabile che se mancassero di pane e di vesti. In per la salubrità. Se l'acqua scarseggia, o alcune città della Spagna, per esempio, se occorre molta fatica per procurarsela ove i vantaggi delle macchine sono presciò che torna lo stesso, si trascureranno sochè sconosciuti, in certi momenti delmaggiormente quelle pratiche di nettez-l'anno l'acqua costa altrettanto che il za per cui sa bisogno dell'acqua, e se vino, e per conseguenza le classi inferiori questa trascuranza, come avviene quasi sono nello stato il più infelice. A Londra, sempre, diviene abitudine, ne sarà conse- all'opposto, l'acqua vi è in tale abbondauguenza inevitabile la diffusione delle ma- za che se ne somministrano ai suni abitanti lattie più schifose. Quindi è che questo 29 milioni di galloni (131 milioni circa generale bisogno fece volgere mai sempre di litri), la quele quantità distribuita in il pensiero a procurarsi gran copia d'a- 125 mila case od altri edifizii equivale equa là dova trovasi grande nnione di a più che 200 galloni (008 litri) al giorpopolu come nelle città. Fino agli ulti- no per ogni cass. In molte case questa mi tempi però non si era pensatu che acqua viene distribuita mediante le maca condurre l'acqua in varii punti, acciò chine, non solamente nelle cuciue e lasi potesse facilmente procurarsola da vanderie al pian-terreno, ove se ne fa pubbliche cisterne, fontane o simili. L'at-maggiore cousumo, ma se la dirige fino tignerla di la e recarla alle case era fatica alla parte più alta delle case per rispardei particolari domestici, oppure furma- miare la piccula fatica di scendere abbasso per preuderla. Tutta questa ope-flocchè farebbe 19 litri per ciaschedono. varii oggetti.

abbisogna mediante il loro scolo untura- date all'articolo conso delle acque. stribuire.

19,195 litri, bastius per 1,000 abitanti, resto all'articolo TROMBA

razione si fa al prezzo medio per ogni A Londra sembra cha si distribuiscano rasa di 2 pence (20 cent.) al giorno, go litri per ogni individuo; a Glasgow prezzo assai minore di quello che co- 100 litri; da ciò sembra però risultare sterebbe il lavoro di un acquaiuolo per che il calcolo di 19 litri per ogni persoportare da poca distauza una quantità na sia piuttosto scarso che no, e qued'acqua infinitamente minore. L'intra-sta differenza crediamo provenire da ciò presa della distribuzione d'acqua iu una che la dove non vi sono società che dicittà abbraccia i lavori necessarii per riu-stribuiscano l'acqua a domicilio, il connire le acque, per inualzarle, condurle, sumo è minore per la fatica che costa farle arrivare dove abbisogna, e misura-il procurarsi questo liquido; essendo re la quantità consumata. Vedremo in un fatto generale che quanto più facilqual guisa si abbia a regularsi per questi mente si ha una cosa meno couto se ne tiene e più se ne prodiga.

Della maniera di procurarsi l'acqua Conoscinta adunque la quantità d' anecessaria. Iunanzi d'intraprendere una equa che occorre, esaminato se vi è modistribuzione d'acqua la prima cosa da do di procurarsela duopu è allora proesaminarsi è di che qualità sia l'acqua on- vedere al modo di condurla da un punde puossi disporre, e se sia salubre ed at- to all'altro. Varii sono i mezzi a tal fine ta agli nsi domestici ; inoltre se ve ne ali-limpiegati adoperandosi talvolta acorrbia la quautità necessaria. Di raro av- pocci, canali o conporti secondo le vieue che trovinsi queste acque vicine circostanze (V. quelle parole), regoal luogo ove si hannu a distribuire, e ad lando in ogni caso le dimensioni ed il un'altezza sufficiente per coudurle dove pendio dietro quelle norme che abbiamu

le. In generale conviene cercarla da lun-gi, oppure iunalzarle con mezzi meccani-convenientemente distribuirle, fa duopo nici. Quando si devono preudere da portarle ad un'altezza superiore a tutti i lontano, d'nopo e primieramente assicu- punti ove devouo arcivare, ed a tal fina rarsi con istazature fatte in quelle manie- adoperansi generalmente delle tromba re che indicammo all'articolo coaso del- posta in moto da una forza qualunque. le acque, se il volume di esse sarà suf- Quando si possa disporre di una caduta ficiente ai bisogni della popolazione cui o di un corso di acqua giovera trarne si destinano; in seguito convien rico-profitto, poiché in allora le spese giornoscera con un esatto livellamento se la naliere, e bene spesso anche quelle prifonte o la corrente di acqua che si vuol mitive sono minori, in mancanza di quedeviara si conserverà, dopo aver per-sta forza adoperansi le macchina a vacorso il tratto necessario, ad un'altezza pore. Del resto qualunque sia il motore superiore a tutti i punti, ove deesi di- impiegato lo si applica allo stesso modo a mettere in azione le trombe. Sono

Non si è d'accordo sulla quantità di quaste aspirauti e premeuti, nè saranno acqua da somministrarsi per ciascun in- qui da noi considerate se non che in dividuo. In Francia calcolasi general- quanto a quelle circostanze che sono mente che un pollice d'acqua, cioè particolari a quest'uso, rimettendo pel

Allora quendo la forza motrice è una dotto non basta al prodotto delle trommaechina a vapore avviene talvolta che be, e si è costretti di sospendere il lal'edifisio ove questa si trova, è posto ed voro di nna di esse. Questo incouveuna certa distanze dal fiume, ed inoltre niente è tanto maggiore che il bisogno fa d'uopo prendere l'acqua nel mezzo di più grande di acqua è appunto nei tempi

questo, perciocchè è ivi più pura che al- di siccità. trove. Da questa doppie circostanza ri- Letrombe impiegate ad innalzar l'acqua sulta che l'acqua ha un lungo tragitto da sono tutto insieme aspiranti e prementi, percorrere prima d'arrivare alla tromba. e si dispongono in varie mauiere, fre le Due sono i mezzi di condurvela: di pro- quali però viene più generalmente adotlungare l'aspirezione fino el meszo del tata quella che mostre la fig. 4 della fiume o di stabilire un condotto pel que- Tav. XXVI delle Arti meccaniche. La le l'acqua scoli pel suo peso in na poz-colonna di aspirazione è posta el disotto zo posto el di sotto della tromba. Le pri- del cilindro della tromba, il quale terma disposizione è la più semplice e costa mina alle parte superiore con una piameno a stebilirsi, pojebè si può adoperare stra C munita di una scatola stoppata in un coudotto di minor diametro, e per-chè uon fa bisogno di stabilirlo al di sot-questo due grandi animelle che lesciano to del livello dell'acqua. D'altra parte passare l'acqua al di sopra di esso quanperò caricasi e per sempre la macchina do discende. La colonna di scarico è di tutta la forza necessarie a vincere l'at-adattata ad une tubulatura D che parte trito nel condotto, e se viene a rimno- dall'alto del cilindro della tromba ed ha versi una commettitura nella parte di un diaframma E, guernito di verie eniquesto condotto che è posta al di sopra melle che lasciano uscire l'acqua, ma le dell'aequa, l'aria penerra el di sotto dello impediscono di retrocedere. In questo sistantuffo e dimiunisce di molto il pro- stema però, se si vuole guernire lo standotto della tromba aspirante. Iu questo tuffo B couviene levare la piastre C. In caso adunque conviene disporre il tubo consegueuza è da preferirsi il sisteme

di aspirazione di modo de poterne visi- adottato da Juncker a Poulheouen. Tantare la commettiture, e riparsre quelle to questo sistema che molte altre utilische lasciassero entrar l'eria. Quaudo in-sime avvertenze su questo argomento vece si fanno giugnere le acque in un potranno vedersi all'articolo diseccamen-

pozzo eol loro scolo naturale la esattezza To delle miniere. delle commettiture è meno importante ; Le trombe adoperate e Chaillot heuma allora è d'nopo avere somma cura di no il diametro di o", 715, ed i loro stanstabilire il condotto dello scolo abbastanze tuffi sono guerniti di trecce di ceuapa; il basso, perche anche nelle grandi siccità, loro prodotto teorico sta a quello reale quando il livello del fiume è meno alto, nella proporzione di 1159 a 1000. Al giunga tuttavia abbastanza d'acqua per Gros Caillou, ove i ciliudri della tromalimentare le trombe. A Chaillot, vicino be di bronzo hauno il diametro di o",338, a Parigi, per esempio, gli estremi orifizii gli stantuffi sono guerniti di cuoio ed i del condotto che porta l'acqua nel poz-prodotti reali sono a quelli teorici come 20, non vennero posti bassi quanto oc- 175,936 a 160,050. In generale si calcorreva, e ne segne che quando le ecque cola che vi abbia la perdita di un sosto. della Senna sono assai basse questo con- Una parto importantissima della ope-

Suppl. Dis. Tecn. T. VII.

diante un sequidoccio, un canela, un posto, ha il suo foro chiuso da un diacondotto od in qualsiasi altra guisa, vicino framma di rame, che tiene una piccola al luogo ove dee farsi la distribuzione; apertura destineta a lasciare scorrare in quando venne feltrata ed innalzata dalle 24 ore sotto il carico ordinario quel votrombe al disopra di tutti i punti cui deve lume d'acqua che si è conceduto el copgiugnore, la si distribuisce o mettendo le sumatore. Questo foro essendo telora trombe o il canale che la porta imme- molto angusto viene sovente ostruito dei diatamente in comunicazione coi con-piccoli corpi che tras seco l'acqua : perdotti che devono ripartirla nei varii luo- ciù la due chiavi laterali servono a chin-ghi, oppura accumulandola entru a ser- dere il condotto dalle due parti per pobatoi dai quali partano i condotti di di- ter levare la chiave di mezzo, senza perstribuzione. Nel primo caso quando il dere dell'ocqua a senza bagnarsi. consumo è minore del prodotto fornito Il misuratore idraulico, é una mac-

si scarica per un rifiuto e si perda; il noscere senza bisogno di elcuno che la quale inconveniente è specialmente assai sorvegli la quantità d'acqua ricevntasi in grave quando si fa uso di macchine a va- uno stabilimento : la sua costruzione si pore. Nel secondo caso vi ha un inconve- fonda sullo stesso principio di uno dei niente ancora maggiore, ed è che la di-metodi di stezatura che vennero indicati stribuziona è sospesa per tutto il tempo parlando del conso delle acque. L'ocqua in cui la massa cessa d'agira. Quando somministrata dal condotto viene versapure le acque vengano condotte pel lo- ta in un bacino donde sfugga per dieci ro scolo naturale, questa maniera di di- orifizii uguali, posti regolarmente per stribuzione è tuttavia difettosa, poichè riguardo al livello dell'acqua; ciascuno in certe ore del giorno dà prodotti trop- dei getti viene risevuto in un altro bapo scarsi per bastare a tutti i bisogni, cino più piccolo anch' esso forato con Perciò egli è avidente che le acque de-dieci orifizii; talvolta uno dei getti di yono sempre essere ricevute in serbatoi. questo bacino, che è un centesimo del-Fatta questa supposiziona è facile re- l'acqua vennta dal condotto, viena vergulare dietro quanto dicemmo all'arti- sato in un terzo bacino per altri dieci colo coznorri il collocamento di questi, fori dai queli escono dei getti, ciascuno dei robinetti, ec.

da pagarsi dai consumatori, interessa di l'oltro uno di questi getti versa in un sapere quale quantità di ocqua siasi fur- serbatoio a parte 1/100 0 1/1000 dell' anita a ciascuno di essi, acciò non abusi- cqua portata dal condotto mentre che gli no, usandone una quantità maggiore di altri 99/100 od i 999/1000 vengono raccolti quella pattoita : adoperansi a tal uopo il dal consumatore. Tanto il misuratore lico ed il robinetto a galleggiante.

Il robinetto stazatore è un robinetto l'agente dello stabilimento di distribu-

sono disposte alla stessa guisa di quelle dei Quando l'acqua è stata condotta me-robinetti comuni; quella di mezzo all'op-

dalla sorgente o dalle macchine, l'eccesso china molto ingegnosa, destinata e far codei quali non è che un millesimo del vo-Per convenientemente fissare il prezzo lume primitivo. Tanto in un caso che nel-

robinetto stazatore, il misuratore idrau- quanto il suo serbotoio sono chiusi in una cassa, la chiave della quale resta presso DISTRIBUTIONE

DISTRIBUZIONE

zione, il quale dalla quantità di arqua che menti ottenuti, quanto l' esempio di trova nel serbatojo conosce esattamente quello che si è fatto a Londra per avequella che si è consumata. re quel grande approvigionamento 'di

Un altro mezzo simile e che potrebbe acqua onde abbiamo fatto cenuo al prinugnalmente servire, si è quello di adattare cipio di quest'articolo, mediante il quale al robinetto che porta l'acqua una specie se ne ha tale abbondanza che non solo è di orinolo, il quala cammini per tutto il più che sufficiente ai bisogni del bere, tampo che il robinetto sta aperto, e si del praparare gli alimenti a del lavare; arresti quando se lo chiuda. Gl'intra- ma ancora l'uomo il più povero può prenditori visitando allora il cronometro gettarne una parte, come se non coposto in un luogo chiuso a chiave posso- stasse nulla, nei canali disposti a tal fina no sapere per quanto tempo rimase aper- nella sua casa, liberando così questa da to Il robinetto, e conoscendo l'apertura ogni sozzura ed Immoudezza, e rendendi asso e la velocità del fluido che n' e- do questa città nna delle più salohri del

sce, dednrae quanto ne è passato, ossia mondo.

quale si fu il consumo di esso. Gl'Inglesi ricorsero a tal nopo allé Il robinetto a galleggiante à princi- macchina e, ciò che è più osservabile, palmenta necessario quando si fa uso del intrapresero questo immenso lavoro in robinetto stazatore, ma spesso adottasi un tempo nel quale non si comprendeva unche col misaratore idraulico. Lo scor- chiaramente come in oggi la importanza rimento pel robinetto stazatore facen- delle macchine negli altri lavori. Fino dosi assai lentamente rende necessorio dal 1236 quando la scarsezza dell'acqua l'uso di serbatoi che racccolgano una era a Londra grandissima, poichè le piccerta quantità d'acqua per trovarla pron-cola surgenti che vi avevano erano o ta quando che occorra. Questi serbatoi chiuse o coperte da edifizii, le autorità sono per lo più di legno foderati di la- della città fecero venire l'acqua col mezmine di piombo o di zinco all'interno, e zo di tubi dal Tyburn, che era allora un per evitara che l'acqua seguiti sempre a lontano villaggio; e stabilirono tasse su cadere in questi serhatoi e si perda, a- varii rami di commercio per pagare le dattasi alla cima del condotto un robi- spese cagionata da questo approvigionetto, l'asse della cui chiave è posto namento, con immenso benefizio geneorizzontalmente, ed al quale è fissatauna rale. In appresso stabilironsi ancora allo leva di ferro che tiena alla sua cima un stesso scopo essenzialissimo una maggiogalleggianta disposto in maniara che quan- re quantità di tubi e condotti ; e due sedo l'acqua è giunta a quel livello cui si coli dopo il re Enrico VI incoraggiava vuol mantenerla il robinetto si chiuda; questi lavori accordando certi privilegii quando l'acqua si abbassa il galleggiante a quelli che scavavano le miniere del segue il suo movimento, riapra il rohi- piombo per farne tuhi. I motivi pei quali netto, e lo scorrimento di bel naovo co- favorironsi questi larori, siccome esprimesi il reale decreto, si erano lo scopo

Nulla potrà meglio valere ad istruirci di comune vantaggio per la nettezza delsul modo di fornire l'acqua a domicilio la città, cui essi tendevano. A misura agli abitanti delle grandi città, sul van che la città di Londra si ando estendentaggio che danno i capitali a quest'impo do si conobhe il bisogno di moltiplicare impiegati, e sull'importanza dei risulta-i lavori necessarii per la distribuzione

delle acque; fino a che regnando Jaco-Jessi obbligati d'inviare a fare provvista po I, circa 200 anoi dopo il regno di di questo oggetto si necessario prima Enrico VI, Ugo Middleton, uomo di alle poche sorgenti che conoscevansi sommo ingegno, arditissimo nell'intra- esistere nella città o ne' suoi dintorni, e prendere, e vero benefattore del pro-poscia ai condotti ed alle fontane, che prio paese, risolvette di condurre per erano mezzi meccanici ed imperfetti per l'approvigionamento di Londra un fiu-condurre le acque. I tubi di distribuzio-me di acqua pura, devisodolo di più di ne in ogni casa sono un merzo mecca-38 miglia dal suo corso naturale. Per-oico più perfetto; ma non si sarebbe severò in questa gigantesca impresa mal-potuto portare questo mezzo a tanta grado le insorte difficoltà fioo a che perfezione senza le macchine che cacgiunse a realizzare questo grande bene- ciano l'acqua al di sopra del livello donfizio che si era proposto e che consiste- de proviene. Quando gli abitanti aodava nel condurre l'acqua buona alla por- vano a procurarsi l'acqua alle sorgenti ta di ogni casa. In oggi il nuovo fiuose od ai condotti, molto era il tempo e del Middleton somministra 30 milioni di molta la fatica impiegata a tal fioe; a galloni (165 milioni di litri) d'acque al siccome ove soco grandi riucioni di pergiorno; e quantuoque quegli che concepi sona ve ne ha sempre alcune pronte a dapprincipio questo progetto siasi rovi- qualunque lavoro per denaro, così molti nato nel maodurlo ad effetto a motivo guadagnavano la loro vita a portare deldelle inoumerevoli difficoltà incontrate, l'acqua. Quando si scavò il nuovo letto per non essere stato appoggiato come del fiume e si posero la opera i tubi di avrebbe dovuto esserlo, tale si è in oggi condotta e le macchine, non si ebbe più il generale vantaggio che risulta dal be- di bisogno dei portacqua. Tostochè gli nesizio da lui procurato ai suoi concitta- abitanti di Londra poterono avere 200 dini, e tale la brama dei privati di fruire gallooi di acqua ( qoo litri ) per due di questo vantaggio, che nna azione del- pence (20 cent.) non vollero più impiela compagoia del nuovo fiume, che gare un uomo che andasse a provvevendevasi dapprima cento lire sterline derne per lo stesso prezzo un secchio (2400fr.), costa oggidi 15 mila lire ster- al fiume od alla fontana. Non vollero line (375,000 fr.).

pel filantropico fioe di adoperare le E qui per meglio dimostrare quanto braccia degli nomiol, comperare a caro ci siamo proposti, cioè l'atilità degli sta- prezzo na oggetto che potevano procubilimenti per la distribuzione dell'acqua, rarsi a buon mercato mediante le macchifaremo un breve confronto fra ciò che ne. Sc. dietro le erronee nozioni sui prinsarebbe accaduto a Londra senza di essi cipii delle macchine, avessero presa la e ne dedurremo alcuoe riflessicol, oppor- risolozione di continuare ad impiegare tune anche ad esempio per que' pochi i portacqua, sarebbero stati obbligati ad che dubitano tuttavia della ntilità delle appagarsi di un gallone d'acqua al gior-

macchine. no (4 lit., 5), in lnogo di 200 galloni Prima che gli abitanti di Londra (goo litri); oppure se ne avessero avessero l'acqua dinanzi all'uscio delle consumato di più, e continuato a pagarloro case ed anche nelle loro case me- la al prezzo che costava il trasporto u desime, e perfino in cisseuna stanza di braccia, sarebbero stati obbligati a rifiuesse ove può far piacere l'averoe, erano tarsi altre cose di necessità ed altri agi.

Avrebbero dovuto scemare la quantità giustizia che gli odierni distruttori delle di cibi, di vesti o di combustibile che macchine, di opporsi all'approvigionanossono ottenere oggidi con quello che mento d'acqua di Londra col mento dei risparmiano nella provvigione dell'acqua. tubi ; supponiamo ancora che fossero Inoltre colle braccia sarebbe stato del uel loro divisamento rinsciti e che fino tutto impossibile avere 200 galloni d'acqua al momento cni siamo non vi fossero ne per ciascuna casa e procurarsi con essi tubi, nè altri mezai meccanici destinati quella nettezza che danno gli abbondan- a fornire dell'acqua; è fuori d'ogni dubti lavacri. A due pence (20 cent.) al gal-bio che se fosse accaduta questa sventone, prezzo che non sarebbe stato trop- tura, e se il ben essere del maggior nupo costoso, considerando a quale distan- mero fosse stato vitardato ( poiche non an si avrebbe dovuto portaria, lo stesso sarebbe mai stato possibile impedirlo approvigionamento di acqua avrebbe co- per sempre ) dall' ignoranza del minor stato circa nove milioni di lire sterline numero, Londra, come già abbiamo di-(21,600,000 fr.) ed avrebbe impiegato a mostrato, non sarebbe giunta ad un vendue acellini (2fr., 40) al giorno, più della tesimo della sua popolazione attuale, e metà degli abitanti di Londra, cioè 800 le popolazioni di tutte le altre città dimila individui, vale a dire, quattro volte pendenti dall' accrescimento del lavoil numero delle persone atte a questo ro utile non avrebbero parimente giamlavoro che contiene quella metropoli, mai potuto aumentarsi. Alcane migliaia, Non sarebbe adunque neppure da pen-tutto al più, di portacqua avrebbero sare ad un approvigionamento sì abbon- avuto lavoro, quando invece colla distridante. Per somministrare ad ogni casa buzione d'acqua colle macchine, oltre un gallone invece di 200, sempra a due all' immenso vantaggio generale, si imscellini al giorno, sarebbe stato d'uopo piega un numero di operai infinitamenîmpiegare 12,000 uomini. È evidente te maggiore, dandusi occupazione ai fonche non si sarebbe potuto destinare un ditori di ferro, ed ai magnani che fanno tal numero d'nomini a questo oggetto, i condotti per le acque, a quelli che li siechè se non vi fossero stati altri meazi mettono al posto, al fonditori di piombo di approvigionare Londra d'acqua, tran- che fanno i tubi di distribuzione, agli ne quelli che danno le braccia dell'uomo, stagnai che li mettono in opera, a quelli quella città non avrebbe potuto arrivare che li trasportano alle città per via di alla ventesima parte della attuale sua acqua o di terra, a quelli che fanno le grandezza; non si avrebbe quindi do-macchine da innalzare l'acqua, ai covato approvigionare che una ventesima struttori degli edifizii che contengono parte della sua popolazione, e per con-queste macchine, agli impiegati nella seguenza 600 portacqua sarebbero stati manovra, e riattamento di esse, e nella a ciò più cha sufficienti.

Londra maneano di lavoro, ma suppo- mente o indirettamente a questo generale niamo che 500 anni prima, quando vi vantaggio ne ritraggono un lucro.

amministrazione, ed a molti altri artigia-Egli è vero che oggidì i portacqua a ni ed operai che contribuendo diretta-

era un piccolo numero di persone che Anche in Francia vi sono considereguadagnavano il vivere in questo fati- voli istituzioni per questo oggetto. A coso mestiere, questi avessero presa la Parigi lo stabilimento di Belleville dirisoluzione, con altrettanta ragione e stribuisce l'acqua della Senna in luoghi posti due legha distanti dal fiume descrizione di un nuovo perfezionamento e più di 500 piedi al disopra del suo imaginato dallo stesso Berthier, il quale livello. La macchina a vapore trae l'a-venne pubblicato di recente avendo l'incqua da tre quarti di lega distante, la in-ventore chiesto per esso na privilegio in nalta di 210 piedi, e ne porta 916 litri Francia il 29 dicembre 1827, nè essenal minuto in uno serbatolo di 700,000 do questo che da poco tempo spirato. litri di capacità, il quale si riempie in 13 Consiste l'invenzione in nna nuova maore. Le Società sogliogo obbligarsi ad niera di farei ditali, colla quale l'orlo rieaprire gratuitamente i snoi serbatoi in sce di grossezza doppia del rimanente, caso d'incendii, e talora ad accordare siccbè si ha maggiore solidità. Operasi l'acqua senza pagamento ai poveri. A come segue, Montmartre si fece la prova della trom- Si stozza e prepara dapprima il di-

ba a fuoco che dee alimentare quel tale coi soliti metodi fino al momento comune. L'acqua percorre 3,000 metri di farvi l'orlo, il quale è disposto dal prima di giugnere al luogo, ed ivi dee bilanciere in modo da potersi rivoltainnalzarsi a 300 piedi.

dottare uno stabilimento di simil genere durre contemporaneamente gli effetti di il quale abbia a furnire sei mila chilolitri rotondare l'orlo e di improntarvi nn didi acqua feltrata del Reno per ogni 24 segno. Ottengonsi questi effetti utilmenore ed a stabilire di tratto di tratto sni te mediante un porta-segnatoio che vecondotti diramazioni, chinse con coper- desi nella Tav. XXVI delle Arti mecchil a vite, alle quali si possano applica- caniche, in alzata nella fig. 5 ed in pianre dei tubi nei casi d'incendio.

dicemmo all'articolo vapone del Diziona- una assai grande pressione, ed in conserlo (Tomo XIV, pag. 110) crediamo con-guenza la punteggiatura viene a riuseire venirsi a quel congegno delle macchine più profonda del solito ed il ditale più a vapore che serve a portare ora nel-solido. l'una ora nell'altra parte di esse, a se- Montasi il ditale da farsi sull'albero a conda del bisogno, il fluido motore. Que- d'un tornio, sul quale a circa due linee

per quanto lo risguarda. (G."M.)

unto (V. DISCONERE).

(ALBERTI.)

re; poi si assoggetta alla pressione di A Liune parimente si sta ora per a- un segnatoio fatto in maniera da prota nella fig. 6. La fig. 7 mostra a parte (Many-Banage-G. \*\* M.) un segnatoio adattato alla cima del suo DISTRIBUTORE. Nome che come sostegno. Mediante questo utensile si fa

sto argomento mal potrebbe trattarsi se-dal ditale trovasi un anello diviso conveparatamente, e perciò ne è duopo ri-nientemente che serve ad ingranire col mandare agli articoli Maechine a varone segnatoio b che ha lo stesso diametro del Dizionario, e di questo Supplimento dell'albero, e che fa un giro nello stesso tempo di quello. Snll'orlo opposto del segnatoio vi è scompartita in rilievo una DISUNTO. Ripulito; è il contrario di fila di punte proporzionata al diametro del ditale, sicchè il movimento che l'albero del tornio comunica al segnatoio

DITALE. Abbiamo veduto nel Dizio- viene da questo trasmesso alla fila di nario in quale maniera Rony e Berthier punte ed al ditale, il quale trovasi esatabbiano perfezionata la fabbricazione dei tamente diviso in tante parti quante soditali da cucire. Aggiugneremo qui la no le punte del segnatoio.

DIVIDEAL

103 (ALEBBYI.)

l'inita questa operazione si può lavu- ritmetica vale il numero da dividersi, usrare il ditale con un sagnatoio comuna, sia quello di cui si fa la divisione. il quale insieme colle punte abbia que disceni di stelle o simili che si vogliono DIVIDERE (Macchine da). Possuno improntare, avvertendo sampre cha la queste in generala distinguersi in due divisione corrisponda a quella segnata classi. Comprende la prima quelle che sul ditale. Per agevolare il movimento hanno a fare divisioni di sufficiente esatdell'albero del tornio si può farlo soste- teaza e non troppo minuta, e di tal gonere da rotoli, ansiche da un guancia-nere sono quasi tutte qualle descritte

(Сисомо Ваатника.) lo spazio compreso tra dua triglifi supra annoverarsi una macchina per dividera un intercolunnio dorico. (Bonavilla.) le linee rette imaginata da Girolamo

dittoratico. DIVELTARE. V. SCASSARE.

letto comune.

voro stesso del diveltare u scassare.

(GAGLIARDO.)

dicesi la deviazione di una parte di un'a- nna scanalatura mantenendosi sempre cqua corrente, il qual mezzo si pratica parpendiculare a quella linee, e paso per procurarsi opportune sasseazioni sando ad un tempo al di sopra di queo pel pissaccimiario delle paludi o di al-sta, e del regolo mobile intorno al partri terrani soggetti ad essere innondati. nio. Quest' ultimo regolo era diviso in

(ALBERTI.)

verte o devia parte dell'acqua di un fiu- l'ultima ana divisiona cadesse sotto almente, quanto canale diversivo.

(ALEZZTI.) личто (V. quasta parola).

(ALBERTI.) DIVETTARE. V. MUSPAMESTO.

Divertias. In agricultura vale lo stes- che si desiderava. so the mozzare. (GAGLIARDO.)

nel Disionario, nonchè l'altra onde si è parlato all'articolo pantatura di que-DITRIGLIFO. Diconu gli architetti stu Supplimento. In questa classe puù DITTORATICO . V. CASSOCCHIALE Bianchi e descritta de Francesco Sonve nalla prima parte del T. VIII delle Memorie della Società italiana. Consiste-DIVELTO. La terra divalta, q il la- va questa in un ragolo mobile intorno ad un pernio, e che poteva inclinarsi sotto varii apgoli ralativamente alla linea DIVERSIONE. Perlando dalle acque, de dividersi. Un altro regolo scorrava in

Una diversiona totale direbbesi inalvea- 24 parti. Il primo puntu delle divisioni (Albanti.) si aveva quando il regolo perpendicolare Divensione, Dicesi anche in generale stava sopra al centru di quello a parnio. per isvolta o turcimento dalla diritture. Portavesi poscia il regolo perpendicolare el termine della linea da dividersi, e DIVERSIVO. Quel canale che di-si girava il regolo a pernio in guisa che

ute, e dicasi tanto diversivo samplice-l'orlo dell'altro regolo. Facando scorrere questo successivamente sulle divisioni del primo, si segnava la gradunaione vo-Diveasivo a fior d'acqua od ancha luta. Si comprende che il regolo a persfioratore, dicesi quello cui in Toscena nio doveva fare un angolo tanto più aviene più generalmente dato il nome di cuto colla linea da dividersi, quanto più asse ara lunga, a che prendendo meno che 24 divisioni fra i punti estremi si potava ottenere quel numero di gradi

Un altro metodo ingegnoso venne DIVIDENDO. Nel linguaggio dell' a-limaginato da Martin di Parigi per divi-

detici, nelle quali divisioni richiedonsi un fauciullo, e cou grande sollecitudine. acceunando alconi miglioramenti fatti macchine. in proposito.

appresso una vite tangeule.

DIVIDERE

Francoeur fece favore vole relazione, con- di una grande ruota o circolo orizzontale siderandolo come spicciativo ed utilenei di ottone, mobile sopra un asse u pernio casi in cui non occorra somma esattez- verticale. Il suo movimento viene prodotsa. Lavorasi un cerchio sul tornio e ri- to, e regolato da una grossa vite eterna ducesi la sua circonferenza ad avere per di acciaio temperato che ingranisce con lunghezza un multiplo del passo di vite denti tagliati sulla circonferenza della d'un maschio scelto convenientemente, ruota e sulla sua grossezza. In tal guisa si secondo il numero di divisioni che si può far percorrere a questa ruota qualsivuol fare ; si ha cura soltanto che la cir- voglia arco, e se la sua circonferenza si è conferenza abbia un eccesso di 4 a 5 tagliata a dovere, e i passi della vite sono millimetri sul suo sviluppo. Premendo il beue uguali ed uniformi, gli archi percursi cerchio contro il maschio montato so-saranno sempre uguali e si potrà regulare pra un tornio in aria, vi si fa una denta- la loro grandezza dietro la relazione cotura a divisioni uguali che ha un nume-noscinta del valore d'un giro della vite o ro alcun poco maggiore di quello volu- di un dente della ruota colla intera cirto; vuotasi il circolo ad auello, poi si ta-conferenza di questa. Lo strumentu che glia quella parte del contorno che è di si vuol dividere esseudo fissato sul censuverchio, e si riuniscono gli orli forzan- tro di movimento di essa ed in un piado il metallo a piegarsi per la sua clasti- no paralello al suo, il lembo di questo cità, poi si salda. Nell'interno lascinsi strumento trovasi posto sotto una specie una impostatura, in eni entra un disco di piccolo sculpalletto che scorra in una o piattaforma, sul quale si fissa l'auallo scanalatura e che si mette in moto cou con viti ; si ragola poi la dentatura col una mano, mentrachè coutemporananmaschio da far viti, cui si sostituisce in meute l'azione del pieda fa girare la vite tangeute mediaute uu cordone ravvolto Ben altra però si è la difficoltà che intorno all'asse di assa. In tal guisa l'opresentano le macchine da dividere della peraziona del dividere gli strumenti maseconda classa destinate a graduare gli tematici viena ad essere resa affatto mecstromenti matematici, astronomici e geo- canica, e può quindi eseguirsi anche da

nua grande minutezza ad una esattezza Schenk alliavo del Reichenbac co-la più rigorosa. Le più celebri che si struì una macchina dietro gli stessi princunoscano, sono quelle di Ramsden e di cipii, ma omettendo la vite eterna. L'in-Reicheubach. La prima fece epoca al dicazione della difficoltà in ciò incontrasuo apparire in Londra nella Storia del- te a del modo con cui superaronsi potrà l'arte e valse al suo autore maggior fa- essere di utile ammaestramantu a quegli ma che ogni altra sua opera. Daremo artefici che volessero accignersi alla difuna breva idea di queste doe macchine, ficile impresa della costruzione di queste

alla prima da Schenk di Berna, essendo- H circolo di quella fatta dallo Schenk che varranno a dare una idea della diffi- era di grande dimensione, avendo quatcoltà di esecuzione di questi istromenti tro piedi e mezzo di diametro. Il suo meglio di quanto si potesse da noi dire asse, conico alla parte inferiore ed al collare, ara solidamente stabilito supra una

a che serviva di base ad una specie di ne ottenevasi finalmente, al pari che ossatura compesta di pessi di ferro soli- quella della aguaglianza dei quattro punti damente congiunti e che portavano il della circonferenza mediante una serie di piccolo scalpallo e gli altri pezzi annessi bi-sezioni fatte dietro la stesso principio alla macchina, i quali tutti conservavano e collo stesso metodo, fino all'arco di 5 perciò la più grande stabilità durante il minuti o al dodicesimo di grado.
muvimento del circolo divisore. Fra queste parti sono da notarsi 4 possenti mi- cessaria in questa operazione, ma non la cruscopii, ciascuno dei quali teneva nel si aveva ad eseguire che una volta per suo foco un filo di ragnatello finissimo, e sempre. Il sistema dello scalpelletto stache erano stabilmente fissati al di sopra bilito dallo Schenk è molto ingegnoso, dell'estremità di due diametri del cir- ma inutilmente si cercherebbe di darne colo che s'incrocicchia vano ad angolo ret- un'idea con parule, e furse neppure com to. La luce del giorno essendosi trovata figure, essendo di necessità complicato, inuguale ed incerta, lo Schenk vi aveva siccome quello che doveva adempire a sostituita una lampana, la luce della quale varie condizioni ugualmente importanti,

gi eransi fusi d'un solo getto, il che era colo e sempre nella direzione di questo essenziale per l'uniformità delle dilata- raggio; 2.º dare a ciascuna divisione da sioni, e lasciati vuoti per scemarne il pe- segnarsi una lunghezza determinata, e so. Sul mezzo dell'orlo superiore vi era varia secondo il modo di suddivisione incassato un lembo d'argento, sul quale del grado adottato negli strumenti sottosi leggevano meglio le divisioni, la quali posti all'azione della macchina ; 3.º date erano di estrema finezza.

osservarsi mediante riverberi.

una divisione fundamentale, dall'esattezza divisioni in modo che terminassero all'orlo della quale doveva in gran parte dipen-interno del lembo, senza dilatazioni ne dera qualla di tutto l'apparecchio. Venne sbavature; 5.º finalmente tutte queste con-

massa di pietra viva che attraversava micirconferenza uguali; questa condizio-

veniva concentrata e diretta sui punti da vale a dire: 1.º ottenera un movimento dolce, facile e sicuro nella scanalatura a Il circolo divisore ed i suoi dodici rag- qualsiasi distanza data sul raggio del ciruna profondità di queste divisioni che La graduazione di questo circolo ara potesse regolarsi a voloutà : 4.º fare le

eseguita mediante molti saggi ripetuti, il dizioni si avevano ad ottenere con mezzi qual metodo dovette bensì riuscire mol- puramente meccanici, senza che la deto lungo, ma di effetto sieuro. La si ese- strezza della mano vi entrasse per nulla. gul mediante i microscopii a filo di ra- Uno degli ostacoli meno aspettati e gno diametralmente opposti ad angoli più imbarazzanti nell'uso di questa macretti, dei quali abbiamo fatto cenno. china si fu la difficoltà di porre i circuli Questa esatta posizione sugli stessi dia- da dividersi rigorosamente concentrici al metri e rettangolare, uttenevasi con una centro del moto del circulo divisore. serie di tentativi fatti riconducendo suo- » Pare, a primo aspetto, dice ingenuacessivamente sotto uno stesso micro- meute lo Schenk, che nulla sia più semscopio delle divisioni occulte, segnate plice e più facile quanto tornire rotondo sul lembo, ed esaminaudo al microsco- a guisa di peruio il prolungamento delpio opposto, se il filo coincideva o no l'asse, e piautaryl sopra il circolo da disulla divisione and doveva dara due se- vidersi; tuttavia non ho mai potuto riu-

DIVIDERE scire esattamente con questo metodo, divisiona seguente nello stesso modo, e sicche finalmente dovetti rinunziara al così di seguito.

La macchina del Reichenbach levò centro reale e ottenere con un metodo più sicuro il centro imaginario ». Ecco pura grande fama in Europa per la sorin qual guisa raggiunse egli questo scopo. prendente esattezza da essa introdotta Il centru del circulo divisora è piano e uella divisiona delle macchine astronosenza risalto. Su questo piano poggia miche e geodetiche, quindi era grandeuna piastra che può ricevere un piccolo mente desiderata la descrizione di essa soovimento laterale in due sensi dia- e del principio adottatovi par la divisione metralmente opposti, mediante viti di dei circoli. Non si è giunti peranco a cupressione; su questa piastra è fissato il noscere pienamente l'apparecchio del circolo che si vuol porre concentrico al Reichenhach, ma una quistione insorta movimento del circolo divisore. Contro fra questo e Giuseppe Liebberr di Immall'orlo laterale esterno del circolo da di- stadt intorno alla priorità dell' invenvidersi poggia, mediante l'azione di una zione indusse Reichenhach stesso a pubmolla, l'estremità di un ago orizzontale blicare negli annali di Gilbert del 1821 che fa l'offizio di indice moltiplicatore alcune notizie, la quali danno una esatta dell'eccentricità del circolo da centrarsi; nozione del principio sul quale si fonda il braccio di questa specie di leva che la sua macchina. Questi cenni che stimiapoggia contro al circolo è 100 volte più mo a ragione preziosi, daremo qui quali corto dell'altro, il quale corrisponde ad vennero pubblicate dal Reichenbach. un arco graduato. È inutile il dire che il " Il problema della divisione del cirpanto d'appoggio sul quale si muove que- colo in gradi, minuti e secondi consiste sto indice appartiene alla ossatura stahile nel dividere un circolo in un corrispononde abbiamo parlato, ed è indipenden- dente numero di parti perfettamente ute dal sistema dei due circoli mobili. Si guali, e di applicarvi un tale meccanismo comprende che allorquando si fanno che col suo mezzo trasportare si possano questi girare insieme, se quello interno con egnale perfezione in un altro strutrovasi a caso in centro, l'indice che pog- mento qualunque le divisioni fatta una gia contro la sua circonferenze non si volta per sempre. Per quanto facile sia vede fare nessun movimento; se avviene in teoria la soluzione di questo problel'opposto correggesi colla vite di richiamo ma, pur tuttavia molte sono le difficoltà l'eccentricità che indica la leva, e dopo che in pratica si devono superare, poibrevi saggi si giugne alla posizione in cui chè non si hanno da trattare quantità l'indice resta immobile per un intero imaginarie, ma reali e visibili circoli, ligiro del circolo da dividersi che trovasi nee e puoti che tutti hanno nna larghezallora esattamente nel centro. La divi- za ; si devono maueggiare metalli non sione si fa in modo assai semplice ; l'o per tutto omogenei, dilatabili, e flessibili peratore tenendo l'occhio sul microsco- ed istrumenti taglienti che segnano le

che è nel fuoco di quello ciascuna delle " Egli è prima di tutto necessario di graduszioni del circolo divisore, e quan- fare attenzione alle osservazioni che feci do ha procurato la coincidenza, fa agire ed alle conseguenze che ne dedussi prima colla mano sinistra lo scalpelletto sul cir- del ritrovamento del mio metodo per divicolo da dividerai ; poscia passa a fare la dere. Mi sono prima assicurato mediante la

pio conduce successivamente sotto il filo divisioni.

DIVIDERE

Divibras

più serupolose ricerche, istituite con tutte, della distanta dal centro, cioè della le imaginabili enutele, e sovente ripetute, grandezza della macchina. Vi ha perche con i migliori compassi a verga a fron- tanto, riguardo agli errori inevitabili in te dell'acuta mia vista, aiutata anche da ogni metodo di divisione, un limite nella buone leati e di molta fermezza di mano, grandezza dalla macchina divisoria, oluon poteva assienrare nei casi più favore. trepassando il quale più grandi sono voli l'eguaglianza delle divisioni d'un cir- gli svantaggi che i vantaggi ; e per tale colo che all'approssimazione di 1/3000 di ragione aumentando la sua grandezza pollice. Ora un circolo ia cui nna corda di più si perde di quello che si guadagni. 1/3000 di pollica abbracci un secondo di "La grandezza poi di questo limite in arco ha 11 piedi e 5 pollici e à di diame- ogni caso speciale non può in generale tro; tale adunque essere dovrebbe una determinarsi, dipendendo principalmenmacchina divisoria, che, a fine di prender- te dalla costruzione della macchina, ne la come norma delle altre divisioni, ve- potendo stabilirsi che dalla pratica del-

nisse divisa coll'esattezza di 1" con i mi-l' artefice.

in generale dai materiali di una macchi-soltanto di un migliorato metodo nelle na si grande si oppongono all' esattezza divisioni, congiunto ad una opportuna nell'esecuzione delle divisioni primarie, costruzione degli stromenti, avrebbe poe più ancora nel trasportarle sopra i tuto avvicinare alla sua perfezione l'aminori stromenti da costruirsi, nei quali stronomia istromentale. S'imaginino due gli errori inevitabili delle divisioni nu circuli di una costruzione perfettamente mentano, impiccolendo il raggio, così simile, uno di 10, l'altro di 2 piedi di (quand'anche taluno risolvera si volesse diametro; suppongasi che quello di due ad eseguire una macchina tanto costosa piedi sia diviso con un metodo 5 volte ed incomoda all'uso) ne otterrebbe una più esatto, abbia delle divisioni 5 volte divisione del circolo che solo u caso ed più sottili, ed in tutte le parti interesin alcuni punti, e non mai in totti, sa-santi sia lavorato con une diligenza rebbe esatta fino ai miuuti secondi.

gliori compassi a verga, quando pore si "Dietro questi riflessi fatti fico dalla volesse fare astrazione da tutti gli altri mia gioventà, e in seguito rettificati, mi ostacoli. Ma poichè le variazioni dipen- persuasi finalmente che nè umana dilidenti dalla dilatazione e flessibilità, ed genza, nè grandezza di macchine, ma

cinque volte maggiore, e munito di mi-« Per ogni grandezza dei limiti degli croscopii cinque volte più acuti per legerrori inevitabili in qualunque metodo gere le divisioni. Qualunque volta meco di divisione trovasi una massima dimen-faceya queste considerazioni vivamente sione della macchina divisoria, con la mi sì affacciava la preferenza meritata quale si pnò ottenere la maggiore possi- dal circolo di due piedi nella supposiziobile esattezza nella divisioni. In vero i ne che fosse munito di cannocchiuli dofisici impedimenti all'esattezza delle di-tati di uguala ingrandimento; poiche visioni aumentuno in proporzione cre primieramente il circolo minore è molto scente coll'ingrandimento della macchi- meno sottoposto alle variazioni della dina divisoria, mentre che invece l'esat-latozione e flessibilità, ed in secondo tezza delle divisioni scema coll'impic-luogo non riuscendo così costoso è di ciolirsi di essa, l'influenza di uno stesso un uso più esteso per i bisogni della errore crescendo in relazione semplice scienza. Fu appunto ciò che risvegliò in

me il desiderio di vedere condutto a fi-ggirara intorno ad un asse lungo s5 polne qualcha cosa di simile, e m' indusse lici, applicato ad ana superficie alla sua a pensare ad un metodo più esatto per parte inferiore attaccata stabilmente. dividere e migliorare la costruzione del- "All'asse superiore di acciaio di figura

le macchine divisorie a degli altri istro-conica si applicano l'una sopra l'altra

simili oggetti suole sempre l'idea più sem- circolo c d, e la saperiora e f g h, la plice presentarsi per l'ultima), rinnnziai quale al tempo stesso porta lo scalpelletfinalmente al principio di ottenere una to i k l, ed il pezzo m n. Ambedue le perfetta divisione mediante altre divisio- alidade sono perfettamente mobili intorni precedentemente preparate e segnate no all'asse, e col mezzo di leva e condentro certi limiti, riflettendo che allora trappesi in tal modo equilibrate che solo potranno riuscire esatte, quandu in vengano a stare leggermente a contatto aria prima di segnarle si stabiliscano; e coll'asse e col piano del circolo, ma pon nell'applicazione di questo principio pro-esercitino sopra di essi alcuna pressione priamente consiste il mio nuovo metodo nocevole che possa produrvi un' inflesper dividere. Con na buon microscopio sione. Nell'alidada superiore trovasi denche ingrandisca 50 volte, con occhi sa- tro l'arco g h una laminetta d'argento ni e con la dovuta attenzione, due sotti- o p aguzzata in forma di coltello, girelissime linee segnata in argento ed an- vule alle sue cime fra due viti acuminanerite, nna nel Jembo, l'altra nella linea le in furma conica, talmente che appogsi possono ridurre sempre l'uoa sull'al-|giata sul lembo trovisi nello stesso piatra in maniera che l'errore non supe- no di esso. Il pezzo mn è pure monito ri giammai i 0,00004 pollici, grandez- di una simile laminetta in n, sulla quale za che in un circolo di 40 pollici ab-sino al taglio anteriore è segnata una braccia circa - di secondo, e con ciò si sottilissima linea, Finalmenta nell'arcu ottiene un'esattezza otto volte superiore c d possono con sottoposte viti fermersi a quella che danno i compassi a verga due pezzi q q, r r, la superficie supeadoperati con la massima diligenza, e con riore dei quali, munita di due laminette tutti gli aiuti opportuni.

" Ciò premesso, veogo alla descri- feriure della laminetta n, ed in essa pure zione del mio metodo imaginato in Cham si segnano due sottilissime lince. Sopra nel 1800.

delle Arti del calcolo A B C il circolo posti, e ciasenna delle due slidade ha le da dividersi, il quale deve essere di un sue viti D, E per fissarle al circolo, e d, solo getto con i suoi raggi, e col centro ed inoltre le proprie viti micrometriche perchè risulti di una massa omogenea e per i minimi movimenti.

due alidade; l'inferiora a b c d di figu-« Dopo lunghe meditazioni (poiché in ra triangolare che tarmina in un arco di d'argento, coincide esattamente con l'in-

la laminetta mobile op, e sopra quella n " Sia nella fig. 1 della Tavola VII si epplicano due buoni microscopii com-

sia esso munito di un asse conico d'ac- " Puichè nel circolo ogni panto è al ciaio, sporgente dal piano del lembo al tempo stesso principio e fine, così s' incuni pollici. Venga questo disposto oriz- cumincia dal fissare in un luogo a piacezontalmente sopra una solida base indi-re la alidada superiore efghmu, e tirata pendente dal suolo su cui si cammina, avendu indietro la lamina op, collo scalin libertà di putere, secondo il bisogno, pelletto ikl si segna sul lembo una linca

estremamanta sottile; quindi condutta a gnata in op tanto al principio, quanto contatto del lembo la medesima lamina alla fina trovisi esattamente cuincidere . o p. collo stesso scalpelletto si segna fino con la linea del lembn. In tal cuisa troalla sua estremità un' altra linea egual- vasi il circolo, senza bisognu di graduamente sottile e con un fino carbone si zioni precedentemente segnate, diviso in spianano le due linee segnate per to- un proposto nomero di parti ugoali. Con gliere le sbavature. La linea così segna- la divisione così trovata ripetesì ancora ta nella lamina o p indica sempre il luo-l'operazione, ed innalzata la laminetta op go del lembo a coi corrisponde la punta ad ogni passo dell'alidada superiore, sedello scalpelletto, fiochè esso rimane im- gnansi collo scalpelletto, che in tutte quemobile. La divisione del circolo si ese- ste operazioni dee rimanere sempre imguisce, mediante questo apparecchio, nel mobile sull'alidada, le divisioni sul lemmodo seguente.

al suo posto, si scioglie l'alidada inferiu- do nell'arco ed i pezzi q ed r. re abcd, e si trasporta avanti finche la " Tale fo in generale il principio fonlinea segnata in r si avvicini alla linea se- damentale del mio metodo per le divignata sulla lamina n, indi fissata l'alida- sioni. Sebbene così si possa ottenere una da, le due linee si conducono all' esetta eccellente divisione, pare incontrai nelcoincidenza mediante il micrometro D. l'uso della mia macchina divisoria ancora 3.º Ciò fatto, rimanendo ferma l'alidada molte difficoltà da soperare per ottenère inferiore, si scioglie la soperiore efeh, e una perfetta divisione; perlochè ritennse la fa avanzare fino a che la linca a si to il principio fondamentale, molte ag-

E si procura l'esatta coincidenza. leggermente ad ugni passo ghara il cir- do le divisioni ; ma nuovi errori per la colo per ottenera una luce eguale fin-flessibilità, dilatazione, ec. di gran langa chè sis percorsa l'intera circonferenza, contrabbilanciano il proposto vantag-Questa operazione per l'intera circon- gio, quindi credo più opportuno di avviferenza deesi tante volta ripetere (av-) cinare l'arco ed al circolo quanto si pravicinando ed allontanando i peszi q,r tick negli altri apparati. Per rimediare sull'arco ed dopo ogni intero giro me- però al vantaggio perdoto con tale dimidiante i micrometri ad essi aggiunti) fin- nuzione L'i venne finalmente in pensiero chè con un intero proposto numero di di osservare i passi delle alidade medianpassi l'alidada superiore abbia esatta- te leve compe ste di molta sensibilità, in mente compito la rivoluzione solla cir-luogo che per la coincideuza delle linee, conferenze, di modu che la linea se col che questi limiti s, nza una straordinaria

bo con linee egnalmente sottili. Così il

" I. L'ahdada superiore efgh si fissa circolo rimene diviso nelle sue parti prinsul lembo, indi col mezzo del suo mi- cipali, secondo la mia pratica, di 18º in crometro si fa esattamenta coincidere la 18º, quando siasi prescelto di dividerlo linea segnata nella lamina op con quella in venti parti. La divisioni inferiori si del lembo. 2.º Questa rimanendo fersua ottengono poi allo stesso modo avvicinan-

avvicini alla linea q, ed indi stretta la gionte poi feci a quel mio primo trovavite che la fiaso al lembo, col micrometro to. Da principio pensai di fare il raggio dell' arco cd dell' alidada inferiore dop-" Così a vicenda procede l'operazio- pio di quello del circolo per diminuire ne, una volta con l'alidada inferiore, l'al- della meta gli errori commessi nella stitra con la superiore, facendo sempre mo della coincidenza delle linee segnanapplicazione comportano la sicurezza di [secondo, gli spazi fra queste divisioni es lungo esercizio. »

d'oro ed Andrew Ross pel miglioramen-fatto insensibili. Il miglioramento del to della macchina da dividere. Incomin-Rosa consiste in an apparato col quale cia egli primieramente dal graduare il le divisioni della piatta-furmo, currette a suo circulo in 48 parti, poi continua a quel modo che abbiamo indicato, vendividere cun bi o tri-sezioni, o con am- gono trasportate aopra gli archi di cirbidue questi metodi e segna i punți così colo di altri stromenti.

mu, ma il raggio soltantu ur a metà ud d'oro dall' Istituto Lombardu. un quarto di quello dell'al'.ru. Le divisioni del primu vengono egnute mediente linee nella direzir ne dei raggi sol

0,000003 pollici. Per ultimo all'arco ed sendo diminuiti in proporzione del ragmunito di un pirometro fa aggiunto un gio degli archi rispettivi. Allorquando il epparecchio tele che il calore del corpo secondo arco ha così ricevuto le divisioumano e della respirazione non potesse ni corrispondenti a quelle del primo, se agire sulla macchina, ec. Con ciò final- lo pone supra la circonferenza della piattamente la mia macchina divisoria giunse forma, in maniera che l'arco di essa diviso all'attuale sua perfeziune, cosicchè nes- occupi esattamente uno spazio angolare suna divisione cun essa eseguita è in er- uguale al suo sall'orlo della piastra. Porrore neppure di nu gnarto di secondo, tando poscia le divisioni del secundo ar-A fronte delle cuse fin qui dette e di tut- co sul primo più granda ogni intervallo ti i mezzi successivamente ritruvati per di quest' ultimo dee comprenderne due giugnere a tale perfezione nelle divisioni o quattro del primo, secondo che il ragdel circolo si richiede ancora una guan- gio dell'uno, è due o quattro volte più tità di artifizii che la esperienza insegna, grande dell'altru. In questa maniera gli e che non possono acquistarsi senza un errori particoitri di un intervallo, vengono gradatamente distribuiti fra tutti,

Ultimemente la Società delle Arti e ripetendo questa operazione un nudi Londra accordò la granda medagita mero sufficiente di volte, ridneonsi af-

ottennti diligentemente sull'orlo del cir- Parecchi iteliani volsero pure i loro colo, suddividendo poscia gli intervalli studi, alcuni ed imaginare macchine da di essi nella seguente maniera. Pren-dividere di furma particulare, altri n de un arco uguale ad uno degli spazii migliurare quelle di Ramaden e di Reida auddividersi e vi fa una esatta gra- chenbach, fra i quali sono da citarsi Anduczione minuta quanto quella la cui gelo Albanese, la cui macchina da divivuol dividere la piastra della macchina. dere e gli stromenti cun essa esegniti me-Il raggio di quest'orco dev' essere ugua- ritaronsi gli riogi del Veneto Istitutu di le a quellu del circolo della mecchine Scienze ed Arti ed i premii di una mesul quale segnarunsi le prime divisioni ; daglia d'uro nel 1819 e di una d'argene qualunque errore avvenutu nelle sue to pel 1821; Giuseppe Stefani, che otdivisioni correggesi nel modo seguente: tenne dello stesso Istituto nel 1827 nna adattasi sulla piestra della macchina, e medaglia d'oro per una macchina da diconcentricu ad essa, insieme col pri nu videre e pegli stromenti fatti con quella; arco di circolo, un altro erco, il gui va- e finalmente Ravissa Amicino, che ebbe lore angolere sia uguale a quelle, del pri- per una di queste macchine la medaglia

> (A. PICTRY - REICHENBLOR -Asbara Ross-Richard Philades · -G. \*\* M.)

DIVISIONE degli stromenti mate- cause primitive, ed indicheremo dappoi matici a delle ruote dentate. V. Mucchi- quelle considerazioni che ci sembrano ne da myidene e pastatuna. essere state umesse finora.

Divisium del lavoro. Fin tutti i prin- 1.º Del tempo nacessario ad impacipii di economia manifattrice il più im- rare un mestiere. Si dee facilmente comportante si à forse la divisione del la-prendere che la quantità di tempo nevoro fra quegli individui che unitamen- cessaria ad imparara un mestiere, dipente concorrono a fare un prodotto. Le de dalla difficoltà di guesto, a cha guanprime applicazioni di questo generale to più numarose suno le operazioni di principio devono risalira all'origine del- esso, tanto più lungo ne sarà il tirocinio. l'umana società; imperocche dee tosto la varii mestieri di prima classe si è assere a tutti riuscitu evidente potersi stabilito a 5 u 6 anni il tempo nacassario ottenere maggiore copia di cose utili o perchè il garzona sappia il suo mestiere comode al vivere, limitando il lavoro del- passebilmanta e rimborsi coll'utile suo l'uno a fare degli archi, dell'altro a fab-llavoro negli ultimi anui la spesa costata bricare delle case, quello di un tarzo a co- al suo maestro pei primi. Se però investruire della barcha, ac. Quasta primiti- ce di imparare tutte la operazioni partiva divisione del lavoro, donda nacquero colari di un mestiare il garsone si limita i diversi mestieri, non fu altrimente una a studiarne una sola; allora sull'intero cunseguenza di questa opinione, oggi in- tempo del suo garzonato non vi sarà se contrastabilmente riconosciuta, che la non che una piccola parte di tempo perdivisione del lavoro accresce la sociale duta a principio, e totto il rimanente ricchezza, ma fu piuttosto una disposi- sarà di profitto al maestro; e se vi ha zione stabilitasi per essarsi trovato che una gera un po' attiva fra i varii maesi poteve trarra migliure partito dal pro- stri, il garzone potrà ottenere patti miprio lavoro, impirgando il suo tempo in gliori, e per conseguenza accorciare il una cusa sula di quello che in molte. Im- tempo di sua schiavità. D' altra parte la mensi progressi dovette fare la società facilità di rendersi abile in una sola opeprima che questu principio avesse potu-frazione, ed il breve spazio di tempo doto giugnere a creere il sistema della ben po del quale si può avere un guadaeno. ordinate officine, dappoiche oggi ancora impagneranno un maggior numero di vediamo la divisione del lavoro non pre- genitori a dirigere in questa cerriera i sentora no bene organizzato sistema che loro figli, ad in conseguenza il numero in quei paesi sultanto cha raggiunsero degli operai divanendo maggiore, il un alto grado di incivilimento ed in que- prezso della mano d' opera scamerà in gli oggetti ove la gara fra i produttori è proporaione. maggiore. Le primitive cagioni dei gene- 2.º Materia perduta nel garzonato.

rali vantaggi che dalla divisione del la- Chiunque impore un mestiera perderà roro risultano, formarono l'oggetto di sempre da principio una certa quantità vive discussioni fra gli scrittori di eco- di materia cha verrà da lui impiegata nomin politica; non sembra però che senza profitto, e ciò si rinnuverà ad ogni l'importanza relativa della influeuza del- nuova operazione che avrà ad impale varie cause di essi sia stata valutata rare, con questo di più che la materia in tutti i casi ne colla necessaria esattez- pardnta nell'imporare le ultime opera-24. Darento un rapido cenno di queste zioni avrà un maggior valore, avendo di gia subito varie parti della fabbrica-mente preparato prima che pongasi in zione. Questa perdita però sarà molto opera; sicchè in varii casi il tempo impiemaggiore, come ognun vede, nel caso gato ad aggiustare l'utensile è presso a che ogni operato abbia ad imparare suc- poco uguale a quello pel quale si dee farcessivamente tutte le varie parti di un ne uso. Così il tornio, la macchina da fomestiere, di quello che quando risscuno rare, la macchina da dividere e simili, si di questi stessi operai si limiti ad una devono disporre con grande cura, ed è sola parte delle operazioni di esso; quin- percio che negli stabilmenti assoi grandi di per questo riguardo la divisione del trovasi una notabile economia nel tenere lavoro scema il prezzo della produzione, una macchina sempre impiegata in un solo

3.º Perdita di tempo nel passare da dato genere di lavoro. Così, per esempio, una occupazione ad un' altra. Questo un tornio, il cui asse abbia un moto longrave inconveniente evitasi del tutto colla gitudinale mediante una vite che faccia divisione del lavoro. Quando l'uomo si è camminare il sostegno del bulino paraoccupato per qualche tempo colla mente lello, servirà sempre a fare dei ciliudri ; o colle braccia in un certo genere di la- un altro, il cui movimento sia regolato in voro, se li dirige verso un' altra occupa- maniera da rendere uniforme la velocità zione non può trarne sul momento tutto dell'oggetto al punto in cui passa dinanzi l'effetto possibile. I muscoli delle mem- al bulino, si destinerà unicamente a labra impiegate nella prima operazione vorare le superficie; un altro si destinehanno acquistato una certa piegherolezza rà soltanto a tagliare i denti delle ruote, durante la loro azione, mentreche invece e cusi via discorrendo, quelle che devono agire in un'altra si sono 5.º Perdita di tempo per distrasione.

giamenti di occupazione della mente : al dine, tuttavia non può questo sempre principio non fissandosi l'attenzione così adottarsi, e massime ove lavorino insiecuni minoti di esercizio.

rii mestieri l'istrumento onde si fa uso da se.

come intormentite pel riposo, donde ne Per quanto accuratamente si sorreglino viena la lentezza ed inuguaglianza dei dal capo di un'officina, gli operai che in movimenti al principio del nuovo lavo- essa lavorano non potra mai far tanto ro. Una lunga abitudine da altresi si mu-lche questi non rimangano per qualche scoli esercitati la facoltà di sostenere tempo inoperosi, discorrendo fia lore, o più a lungo e meglio la fatica prodotte non facciano un lavoro poco sollecito. da un genere qualunque di lavoro. Un Quantunque il metodo di stipendiarli a simile risultamento si osserva nei can- compito, eviti in parte sillatto disor-

bene sul nuovo oggetto come dopo al- me nello stesso oggetto multi operai. Siccome colla divisione del lavoro si calcola 4.º Cangiumenti di utensili. Un'altra il tempo necessario a ciuscun operaio cagione di perdita di tempo nel passare da per compiere quella parte di lavoro che un lavoro ad un altro, si è l'impiego di gli spetta, e tosto l'oggetto stesso viene utensili differenti in ognuno di essi. Se passato ad un altro perche vi faccia un questi utensili sono di forma assoi sempli- successivo lavoro, così da questa concace, e se il cangiamento di occupazione non tenazione, ne segue che il sitardo di uno è frequente, la perdita di tempo è poco solo, e qualunque di questi operai lascia sensibile ; ma in molte operazioni di va- tosto oziosi gli altri totti, e cosi si accusa

è assai delicato e deve essere diligente- Il tempo che si guadagna per questa

ragiona è considerabila più assai che non siero, che se fossa distratto da più opepotrabba a prima giunta sembrara, de-razioni svariate. Ordinariamente questo rivando principalmente da quelle piceola parfezionamento degli ntensili è il primo soste, di durata pressochè incalcolabile, passo verso l'invenzione d'una macchina. ma che ripatonsi ad ogni momento nelle Supponismo, a cagione d'esempio, officine ove la divisione del lavoro non è che si abbia a lavorare sul tornio un adottata.

re lo stesso lavoro. Il ripetere costante- che l'asse di questo faccia nn dato angomenta nna stessa operazione particolare lo con quello del tornio; è quindi assai dà necessariamente all'uperaio un grado naturale che la idea di fissare il bulino di sbilità e di prontezza cui non può dietro questo angolo si presenti da se giugnere un individuo obbligato ad oc-all' operaio intelligente. La necessità di cuparsi successivamente di varie opera- muovere lentamente l'istrumento parazioni differenti. Un' altra circostanza che lello alla prima sna direzione dovette di grandemente contribuisce a rendere mag-necessità suggerire l'invenzione della vigiora questa sollecitudine di lavoro, si è te e conseguentemente quella del carretl'abitudine introdotta generalmente nelle to del tornio. Parimente egli è probabile fabbriche ove la divisione del lavoro è che l'idea di incassare uno scalpello in adottata in granda di fissare il preszo di una specie di telaio, affinchè non intaeogni operaziona, secondo il numero de- casse il legno a soverchia profundità abgli oggetti fabbricati. L'effetto di questa bia dato origine alla pialla del legnatuolo. causa particolare sulla quantità della pro- Quando si adopera un martallo per batduzione può difficilmente valutarsi in tere, l'esperienza indica la forsa che numeri. Secondo Adamo Smith, nall'arte occorre. Per passare da questo martello del chiodaio, giugae fino a triplicare la a mano a quello montato sopra un asse quantità fabbricata, imperocche egli os-rotatorio e costantemente innalzato al serva, che nn magnano, il quale sappia medesimo grado con mezzi meccanici, bensi fare dei chiudi, mu non siasi esclu- occorre forse uno spirito inventivo susivamente dedicato a questo lavoro, può periore a quello di un comune operaio; fare soltanto 800 o al più 1000 ebiodi al tuttavia non è difficile il comprendere

utensili o nella maniera di adoperarli (a) Nuovo prospetto delle Scienze ecopresentasi assai più facilmente al suo pen-nomiche, T. J, cap. IV.

Suppl. Dis. Teen. T. F'11,

pezzo di metallo: perchè esso venga 6.º Abilità che dà il frequente ripete- tugliato nettamente dal ferro, è duopo giorno; mentre invace un operaio che che il martello cadendo sampre dalla non abbia mai esercitato altro mestiere, medesima altezza, produrrà sempre lo potrà farne più di 2300 nella sua giornata. stesso affetto.

7.º Facilitazione al trovato di nuove Sono questa le cagioni generalmente macchine ed utensili. Allorquando cia-riconosciute dei vantaggi che derivano scuna particolarità della fabbricazione di dalla divisione del lavoro. A questa è da un oggetto qualnoque, diviene l'unica aggiungersi il principio seguente, senza oecupazione di un individuo, l'attenzio- del quale mal si potrebbe spiegare intene di questo essendo interamente con-ramente la economia che essa reca nelle sacrata ad una operazione semplice e li-manifatture. Questo principio affaceiossi mitata egli è chiaro che qualsiasi miglio-ramento possibile nella forma de' suoi Melchiorre Gioia (a) ed a quella dell' in-

4 Divisions Divisions

glase Babbage separatamente, la quale le, delle cui varie operazioni accennammo coincidenza d'idee qui notiamo siccome laci Ditionario (7. V, pag. 262), ed intorquella che ne sembra valida prova della no alla quale si hanno più esatte notinie, verità del principio medesimo.

Bimettendo all'articolo spatta l'indicare

Biuleada il lissora is varie spera-li sioni ditintate, cianzano delle quali ri qui un quadro, nel quali rissuaueremoi) chieda differenti gratii di detirezza e lempo che esige cissona operazione di diferna, il fubbricatore può procesar-quell'ente, il presso di questo tempo e la ci costamante quella quantità di desonamento della considera di disconamente deperio il initato a duan solo di questo neccisoria per ogni operazione; laddone inuece e tutti il lissoro i uveste operali sassi seggettu a viraria di una a fire da una solo operazione determativa di considera di considera della considera di arbitato di considera della considera di arbitato di considera di questo di considera di arbitato di considera della considera di presidera di considera della considera di presidera di considera della considera di presidera di considera di considera di considera di considera di presidera di considera d

Siccome di sembra di grande imporcolla più minuta estateza. Einendoni dettanna di far ben comprendera questo si sultavia tisto diligentemente, sari apprincipio, dal quale dipende in gran parriceo bastante per la dimostrazione delle
te la economia che risulta dalla divisione consequence che vogliamo dedurne. A
del la voro, così cerelismo doverto spisquesto quadro ne unirmo un altro angare con un esempio oumerico tratto da lugo, tratto da una menoria di Perdonuna fabbricazione speciale. Seglieremo net, che rappresenta lo stato della faitdir priprenza si al opos quale delle spill-bricazione cedle spille i priricaro code della gulle o francio.

## Fabbricasione inglese.

I pacchi di spille da undici pesano una libbra ogni 5546 spille; pei pacchi a dozsine, 6932 spille pesano 20 unce ed esigono 6 unce di carta.

| OPERAZIONI                        | OPERAL       | Tempo necessario<br>a far una libbra<br>di spille. | Prezzo di fabbrica-<br>zione di una libbra<br>di spille (ocbil, 453) | Guadagno giorna-<br>liero dell' operaio | Prezzo<br>di ogni operazione<br>per una spilla<br>in centomillesimi<br>di centesimo |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiratura del filo                 | nomo.        | ore<br>0.3636                                      | fr.<br>0,120                                                         | fr.                                     | 225                                                                                 |
| Tiratura dei 100                  |              | 0,3000                                             |                                                                      | 3,76                                    |                                                                                     |
| Dirizzamento dal filo             | donos.       |                                                    | 0,0284                                                               | 1,16                                    |                                                                                     |
|                                   | ı fanciulla. |                                                    |                                                                      | 0,60                                    | 26                                                                                  |
|                                   | I uomo.      | 0,3000                                             |                                                                      |                                         |                                                                                     |
| l'orcimento e taglio delle teste. | t fanciullo. |                                                    |                                                                      | 0,45                                    | 3                                                                                   |
|                                   | a nomo.      | 0,4000                                             |                                                                      |                                         |                                                                                     |
| Saldatura delle teste             | ı doona.     | 4,0000                                             |                                                                      |                                         | 901                                                                                 |
| Imbianchimento delle spille .     | nomo.        | 0,1071                                             | 0,0666                                                               | 6,95                                    |                                                                                     |
|                                   | I donoa.     | 0,1071                                             | 0,0333                                                               | 3,45                                    |                                                                                     |
| Punteggiatura delle carte         |              | 2,1314                                             | 0,3197                                                               | 1.75                                    | 576                                                                                 |
|                                   |              | 8,4092                                             | 1,2821                                                               |                                         | 2300                                                                                |

Numero degli operai : 4 uomini, 4 donos e 2 fanciulli.

Totale 20 operai.

## Fabbricasione francese.

Prezzo di 1200 spille del n.º 6, ciascuna longa 7 linea e mezza, come febbricavansi uel 1760, col prezzo di ogni operazione separata.

| OPERAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TEMPO<br>necessario<br>a fare<br>12000 spille                            | ranzo<br>del lavoro<br>di<br>12000 spille                                       | ordioario<br>dell'operaio<br>al giorno                     | Parzzo<br>degli uten-<br>sili e mate-<br>rie prime |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Filo di rame Diritamento taglio. Appuntamento grasolano Girare la cote (a) Finire l'agutamento Girare la cote (a) Finire l'agutamento Girare la cote Tagliare i pensi appuntiti Torcimento a spirale Togliare i pensi appuntiti Torcimento a spirale Toglio delle punte Combastibile per ricuocere Saldatura delle este Tartaro per netturle Tartaro per inshianchite Punteggiatura delle carte Corta Logorio degli utensili | 072<br>1,20<br>1,20<br>0,80<br>0,50<br>0,50<br>0,50<br>0,80<br><br>12,00 | fr.<br>5,00<br>6,00<br>6,50<br>5,00<br>5,00<br>3,50<br>1,20<br>3,50<br><br>5,00 | f.<br>,440<br>0,70<br>0,45<br>0,45<br>0,75<br>0,55<br>0,55 | 6. 2,40 0,12 0,05 0,05 0,10 0,20 2,92              |

(a) Questa grande spesa per girare la cote da affiliare, sembra dipendere dalla circostanza che l'operato impiegato fit quel lavoro rimaneva ozioso la metà del suo tempo, fino a che l'arrandino andava ad un'altra fabbrica.

Questa ansiisi della fabbricazione del. presso a poco a 16-,26. Nel primo dei te spille ci mostra che suo occupa più due quadri precedenti si vede che i sidi 7 ove e mesza di tempo di 10 indivi-larii degli operai variano da 45 centesidui differenti, i quali lavorano successi-lui a 7 franchi circa al giorno, e questa vamente la sistema materia per coorer-joumeni danno la misura della destressa tirla si una libbra di spilla, e che es- che si richiede per ogni operazione paresnolo ciascuno pagato secondo la sua licolare. Ora finulta evidentemente che destressa d'il tempo impiegato, il pres- les un solo operalo doresse fabbricare la so totale della fabbricazione sumonta libbra di spille gli sarebbe d'opo avere

destrezza sufficiente a guadagnarsi 64., 10 17, 40: 23, 40 fr. ), mentra invece altre al giorno nella operazione di appontare operazioni si fanno da fanciulli, i quali si e piegare a spirale le teste, e per gua- pagano a 6 desari (circa 60 cent.) al dagnarsi 7 franchi quando si occupasse giorno. ed imbianchira le spille ; tre operazioni L'analisi precedente ne induce a vale quali occuperebbero poco più che la rie importanti considerazioni relative alsettima parte del suo tempo. Egli è l'argomento di cui trattiamo. Abbismo chiaro altresì che duvrebbe impiegare vednto nel Dizionario e nel primo dei più che la metà del suo tempo a fissare quadri precedenti che la fabbricazione le teste, nella quale operazione guada- di una spilla occupa soccessivamente 10 gnerebbe soltanto sfr. 45 al giorno, ben- individui impiegati a diverse operazioni, che la sua destrezza megliu impiegata e che il tempo che ciascona di queste potesse nello stesso tempo produrgli cin- esigeva era assai differente. Checchè ne que volte tanto. Finalmente, se si impie- sia per semplificare il ragionamento che gasse in ogni operaziune quello che im- segue, supporremo che ognuna di quebianchisce le spille, e che guadagna 7 fr. ste operazioni esiga quantità nguali di alla giornata di 12 ore, supponendo e- tempo. Ammessa questa ipotesi, ne seziandio che putesse fare una libbra di gue avidentemente che per dirigera con spille colla stessa sollecitudine con eni se profitto una fabbrica di spille, converrà la fabbrica in oggi, si dovrebbe pagargli sempre impiegare un numero di operai pel sno tempo 4fr. 48 cent. La fattnen multiplo di 10, poiche un piccolo fabquindi delle spille lavorate in tal guisa bricatore, cui la scarsezza dei capitali

visione del lavoro. una fabbricazione che abbisogna di es- un grande manifattore impiegasse un sere con destrezza e prontamente ese- numero di operai che non fosse un mulguita dovrà farsi separatamente dalle al- tiplu esatto di 10, questo stesso difetto tre operazioni e formare l'unico og-si riprodurrebbe per una parte di quegetto della speciale attenzione di un so- sti operai. Simile osservazione presenlo individuo. Se avessimo presa ad esem- tasi sempre allu spirito quando si esapio la fabbricazione degli aghi, si sareb- mina una fabbrica ben sistemata. Siccobe trovata una economia assai più nota- me per altro la durata di ogni operaziobile ancora nella divisione del lavoro; ne non è la stessa, ne seguirebbe che imperocche l'operazione della tempera quelli che fanno le operazioni più solledegli aghi domanda molta abilità, atten-cite rimarebbersi oziosi sovente se non zione ed esperienza, e quantinque si si avesse la cura d'impiegare tanto magtemperino ad un tratto 3 a 4,000 aghi, gior numero di persone in ciascona opetuttavia l'operaio pagasi a presso molto razione quanto più questa à lunga, in elevato. In un' altra operazione della modo tale da ridurre realmente di uguastessa manifattura, l'agnazamento a sec-le durata tutte le operazioni, locche pnò co, che si fa con molta sollecitudine, l'o- farsi con regolarità tanto più grande quanparaio guadagna al giorno 7, 12, 15 ed to maggiora è il numero degli operai imanche talvulta 2u scellini (8, 12; 13, 90; piegati. Da questo ragionamento dedu-

costerebbe tre volte e tra quarti tanto non permettesse di impiegare che la medi ciò che costa presentemente colla di- tà di 10 operai, non potrebbe occuparli sempre individualmente nella stessa par-In generale qualsiasi particolarità di te della fabbricazione; e parimente se

cesi il principio seguente importantissi- esige poi sempra nna grande anticipamo nella divisione del lavoro. Allorquan- zione di capitali: cosl. per esempio, vedo, dietro alla speciale natura dei pro- diamo nelle grandi città anche il comdotti d'ogni sorta di manifattura si è mercio suddividersi all'infinito ed esserriconosciuto coll' esperienza ed il nu- vi venditori speciali di quasi ciascun ogmero più vantaggioso di operazioni getto, ed all'iucontro nelle città piccole parziali in cui questa fabbricazione e nei villaggi vedesi lo stesso mercante deesi dividere, e il numero di operai vendere molti oggetti diversi, imperciocche vi si hanno ad impiegare, tutti chè quivi le domande sono-limitate ed quegli stabilimenti che non avranno una i bisogni delle populazioni poco numequantità di operai che siano un mul-rosi. Nei paesi ricchi vedesi assai soventiplo esatto di questo numero, fab- te adottata la divisione del lavoro e di bricheranno meno economicamente de- raro nei poveri, poiche in questi ultimi gli altri. Questo principio dovrebbe difettano i capitali e quindi ogni operaio sempre aversi di mira nei grondi stabi- è costretto, qualunque sia il danno cha limenti industriali, quantunque duopo gliene evvenga, a far tutto da sè. L'asia convenire che egli è impossibile di gricoltura, per esempio, è una di quella strettamente attenervisi pella pratica, ne arti nelle quali il principio della divisione pure col migliore sistema possibile della del lavoro non è applicabile, ed è forsa divisione del lavoro. Il primo oggetto questa nna delle ragioni per cni non si che si merita attenzione in questo esa- notano io essa que' rapidi progressi che me dello scompartimeoto del lavoro si nelle altre arti si ammirano. Non si posè le proporzione del numero di operai sono, in vero, impiegare operai di una abili impiegati nella fabbricazione. Sotto stessa classe o gli stessi operai a seminare questo aspetto quella esatta proporzione tatti i giorni o a mietere di continno; che si conviene ad una fabbrica ove im- nè si può fare la medesima coltivazione piegansi 100 operai non è conveniente sullo stesso terreno in qualsiasi atagiodel pari ad un'altra che ne impieghi 500, ne ; perciò prima di adottare quasto sied è probabile che entrambe potraono stema, saranno da prendersi in considericevere alcuni caugiamenti nell'interna razione le circostanze particolari dell'arloro sistemazione aenza accrescere sen-te che si vuole intraprendere, non che aibilmente il prezzo della fabbricazione, quelle delle località e dei fondi onde Ad ogni modo egli è certo che nè uno puossi disporre,

nà cinque operai non potranno nella l'Un fatto che a prima giunta può semfabbricationo delle spille lottare con un brare sais strano ai nostri teltori, ma grande stabilimento; quindi la divisiona che pure è verissimo, si è potera la didella vero de considerani como ma piristone del lavoro anche utilimente adotdella capioni della colossale dimensiono; latre nelle operazioni della mente, ottodegli odierni stabilimenti industriali. nendo grande risparsino di fatise e di

Non tutti però i rami d'iodustria lespo. Se n'ebbe na esempio nell'apmemettono la divinione nei lora lora-plicazione statune dal De l'Evony alla ri. Primieramente questo principio non compliatione delle tarole logaritatiche e può applicarie con hono estio se non lirigonometriche, lavoro immesso e pel che nel raso in cui il prodotto fabbrica- quale la vita di un nomo, alustato anche to formi in scapo di miote riererche, ed da 5 o 4 ghili cooperatori, rarebbe stra-

DIVISIONS

ta insufficiente, occorrendo calcoli esat-proporzione di abilità e di cognizioni tissimi ed infiniti, a convincere del che che domanda quel lavoro. Da na lato basterà il dire, che queste tavola pub- evitasi di occupara una parte del temblicatesi riempiono 17 grossi volumi in po di quello che tempera gli aghi a foglio; pereiò divise egli il lavoro in può così guadagnarsi da 10 a 11,50 fr. due officine, in ciascuna delle quali fa- al giorno per impiegarlo a girare una cevansi gli stessi calcoli, sicchè veniva a ruota, operazione che si paga a 35 cent. risultarne una reciproca controlleria. al giorno; dall'altro lato si evita pari-Siccome gli antichi metodi per calculare mente la perdita che si evrebbe impiaqueste tavola non sarebbero stati appli- gando la mente di un dotto matematico cabili a un simile lavoro, così il De Pro- a fare le operazioni più semplici dall' a-

ny riunt in une prima sezione sei dei più ritmetica. bravi geometri francesi, i queli senza me- Siccome però avviene di tufte le cose nomamente occuparsi di calcoli numerici fatte dall' nomo, le quali per quanto belcercavano fra le varie aspressioni analiti- la ed utili sieno, pure mancano di qualcha d' nno stesso effetto qualla che po- che perfezione, così abbiamo veduto nel tesse più facilmente adattarsi a semplici Dizionario farsi da molti rimprovero alla calcoli numerici esaguiti da più persone divisione del lavoro che tenda ad istupiad un tratto, Una seconda sezione, com- dire ed ebbrutire l'uomo. A questo obposta di 6 a 8 persone molto esperte bietto parci rispondere vittoriosamente nelle matematiche, riduceva in numeri il Discorso preliminare da noi ivi citato, queste formule, le passaya alla terza se- e se pure vi ha qualche parte di vero zione e verificava i calcoli di questa con nell'accusa in quanto al denno per la metodi particolari. La terza seziona ab-salute degli operai, eredismo dipendebracciava da 60 a 80 individui i quali, re questo piuttosto che da altro dalla madiante semplici addizioni a sottrazioni, vita sedentaria cui vengono eglino obblifacevano le tavole ricercate, e le passa-gati, la quale produce opposti inconve-vano ai membri della seconda sezione nienti di quelli che in gran parte furouo Si vede quanto meggiore dispendio e tulti dalle macchine, di associatarli, cioc quanto consumo di tempo più prezioso a troppo faticuse operazioni. Questo male avrebbe cagionato questa operazione, se però non è solemente della divisione del la si fosse intaramente eseguita da mate- lavoro, madi moltissime altre erti manuamatici della prima e della seconda sezio- li, e eredismo difficile l' evitarlo compinne, mentre invece . di quelli della ter- tamente. Insussisteute è pure del tutto za, poco più conoscendo che le due pri- l'abbiezione che molti fanno circa alla me operazioni aritmetiche onde si occu- mancanza di lavoro eui soggiecciono gli pavano; dovevano tenersi paglii d'assai operai pel cambiamento elle può avvenire limitato compenso proporzionato alla in una manifattura, il quale renda inucapacità loro.

Speriamo dover da ciò più evidante- in cui eglino fossero addestrati. Noi , mente risultare ai nostri lettori che l'ef- che per le ragioni indicate nel discorso fetto principale della divisione del lavoro, preliminare eddietro citato, non erediatanto nelle operazioni manuali quanto in mo che la uniformità del lavoro nuoca quelle dello spirito, si è di applicare ad all'intelligenza di chi vi si dedica, penogni particolare operazione quella esatta siamo invece che sarà molto più facile il

tile quella operazione che era la sola

guadagnarsi il vitto ad un oparaio ridotto quest' acqua direttamenta dall' estremità in simile caso, Imparando un' altra sola dei tetti essa incomoderebba quelli che operazione della stessa manifatture o di passano al dissotto a recherebbe a lunun'altra ove siasi adottata la divisione del go andera non poco danno ai selciati lavoro, di quello che ad uno cui divenga che soglionsi stabilire ai piedi degli ediinutile un' arte imparata, a che voglie fizii per guarentirne le fondamenta. Giodedicarsi ad un' altra.

(ALSERM.)

sculture e simili. (ALBERTI.)

DOAGIO. V. DUAGIO. curare alle facciate degli edifizii un con-gni a forcelle di ferro piegate a semiveniente coronamento, e nello stesso tem- cerchio, ed aventi un fusto che si fissa po di preserverle dalle acque pluviali, o a sfregamento fra due degli embrici esuolsi stabilire ordinariamente la gronda stremi che formano la gronda o fra il prio parte inferiore dei rarm più o meno mo embrica e la traversa di legno che è sagliente, sia prolungando a tal uopo i immediatamente al dissotto, od anche su correnti, sia mediante una cornice. Que- questa treversa medesima piantandovisi ato riselto però non può mai essere mol-leon una punta, con alie a vite od in qualto grande, non oltrepassando solitamente siasi altro simile modo. Queste forcelle uno o due terzi di metro, e quand'an-devono essere diligentemente dipinte ad che fosse assai più largo, sarebbe sempre olio, ed inoltre se le docce sono di zininsufficiente ad impedire che l'acqua non co, per evitare gli inconvenienti che navenisse gettata dal vento contro le faccia- scono dal contatto di questo metallo col te medesime. Inoltre lasciando cadere ferro, devono essere guernite nell'interno

va guindi sempre stabilire al diritto della Il grande problema sociale dei nostri gronda una doccia in forma di mezzo giorni cha ci si affaccia per tutto e sotto cannone od un canale incavato nella ogni forma, è quello appunto che consi-sommità del cornicione, i quali raccolste nel conciliare gli interessi del genera- gano la acque, a la versino in tubi aple progresso coll'esistenza individuale, e parenti o nascosti nai muri, scendano colla certezza del lavoro degli artigiani; fino al piede dell'edifizio, e le scarichino problema immenso, il cui scioglimento in canali sotterranei; ciò si praticava diviene tutto di più urgente ed importan- negli antichi edifizii romani, e molti vete, che aprira nuova era all'economia po- tusti avanzi di pubbliche e private fablitica, ma che, a nostro parere, avri piut- briche cel comprovano. La legge provtosto aiuto che impedimento dalla divi- vede a ciò, obbligando spesso a tale disione del lavoro (V. CAPITALE, SALARIO). sposizione i proprietarii delle case, come (Bassaga-Blasqui il seniore-G. "M. ne abbiamo esempii in Milano, in Vene--Des machines et de leurs résultats.) sia ed in parecchie altre città d' Italia. Divisione. Dicono gli aritmetici quella Una doccia è una specie di piecolo operazione colla quele riducesi un nu-canale alcune volte di legno, ma più mero in un data quantità di perti uguali; spesso di latta, di zinco od ancha di ratoscanamente dicesi piuttosto partire. | me, che ha ordinariamente la forma d'un semi-cilindro di 16 centimetri almeno di DIVISO. Diconsi divisi degli archi-diametro, e talara anche di 22 a fino a tetti i compartimenti, ornati di intagli, 32 centimetri, secondo l'abbondanza dellle acque che vi scolano e le lontananza dei tubi discendenti. Sospendonsi queste DOCCIA. Col doppio oggetto dipro- doccie sotto alla gronde mediante soste-

della curvatura d'una lamina di rame[di un centimetro e meazo a due centifissatavi con una riboditura; finalmen-metri al metro. Egli è facile il conoscere te le forcella non devono essere di-che il piombo conviene senza confronto stanti più di 7 a 10 millimetri e disposte meglio degli altri metalli allo stabilimensempre più alfe a misura che si vanno to di questa specie di docce, primieraallontanando dai tubi discendenti, affin-mente e motivo della soa malleabilità che chè le doccie abbiano un pendio di un gli permette di adattarsi a tutte quelle centimetro a un centimetro e mezzo al-piegature che possono essere necessarie, meno al metro.

proporzionendo Il loro diametro ed il metallo, le quali giungono a 10 metri, e loro pendio alla quantità dell'acqua ed potrebbero anche farsi maggiori quando alla distauza dei tubi discendenti, dan- occurresse. Siccome però, oltre al vanno sfogo compintamente alle acque, taggio di raceogliere le acque, questi scosenza esporre le fabbriche al pericolo di latoi hanno altresi quello di rendere più veruna filtrazione, vantaggio che ottiensi facile e meno pericoloso il camminare sulsempre molto difficilmente coi canaletti l'orlo del tetto, ed il collocamento delle o scolatoi dei quali parleremo in appres- scale, in caso di riattamenti o di incenso ; inoltre sono meno costose di questi dii, così è utile dare al piombo per lu ultimi; ma sono però anche meno soli- meno 2 a 3 millimetri di grossezza. de e meno durevoli, oltre di che la linea Il piombo ha però alcuni inconve-inclinata che formano è di brutto aspet-nienti, e fra questi principalmente quello

poste al dinanzi d' una cornice. sonsi chiamare doccie interne, stabili-si, e la facilità con cui si taglia e si fonde sconsi questi ordinariamente sull'orlo che ne rende frequenti i furti. Cercossi stesso del tetto formando sul dinanzi adunque da qualche tempo di sostituirvi una specie di piceolo rialzo od un orlo lo zinco, e si giunse ad ottenere questo o membratura per dar loro la necessaria effetto coprendo la parte inferiore del profondità, e si fanno mediante lastre tetto con una lastra di questo metallo di di piombo di sufficiente larghezza, tanto sufficiente larghezza, e sulla quale è salper formare lo scoletoio, quanto per eo- data un' altra lastra vesticale disposta prire il rialzo e per arrivare al di sotto obliguemente allo scolatoio. degli embriei esterni del coperto. Queste Un canale di tal fatta disposto all' elastre devono essere più lunghe che sia stremità del tetto colle dovuta diligenza

possibile, per evitare o almeno diminui- è soggette a pochi inconvenienti, ma la re quanto è possibile le commettiture, le cosa è diversa quando innalzinsi sul diquali, quando sieno indispensabili, devo- nauzi degli acroteri, una balaustrata od no farsi con quelle precauzioni che pos- altra simile eostruzione ad oggetto di nasonsi vedere indicate in modo generale al- scondere l'altezza e la forma dei tetti.

ed a cagione poi delle grandi lunghezze

Oueste docce diligentemente stabilite che possono avere le lastre di questo

to a vedersi, massime quando trovinsi di abbisognare d'nna grande grossezza, oste al dinanzi d'una eornice. Quanto ai canaletti o scolatoi, che pos-molto pesanti, ed in consegnenza costu-

l'articolo coratrone di questo Supplimen. Gli antiche, le cui opere lodensi spesso to dove si tratta particolarmente delle a cielo, senza però seguire gli esempii coperture di metallo. Il pendio nel senso sensati che ci porgono, invigilaveno atdella lunghezza deve essere per lo meno tentamente nelle loro costruzioni a far si

Suppl. Dis. Tecn. T. FIL.

che la acque scurressero senza ostacoli el diante commettiture a denti nd a liqsenza inconvenienti e riguerdavano, ben guetta più o meno complicate ed in cona ragiona, i tetti suscettibili al pari d'ogni seguenza anche più o meno costose. altra parte dell'edifizio di concorrere all'effetto architettonico generale di essi.

Talvolta è ancora necessario di stabilire uno scolatoio fra dua parti del tetto posto di sa corde. o fre un' ala del tetto ad una parte dell' edifizio che s' innalas a maggiore altezza, ed in questi casi sono a temarsi formata di un solido, la cui superficio tutti quegli inconvenienti che abbiamo mostra 12 pentagoni regolari. più addietro indicati : e quando non si posse evitare una tale disposizione, è cusa essenziale di avere nell'eseguirle da dodici lati. tutte le cure necessarie per evitarli o diminuirli più che sia possibile.

re queste doccie o scolatoi sopra un mu- ta del dito pollice e quella del mignolo ro o sopra una volta di pietre e non so-lessendo allontanata alla massima distanpra une superficia di legname, le quale za, e dicesi anche altrimente quarta, ed pei cangiamenti igrometrici è soggetta equivale e mezzo piede, variando quinpiù o meno a sbiecersi e cangiare di for- di, al pari del piede la sua dimensione ma, si può farlo medianta un intonaco di secondo i paesi. buon cenerto idraulico od anche di buon MASTICE. Nullameno l'azione successiva del secco e dell'unido su questi intonachi quasi sempre gli altera; se n' ebbe gis di bariglione e bucato da piè a guisa uu esempio nella doccia circolare che di botta per uso di tenervi entro vino erasi stabilita nella cupola del magazzino od aceto e simili liquori. Secondo alcuni dei grani di Parigi, la quale doccia nella non si conviene il nome di doglio, se ricustruzione della cupula erasi fatta col non che al tino ove mettesi a fermentamustice di Dilli e trovossi grandemente re il mosto colle vinacce (V. sortato, danueggiata una ventina di anni dopo. TIRA, VASI VIRARII ).

Nelle medesime circostanze, possunsi anche stabilire queste doccie interne scavandole in uno strato di pietre imper- cacciare la fiere. meabili e che non soffrano per l'azione dell'acqua e del gelo. La spesa però è sempre assai grande ettesa la durezza di mari d'Olanda e del mare germanico, e queste pietre, ed inoltre siccome non pos- serve per la pesca delle aringhe. sono aversene che pezzi di lunghezza assui limitata, così le loro commettiture soè ilifficile togliere interamente, e che sol- a cha si può salire agiatamente. tanto possonsi in parte diminuire me-

DOLUM

(GOURLMER.)

DOCK. V. DARSENA. DODECACORDO. Strumanto com-

(BAZZABINI.) DODECAEDRO. Figura geometrica

(ALBESTA) DODECAGONO. Figura circoscritta (ALBERTI.)

DODRANTE. Misura, la quala com-Finalmente quando si abbiano a stabili- prende lo spazio che trovasi tra la pun-

(G.\*\*M.) DOGA. V. BOTTAIO e VASI vinarii. DOGLIO. Vaso di legno fatto a fug-

(ALBERTI.) DOGO. Grosso cana mastino atto a

(ALBERTI.) DOGRE. Specie di bastimento dei

(STRATICO.) DOLCE. Parlando di salita, scala o no altrettante cause di infiltramento che simili, vale poco sipido, che non è erto,

(ALBERTI.)

Dorce. Parlando di legno, terra o simili, vale tenero, trattabila a agevole almali, diconsi quelli che servono si bisolavorarsi. (ALRESTI.)

Dorce. Parlando del clima, dell' aria e simili, vale temperato, tranquillo e che non è troppo caldo, nè troppo freddo.

(ALBERTI.) DOLCEZZA. Dicesi dei metalli, ed spontaneamente. è l'opposto di rigidezza e la proprietà di quelli che sono pozci (V. questa parola)

(ALBERTA) DOLCIA. Dicono i pizzicagnoli ed i

salsicciai al sangue di porco. (ALBERTI.) DOLCIANO, V. DOLCINO.

DOLCICCHINO. Radici del cipaso commestibile (V. questa parola). (G."M.)

DOLCIFICAZIONE. Operazione che consiste nel temperare la forza degli acidi zoloni. minerali mescendoli coll'alcoole.

(Dis. delle Scienze mediche.) | colo aoimale di abitudini assai somiglianti anticamente il racorro (V. questa pa- è al pari, di quella, ed anche più un granrola).

Crusca:)

una specie di uva (V. questa parola). (ALEESTI.)

d'Egitto).

carbonato di calce e di carbonato di ma- essa della ruta. Si vuole che il morso di gnesia, il quale potrebbe impiegarsi nella questo animaluccio sia velenoso. preparazione del solfato di magnesia : oggi se ne fa nso per estrarne la mugnesia. Trovasi negli Appenini e nelle Alpi di sostanza.

(Beazello-Dunas-Giovanni Pozzi.) bozzello.

DOMESTICO. Parlando degli anigni dell'nomo, e vivono con esso tranquillamente.

(ALSERTI.) Domestico. Diconsi quelle piante n frutta che crescono per coltura a distin-

zione di gnelle selvatiche e cresciute (ALRESTA)

Domestico. Parlando di campo, terreno o simili, vale coltivato. (ALSERTI.)

DOMO. Diconsi talora figuratamente quei panni e simili che sono alquanto consumati. (ALBEBTI.)

DONDOLARE. Dimenare checchessia. (ALBERTI.)

DONDOLASE. Ciondolare, stare a pen-(ALSESTI.) DONNOLA. (Mustela vulgaris). Pic-

DOLCINO o DOLCIANO. Dicevasi a quelle della FAINA (V. questa parola) ed de nemico dei pollai ove divora il polla-(Giunte padovane al Voc. della me, e le nova che portasi una dopo l'altra nella sua tana. La sna piccolezza DOLCIPAPPOLA. Nome volgare di lo sottrae dalle persecuzioni dell'uomo. Lo si prende con trappolé ed altri aggusti ponendovi per esca un uovo: talora av-DOLICA. Frutto di una pianta legu- velenasi una pera od nna mela ben maminosa dello stesso nome. ( V. PAGIUOLO tura, dividendola, aspergendone l'inter-

no di noce vomica, poscia riunendola di (Gaglianno.) nuovo. Pretendesi che lo si posse far DOLOMIA. Sale doppio formato di uscire dalla sua tana, introducendo in

(ROZIER-J. YOUNG.) DOPPIATURA. V. PHATURA.

DOPPIO. Dicono i costruttori di na-Carintia, e si hanno molti lavori di scul- vi, ed i marinoi quella parte di nna cortura dell'antica Grecia fatti di questa da che rinviene paralella a sè stessa dopo di essere passata per una taglia o (STRATICO.)

TURA. L'arte del dorare sembra essere Nel passato seculu soltanto si è inventaantichissima. I Greci ed i Romani ab- ta l'arte di applicare direttamente l'oro bellivano sovente colla doratura le loro lucido o brunito e quello fosco o non bruopere di legno od anche di marmo, ap- nito sul legno e sul gesso senza alcuna plicando anche spesso sconvenientemen-specie di preventivo apparecchio bianco. te questa specie di lusso alle loro opera il che produce, oltre a molti altri vantagdi scultura più insigni, quantunque que- gi, l'effetto che la bellesza dei profili, la ste perdessero piuttosto di pregio pel finezza ed il carattere delle sculture, non

velarsi delle loro forme che non guada- vengono in alcun modo alterate, come gnassero per la apparente ricchezza. Pa-lo erano necessariamente in addietro. I re che i Greci trovata avessero ancura nostri autichi scrittori, ed il Borghini spel'arte di stendere l'oro in foglie sottilis- cialmente parlano di metter d'oro a bosime, che essi applicavano sul marmo, lo, ma osservano che fa duopo primieper quanto dicesi, coll'albume d' novo, e ramente date sopra il legno che si vuosul legno con una composizione da essi le dorare tre mani di gesso, Il Callini detta leucophoeum, fatta di terra gluti- però parla anche delle dorature sopra nosa, aquivalente forse al bolo di cui si metallo, e forse quell' industrioso artista servono i nostri do ratori, i quali proba-conosceva qualche metodo analogo a bilmente di la trassero per tradizione quelli trovati dai moderni ; veggonsi quel metodo. Con quella argilla tenace quindi altri nostri antichi scrittori citare da Fidia pei cittadiui di Platea dopo la spada dorati, strali dorati ed altro. battaglia di Maratona.

fu praticata in Roma se non sotto il con- ze, e perciò l'arte del doratore non è solato di P. Cornelio Cetego e di M. Ba- una sola, ma molte; altro essendo quello bio Tanfilo, perchè in quell' epoca, cioè che dora, per esempio, sul legno, ed alnell'anno di Roma 571, Acilio Glabrione tro quello che dora i metalli: perciò diduumviro, fece indorare la statua di suo videremo questo articolo in varii, sepapadre, mentre dapprima si contentava- rando così quanto riguarda le dorature, no i cittadini di dare un colore od nno a quella stessa maniera come sono sepavernice rossa ai busti dei loro antenati, rate le attribuzioni dei doratori. che i patrizii religiosamente conservavano negli atri delle loro case.

Plinio fissa l'epoca del lusso delle do- Allorquando parleremo della doratura rature in Roma sotto la censura di Lu- del bronzo e degli altri metalli vedremo cio Mumaio. I privati cominciarono in che il metodo adeperate più generalquell' epoca a dare alle loro volte ed alle mente, si è quello di sovrapporre sulle medaglie, o ai compartimenti delle loro superficie da dorarsi un amalgatoa di camere, un ornamento che in tempi mi- oro e mercurio, l'ultimo dei quali serve ghori, cioè ne più antichi, riserbato era di legame al primo per la sua affinità aultanto alle mura del Campidoglio.

Il segreto di pingere ad olio trovato nei secoli modarni, forni agli artisti un DORAMENTO, DORARE, DORA-modo di dorare sconosciuto agli antichi, fu indorata la statua di Minerva scolpita coppe dorate, l'elsa e il pomo d'una I metodi che si seguono per applicare

Quell'arte però nata nella Grecia, non l'oro variano secondo le diverse sostan-

(Dis. delle Origini-G. "M.) Donatona dell'accioio e del ferro. colle sostanze sulle quali viene sovrapposto: Questa affinità però non esisten- verli ben bena lavare in acqua pura dodo fra il mercurio e l'acciaio od il ferro, po dorati, acciò non vi rimanga dell'ane segue che quel metodo non è a questi cido; inoltre dopu che sono bene aapplicabile, e che quando vogliasi dorare sciutti converrà riscaldarli ad una tempequesti metalli, conviene ricorrere ad al-ratura di 66 centigradi ne brunirli se tri spedienti. Per lungo tempo il metodo prima non sono giunti a questa temperadi questa doratura venne tenuto segre- tura. Un importante perfezionamento a to. Cosi, per escupio, a Sublingen ed a questa maniera di doratura renne appor-Herzberg fabbricavansi lame di spade tata dall'italiano Bianchetti, farmacista che avevano in un fondo azzurro delle di Domo d'Ossolo, il quale, riflettendo figure dorate, ne si sapera in qual guisa che l'alto prezzo dell'etere potera in ciò si facesse. Tutto l'artifizio però con- molti casi grandemente scemare il vansisteva nello inserire laddove aveasi a taggio di questa operazione, provò ad dorare, un metallo che si legasse col fer- impiegare invece di quello l'olio etereo ro o coll'acciaio, a che avesse maggiore di trementina ; ciò erasi tentato da altri affinità di questi pel mercurio, il che può senza successo, poiche la viscosità dell'ofarsi presso a poco nella maniera se- lio era un obbietto; il Bianchetti però guente. Iotugliate ad acqua forte quelle insistendo depurò quest'olio distillandolo figure che meglio sggrada, si poliscono e- sopra della potassa e ne ottenne lo stessattamente e spogliansi dall'antume quei so effetto dell'etere, stando il suo prezzo siti che si vogliono dorara ; quindi vi si a quello di questa sostanza, come i a q. passa sopra un pennello intinto d'una so- Stendendo sul ferro o sull'acciaio questa luzione di rama; deponesi allora sul fer-soluzione di oro nell' etere o nell' olio di ro un sottile strato di questo metallo, al trementina mediante un pennello od una quale facilmente si unisca l'amalgama penna da scrivere vi si possono fare pad'oro ehe poi privasi del mercurio, co- recchii ornamenti e figure. Gehlen prome si fa pegli altri metalli (V. DOBATUBA pone di far corrodere l'acciaio coll'acido del bronso, ec.).

abbiamo parlato nel Dizionario (T. V, nelle parti corrose dall'acido. metallo.

nitrico in quelle situazioni soltanto che Siccome però in tal guisa occorre per si vogliono dorare, coprendo il rima-

volatilizzare il mercurio un forte grado nente della superficie d'una vernice predi calore, che bene spesso danneggia la servatrice a quella guisa che si fa per le superficie dell'acciaio, così molti preferi- incisioni in rame ; tuffandolo poi nella scono la doratura a foglia, della quale soluzione d'oro non attaccasi questa che pag. 289), la quale serve ugualmente Gl' Indiani applicano ai lavori di ferbene pel ferro, come per qualsiasi altro ro una composizione particolare, bella

quasi come la doratura, la quale costa Una assai semplice maniera di dorare poco più dell'inverniciatura comune, e si il ferro, si è quella colla soluzione d'oro fa nel seguente modo. In una canna di nell'acqua regia trattata coll'etere, la hambà o in un tubo qualunque lungo quale vedesi pure acceanata nel luogo circa 3a centimetri del diametro di censopraccitato, del Dizionario. Noteremo timetri 5,3 si versa dello stagno fuso, e si qui intorno ad essa doversi avere gran- chinde tosto l'apertura per cui fu introde avvertenso di ben nettare il ferro o dotto. Agitando il tobo con molta viol'acciaio prima di tuffarli nell'etere e do-lenza e celerità lo stagno si riduce in grussolane ed eterogenee che possono es- pag. 280) ed è bensi una delle più ciata e brunita con un'agata, acquista u sime. niformemente una lucentezza di atagno La doratura greca è più facile,ma an-

lora prende l'aspetto dell'argento o del- è un composto di sublimato corrosivo e l'oro. Robison, il quale ci recò la notizia di sale ammoniaco, e vi si fa disciorre di questa doratura ne consiglia l'uso per l'oro. Lasciasi bollire la soluzione fino a verchiamente costosi. Egli assienra avere d'oro coll' arroventamento. veduto diversi oggetti dorati in tal guisa conservare molto a lungo la loro luci-a freddo, per la quale venne chiesto un si frange in minuzzoli.

di dorature.

Doratura a freddo. Si fa questa in ben netti di terra, i quali fanno che si

una polvera grigia finissima, la quale ai diverse maniere, una della quali veune staccia a fine di separarne la parti più da nol descritta nel Dizionario (T. V. serri unite; si mesce quindi la polvere con semplici che si conoscano, ma non alle vischio sciolto e si macina sopra una trimenti delle più solide. La segnente lo pietra, dopo di che si ripone in un vaso è molto più. Si fanno con un coltello per conservaria. Per servirsi di questa apposito formato di una lama d'acciaio composizione dee essa avere la consistenza corta e larga molte piccole scabrosità del fiore di latte, e si applica con no pen-sulla superficie che vuolsi dorare e vi si nello alla stessa guisa dell'inverniciatura applicano fino a 10 e 12 foglie di oro, ordinaria. Quaudo è secca ha l'apparenza le quali comprimonsi col brunitoio afdi una inverniciatura grigia, ma stropic- finche entrino nelle intaccature mede-

levigato. Si copre in seguito con una delle ch'essa meno durevole, e si fa come sesolite vernici bianche o giallastre, ed al- gue. Sciogliesi il sale di Alembroth, che dipingere I ponti di ferro ed altre grandi che acquisti la densità dell'olio e vi si , opere di questo metallo, per le quali gli tuffa il metallo da dorarsi, il quale si ri-altri mezzi di doratura riuscirebbero so- trarrà annerito, ma acquisterà il colore

dezza. Allorche la si pratica per le pri- privilegio recentemente da nu operaiu me volte si avrà forse qualche difficoltà inglese, si è la seguente. Sciolgonsi 155 per ridurre lo stagno in polvere impal- gramme di oro fino in 1chil. 600 di apabile e per determinare la proporzione cqua regia, formata d'un miscuglio di di vischio più conveniente; ma queste 695 gramme di acido nitrico puro di difficoltà con una breve pratica facil- una densità di 145°, e di 483 gramme mente si tolgono. È da notarsi che se d'acido idroclorico puro della densità di vi ha truppo vischio il brunitoio non 115°, e di 425 gramme d'acqua distilagisce a dovere sullo stagno e se invece lata. Decantasi la soluzione d'oro in un havvene troppo poco lo stagno stesso vaso di vetro o di porcellana, per separarne un leggero sedimento di cloruro (Giovanni Pozzi-Romson-G. "M.) d'argento formatovisi; poi se la diluisce Donatura del bronzo, rame ed altri con 18 litri d'acqua distillata. Aggiungonmetalli. Due sono i metodi seguiti prin- si allura 9 chilogrammi di bicarbonato di cipalmente per la doratura dei metalli e potassa, ed assoggettasi il tutto per due si distinguono coi uomi di doratura a ore ad un muderato ebollimento; poscia freddo e di doratura a fuoco. Parlere- ritraesi dal fuoco la dissoluzione che è mo separatamente di queste due sorta pronta all'uopo. Quando si vuole adoprearla per dorare se la riscalda in vasi

possa più facilmente mantenere calda, Della doratura a fuoco. Questa maquando vi si immergono i varii oggetti nlera di doratura è la più solida, ma è alda dorarsi. Sospendonsi questi a fili me-tresi la più costosa, ed esige in quelli che tallici e tuffansi interamente nella solu- se ne occupano maggiori avvertenze e zione bollente, lasciandoveli plù o meno pratiche cognizioni, quindi forma il soga lungo secondo che vuolsi una doratn- getto della più importante a conoscersi ra più o meno solida. Gli oggetti minuti fra le arti dei doratori.

riunisconsi in un certo unmero e si tuf- Le leghe di reme che si destinano alfano ed agitano ripetutamente nella so- la doratura non sono composte come il luzione. È chiaro che i grandi oggetti bronzo da cannoni, da campane o sihanno a restare nel hagno più a lungo mili, ma si preparano con avvertenze dei piccoli, Fiuita la immersione levansi particolari relative allo scopo cui si degli oggetti dal bagno, lavansi in acqua stinano e che possono vedersi indicapura, e si da loro il giallo. L'inventore te agli articoli anonzo del Dizionario e di questo metodo dice che in luogo del del Supplimento. Non sono questa leghe bicarbonato di potessa si pnò adoperare se non se orrosi che contengono no poquello di soda, ma che ha trovato per co di stagno e di piombo, e la cui noesperienza preferibile il primo.

economico. Preparasi un amalgama di ti, oggetti di acarto, paiuoli, caldaie 13 parti di mercario ed ano di zinco, ed altri rottami, i quali fondono con racui può aggiungersi nna piccolissima me stagnato per ottenere una lega che si quantità di oro volendo rendere la falsa presti ai loro bisogni; la loro lega comdoratura più lucente. Sciogliesi l'amal- ponesi presso a poco di 3/4 di ottone gama nell'acido idroclorico aggiungen- e 1/4 di rama coperto di saldatura e di dovi nna parte di tartaro comnne. Pren- stagno. donsi allora gli oggetti di rame da do- Per avere le qualità necessarie il hrontarsi, si poliscono ben bene con ecido zo da dorarsi dev'essere facilmente fusiuitrico allungato, indi si fanno bollire bile acciocche prenda esattamente tutte nel liquido preparato di cui dicemmo. le impronte della forma; non vi devono Dopo avere hollito in esso qualche tem- essere nè punteggieture, nè puliche, nè po, il rame acquista un tal colore che screpolature che farelihero perdere molmolto somiglie all' oro. Secondo Nichol- to oro. Dee potersi tornire, cesellare e son, il filo di come così dorato, passato brunire facilmente, dorarsi hene senza per trafila e ridotto come un capello consumere troppo oro; la doratura des conserva tuttora il color d'oru. Non è aderirvi bene e poter prendere un bel questa come si veda che una riduzione colore fosco, o brunito, d'oro maciuato

Altre specie di dorature si fenno an- sia la lega migliore per questo oggetto. prendere in questu articolo.

stato di ottona.

ltura varia notabilmente, a motivo cha i Nicholson suggerisce per la doratura fonditori non le preparano con metalli del rame un metodo assai semplice ed puri, ma con vecchii hronzi disdora-

parziale delle superficie del rame allo o traente al rosso. Abbiamo veduto all' articolo naonzo del Supplimento qualo

che mediante vzanici (V. questa parola) Per applicare l' oro sul bronzo conle quali però sono piuttosto che altro viene primieramente combinarlo col merverniciature ne si possono quindi com- curio, al qual fine suolsi ordinariamente adoperare l'oro che dicesi fino, ma il cui



titolo non è bene spesso che di 995 a moltissimo che l'acido nitrico adoperato 998 per 1000. Talvolta adoperasi l'oro a non contenga acido idroclorico ne sol-976 o 983 per 1000, ma in tal caso l'o-forico e lo si purifica nel modo seguenperazione riesce difficile. L'oro che con-lte. Sa lo introduce in una storta, se lo

parare l'amalgama riscaldasi un crogiuo- proporzione di mercurio. lo nel quale introducesi una parte di 100 gramme di acido nitrico puro a gonsi sempre vapori mercariali perico- nario.

meno lavarsi accuratamente le mani do- perazione, D'Arcet stima che ricondupo avere finito questa operazione,

gama così preparato sulla superficie del una grande quantità di zinco, il che dee bronzo, la doratura riuscirebbe male ; influire sulle operazioni seguenti.

neue molto argento dà una tinta verde ; la bollire vivamente fino a che l'acido ed una grande proporzione di rame rende che passa distillato possa disciorre il merl'oro difficilmente sulubile nel mercurio curio senza lasciare residuo, e cangiasi il e procura un amalgama granelloso che recipiente; raccogliesi poscia a parte l'asi stende male sul bronzo e che da una cido che distilla a un dolce calore raccospiacevole tinta rossastra. L'oro riduce- gliendone 4/5; il residuo della storta si in foglie colla battitura, affinche sia e l'acido distillato il primo si mestano più facilmente solubile nel mercurio, e per servirsene ad avvivare il bronzo, e questo deve essere puro, scorrere senza l'acido puro si conserva in bocce chiuse uttaccarsi, o come si dice, fare la coda, e a turacciolo smerigliato. Facendo uso non lasciare verun residuo sulle pelle di dell'acido nitrico del commercio precicamoscio, per la quale se lo passa. Se piterebbersi del cloruru e del soffato di dopo averlo passato più volte contenes- mercurio che avrebbero i dua inconve-se ancora sostanze straniere, sarebbe nienti di intorbidare il liquore e di traduopo distillarlo (V. mencuniu). Per pre- scinare seco in pure perdita una grande

oro e pochi momenti dupo vi si versano 36º possono disciorre a freddo 16u circa otto parti di mercurio agitando con gramme di mercurio; ma il liquore dauna bacchetta di ferro, poi lo si lava e rebbe col raffreddamento molti cristalli, conservasi ripareto; contiene o a 11 perció non si devono impiegare che 116 d'oro e 91 a 89 di mercurio. Allor- gramme di mercurio. La dissoluzione si quando si fa questa combinazione svol- fa in quel modo che dicemmo nel Dizio-

lusi non solamente per la respirazione, Ricuocesi poscia il metallo da dorarma ancora per l'assorbimento attraverso si riscaldandolo nniformemente in ogni la pelle: evitansi questi inconvenienti punto per accertarsi del che gioverà lavorendo sul fornello di D'Arcet di cui operare in un luogo oscuro per giudicaparleremo più innanzi, e per evitare il re della temperatura dal colore. Mentre contatto del mercurio colle mani, sareb- gli oggetti sono roventi formansi alla sabe necessario che l'operaio avesse guan perficie degli ossidi di rame e di zinco ti di pelle, di vescion o di tela incerata ; che producono vapori nocivi. Oltre allo in mancanza di queste cantele dovrà al- snettamento, che è il solo scopo dell'ocansi allo stato di rame puro gli strati Se si applicasse semplicemente l'amal-lesterni, mediante la volutilizzazione di

deesi quindi prima inzuppare l'oggetto Si avvivano poscia gli oggetti medianda dorarsi d'acido nitrico o d'una solu-le l'acido nitrico o solforico in quella sione di nitrato di mercurio. Importa maniera che venne indicata nel Dizionario, se nun che è da notarsi che all' ul-¡la luro coperte, lasciando allura peoetratimu acido deesi aggiungere oon già un ra nella terra porosa onde sono formati poco di sevo o sale marino, come venne la soluzione mercoriale. Se l'oggetto ivi erroneamente tradutto (a), ma un trattato colla grattabugia non lavasi con poca di fuliggioe o di sale marino; all'u- sufficiente diligenza, oppure se si adoscira da questo begno il brunzo deve pera troppo a lungo la stessa acqua, coessere da per tutto di un bel gialla pal- me spesso praticano gli operai, restelido e no po granito. L'acido solforico rà alla superficie una certa quantità di à preseribile per la prima operazione, nitrato di rame proveniente dell'azione perciocche cunserva meglio la forma de- della soluzione mercuriale su questo megli oggetti e costa meno, ma non può tallo, e riscaldando si deporrà sull'oro servire per le ultime. L'acido idroclori-dell'ossido che vi farà una macchia u co potrebbe adoperarsi con moltu van- del rame che ne cangierà il titolo. taggio. Allorchè si fa uso dell' scido ni- Portato ellora l' oggetto sul fuoco, vi

di un cammino ben ventilato. to di mereurio pusta in uo catino di dallo strepito che produca una guccia di terra nun verniciato sopra l'oggetto col-acqua gettatavi sopra, e dal tempo che la grattabugia, e poscia ugualmente vi si occorre a volatilizzarla. Se si riscaldasse steode l'amalgama. Nel fare questa ope- con truppa rapidità si avrebbe una perrazione le mani dell'operato trovansi a dita, perciocchè l'amalgama si liquefacontatto colla soluzione mercuriale e col-rebbe e l'abbruscatoio ne leverebbe una l'amalgama e si svolgono vapori noce- parte. L'operazione, di cui abbiamo parvolissimi di acido ipunitrico. Per evi-lato, è la più pericolosa pegli operai a tare l'azione degli uni e degli altri l'o- motivo della quantità di mercurio che peraio des lavorare con guanti di vasci penetra attraverso della porte sottile del ca o di seta iocerata; e se non potesse guanto, e di quella molto più grande che adoperare questi che per guareotirsi le spargesi io vapore nell'atmosfera. Gli opemani ed una parte delle dita lasciando rai provano quindi accidenti più o meno libere l'estremità di esse per maneggier- gravi e la più parte contraggono una si in quello che occorra, converrebbe specie di paralisi che gli rende inabili al che prima di mangisre non trascurasse lavoro, compromette grandemente la lodi polirsi ben bene le dita con acqua ro salute, ed espone anche talvolta a calda e sapone. I vasi di gres o di terra pericolo la loru vita: si può citare a cotta dovrebbero preferirsi dai doratori questo proposito il finnesto avvenimento a quelli di maiolica coperti di una ver- sueceduto in Piemonte una ilecina di nice di ossido di piombo, i quali da prin- aoni fa, uve tre operai morirono lavorancipio malamente si prestano a cootevere do un oggetto che per la sua grandezza l'smalgama per essere liscii, nè divengo- non potera porsi sotto alla capanna del oo buooi senon che allorquando persloso cammino dell'officina, e che riscaldavano

tanto indicamnio alla nota che vedesi a pie della pag. 86 del presente rolume

Suppl. D.L. Tean. T. VII.

trico conviene operare sotto la capanna si stende l'amalgama in quella maniera che si è detto nel Dizionarlo, conoscen-Stendesi poscia la soluzione di nitra- dosi che tutto il mercurio è vulatilizzato perciò nel mezzo di essa. Vedremo più (a) Il traduttore fu il sig (D) dietro innauzi come la scienza sia poi veouta in soccorso di quest'arte ed abbia insegnato ad evitare si funesti accidenti.

Il pezzo levato dal fuoco si brunisce questo miscuglio nell'acqua quando ocposcia o gli si dà l'apparenza fosso o corre, applicandolo poi sugli oggetti a nun brunita nei modi indicati nel Dijunario, componendo il miscoglio salino lo tiata gialla precedente.

del quale ivi si parla di 40 parti di sale narino, di 25 di nitro e di 35 di allune, osservazioni ed avvertenze che credendi operando sottu al cammino acció tra un utili all'articolo del Dizionario, na como sogo i vapori nocivi che sisvolgono, resta ora a parlare dei miglioramenti in-

sam shipo i vapori merviche i i svolgono, resta ora a partare dei migiorismenti tar. Non ripieteriemo quanto si è delto nel l'otodisti in quest'arte, per contribuire Dizionario solla doratura ad oro macinaalla salubrità di essa, pei quali altro ivi co e rosso, e notereno invece piuttosto non fecesi che descrivere l'officina imail modo di dare alla doratura sessa anna gianta dal D'Arcet.

più bella tinta gialla od una traente al I vapori acidi e mercuriali che svol-

verde. Per la tiata gilla prendomi 6 once lura sono, come abbinavo vedota, perso di nitro, 2 once di copparso verde ed cajane di mai agli operai. Nua sono o nova per sotta di vitrioto bisucco e molti anni the quest'arte tanto percoòitaliune: se si vuole che il colore tenda sa esercitarsai quasi senza veruna precocia quantiali. di vitrioto averarro in orga incoto alle capana di un camalscoglicati il misraglio nell'acqua, e selo no di faccias, ma quando non vi era in
sili con un pennello o immergendolaveva una discendente, la salute degli
via ; si più far usa di un grando di ca- operaria negli ca- operaria negli cai caporaria negli ordiria grando di cavora di capana.

bre conveniente perché acquistino una
Fino dal 1814 Roberto Guedio di
unta nera, raffreddanduli, coll'immersiocinevra imaginò, per gasrentire i doratori un fornello di costruzione particolare che era coperto di un cappello

uglio dell'argento coll'oro nelle dorapire dava a queste una tius che tende da un tabo o cammio languo (6 pied), sa al verde. Venna questa trovata talcia da verde. Venna questa trovata talcia da verde. Venna questa trovata tali, coducia a bella posta, ma convenne riquinariari attea la napidità con cui via il modo gio opera di tener dietto alla unitaria dilargento le sunariesto concianati coll'argento le su nonziera concianati coll'argento le su nonziera. Cercano per una piecola apertura che poi cercano per una pieco apertura che pio-

Letellier trasse partito dalla prolocità del platino di conservara la sua sava per afferdadamento nel tubo e canicialezza al pari dell'ora, ed unemblod dera nel vaso. Il ministro dell'interno questo giune ao di tenere tini e assia necordo à Gordina na gratificazione di lelle. Si può anorza dare un'apparenna Soo fr. per incoraggiardo a perfezionare il di verde agli ogetti dorati prendendosi un'a nerie e ro dramme di nitra, m'on-coma questo nia stato in seguito riprotolocia e § dannue di sale ammoniaro. e la di di D'Arcet con alcune midificazione di consecti di verdename, e acciogle dolo XIII 38 f. mm del pri abili fabbiricatori francesi di bronzi dorati, per nome cale di sufficiente grandezza, esposto al Rayrio mise a disposizione dell'Accade- setteutrione, ben ventilato ed assai chiamia delle Scienze un legato di 3000 fran- ro. Il cammino dell'officina deve essere chi, il quale dovesse essere dato in pre- molto largo, alto 5 a 6 metri, ne dee rivenne convenientemente adottato.

VERTILAZIONE ).

Il doratore che vuole erigera una offi- più o meno la colonus di aria che tro-

mio a quello che trovasse il modo di cevere in tutta la sua altezza verun altro guarentire i doratori dagli accidenti cui tubo di stufa o di cammino, servendo sono esposti. Questo premio venne ri- esclusivamente per l'officina. Trattasi portato da D'Arcet, il quale dopo aver allora di fare in modo che vi abbia semvisitate le officine ed avere ivi, come di- pre una corrente, e che questa si possa ce egli stesso nella sua eccellente Me- rendere più o meno rapida secondo che moria Sull'arte di dorare il bronzo, mi- occorre. All'articolo саммичо può vedersi surata la grandezza del male, riconobbe essere la corrente l'effetto che si produdoversi questo attribuire pressoché in- ce per l'ascesa dell'aria nella canna di teramente alla assoluta mancanza dei esso, e che per istabilitla cunviene rimezzi atti a produrre nel cammino una scaldare quanto occorre l'arla in questa . forte corrente che vi conduca tutti i va- canna del cammino e lasciare affluire pori mercuriali e sostituisca un'uria fre- nella stanza dall'esterno tauta aria che sca, rinnovata incessantemente all'almo. basti a sostituirsi continuamente a quella sfera insalubre ove fino allora vivevano che viene trascinata via pel cammino. e perivano gli operai. Sembra strano che Solitumente si dà l'aria alle stanze ove i un metodo cosi semplice e di poco di- cammini luano il difettu del fumo aspendio non fosse stato imaginato gran prendo le porte o le invetriate. Questo temps prima, e meno aucora si pussono metodo però introduce troppa aria ad enmprendere le difficultà che si oppose- un tratto, e vi forma correnti rapide ed ro all'introduzione di questo metodo irregolari, le quali si oppongono spesso nelle officine, e la negligenza che si ha all'effetto che si ruole produrre ; quindi aneora oggidi nell'adottarlo, quantunque giova meglio stabilire ad ogni finestra l'efficacia di esso siasi pienamente di-dell'ufficina uno sportello che si apra mostrata vera coll'esperienza, quando al di dentro ed alla parte superiore. L'aria esterna che entra nell'officina, Eceo il riassunto delle indicazioni da- passando per questi sportelli si mesce

te dal D'Arcet, le quali crediamo tanto allora all'aria più calda che trovasi più meritevoli di essere conosciute in sempre nell'alto, e si riscalda senza rafquanto che sono applicabili a totte quel- freddare di soverchio la temperatura le officine ove si fanno preparazioni chi- della parte più bassa dell'officina. Allora miche o metallurgiche dalle quali posso- si può tener chiusa la porta senza nuno svolgersi vapori nocivi alla salute de- cere alla corrente del cammino o alla sagli operai. La rentilazione dei rearen e lute degli operai. Presesi queste prime quella delle miniene, degli antiteatati precauzioni per cangiare l'aria che la anatomici e degli edifizii iu generale si corrente del cammuto dee portate al di fondano su principii analoghi a quelli che fuori, non rimane più che custruire al stiamo per esporre ( V. quelle parole e basso di questo un piccolo fornello di richiamo per riscaldare quando si vuole e

cina dee sceglicusi possibilmente un lo- vasi pel cammino. In tal guira diviene

quezta più leggera dell'aria esterna, e dell'apparecchio al quala può sostituirsi tenda a salire, il che produes la corren- un vaso di latta pieno d'acqua per lavata, servendo questo fornello per così re gli oggetti dorati; hh, maniglie per dire di registro a tutto l'apparecehio. Si portare l'apparecchio; m, tubo che dà può accenderlo soltanto quando la cor- sfogo ai vapori nocivi, rente non agisee bene, ma sarà più pru- La fig. 2 mostra l'insieme dell'appa-

\* perehè l'operaio vi possa lavorare abba- vetriata posta sul dinanzi del fornello e stanza comadamente.

na apposita non è proporzionata ai bi- o nella canna di un cammino; n. regisogni. S'Imzginsrono però piccoli for- stro per regolare la corrente. nelli costrniti colle avvertenze dei gran- Questi metodi cotanto semplici, a che satori delle casse de oriuolo.

nell'apparecchio; b, cappello dell'appa-incerta ed irregolare, stabilisconsi controrecchio; Il, canaletto che riceve il co-correnti ed i vapuri acidi o mercuriali perchia c. Lutasi l'apparecchio riem- vengono rispinti nell'officina rendendola pien-lo i canaletti k/ di acqua, di una so- insalubre. Spaventati da questi perieoli gli luzione salina, di sabbia o di eenere ; s, operai più intelligenti rifuggono dal decoperchio levalule per nettare l' interno dicarsi a questo ramo di industria che si

dente di farlo ogni qual volta si lavora, recchio montato : d. cassettino di lamie-Quasto fornello tiene al di sopra un tu- rino, nel quale ponesi un tondo di terra bo, il cui orifizio conducesi nel grande etta ripieno di polvera di carbone a di cammino a metri almeno più insù del braei per rieuceere gli oggetti; e, apertucielo dell'officina. Finalmente per meglio ra destinata a fer rientrere nella cassa di assicurare la corrente del emmino se lamierino i vapori ehe non vi fossero ginnti ne ristringe l'apertura riducendola alla per la porta qual; questi vapori s'indimensione as olutamente indispensabile, nalzano fino alla piccola capanna di invengono trascinati per l'apertora e pra-Vedeomo nel Dizionario l'applicazio- ticata alla parte superiore di essa; mm, ne di questi principii ad nn' officina di tubo disposto in guisa che il mercurio doratore. Talvolta però occorre di lavo- che vi si condensa ricade pel tubo o nel rare sopra piccoli uggetti e non conti- vaso p, pieno d'acqua, il rimanente viennatamente, sieche il dispendio della ne portato via dal tubo ascendente m', il cotrazione e manutenzione di na' offici- quale sbocca al di fuori di una finestra

di sul piano di quello imaginato da Gue-il loro principale interesse consigliava a din e descritto più addietro. Per da- tutti i capi degli operai delle officina di re un esempiu anche di questi, i quali doratura, vennero da questi rispinti e fn possono spesso fra noi specialmente tro- duopo alle autorità di obbligar veli con una vare un'utile applicazione, descriveremo legga. In oggi là dove l'industria è bene raquello fatto esegoire da D'Arcet pei do- golata non vi ha più officina di doratura che non abbie il soo laboratorio costrui-Vedesi esso disegnato in sezione nel- to colle precanzioni che abbismo accenla fig. 1 della Tav. XII delle Arti chi- nate. Tuttavia bene spesso lascinsi senza accenderlo il fornello di richiamo, e gli a, Luoga ove è il cassettino; i, lastra operai si limitano a lasciare aperte la di vetro per illominare il fornello : kk, porte e la finestre, o soltanto della apercanaletto di lomierino, nel quale entra il ture situate alla parte superiore di quecappella; riceve il mercurio condensato ste. Intanto la currente del cammino è

DORATURA

è costretti affidare a quelli che sono più nitro e di borrace per ottenere quel pu-

degli altri ignoranti o di poco spiri- co di oro che contiene.

Maniera di trattare i residui e le stanze grossolane, lavansi per raccogliere spazzature delle officine dei doratori. Il amalgama che cootenessero e trattansi Il valore della materia adoperata nell'ar-come le canani d'orefice ( V. questa te del doratore rende uccessarii dei me- parola). todi per raccoglierla da tutti i residui Spassature della tavola, al di sopra della operazione : li indicheremo breve- della quale stendesi l' amalgama colmente.

sono acide e contengono del rame, del zetti di carbone, di crini dell'abbruscaferro e dello zinco; quando sono vec- toio, ec. Dopo averle stemperate nell'achie, lo zinco che vi si accumula preci-logoa, vi si versa sopra dell'acido nitrico pita il rame. Se si adoperò l'acido solfo-la 36º in piccole quantità per volta a morico, si può precipitarne tutto il rame tivo della effervescenza : separasi il carcollo zinco o col ferro, lavansi i preci-bone, e tutto ciò che galleggia alla supitati e fondonsi, oppure vendonsi in- perficie e si decanta per avere l'amalgasiema col metallo da colare. Se l'acqua ma: il liquore può unirsi alle acque seconda yeune preparata con acido ni- bianche. L'amalgama distillato darebhe trico, precipitasi il rame alla stessa goisa, dell'oro a basso titolo a motivo del rame e se si volessero avere dei solfati di zin- che vi si combina; se lo tratta con acido co e di ferro, si potrebbe trattare Il li-nitrico a 36º che scinglie a principio del quore coll'acido solforico. Si può tratta- mercurio ; ma ben presto il rame lo prere insieme con queste acque il liquore cipita sostituendovisi. Quandu il liquore proveniente dalle operazioni fatte sulle contiene un poco di mercurio, lo che si vecchie grattabugie.

gama. Sono acide ; tengono iu soluzione ferro.

del mercurio e del rame, e in sospensione | Liquore e sedimento della tinossa dei fili delle spazzole od abbruscatoi, dei per la doratura fosca o non brunita. fili di grattabugie, dell'amalgama d'oro e Quest' acqua leggermente acida segna 5 dei sali mercuriali insolubili. Decantansi, a 6º dell'arcometro: ordinariamente non lavansi e si fa seccare il sedimento, che contiene oro, ma ve ne ha nel sedimentrattasi con mercurio, il quale scioglie to; può trattarsi in diverse maniere. Se l'amalgama e lo separa; passasi questo il liquore contieue dell'oro, se lo preciamalgama per setaccio per senararne le pita con una solozione di protosolfato di sostanze straniere, e poscia per una pel- ferro; si decanta e si lava diligentemenle di camoscio; pongonsi quindi nel li- te. Queste acque possono servire ai fabquore alcune lamine di rame che preci-bricatori di allume e di nitro. Il sedi-

pitano tutto il mercurio, il quale distil- mento raccogliesi sopra un feltro e si fa lasi ; il residuo si funde con un poco di ascingare, poi se lu fonde con nitro e

to, con grave ritardo nei progressi del. Ceneri della fucina. Dopo averle stacciate per separarne i carboni e le so-

l'abbruscatoio. Sono nu miscuglio di Acque di avvivamento. Queste acque amalgama, di ceueri, di polvere, di pezriconosce esaminando se dà un precipi-

Acque bianche. Sono quelle prove- tato col sale marino, se lo decanta, e lanienti dallo sgocciamento e dal lavacro vasi l'amalgama. Quanto al lignore predella tavola sulla quale applicasi l'amal-cipitasi il rame che esso contiene col

134 DORATERA DOSLITESA

borrace o con litargirio, resina e flusso piombo, oppure tenevansi per qualche bianco; ma è dificile a fondersi a moti- tempo entro a del mercurio caldo : ma vo del gesso e del solfato di allomina questi metodi sono troppo costosi e con eccesso di base che contiene. D'Ar- D'Arcet vi sostitui quello che segue. Dicet preserisce il metodo che segue. Trut- stillansi primieramente in una storta di tasi il sedimento lavato con acido idro- ghisa per estrarue il mercurio, e trattasi clorico che agevola la saluzione del ges. poi il residuo con uno dei metodi che seso e del sotto solfato d'allumina: l'oro guono. Aggiugnendo dell'acido nitrico o rimane in sospensione con un poco di solforico caldo, il rame disciogliesi e risabbia, di terra, di gesso e con alcune soz- mane l' oro che si lava sopra un filtro e zure ; lascinsi deporre, si decanta il li- che si fonde con borrace : oppure se quido, e si tratta il residuo con acido ne fondono 500 gramme con 3000 di sulforico debole e con molta acqua, poi solfaro di piombo polverizzato e cun 100 fondesi con litargirio, e con un centesimo di limature di ferro che conronsi con di resina, di nitro e di borrace. Se l'a- 300 a 400 gramme di sale marino decrecqua della tinozza non contiene oro, se pitato e polverizzato, e si otticue così dila separa e trattasi il deposito con un rettamente l'oro fino; le scorie fuse com graode eccesso di una soluzione di car- un poco di limatora di rame o di ferro. bonato di potassa o di soda; lasciasi danno na secondo bottone d'oro che in contatto per una decina di giorni agi- paga le spese di questa parte della opetando sovente ; poi gettasi il liquore e si zione.

tratta il residuo con un leggero eccesso Fuliggiae dei cammini. Contiene essa di acido idroclorico; si lava e si fonde molto mercurio e piccole quantità di oro. questo residuo poco voluminoso che dà Dopo di averla lavata in molta acqua, si l'oro. Finalmente si può exiandio adot- può trattarla col mercurio, ma D' Arcet tare il metodo seguente: saturasi con crede più utile di passarla per setacejo a un eccesso di acido idroclorico il sale fine di separare la vecchia malta cha calcareo, e vi si aggiugne un miscuglio contenesse, trattarla coll'acido nitrico di 3 parti d'acido idroctorico e 1 d'acido per averne il mercurio, e amolgamare il nitrico a 36°; agitasi sovente per alcuni residuo per raccogliere l'oro.

giorni, e dopo avere laseiato deporre Spassature della officina. Se sono decuntasi il liquido in un vaso di gres, e troppo povere per trattarai separatavi si versa una soluzione di solfato di fer- mente riunisconsi alle ceneri dei fornelro per precipitare l'oro che raccogliesi li ; si abbruciano stratificandole con lesopra un feltro, si fa asciugare ed amal- gna e carbone sul piano della fucina ; gamasi con mercurio. Trattasi poi una stacciansi, lavansi e si trattano come le seconda volta il liquido con sequa regia. easera d' orefice.

Fango del bacino della grattabugia. Avvertenze per la spazzatura del trattasi come le grattabugie.

Contiene questo oro, fili delle grattabu- cammino dei doratori. Gli spazzacomgie e legno ; lavasi e fattolo seccare, se mini a ciò impiegati sono esposti a gravi lo arrovento per brusiare il legno, poi accidenti. Dopo varii tentativi D'Arcet propose per guarentirli i metodi se-

Vecchie grattabugie. Sono queste gueuti che gli riuscirono felicemente. I penetrate di molto oro ; una volta fon- doratori dovrebbero avere nell'officina devansi con nitro, coppellavansi con del una veste chiusa, un paio di calzoni con

DOSATORA. DORATURA

peduli, dei guanti ed un cappuccio di bronzi, cioè raccorra l'oro, ed a tal fine tela grossa di un tessuto fitto. Alcune applicausi alla superficie dorata varii miore prima della spazzatura, si dovrà far scugli prima di assoggettaria all'azione

passare nel cammino del vapore d'acqua del calore.

e quando lo spazzatore sarà coperto Stemperasi in acqua o in aceto 2, 4 delle vesti onde abbiamo parlato, si do- a 6 parti di zolfo e una di sale ammovrà porgli sulla bocca una spugna ba-ninco, e copresi con questo liquore la guata, attaccata con un nastro : all'usci-superficie dell'oggetto da disdorarsi . re dal cammino si farà che si lavi, e si Quando è asciutta replicasi un altro potrà dareli a bere del latte : le vesti strato i alcuni operai assiunsono al miche avranno servito a tal uopo dovran- scuglio del nitro o del borrace. Portasi no lavarsi in molta acqua, liscivarsi e l'oggetto così coperto sopra una grata conservarsi per quando occorre. Si pro-lad un fnoco non molto vivo e quando pose per ispazzare i cammini dei dora- è arroventato se lo immerge in acido tori l'uso di spazzole mosse cal mezzo solforico molto debale; se le scorie non di funi, quali adoperansi in Inghilterra ; separansi a dovere battesi l'oggetto ad ma dove la forma dei cammini è quadran-lanche se lo raschia, e poscia lo si strogolare questo metodo riesce meno vantag- piccia con una grattabugia al di sopra di gioso, quando non si desse una forma a- un cutino pieno d'acqua. Se l'oggetto dattata alle spazzole. Può vedersi la de- non è scoperto in tutti i punti si cominscrizione di questa maniera di spazzatu- cia di nuovo la operazione. Una parte ra ngli articoli gazzara e spazzaramino della superficie del rame riducesi in sole nel Bullettino della Società d'inco-furo, e lo strato d'oro che vi è applicato

Del disdorure. Spesso accade doversi siccome uoa parte dello zolfo si volatilizper qualsiasi motivo porre fra gli scarti za prima della temperatura alla quale qualche lavoro di bronzo dorato, nuovo potrebbe rengire sol rame, così l'operao vecchio, ed in tal caso il valore del me- zione è molto incompleta, ed inoltre tallo onde è coperto non permette di questo metallo trovosi corroso inugualconfonderlo col metallo da colare comu-mente, sicche l'oggetto disdorato non ne. Se però si fondesse la intera massa potrebbe servire di unovo.

risultamento migliore sciogliendo il ra-ravvolge nello zolfo in polvere e lo porso a pagare le spese.

di mira quando si vogliono disdorare il logrammi.

raggiamento di Parigl, del 1818, pag. 32. se ne stacca per l'asione dell'acido ; ma

per poscia affioarla, il costo dell' opera-zione supererebbe quello dell' oro che maniera da renderlo più vantaggioso; fa se ne potrebbe ritrarre : ne si avrebbe arroventare l'oggetto da disdorarsi, lo

me cogli acidi; poiche la quantità del- ta sul fuoco, poi lo tuffa nell'acido, col'oro non basterebbe neppure in tal ca- me si è detto ; in tal guisa l'azione è molto più uniforme : l' oro si separa ed L'oro non penetra nell'interno del il rame trovasi bene scoperto.

bronzo, ma aderisce soltanto alla sua su- Questo metodo però è assui meno vanperficie; quindi se con un mezzo oppor- taggioso di quello che ora descriveremo tuno si giugne a distruggere l'aderenza onde servissi D'Arcet per disdorare, nel dei doe metalli si potra facilmente farne 1814, una grande quantità di aquile di la separazione: tale si è lo scopo che si ha bronzo, il cui peso giugnera s 1200 rht

Pongonsi gli oggetti da disdorara inj Donavona dei cuoi. V. cuoto dorato. una muffola, in una formaca da stoviglia, Dosatusa sul legno. Due sono i mein un tubo di ghisa aperto si due capi e todi adoperati a quest' nopo, i quali didel doratore.

sce abbastanza dandovi l'alito.

All'articolo canta dorata abbiamo ve- mitura, il seguente leva un secondo straduto un altro metodo più comune difare to ed il terzo uguaglia il tutto levando questa specie di duratura, e a quello ra-ancora una piccola parte dell'imprimierio delle carte, si insegnà come si dorino tura. acritti.

DORATURA

riscaldato d'ogn' intorno, sopra una pia- stinguonsi coi nomi di doratura ad stra di ghisa riscaldata per di sotto, o fi- olio e dorotura a bolo, e vennero per nalmente sopre uno stratu di carbone o esteso descritti nel Dizionario, per modi coke. Quando si vede che lo strato do che poco qui ne rimane ad aggind'ossido formatosi è abbastanza grosso gnere . Noteremo soltanto essersi dal s'immerge l'oggetto per alcune ore in Mouret imaginato in Francia un mecacido solforico debole, e se lo stropiccia canismo per regolare le modanature delcon una grattabogia sott'acqua; se l'ope-lle cornici raschiandone l'eccesso di imrazione venne condotte a dovere, la fo- primitura che vi potesse essere rimaglia d'oro si separa con un leggero strato sto sopra, operazione lunga e difficile di rame, ed il bronzo si guasta così poco a farsi esattamente a mano. Componesi che può servire come se fosse nuovo e questa macchina di un carretto il quale non mai stato doratn. Raccogliesi dili- scorre orizzontalmente su di un banco e gentemente la materia che trovasi al fon- porta il pezzo a modanatura da regolarsi. do del vaso in cui si è operato e se la Una sega dentata mobile, disposta oriztratta con l'uno o l'altro dei metodi che zontalmente fra due ritti cha formano la abbiamo indicati pei residui dell'officina parte superiore del banco e che ingranisce con un rocchetto, il cui asse (GAPLTIES DE CLAUSET-RICHARD è guernito di un manubrio, dà al car-PHILLIPS Latellies Giovanni Pozzi retto e per conseguenza al pezzo a -L'industrie). modanatura fissatovi con viti, un mota Dosavusa della carta. Gl' Inglesi se- orizzontale di va-e-vieni. Tre ferri a guono il metodo seguente. Mescono parti modanature disposti verticalmente l'un uguali di una soluzione di gomma arabi- dietro all'altro in un ceppu di ghisa fisca, fatta colla minure quantità d'acqua sato ad una cima del banco, levano dalla possibile e di miele, macinasi assttamen- superficie del pezzo da regolarsi l'imte il miscuglio con giallo di Roma in pol- primitura ond'esso è coperto a mano a vere finissima o con ucra, in maniera mano che la sega ve lo fa passare sotto. I che si formi una tinta per iscrivere o 3 ferri a modanatura hanno le loro cime dipignere ; copronsi i luoghi bagnati con inferiori taglienti, di maniera che levano foglia d'oro, poi si brunisce. Se la ver-dalla superficie del pezzo tre grossezze. nice fosse troppo asciutta se la inumidi- Il primo di questi ferri che è in testa del banco leva na primo strato di impri-

gli orli dei libri; final:naute all' articolo Petit di Parigi ottenne senza uso cassografia si diede il metudo scoperto dell'oro una bella doratura sul legno apdal Ciatti per unitare quai bei caratteri plicandovi prima unu strato di biacca, d'oro che ammiransi negli antichi manu- poscia uno di curcuma, e finalmente una (Giovanni Pozzi.) soluziune che imitava benissimu l'oro, me della quala egli facea un segreto. juna funa è ivi fissa e stabilmente assic u-Sembra però cha quasta sostanza possa rata. essera funa soluziona ammoniacale di squame d'argentino, simile a quella che si adopera per fare le PERLE false (V. una specie di tarlo che danneggia gli alquesta parola ).

Per ripulire le dorature in legno sulle coroici od altro, si suggerisce come assai utila un miscuglio di 3 once di al- dorato. hame d'uovo e d'un'oncia di acido nitrico allungato; agitasi il tutto insieme e nettansi gli oggetti dorati con una spazzola molle inzuppata dal miscuglio. La mente le dosi degli ingradienti nel fare doratura riprende tosto la sua vivacità, qualsiasi composto. e può assoggettarsi più volte senza danno a questa operazione. E poi duopo applicare sugli oggetti nettati in questa ma- stanza onde vogliasi fara un composto. niera uno strato di quella VERNICE ( V questa parola) che adoperano i doratori in legno.

Quegli oggetti dorati che per essere gnasti dal tempo o scaduti di moda più non sono servibili trattansi conveniente- da letto. mente per ritrarne l'oro in quella maniera che può vedersi all'articolo Asanu-

CIAMENTO dei legni dorati. (Mouser-G. "M.) DORATCRA della MAIOLICA e della POR-

Callana (V. quella parole). DORATURA del vetro. V. SMALTI.

alla CAMELLINA (V. questa parola). (ALCERTA) DORMIENTE. Grossa piana che segue il contorno interno de' membri di

gli di ciascun ponte. (STRATICO.)

no le latta della coparta, (ALBORTI.)

Suppl. Drs. Tacn. T. VII.

(STRATICO.) DORMIGLIONE. Nome volgare di heri da frutto e specialmente i meli.

(ALBERTI.) DORONE. Chiodo di rame talvolta

(ALCOUNT).)

DOSA. V. DOSE. DOSARE. Proporzionare aggiustata-

(ALSESTA.) DOSE. Quantità determinata di so-

(ALBESTI.) DOSSALE. La parte dinanzi della

mensa di un altare. (ALGERTI.)

DOSSIERE a DOSSIERO. Coperta (ALBERTI.)

DOSSO. Dicesi figuratamenta le parta di dietro o rilevata di checchè sia. (ALSESTI.)

DOZZINA, DOZZINALE. Diconsi tanto dossinali quanto di dossina o da dozzina quelle cose che sono di poco DORELLA. Nome che viene dato prezzo, e ciò perchè non si veudono per lo più a dozzina se non che cose di leggero valore.

(ALBERTI.) DRACINA. Melandri annunziò che, uos nave e si applica a tutti due i bordi facendo macerare il saogue di drago con di essa per sostenere le estremità dei ba- acqua diluita d'acido solforico, essa aequista un color giallo, e lascia indisciolta una sostanza da lui detta dracina. Dosmissrs. Nelle piccole navi è uon che considera come un alcali vegetale. veringola più grossa, su cui s' inchioda- La dracina è di un bel color rosso e fusibilissima : puossi impastare fra la dita a tirarla in fili. Fondesi a 550°; consoli-

Dormigure. Dicesi far dormiente in datasi, è d'un rosso cremisi, e colle triun tal sito per significare che la cima di turazione produce una polyara d'un

DEAGANTE

cosso di emabro. Disciogliesi facilmente qualità è gialla o rossastra : è molto elanell'alcoole, e la soluzione, che è d'un stica, assai roerente e difficile a polvebel rosso, passa al giallo, aggiungendovi verizzarsi ; è quasi affatto priva di odore un acido. Se si versi dapprima dell'acido e di sapore; posta in un peso di acqua solforico nella soluzione alcoolica, e si circa 30 volta maggiore del sua proprio, precipiti poscia coll' acqua, ottiensi un vi si gonfia e da al liquido la consistenza precipitato giallo, composto di resina e di una densa mucilaggine. È formata di di acido, il quale liberato coll'acqua dal- una sostanza solubile, di una insolubile l'alcoole e dall'acido lihero sciogliesi in e di granelli d'amido. Guerin crede che grande quantità d'acqua, e fornisce una la sostanza solubile sia dell'arabina e soluzione gialla. La più piccola quantità quella insolabile della bassorina; Guid'alcali che vi si pegiunga colora in ros-bourt emette un' opinione contraria che so il liquore, saturando l'acido L'opinio- fonda sul fatto che la soluzione di gomne di Melandri, che considera questa ma dragante precipitata coll'alconle non resina come una base salificabile, non comportasi come quella dell'arabina. Fasembra essere appoggiata che sulla pro- cendo bollire la gomma dragante per un prietà che possede di venire colorita in quarto d'ora con molta acqua, vi si digiallo dagli acidi. Ma la solubilità di que-scioglie compintamente. Con l'acido nista resina negli alcali è un fatto contra-trico prova gli stessi effetti che le altre cio a tale opiniona. gomme e produce da ultimo degli acidi

(BESZELIO.)

il sangue di drago.

DRAGANTE. Varii astragali danno di gomma dragante; l'acetato di piomuna gomma che porta questo nome in bo e l'infusione di noce di galla lo incommercio. Ne abbiamo fatto qualche torbidano alquanto. La gomma dragante breve cenno all'articolo gonna del Di-viene dall'arcipelago greco e specialmenzionario (T. VI, pag. 434).

ti, schineciati, lunghi e torti tanto in lun-lse di 120 a 130 chilogrammi. ghezza come in larghezza. Se non escel La sna composizione allo stato secco dalla corteccia per naturali aperture, è riducesi, secondo Hermann, a 40,50 di duopo supporre che questa corteccia ab- carbonio, 6,61 di idrogeno e 52,80 di hia un'organizzazione affatto particolare ossigeno,

che le permetta di fendersi sempre alla La gomma dragante adoperasi princistessa guisa per lasciare ascire pezzi di palmente in medicina, servendo per dagomma che hanno sempre una stessa re consistenza alle pozioni ed ai loochi, forma, e che sembrano essere usciti dal-affinche possano tenere in sospensione l'alhero per effetto di una pressione ope- delle polveri minutissime, come il cherratasi nella direzione dall'asse dei rami mes. Adoperasi talvolta per ridurre gli verso la loro periferia. La gomma dra- olii ad emulsioni, ma serve meglio a quegante quando è recente è bianca e trans-st' uopo la gomma d'acaciú. Ridotta allo lucida, e quando è vecchia o di inferiore stato di mucilaggine serva a legare lu

malico, mucico ed ossalico e dell'ossala-DRACONINA. Nome dato da Her- to di calce. L'acetato di piombo tribasiberger alla resina troyata nell'analizzare co, il protocloruro di stagno ad il protonitrato di mercurio, cagiocano copiosi (Benzelso.) precipitati in un liquore che sia carico

te di Candia; raccogliesi anche la varii Questa sostanza è în piccoli pezzi stret- pacsi dell'Asia e ci viece spedita în cas-

DRAGO Dasgo ancchero polverizzato col quale hanno pollice e lunghe ben dieci piedi; e mille a farsi pastiglie o tavolette. e più altre lunghe sette piedi, ciascuna

(A. BAUDRIMORT.) delle quali, scaricata con le dovute can-DRAGHETTO. Si è dato talora que- tele, prodoceva uno strepito uguale alla sto nome al cane dell' archibugio, forse sparo di una pistola. Da questa evidenperchè presentava la figura di un pic- te dimostrazione uncquero i PARAPUL-

MINI (V. questa parolo), ed un trastullo

colo drogo (V. PIASTRS).

(ALBERTI.) da fanciulli servi a guarentire gli edifizii

DRAGLIA. Dicesi in marina una e l'uomo che vi dimora dalle folgori. corda fermata alle sue estremità e tesa, sulla quale si fa scorrere alcuna cosa che di lanterne si adoperarono talvolta quale vi sia appesa con varii anelli, come sareb- vaotaggioso aiuto strategico servendo be una cortina appesa ad una corda cou quasi di telegrafo a trasmettere segnali a uncinelli di ferro.

Draghi volanti di varii colori e muniti città assediate od a corpi di truppe divisi (STRATICOL) dal rimanente. Impiegarousi eziandio gli

questo argomento.

DRAGO volante. Quel balocco che aquiloni a portare dalla spiaggia a bordo i fanciulli Piorentini chiamano AQUILONE, d'una nave una fune, la quale può bene A questa parola indicato abbiamo nel spesso riuscire di aucora di salvezza nei Dizionario le teorie fisiche sulle quali casi di violenta burrasca Esperimenti di questo giuoco si fonda, a notammo pure questo genere fecersi da Sperlin a Mealcune utili applicazioni che se ne erano mel ove un aquilone di turna particolaproposte. Qui però troviamo utila di re condusse dal bordo d'una nave a teraggiugnere alcune altre notizie relativa a ra una grossa curda lunga 500 e più passi. Questo aquilone era costruito in

Sono, per esempio, importanti a no- maniera da poterlo fare discendere a tarsi gli esperimenti del celebre Fran- qualsiasi punto intermedio fra 40 e 800 lica e giunse a trarre dalla corda di que- di trasporti senza dispendio vernno.

klin, il quale, concepito avendo il so- passi, da resistere ad ogni intemperie e sospetto che vi avesse ad essere una ana- da potersi maneggiare da un solo nomo logia fra la folgore e il fluido elettrico, Nel Dizionario si è detto come si fosvolte convincersene coll'esperienzo, e se medianto aquitoni dato il moto ad siccome per far questa occorrevagli di una vettura sulle strade ordinarie : puportare a grande altezza nell'aria un scia si ripetà questo esperimento con corpo conduttore, servissi a tal nopo di bellissimo successo sopra le strade ferun aquiloce guernito di un punta metal-rate, ottenendo grande forza e velocità

sto alcune scintille.

Finalmente parve a chi compila que-Il francese Romas, ripetuta l' espe- sto Supplimento di poter rinveuira nelrienza con perfezione maggiore, intrec- l'aquilone un grande ainto ni progressi ciando nella funicella un sottifissimo filo dell'aeronautica contribuendo a ridurre di ferro ed isolando con un cordone di i palloni areostatici ad aria rarefatta di seta la parte che teneva fra le maui, ot-minore voluma ed atti ad innalzarsi e tenne dalla cima del filo metallico, men- mantenersi nell' aria cun minore consutre l'aquilone era in mezzo a nubi burra- mo di sostanze combustibili. Chiaro inscose, in meno di un'ora una trentina fatti risulta da quanto si è detto all'ardi lingue di fuoco della grossezza di un ticolo agnostati che dal volume del glo-

160 bo e dalla temperature dell'aria che esso | facoltà dell' eeronauta il variare l'indiracchiuda dipende la differenze fra il naziona della superficie esposta al vento peso specifico del globo stesso e quello relativamente alla direzione di esso, il che della massa d'aria che esso rimove, dif-agevolmente potrebbe farsi quando l'aferenza che costituisce la forza ascensi- quilone fosse ai franchi del globo, imperve. Volendo quindi che questa forza sia niando le alie alla metà di loro lunghezza di qualche entità conviene o far uso di un e disponendo acconciamente alle loro cigrande volume di arie a mediocre tem-ime anteriore e posteriore alcune funi i peratura, o di un minore volume a tem- cui capi venissero e terminare nella galleria peratura assai alta; nè l'una di questa o mongolfiere. Se l'aquilone fosse molto proporzioni può scemarsi senza accre-più alto del globo, basterebbe attaccare scere l'altra in quelle misure reciproche quest' ultimo a funi fissate all' estremità che sono indicate dalle fisiche leggi sulla dell' aquitone. Si vede che allungando n dilatazione dei gas. Siccome però la tem-accorciando le funi che sono nll' una o perature non può mantenersi elevata of-all'altre estremità si varierebbe le positre ad un certo grado senza gravi diffi- zione del centro di gravità e quindi l'ancoltà e pericolo dell'involucro, così è golo d'inclinazione del piano percosso duopo fare i globi di grande volume, del vento.

locche per molte ragioni riesce dispendioso ed incomodo.

le dimensioni dell'eltro. In due diverse maniere potrebbe far- lante quadrato di soli 5 metri di lato si, per quanto a noi sembra, l'adatta- avendo 25 matri gnadrati di superficie mento degli aquiloni ai globi aerostatici : darebbe con quel vento un azione solleo soprapponendoveli a qualche distanza, vatrice di 150 chilogrammi che non sasicche il pallone vi pendesse come sospe- rebbe certo da trascurarsi.

so, o ripartendoli in dne grandi alie da Nè deesi opporre la tema cha l'aquicollocarsi ai fianchi del pallone medesimo. lone potesse per avventura rendere Ad ogni modu dovrebbe essere in piena vieppiù pericolosi i voli aerostatici, poi-

Per avere nn qualche dato sull'effettn che si può ragionevolmente sperare del-Da molto tempo Giovanni Battista l'aggiunta dell'aquilone agli aerostati, Porta, fisico napoletano, aveve fatto in- gioverà dare nna occhiata alla tevola delnalzare dal vento degli animali, mediante la pressione che esercita il vento sulla grandi aquiloni, e vedemmo nel Diziona- superficie di un metro quadrato relario come questo mezzo sia stato propo- tivamenta alla velocità ond' è enimato. sto, ma non tentato, anche per l'nomo Trovasi questa tavole ella fine dell'ardal Franklin. Ingenti dimensioni conver-ticolo vento del Dizionario (T. XIV. rebbe dare certamente ad un aquilone pag. 183). Supponendo quindi che le perchè fosse capace con un vento non inclinazione della superficie esposta el troppo impetuoso d'innalzare il peso di vento fosse taleche, pel principio della deun uomo; noi però lo vorremmo vedere composizione delle forze, metà soltanta accorrare in aiuto dei globi areostatici, il dell'azione di questo si esercitasse dal bascui grande volume, come abbiamo ve- so in alto, risulterà che con una corrente duto, è pure un inconveniente, sicche di vento, la quale percorra to metri al questi due mezzi riuniti contribuissero minuto l'aquilone darà una forza ascenciescuno vicendevolmente a diminuire siva di 6 chilogrammi e più per ogni metro quadrato; quindi un drago vn-

DRAFFICELLO

chè se il vento crescesse d'impeto, facile; DRAPPIERE. Mercante di drappi ; sarebbe il scemare l'inclinazione della ma oggidì s'intenda venditore di drappi superficie con uno dei mezzi addietro di seta. indicati, fino a ridurla nel piano stesso della direzione del vento, nel qual caso l'aquilone farebbe l'uffizio di un sempli- nerale, ad nso anche di cortina, tappeto ce paracadute : sl potrebbe anzi variare o simile. l'inclinazione in senso opposto, sicchè il vento anzichè all'insù cacciasse abbasso il pallone ciò che potrebba riuscire sino nero, colla quale le donna si cuontilissimo quando occorresse una pronta prono le spalla ed il capo.

discess. (G. \*\*M.)

di frangia d'oro o d'argento che s'in- significa nestrettuone dei dazii (V. quetreccia intorno all'impugnatura della spa- sta parola ). da o della sciabola degli uffiziali. I sotto uffiziali od i soldati portano la dragona di possamano guernita di una frangia costruzione si scorgono vestigia di tessidi lana.

(Giusappa Grassi) DRAGONCELLO. (Artemisia dracunculus ). Pianta a radice dura, fibrosa e perenne, che si adopera pel condi-seminatoro (V. questa parolo). mento dei cibi nelle cucine, le sue foglie avendo na sapore piccanta a lasciando lo dell'anici. Propagasi con polloni, con per carenarlo. rami o coi semi coperti assai leggermente, poi diradati e goarentiti dal freddo coprendoli se il clima lo esige.

DRAGONE, Dicesi talora il paagonczito ( V. questa parola ).

(Filippo Ra.)

(ALBERTI.)

(ALEZSTI.) DRAISINA. V. VELOCIPADA.

DRAPPELLO, Brano o straccio di panno o simili.

DRAPPELLONE, Quei pezzi di drappo che si appiccano pendenti intorno al do capace di fare fino a 100 miglia al cielo dei baldacchini, padiglioni o simili. giorno. Serve agli stessi usi, a reca gli (ALBRETI.)

DRAPPICELLO. Pezzuola, fazzoletto da naso. (ALBERTI.)

Daomo

(ALBERTI.)

DRAPPO. Vestimento o panno in ge-

(ALBERTI.) Daarro, Striscia di taffetà o d'ermi-

DRAWBACK, Voce del linguaggio DRAGONA. Gallone in seta guernito commerciale tolta dall'inglese, la quala

> (BLASQU' il seniore.) DRIITE. Carbone fossile nella cui tura organica diverso in ciò dall'antracite. Chiamasi anche piligno.

> (ALBERTI.) DRILL, Nome dato da Tull al suo

(G."M.) DRIZZARE il vascello. Vala radposcia in bocca on gusto simile a quel-drizzarlo dopo averlo tenuto alla banda

> (ALBERTI.) DROGA. Nome generico degli ingredienti medicinali e particolarmente degli aromati. Siccome però le droghe non servono solamente alla medicina, ma ancora a molte arti, così si è esteso questo nome si colori minerali.

(ALSERTA) DROMEDARIO. Specie di cammello, il quale, ha due gibbosità, così chiamato della greca parola \$popeos, corso, perchè ha un passo molto celere essenstessi vantaggi del CAMMBLLO (V. questa parola ). DROMO. Grappo di pali piantati in

142

poeo fondo, il quale serve di segnale, dilimperfezione che si abbia a rimproverardirezione, e di corpo morto per ormeg-[gli. La principole cazione degli errori giarvi un bastimento.

(STRATICO.) l'agitazione e dai movimenti del mare che DROMOGRAFO. L'invenzione del comunicandosi alla barchetta del locke 1.0CRE (V. questa parola) che viene attri- fanno che questa non possa più riguarbaita ad un inglese, risale all'anno 1550 darsi come un punto fisso partendo dal e conta ben presto tre secoli. Trascorse quale si possano calcolare le distanze. lungo tempo prima che si scorgessero i Bouguer propose nel 1747 per corregsuoi difetti, ma nel 1725, o forse anche gere questo difetto di caricare alla parte qualche poco prima si cominciò a co-inferiore la barchetta del locke di un noscere che questo metodo riusciva corpo attaccato ad una funicella lunga troppo svantaggioso al cammino della 50 a 60 piedi invece del pezzo di piomnave, ed accorciossi la funicella del locke bo che si suol adattarvi. Sperava egli, ed di 6 piedi, locche era un abuso. De a ragione, che questo corpo sommerso Chabert in un suo viaggio stampato nel incontrando un'acqua tranquilla diminui-1753 raccomanda ai piloti di aiutare rebhe colla sua resistenza il movimento colla mano lo svolgimento e l'allunga- della barchetta. Maigrado l'alta riputamento della funicella del Jocke affinche zione del Bouguer il suo progetto rimal'attrito non ne disturbi il movimento ; se dimenticato per più di 25 anni, e d'altra parte però raccomanda ancora di soltanto nel 1773 un capitano inglese non allentarla di troppo, locchè fareh- chiamato Phipps ne fece la prova in un be apparire più lunga di quello che fosse viaggio al polo boreale e vi riconobbe in fatto la strada percorsa. Finalmente una parte di que vantaggi che aveva innel 1773 de Borda, Verdun e Pingrè dicati Bouguer; l'inefficacia però di credettero dover ridurre le divisione del questo mezzo contro gli errori che prolucke a 45 piedi invece che a 47 e mez- vengono dalle correnti, l' inconveniente zo, e questa riduzione venne trovata non di non rimediare che in parte alla agitaessere soverchia. Invero diverse cagioni zioni del locke senza distruggerle affattendono a riavvicinare la barchetta del to, fecero rinunziare a questo metudo locke al vascello, e per conseguenza a che è ora interamente abbandonato. far sembrare lo strada percorsa più cor- Alcuni autori cercarono però di mi-

The sandrare la strada percoras pia corta di quello che siani realizante, il che juarrae estatuante co an estodi più direude necessarie le correzioni che ab- letti, la velocità con cui cammina un biamo indicate: si cireremo fia le lafte ca-i vascello a veic, e l'idea chi si presento gioni l'attivit della fanicella del locke generalizante fa di applicare il solotatos cui anayo quanto fra le mani del quento isteno della nave come principio piòtos del Il movimento dell' ecqua che per misurare la sua velocità. Noa si può produccia rescola soppa a movinto dell', negre che non sia questa la vera solavuoto che questa laszia dietro a se, il ji-sone del problema, imperocchè quanto qual movimento trasciona seco la finali-più rapishamente soles l'acqua un vacella del locke, e per conseguenza il lojetti reproposta dal fisilo, e calcolasgi viene opposta dal fisilo, e calcolas-

Questa tendenza però del lorke ver- do questa resistenza sopra un corpo so la poppa dei vascelli non è la sola qualunque incrente al vascello, si giugne a conoscere la velocità cui essa è tersi in situazione orizzontale, locchè avviene molto di raro. Anche in questo

A quegli stromenti che si imaginaro-caso però la misnra della velocità sarebbe no adonque in sostituzione del locke, e inutile, poiche pnò dirsi che sarebbe nulpriocipalmente a quelli che segnano ad la. Se il mare ha la menoma agituzione la ogni momento la velocità del vascello si trasmette tosto alla leva, ed il continno diedero i nomi di dromografi, cioè de-oscillare di questa non permette che si scrittori del curso, od anche di silometri, otteogano esatti risultamenti.

veremo brevemente i più importanti.

spendere alla poppa delle navi una leva, al basso di un' asta verticale. Opponea un capu della quale stesse una palla di vasi questa superficie direttamente alla legno fissata ad una lunga spranga e tuf-corrente dell' acqua e misurando con

fata nell'acqua, mentre dall'altru capo pesi la forza che occorreva a teneria pendeva una coppa di bilancia, la quale, verticale se ne deduceva la velocità che mediante i pesi unde si caricava, mantene- produceva quello sfurzo.

to più quanto maggiore era la velocità : una funicella lunga 25 passi, l'altro capesi impiegati per mantenerla orizzontale semi-circolare; la tensione della molla avrebbe dovuto indicare la quantità del faceva muovera l'indice di una mostra

solcamento. Bonguer eercò di perfeziona- ove erano segnate le miglia percorse. re questo metodo, ed invece di uoa leva Nel 1791 Baussard capitano di Honsospesa alla poppa consigliò di attaccare fleur tenne sospeso in un pozzo alla una palla od altro corpo esattamente ro- molla di un tamburo una palla immersa tundo alla cima di una fime e di calarla sotto alla chiglia della nave. Questo glonel mare. Quanto più velocemente cam- bo tirava più o meno secondo la veloci-

che riceverà questo globo per l'incon-tambaro segnava la celerità del camtro dell'acqua, e più quindi la fune si mino.

allontonerà dalla verticale. Misurando Totti questi metodi, più o meno facili l'angolo di deviamento, si avrà la for-ad eseguirsi, applicati alla pratica riescono za di impulsione del fluido, e mediante difettosi essenzialmente, perciocche manuna tavola calcolata preventivamente si ca l'esetta conoscenza dell'urto dei finiavrà la velocità che corrisponde a que- di sui corpi che vi si opponguno. Tavosta spinta. La grande difficoltà di questo le o divisioni calcolate soura una incerta metodo consiste nel misurare esattamen- teoria non ispirerebbero in tal caso vete l'impulso del fluida sopra un globo runa fiducia. Inoltre le difficultà di esedi volume conosciutu. Egli è vero che cuzione oppongonsi all'uso di molti fra Saverien in qualche modo lo pesa, ma questi istromenti il più semplice dei quali

é d'nopo a tal fine supporre un mare per questo oggetto si è il dinamometro tranquillo che permetta alla leva di met- di Deganlle, il quale perù lascierà sem-

vale a dire misuratori del solco. Descri- Nel 1772 il canunico Aubery che a-

veva conosciute queste difficultà propo-Nel 1750 Saverien propose di so-se una superficie piana posta nell'acqua

va l'equilibrio. È chiaro che la palla tra- Alcuni anni dopo, cioè nel 1781 Descinata dalla velocità della nave faceva gaulle ingegnere dell'Ilavre adoperò un pendere la leva verso il mare, e ciò, tan- cono di legno attaccato all'estremità di quindi, secondo l'antore, la quantità di po della quale era fissato ad una molla

minerà la nave maggiore sarà l'impulso tà, ed un indice fissato sull'asse del

pre qualche incertezza pel modo come! Una parta del meccanismo era adatsi sono calcolate le tensioni della molla tata al basso della ruota di poppa, a l'alrelativamente alle velocità.

vali, imaginò nel s820 un meccanismu, pollici di diametro che ponevasi al di mediante il quale il pilota aveva sotto sopra della ruota di poppa, in maniera occhio una mostra su cui poteva leggere da presentare una mostra divisa in 60

cità del naviglio. dice era composto di un albero orizzon-corsa in un tempo determinato. Il mototale che attraversava la esrena sotto alle re era an volante di rame del diametro opere del bastimento e nella parte meno di 7 a 8 pollici, il quale essendo esposto larga di esso; a ciascun capo di questo di faccia al filo dell'acqua, al fianco delasse pendeva un'asta di ferro, lunga «8 la chiglia, al basso della ruota di poppa, pollici e con nna palla di legoo di 5 a 6 girava per effetto di sei alie triangolapollici di diametro alla cima : queste aste ri inclinate, come quelle di un mulino a facevano all'innanzi un angolo di 30°; vento. L'asse del volante tenendo una alla metà dell'asse eravi nn tamboro, sul vite eterna ingraniva in una ruota denquale stavano fisse le dne cime d'nna tata, il cui asse posto verticalmente cocatena che ravvolgevasi ad nn asse di municava il moto ad una catena eterna minor diametro posto superiormente a formata di spranghette di ottone, la gnaqualche distanza; una palla di piombo le salendo lungo la ruoto di poppa trassospesa ad un braccio di leva che attra- metteva il moto ad un rocchetto vartiversava il tamburo faceva ampilibrio al- cale; sull'asse di goasto eravi una vite l'impulso dell'acqua sulle palle di le- eterna che faceva girare uoa ruota dentata gno; finalmente ad nna cima del piccolo posta all'interno della cassa d'orivolo opasse sul quale avvolgevasi la catena a- de abbiamo parlato, nella quale, medianveavi un indice che scorreva sopra una te l'intermedio di tre altre rnote dentate mostra ove erano segnati i nodi per-comunicavasi la rotazione all'indice delcorsi. Si vede che l'urto dell'acqua salle la mostra. Si comprende che questo ropalle di legno immersevi facendole girare tismo non aveva altro oggetto, fuorche colle loro aste, esse allontavano più o me- quello di rallentare il movimento delno dalla verticale la palla di piombo che l'indice in maniera che facessa soltanto faceva loro equilibrio, ed il tamboro gi- un giro nel tempo impiegato dalla pava a rando muoveva l'indice. Le palle poteva- percorrere 60 miglia. no percorrere na arco di circolo di 60°;

tava la palla di piombo. Finalmente nno strumento di cui gli la, nella noce, nell'uliva e simili.

inglesi servironsi con vantaggio ad uso di dromografo era formato nel modo seguente.

tra contenevasi, a guisa di macchina da Densix ingegnere di costruzioni na- oriuolo, in uoa cassa di ottone di 5 a 6

ad ogni momento quale si fosse la velo- parti uguali, ciascuna delle quali rappresentava un miglio, e sulla quale un Il coogegno che metteva in moto l'in-indice segnava la strada che si era per-

(DENAIX-COSTÉ.) 30 all' innanzi e 30 all' indietro. Le di-DRUPPA. Pericarpio carnoso o covisioni del quadrante correggevansi al- riaceo, che contiena il noccinolo o noce, lungando o diminnendo la leva che por- cioè seme coperto di na corpo duro ed osseo come nella susina, nella mandor-

> (ALBERTI.) DRUPPACEE (Gomma delle ). V. COMMA.

DUNA

145

DUNA DOAGIO e DUAGIO. Panno cost monasteri e rifuggirsi altrove ; e Mondetto da Dosgio, città di Fiandra, donde taigne ci parla di case sepolte sotto la anticamenta venive.

(ALBERTA.)

meno considerabili che trovensi nei filo- gio di Op-Octeren due leghe distante ni delle miniere e le cui pareti sono ri- da Maleyq. » Colline di una sabbia finisvestite sovente di cristalli.

DUAGIO, V. DOAGIO.

(ALBERTI.) DUERNO. Dicono gli stampatori e librai l'unione di due fogli.

(ALBERTA) DULCICHINO, V. CIPERO.

DULETTA. Specie di piccola soongegni dello chiavi.

MONETA ).

(Atamarı.) DUNA. Si dà questo nome a quei in terreno quanto ne invadono. monticelli di rena che formansi pel mo- De questi fetti si vede quanto le duvimento delle acque del mare sulle sping- ne si meritinn l'attenzione dei enltivatori ge ed i quali vengono chiameti altresi e dei governi. Il rimedio che sembra il coi varii nomi di albajoni, cotoni o tom- più atto a fissare le dune si è quasi geboli. Oltre all'essere questi dannosi per- neralmente riconoscluto consistere nelle ciò che occupano un vesto spazio di ter- piantagioni di alberi atti a quest' uopo, ra rendendolo affatto infecondo, han- e i quali non solamente possano crescera no ancora l'inconveniente che le loro nelle sabbie più aride ed in mezzn ad sabbie portate dai venti isteriliscono i nn' atmosfera pregna di emanazioni saliluoghi vicini e lasciano sni prossimi litto- ne, e nei tempi burrascosi, anche di arali palesi segni di devastazione. Nel di- cqua marina, ma eziandio che abbiano partimento della Loira inferiore in Fran-radici che stendansi a grandi distanze ed cia videsi l'intero villaggio di Escou- i cui fusti, quando appartengonn a piante blac sepolto sotto le sabbie. Cost pure vivaci, presentino una consistenza coriavicino a Saint-Pol-de-Leon un immenso cea che le mantenga e conservi quanto tretto di terra coltivata venne in una più a lungo è possibile al loro posto. sola notte distrutto da un terribile ura- Oscar Leclerc Thouin diede nna nota gann che inghiotti sotto pp diluvio di dellepiante che credeva più utili a questo sabbia le case ed i loro abitanti. Sulla uopn, tanto pel mezzogiorno quanto pel stessa spiaggia le subbie coprono intera- settentrione della Francia, e riporteremo mente l'antica chiesa di Trenemech; nel qui questa nota che stimiamo potar esdipartimento dalle Lande i monaci Be- ser utile per quei paesi che trovansi a nedettini devettero abbandonere i loro latitudine poco diversa da quelli, fra i

sebbia nel territorio di Medoc. Nella sua Geografia fisica Desmarets descrive le DRUSE o TASCHE. Cavità più o colline ambulanti che trovansi al villag-(Bossi.) sime, dice questo antore, innalzansi a cira 50 piedi ed avanzano ogni anno 10 DUCATO. Moneta d'argento e d'oro a 12 piedi. Da 60 anni a questa parte comunemente del maggior peso (V percorsero nella direzione dal Sud el Norte 20 arpenti di terra. Quando incontrano alberi gli inviluppano nè li abbandonano più che quando continuano il lorn viaggio. Scavaronsi molte fosse per arrestarle, ma inutilmente, avendole esse tutte nitrepassate, sieche da quel tempo in poi le genti del paese nou aia (V. questa parola) da bucare gli in-inppongono più verun ostacolo a queste colline che continuano ad avantare verso il norte abbandonando dietro a sè tan-

quali comprendesi gran parte della na-Ignarentiscano nei primi anni i teneri arstra Italia. Pel mezzogiorno della Fran-buscelli e impelliscano che la sabbia vencia suggerisce egli adunque fra le piante ga portata via in maniera da lasciare vivaci il Gionco marino, l' Echinofora scoperte le deboli loro radici. Seminasi marittime, il Finocchio marino, il Pani- fitto ed a manciate, e sotterransi i semi co Pie di pollo, l'Asparago marittimo ed con una leggera erpicatura, poscia per il Giuestrone. Fra gli arbusti, il Lea-diminuire la mobilità del terreno stendongnu a foglie strette, la Ginestra spinosa, si e fissansi sulla sua superficie mediante la Ginestra scopereccia, lo Spinaccione, piuoli, rami d'alberi verdi, o in mancanza l'Asparago a fuglie acute. Finalmente, fra di questi, ginestre, giuuchi o simili, che gli alberi sempre verdi, il Pino d' Alep- producono a un tratto un ustacolo efficio. ec.

Pel settentrione della Francia sugge- plire a tale bisogno, si riparerà in qualrisce fra le piante vivaci l'Eringio marit-che modo riunendo dei fascinaggi di timo e quello campestre, l' Elimo gigan- qualche grossezza e disponendoli poscia tusco e quello delle sabbie, la Canna od ju guisa di scacchiera, facendo la semina-Oya delle spiagga del norte, il Loglio sel- gione negli spazii quadrati che ne risulvatico, il Cavolo marino ed il Topinam- tano. Finalmente quand' anche questi bour. Frugli arbusti il Ramnoide, l'Effe- spazii per la scarsezza dei fascinaggi riedra o uva di mare, il Giunco e il Salice scano troppo vasti, si potrà agevolure la delle dune. Fra gli alberi di varie gran-riuscita sostituendo per metà ai semi dezze, il Pino larice, il Pino di Scozia, il unde abbiamo dianzi parlato, altri semi Pino Weimouth, il Pezzo, l'Abete, il Gi-di piante annuali di un accrescimento nepro della Virginia, il Pioppo bianco e più pronto, come, per esempio, varie nero, il Tremolo, il Salice a foglie d'a-sode alcuni spinaccioni, dei chenopomandurla ed il salice azzurrastro.

che si è potuto procurarsi converrà sem- Senza però aspettare degli anni si puù pre mescere ad un terzo di quelli degli continuare l'operazione che abbiamu dealberi e degli arbusti due terzi, non già scritta so tutta la superficie del terreno iu peso, nè iu volume, ma in numero di progressivamente, ed anche sulle dune semi di piante vivaci, i cui steli crescen- stesse con leggere modificazioni.

po, il Pino marittimo, molti degli alberi cace contro i venti ed un favorevole riche indicheremo pel norte ed anche il paro dai raggi e dal riverbero del sole. Cipresso comune ; fra gli alberi a foglie Questo modo è preferibile ad ogni altro. caduche, la Tamerigia gallica, il Lec-Ma se nou si potrà procurarsi nua quantità sufficiente di questi rami per sop-

du, l'erba cristallina, alcuni amarauti, Ouesti diversi vegetabili moltiplicansi ec. Tutte queste piante, ed altre molte

col mezzo di semi, di margotte fatte sui che lungo sarebbe il citare, crescono di loro fusti o di barbatelle; quindi se- preferenza nelle sabbie marine e pussocondo i casi si possuno seminare o mar- no darvi alcuni produtti mediante la sogottare sul luogo, oppure piantarveli do- da che se ne tragge colla combustione. po averli fatti crescere nel piantonaio. Con questi mezzi in pochi anni si ottie-Parleremo primieramente della semina- ne una prima linea di piantagioni, la quale serve di riparo alle semine che si Qualunque sia la qualità dei semi fanno dappoi e na agevulanu la riuscita.

do rapidamente quanto più è possibile. Le barbatelle staccansi degli alberi sul

finire di autunno dopo la totale caduta la corsi d'acqua preziosissimi per l'agridelle foglie, scegliendo rami di 3 a 6 de- coltura, come nei dintorni di Katwik vimetri di lunghezza che unisconsi in fa- ciuo a Leida, e quasi sempre alimentare scii e che si inviluppano di musco fre- canali di navigazione, almeno sulle spiagaco e di paglia, se il lnogo ove si banno ge dell' Oceano. a porre è lontano di varie giornate. (Oscan Leclene Thoun-De Riviere.) Giunte al lungo cui sono destinate si DUPLICATO. Lo atesso che purliaballano e sotterransi le loro cime più CATURA (V. guesta parola). grosse all' esposizione del norte, scnza sciogliere i fascii, i quali possono restare riuniti fina al momento della piantagio- acido vitriuolico e di alcali nitroso. ne. Quando le piogge hanno penetrato ed assorbato le subbie ad una sufficiente DURABILITA. La durabilità degli ogprofondità, trasportansi sul luogo tauti getti utili grandemente iofluisce sul loro fascii di harbatelle quanti si crede di pu- prezzo, ed è questa una circustanza che terne piuntare in una giornata, copren-importa molto avvertire per quelli che si doli, se occorre, di una tela o di una danno a qualsiasi ramo d'industria. Malti stuoia bagnata per ripararli dalla see- oggetti di un uso comune nella vita dichezza dell'aria. Finalmente, fissansi cul struggonsi per quest'uso medesimo: tali piantatoio a a o & decimetri di profon- sono, per esempio, gli alimenti, il tabacco, dità iu maniera da non lasciar fuori di gli accendifuoco fosforici e siosili. Altri terra ehe i due o tre ultimi occhii. Gli adoperati che siano una volta non posalberi, gli arboscelli e gli arbusti che me- sono più servire allo stesso uso; tale si glio si prestano a questa maniera di moi- è, per asempio, la carta stampata, la tiplicazione fra quelli che abbiamo citati quale però ha tuttavia un valore reale per sono i pioppi, i salici, la tamerigla, il venditori al minuto, pegli imballaggi, ec.

te queste piantagioni si può trarne par- tora un valore dopo un uso continuato tito piantandovi delle quereie sovero in di varii anni ; finalmente vi sono alcuni que' elimi che si convengono a queste oggetti, benchè in piccolo numero, che piante, e nella maggior parte dei lunghi uulla perduno per l'uso: a questa classe dei pini ed altri alberi resinosi. Tuttavia appartengono le pietre preziose più dure vi si possono anche introdurre parecchie quando sieno faccettate e polite. Secondo coltivazioni d'orto quando si abbia la il gusto del tempo la legatura d'oro o ili via di smerciarue i prodotti. Gli aspara- argeuto in cui sono incassate queste pie gi, per esempio, crescono assai bene e tre, può non essere più di moda e quinmolto precoci nelle sabbie marine ab- di tutte queste legature sono soggette in bandouate di fresco dalle acque.

spinaccioni legnosi.

(ALSERTI.) Duplicaro (Arcano). Composto di

rampoide, il leagno, l' uva marina e gli Alcum oggetti consumansi assai prontamente per l'impiego che se ne fa, come. Quando le dune sono fissate median- per esempio, le penne; altri hanno tut-

doversi rivendere con perdita; ma la Un oggetto meritevole anch' esso di pietra però levata dalla sun incassatura fissare tutta l'attenzione degli agricol- non è meno stimata. Il brillante che ha tori si è la massa di acqua dolce che successivamente adornato il collo di più contengono bene spesso le dune, la qua- di cento hellezze, o che figuri per un sele è si grande da poter produrre talvol- colo sopra una nobile fronte, pesasi dal

gioielliere nella stessa bilaneia con un di già fatto nso, e per le quali erasi coaltro brillante nuovo venuto appena dal- struito, così vendesi meno caro ad nua la ruota del diamantaio se lo si compera seconda elasse della società alguanto ino se lo vende allo stesso prezzo di un feriore a quella prima; e di qui viene tanto al caratto. La grande massa deglische vedonsi snesso mobiglie riceamente oggetti di utilità generale è intermedia fra lavorate nelle stanze di persone che non questi due estremi di uoa brevissima du- avrebbero potuto comperarle nuove. In rata o di una infinita. Per tutti quegli tal guisa l'amore del lusso diffondesi neloggetti ehe si logorano coll'uso è cosa la società d'alto in basso : a poco a poco evidente ehe il loro prezzo non può es-il numero di quelli che si sono creati sere inferiore a ció che vengono a co-nuovi bisogni si aumenta e diviene granstare al manifattore la loro fabbrica- de abbastanza per volgere le idee del zione ed il loro trasporto sul luogo fabbricatore ad un ribasso nel prezzo di ove sono venduti. Possono bensì per vendita, il quale ribasso diviene per lui qualche tempo vendersi al di sotto di sorgente di un nuovo gnadagno, a motiquesto prezzo, ma se ciò continuasse la vo dell'estensione delle domande che loro produzione andrebbe intieramente conseguono immediatamente. a eessare ; all' opposto se una merce ehe I metalli sono molto durevoli, benchè non si logori giammai trovasi in circo-stanze analoghe, il prezzo dell' oggetto do da distraggersi interamente coll'uso.

inalterabile sarà sempre inferiore a quel- Il rame dopo essere stato impiegato lo di produzione, e ne risulterà la sola ad un oggetto prestasi ancora a molticonseguenza che non si produrrà più altri usi. Una parte di quello, per esemquesto oggetto: il prezzo di esso avrà pio, che serve a foderare i navigli, a cosempre per regola la relazione fra la prire i tetti o a farne caldaie, a lungo quantità offerta e la quantità ricercata ; andare corrodesi ; ma quello che resta e talvolta non comincierà a stabilirsi una può fondersi e adoperarsi di nuovo. Se nuova produziune di esso che quando il ne perde aleun poeo nella fabbricazione tempo, dopo un lungo periodo di anni, di alenni oggetti minuti di rame e di ceravrà a poco a poco innalzato il prezzo ti sali, come il solfato e l'acetato di radi vendita al di sopra di quello della me e le ceneri azzurre.

produzione.

bricazione degli oggetti della stessa na- un metallo estremamente durevole. meno ticercato dalle classi elte ne hanno lità di ghisa o di ferro battuto.

Quanto all' oro perdesi una parte di Le merci divengono veechie per di-quello che a'impiega in dorature o ricaverse cagiuni : pel luro naturale deterio- mi : ma una parte se ne rieupera bruramento; pel logorio di tutte le loro par- eiando gli oggetti dorati. Perdesi anche ti a forza di venire impiegate; per nnovi una piceola quantità di quello ridotto in

perfezionamenti sopravvenuti nella fab- monete; ma generalmente parlando, è tura ; finalmente per cangiamenti di for- Perdesi una certa parte del ferro per ma voluti dalla variazione della moda ell'ossidazione degli oggetti minuti, pel del gusto. In questi due ultimi casi l'uti-logorio degli utensili e dei eerebi delle lità assoluta dell' oggetto annoverato fra ruote e nella fabbricazione di alcuni cole vecchie merci non è scemata menoma-lori per la tintura; ma una gran parte mente; e siccome questo oggettu viene può servire a varii usi di seguito in que-

Perdesi molto piombo, una gran parte; l'uso, dare una rendita pari a un 10 per gettandosene in pezzi minuti dei quali 100 del loro prezzo d'acquisto. tiensi puca cura a cagione del basso prez- Le macchine destinate a produrre dezo del metallo; molto pure se ne consui gli oggetti d'un uso molto esteso giunma ridotto in palle da fucile, cangiato iu gono di rado a consumarsi nello stato litargirio e in minio per la pittura, nella progressivo della nostra industria, poifabbricazione del cristallo e nell'inverni- che molto prima che ginngano a questo

preparaziune dell'acetato di piombo. revole. Se ne perde però alcun poco pel più presto. In generale nel calcolare i Ingorarsi delle monete e dei vasellami vantaggi di una nuova macchina sarà

del ricamature.

dita di questo metallo ha luogo nella tuita un'altra macchina migliore. Di quefabbricazione della latta i inoltre se ue sto fatto può aversi una prova nell'asperde alquanto nelle saldature, ed in al- serzione fatta dinanzi una Commissione cune soluzioni per uso della tintura.

a dare una idea della durabilità delle di- un manifattore di cotone, dice egli, avesverse materie ed uggetti usati nelle ma- se lasciato Manchester sette anni fa e tornifatture, e dell'influenza di questa sul- nasse oggidì in questa città non conole speculazioni industriali.

(CH. BARRAGE). durante il gnale una macchina rimane in essendo sempre ivi rimasti, trassero proistato di lavorare continuatamente dipen- fitto da tutti i varii perfezionamenti in-

hanno di tenerla in buono stato e di cor- I nuovi perfezionamenti meccanici ac-

ciatura delle stoviglie, e finalmente nella stato di deperimento, vengono sostituite da nuove invenzioni più perfette che

L'argento è un metallo assai più du-eseguiseono lo stesso lavoro meglio o non che nelle arti dell' inargentatore e d'uopo supporre che abbia ad avere pagato il proprio valore nello spazio di 5 Quanto allo stagno, la maggiore per- anni e che entro 10 anni le venga sosti-

della Camera dei Comuni d'Inghilterra Questi esempii ne sembrano sufficienti da un fabbricatore di Manchester. " Se scendo che i metodi che si praticavano

quando era partito, non potrebbe soste-Dusantirà delle macchine. Il tempo nere la gara coi suoi confratelli, i quali, de specialmente dall' esattezza della pri- trodottisi in quella fabbricazione nel cormitiva sua costruzione, dalle cure che si so di quei sette anni. »

reggere tutte le menome scasse e tut-crescono inoltre momentaneamente la te le irregolarità che osservansi nei mo- produzione per una causa che può spievimenti degli assi di rotazione ; finalmen- garsi nel modo seguente. Supponiamo te dalla massa e dalla velocità delle par- che un fabbricatore, il quale ha nn diti in moto. Tutto ciò che produce un screto guadagno sopra un capitale impiecolpo, una scossa o qualunque cangia- gato in telai od altre macchine in buono mento istantaneo nella direzione del mo- stato e che gli costano un migliaio di to è direttamente contrario alla durata franchi, acopra un nnovu perfezionadelle macchine. Quelle che producono mento di tale natura da non potersi della forza, come i mulini a vento e ad adattere alle sue macchiue attuali. Sopacqua, e le macchine a vapore, sogiono poniamo che, a calcoli fatti, questo fabdurare molto a lungo; così si calcola bricatore trovi che al prezzo cni vende generalmente che queste ultime devanu, i snoi prodotti, ciascuna nuova macchina per compensare il logorio che vi cagiona possa pagare nello spazio di tre anni il

coato della sua fabbricazione insieme col-senne indegini sull'arta dell'oriuolaio, ne l'ordinario interese del capitale. L'e-vici me no he era stato fatto en 176a. e specienza che egli ha del suo commercio che avera una andumenta regolare. La gli fi comprendere che il di liu perefensio-compagnia degli oriuolai di Londra ne namonto non verrà generalmente adot: titore akcui altri, la cui fabbricazione a tratu dai suoi confertalli prima di questili data molto antica, e che emminano tre anni, dunde ne riene che egli ha luttaria Nel 1798 il numero degli oriuoli interessa di venere le sue mechine al-fabbricati in Inghiltera re di 50,000 ttalia, anche a cuto di perdevri e di col-circa all'anno: se tatti questi oriuoli si tatriara di nuove distro i principii della fisare veneduti nella soli Inghiltera sa-sua scoperta. Quegli che compera que-l'erbbersi divisi fra 10 miliosi e mezo di ste vecchie macchine per un metro mi-consmantali.

gliaio di franchi trovasi avere un capita- Da queste considerazioni risulta con le primitivo grande quanto quello che quante cautele ed avvertenze si deva aveva il venditore, e producendo altret- procedere prima di adottare e costruire tanto di esso colle vecchie macchine gua- nuove macchine, e quali calcoli si abbiadagnerà più di quellu che guadagnava no a premettere per ottenere da esse l'altro. Di qui nascerà un ribasso nel quei vantaggi che possono procurare. prezzo dell'uggetto fabbricato a motivu Parimente si vede quale sia la durata della economia introdottasi nella fabhri- che convenga dare alle macchine seconcazione mediante le nuove macchine, e do la loro natura e la maggiore o minore del lavoro più vantaggioso delle vecchie probabilità che vengano rese superflue o macchine comperate a minor prezzo. meno utili da ulteriori migliuramenti, Questo cangiamento di prezzo dell'ogget poiché certu è che se questi non possoto però non può essere che mumentaneo no prevedersi con sicurezza, pure lo stapoiche in breve le vecchie macchine an- to più o meno progressivo dell'industria corchè bene conservate non potranno cui le macchine appartengono possono più servire. Così, per esempio, in pochi dare qualche indizio in proposito. Comanni tali importauti e numerosi perfezio- patibilmente quindi sempre colla solidinamenti si sonu introdotti nella fabbri- tà e con la perfezione del lavoro, giozione dei tull che una macchina bene verà in alcune macchine il sacrificare conservata che aveva costato originaria- l'economia alla durabilità, quando si mente 30,000 franchi vendevasi alcuni possa sperare di non vederle soppiananni dopo 1,500 fr. Nel momento in cni tate si presto; in alcune altre all' oppoquesta industria eccitava vivamente gli sto sarà miglior partito, salve sempre le speculatori, vidersi i perfezionamenti suc- precedenti condizioni, sacrificare la ducedersi con tanta rapidità che alcune rabilità all'economia, quando si tema macchine rimasero non terminate fra le qualche importante innovazione. Saranmani dei loro costruttori, per essere state no, per esempio, nel primo caso quelle precedute da invenziuni migliori per ot- macchine che sono più vicine alla perfetenere lo stesso scopo. zione e che sussistono da molti e molti an-

Gli oriuoli da saccuccia ordinarii ni con puebi o nulli cangiamenti e nel sequando siano ben fatti durano molto a cundo quelle che trovansi in circustunte lungu. Un comitato della Camera dei co-opposte. Non persanto da quanto dicemmuni d'Inglitterra nominato per fare al-lmo dee con soverchia timidezza dedursi pusillauimità e l'imprudenza. (CH. Вавасв-G. \*\* М.) DURACINE. Aggiunto di alcune frot-

polpa ferma da reggere al dente. (ALRESTA)

DURATA. V. DURABILITÀ. DUREZZA. Poò definirsi quella proprietà con cui i corpi resistono al tatto ad Manganesa alla comprassione. Si snol indagara la durezza comparativa dei corpi stropiccian- Cromo Non vengono solcati dal vetro. prominenza angolare di un curpo più Nicculo duro è atta a segnare un solco sulla su- Cobalto perficie di quello che è più tanaro. Kir- Ferro wan esaminò la dorezza di varie specie Antimonio di pietre dalla impronta fatta da ciasco- Zinco na di esse sopra di un' altra. Nella tavo- Palladio la seguanta le pietre poste da prima pos-Platino sono segnare quelle che seguono dopo, Rama e quelle pietre la cui durezza non acce- Oro de 11 pussono venire solcate dall'ac-Argento ciaio. Talluro

| Diamanta .    |      |   |    |
|---------------|------|---|----|
| - lavorato    |      |   | 19 |
| Robino        |      | ٠ | 17 |
| Robino pall   | ido  |   | 16 |
| Zaffiro turci | iino |   | 16 |
| Topazio       |      |   | ι5 |
| Smeraldo .    |      |   | 12 |
| Granito .     |      |   | 13 |
| Agata         |      |   | 12 |
|               |      |   |    |

```
DUBBEZZA
                        151
Onice . . . . . . .
Amatista . . . . .
Cristallo . . . . 11
Corniola . . . . . .
Diaspro verde. . 11
Tormalina. . . . to
Ouarzo . . . . . 10
Opale . . . . . . 10
Crisolito . . . . 10
Floore
Spato calcareo. .
Piatra da gesso .
Talco . . . . .
```

La durezza dei metalli è una proprieta che hanno durezza, o la scorza e la tà indipendente dalla loro resacirà ( V. questa parola), e la nota seguante indica i metalli disposti secondo l'ordine della maggiore loro durezza.

```
Più duro dell'accinio tempe-
  Vengono solcati dal vetro.
Vengono solcati dal carbonato
  di calce.
```

Bismuto Cadmio Stagno Piombo ) Viene solcato dall' unghia Potassio) Molli come la cera. Sodio Mercorio ) Liquido.

Si avrà occasione di tornare a tenere discorso della dorezza dai corpi agli articoli assistenza e schiacciamento, i qualitlari sulla qualità di varii piombi frances avranno a considerarsi come compimen- od inglesi, riconobbersi i fatti generali to del presente.

(RICHARD PRILLIPS-DURAS.) una specie di martello inventato dal ce-co, diviene molto diù duro ; finalmente,

lebre Regnier nel 1822 per valutare e che lo stagno di Cornovaglia (Inghilparagonare la duttilità dei varii metalli. (terra ) è quattro volte più duro dal Componevasi questo di nna massa di fer- piombo. ro, della quale conoscevasi il peso, fissata DUTTILITA. Alcuni metalli sottomezzo questa specie di martello in bili-Isl, ma imperfettamente, screpolandosi e co. Al di sotto di questo martello eravi fendendosi molto. I primi vengono detti un piccolo tasso di ferro che faceva l'of- metalli duttili o malleabili; gli altri venfizio d' incudine, e sulla cui superficie gono chiamati metalli crudi. Intendesi erano incisi parecchi circoll concentrici. dunque per duttilità quella proprietà di Un arco di legno colorato, diviso in 90 cui godono certi metalli di stendersi in gradi, segnava l'altezza dalla quale lascis-lamine sotto il martello o con qualun-

gi l'uniformità necessaria, si fondevano i bensì con un particolarestrumento chiametalli in uno stampo da palle da fucile mato laminatoio. Esso è formato di due di 26 alla libbra (0,52), le quali pel cilindri d'acciaio o di ghisa, in generale piombo riuscivano di 10 millimetri di disposti orizzontalmente, e ritenuti ad diametro, e dopo averle diligentemente una distanza fissa l'uno dall'altro. Si polite dalle shavature ponevansi nel cen-fanno girare entrambi i cilindri nello tro del tasso. Alzavasi poscia il martello stesso senso, e si presenta nell'interval-

facevano. Un banco di legno sosteneva Infatti, le lamine metalliche si formano

minore duttilità. per uso delle dogane francesi a fine di vimento dei cilindri stessi, e perciò si aspiù dolce per apporre il bollo alle mer-le (V. LAMINATOIO ).

nevano rotelle del diametro di 50 milli-poiche il volume della massa metallica metri. Oltre a varii risultamenti partico-leon quest' operazione si diminuisce. Da

seguenti : Che Il plombo fuso diaci volte di seguito anzichè incrudirsi, diviene più DUTTILIMETRO. Strumento che è duttile; che, misto ad nn decimo di zin-

in cima ad una leva, pure di ferro, lunga posti alla percossa del martello si di-80 centimetri, e di un ssse trasversale stendono in lamine ; altri si riducono in girevole fra due cosce che tenevano in polvere, ed altri in fine si spianano benvosi cadere il martello nelle prove che si que altro mezzo.

tutto lo stromento. Per ottenere nei sag- ben di rado col mezzo del martello, ma

ad nna data altezza dell'arce di divisione lo la lamina che si vuol assottigliare. Egli e lo si lasciava cadere sulle palle tante è evidente che la distanza dei due cilinvolte quante ne occorrevano per ridur-dri deve essere minore della grossezza re le palle alla larghezza di uno dei della lamina che si adopera, ma che l'ecircoli concentrici segnati sul tasso, e il stremità di questa lamina dee essere asnumero dei colpi indicava la maggiore o sottigliata a grado di poter penetrare tra i due cilindri. Uon volta poi che vi è Nel 1823 si adottò questo strumento entrata, essa è costretta a seguire il mo-

poter conoscere e scegliere il plombo sottiglia e si allunga contemporaneamenci. Negli esperimenti fatti a tal uopo il L'allungamento però della lamina non martello sollevavasi a 60 gradi e si otte- è proporzionale al suo assottigliamento,

ciò na deriva che il metallo diviene ad Vi sono molte differenze tra l' azione un tempo più daro a più fragile. Se si sui metalli del leminatoio e qualla della volesse continuara la laminatura s' in- trafila, per cui è necessario esaminare la contrerebbero gravi difficoltà, a motivo duttilità dei metalli separatamente sotto di questa durezsa, e le lamine ottenute questi due punti di vista. Ecco un protroverabbersi ripiena di scrapolature. spetto comperativo in cui i metalli tro-Per restituira al metallo la sua duttilità vansi disposti secondo l'ordine della loprimiera, bisogna riscaldarlo rovente e ro maggiore facilità a passare pel lamilascisrlo indi raffraddare lentamente, ope- natojo. razione che chiamasi ricuocitura. L'effetto di questa operazione è avidente. Col passare pel laminatoio le molecole del metallo si sono riavvicinata a forza al di là del punto d'equilibrio che esse hanno naturalmente. Questo molecole si trovano quindi disposte in modo da non potere che con maggiore difficultà scorrere le une sulle altre; il metallo è perciò divenuto più duro e più crudo. Ma sa lo si fa uso del laminatoio per distendere i arroventa, la dilataziona che il calore fa metalli in lamine; bisogna però distinsubira al metallo, separa le sue molecola più di quello ch' asse siano state avvicinate col laminatolo e col lento raf- grossezza, e in quasto caso, se il metallo fraddamento ripigliano Il loro posto na- è facilmente fusibile, viene fatto colare in turala. Ecco la lista dei matalli dattili o

## malleabili, e quella dei matalli cradi. Metalli duttili o malleabili.

Oro. Argento. Cadmio. Osmio. Palladio. Ferro. Tridio. Platino. Mercurio. Piombo. Niccolo. Potassio. Rame. Sodio. Stagno. Zinco.

## Metatli crudi.

Antimonio. Molibdena. Bismuto. Rodio. Cerio. Talluro. Cromo. Titano. Tungsteno. Cobalto. Colombio. Uranu. Manganese.

Suppl. Dis. Tecn. T. VII.

Oro. Zinco. Argento. Ferro. Rame. Niccolo. Stegno. Palladio. Platino. Cadmio. Piombo.

Abbiamo già detto cha d'ordinario si guere a questo proposito due casi; o si vogliono ottenere delle lamine di qualche lastre che poi si sottopongono al laminatoio sino a che sieno ginnte alla grossezza ricercata : o ai vogliono avere delle lamine di una sottigliezza assai maggiore, e in questo caso si ricorre al martello, come per le foglie d'oro, d'argento e di rame. Basta solo vederle per rimaner persuasi che non possono prodursi coll'ezione del laminatoio, il quale non potrebbe mai essere tanto perfetto ed avere le suparficie dei cilindri di tanta regolarità quanta si richiederebbe per comprimere con esattezza foglie così sottili ngualmente in tutta la loro larghezza. Finalmente quando il martello non ha più azione sulla foglia metellica, si può ancora ottenere d'assottigliarla prodigiosamente coll' applicarla sopra un filo od una lamina più grossa di nn altro metallo, e facendo egire di nuovo il laminatoio, il martallo o la trafila.

d'oro assai fioi.

Dizionario sulla perrutta dell'oro sono lo che desidera di ottenere in filo sottiuna delle più sorprendenti dimostrazio- lissimo, poi fa passare il cilindro per la ni della facoltà di alcuoi metalli di sten- trafila: i due metalli si allungano condersi quasi all' infinito.

passaggio dei metalli alla trafila e quello renza di durezza tra i due metalli non nel faminatoro, non vi debbano essere sia troppo grande. Wollaston è pervenugrandi differenze; ma l'esperienza dimo- 10 ad ottenere in tal gnisa dei bli di plastra che la cosa è diversa. Basta parago- tino esilissimi coll'impiegare un invilupnare il precedente prospetto con quello po d'argeoto, che in seguitu fece diche segue per esserne assicurati.

Metalli disposti nell' ordine della loro maggiore facilità di passare per la trafila.

| Oro.     | Stagno.   |
|----------|-----------|
| Argento. | Piombo.   |
| Platino. | Niccolo.  |
| Ferro.   | Palladio. |
| Rame.    | Cadmio.   |
| Zinco.   |           |

tri metalli hacco subito dei notabili can- Dopo che il filo d'accirio coperto di

pico. Wollaston ha superato tutti questi e se ne estraggono i fili d'acciaio, ustacoli. Egli preode un cilindro di me- Tutte queste precanzioni soco necestallo, lo trafora nella direzione dell'asse, sarie, perciocchè in questo stato di divisio-

## DUTTILITÀ

Gli esperimenti di Rennmur citati nel jed introduce nel foro un filo del metaltemporaneamente e conservanu lo stesso Sembra, a primo aspetto, che tra il diametro proporzionale, purchè la diffesciogliere in acidu nitrico In questo caso particolare, a motivo dell'infusibilità del platino, poteva apparecchiare il doppio filo col mettere un filo di platino nell'asse di una forma cilindrica, e col gettare intorno ad esso l'argento che doveva

todo, Wollaston si è procurato dei fili Becquerel ha potuto ottenere l'acciaio in fili finissimi inviluppandolo d'argento che disciolse poi col mezzo del mercurio. Questa operazione esige però sleune Eccetto l' uro e l'argento, tutti gli al-precauzioni che indicheremo brevemente.

invilapparlo. Facendo uso del primo me-

giamenti nel loro posto rispettivo. Il fer-largeoto, venne ridotto allo stato convevo infatti che trovavasi l'ottavo pal lami- niente, si prende un tubo chinso da une notoio, diviena il quarto per la trafila, ec. parte, lo si riempie di mercurio che si Dietro questi risultamenti ottenuti, fa bollire per alcuni istanti per espellere per ciò che concarne la laminatura dei l'umidità e l'aria aderente al vaso od metalli, era molto probabile che con me- al mercurio. Si rovescia in seguito questo todi opportuni si potesse pervenire a ri- tubo sopra un bagno di mercurio e vi durli in filo di una estrema finezza, al s'introducono i fili dai quali si vuul leche è giooto Wollaston in un modo vare l'argento. Questi fili debbono essemolto ingegnoso. Quando si fa passare re arroventati in un tubo di vetro per un solu filo alla trafila, la finezza che se levare loro ogni umidità. Si porta in segli pnò dara è sempre limitata. Passato gnito a 150 gradi in circa il tubo pieno un certo punto, diviene difficile di ma- di mercurio, e lo si maotiene a gnesta neggiare il filo, di tirarlo senza romper-temperatura per una mezz'ora, o per tre lo, ed anche di formare mella trafila dei quarti d'ora. Finalmente, si lascia rafbuchi regolari di un diametro microsco- freddare l'apparato, si rovescia il tubo

DUTTILITÀ

ne l'accinio diviene cost facilmente ossida- viene uniforme con la ricocitara, mentre bile, che la più piccola quantità d'aria o invece la densità dei fili diminuisce nelle d'acqua nell'apparato basta per distrug- circustanze medesime. Quando si tirano gere i fili al momento in cui vengono posti i fili metallici essi subiscono un allungaa nudo. Accaderebba lo stesso se non si mento a spese del loro diametro ed allasciassero raffreddare compiutamente cune volta anche par l'aumento della diprima di estrurli dal mercurio; si ossi-stanza la quale separa le molecule che li

magnetici, probabilmente per l'azione supera quella di tatte le altre preparadella trafila.

Dopo di avere esposto il metodo generale, non sarà inntile d'indicare i dia-metalli più che nol faccia la filiera, sia metri di alcuni di questi fili, acciò si possa che la laminazione dei fili sia stata opeformarsene un'idea precisa. Wollaston ha rata avanti o dopo la ricuocitura; così, ottennto dei fili d'oro del diametro di per esempio, i fili maggiori di merzo milpotrebbe ottenerne anche di più sottili. delle foglie preparate con questi fili, Lo stesso fisico ha ottennto dei fili di tanto prime che dopo la ricuocitura. platino di 1/1200 di millimetro di diame- La tenacità dei fili diminuisce consitro e con molta facilità dei fili di 1/600 a derabilmente con la ricuocitura, il che

di 128 millimetri.

tilità dei metalli. Un filo metallico è ganeralmente irre-golarissimo in tutta la sua estensione; al-nuovo spostamento. Per una stessa sulorchè esca dalla trafila il suo diametro perficie di frattura i fili incruditi finissisi accresce spoutaneamente e lentamen- mi hanno una tenacità più grande di te, e in capo ad un mese esso è sensibil- quella dei fili grossi, perche questi non mente più grande di quello che era al-sono incruditi se non se verso la loro lcune ore dopo il passoggio per la trafila. periferia.

Il diametro dei fili aumenta pure a di-

derebbero all'aria con somma rapidità. costituiscono. La densità dei metalli tirati
Questi fili sono sempre assai fragili e in fili minori di 2 millimetro di diametro zioni dei medesimi metalli.

Il laminatojo in generale incrudisce i 1/200 di millimetro. Egli è chiaro che si limetro di diametro, sono meno densi

1/800 di millimetro. Finalmente Becque- prova che l'avvicinamento delle molecurel ha potuto ottenere dei fili d'acciaio le che costituiscono I corpi ne aumenta di 1/80 di millimetro e di una lunghezza considerabilmente la coesione. Se si è obbligati a far subire la ricuocitura ai fili-Baudrimont fece recentemente le se-per tirarli di nuovo, ciò non è già perchà guanti importanti osservazioni sulla dut- si aumenti così la loro tenacità, ma perchi rimettendo le molecule nella loro

(DUMAS-A. BAUDBINGET.)

E

EBANISTA. Onesto noma datosi | re un mobile pel solo motivo cha in tal dapprima unicamenta all'arte di impial- guisa si possono ottenere effetti di valacciare coll'ebeno alcuna mobiglie liscie nature che non si attrovano nel legno od ornata di sculture, venue poscia este- massiccio. Inoltre un mobile impialiacso all'erta di fare tutte le mobiglia lavo- ciato ha dei vantaggi snoi proprii come rate con particolare diligenza e principal-si è quello che, essendo composto di vamente impiallacciate con qualsiasi specie rii legnami, le cni fibre sono poste in di legno. Al legnajuolo che lavora di mo- direzioni incrociata, è perciò meno soghiglie ordinarie non si conviene il nome getto a shiecarsi e fandersi. Quindi alcune di ebanista, poichè, quantunque faccia gli mobiglie si fanno piuttosto impiallacciate stessi lavori di quello, tuttavia sono que- cha massiccie, anche senza scopo di ecosti meno finiti, e per solito non si lastrano nomizzara i materiali, nè di dare loro belche con cera e adoperansi nella loro co- lazza. Di più le tignnole le attaccano e struzione soltanto legnami indigeni. Quello le dannaggiano meno a motivo che ogni che stabilisce la differenza principalmen- legno avendo la sua specie di verme che te fra le due professioni, si è la impial- lo attacca a preferenza quelli che gualacciatura e la cognizione, e l'uso delle stano i piallacci si arresteranno allo vernici chiare. Trascuraremo adunque strato di colla, nè roderanno l'ossatuin questo articolo tutti quei particolari ra; e quelli di questa non intaccheranche sono comuni al legnatuolo ed all' e- no i piallacci. Questa regola presenta banista, limitandoci soltanto a parlara di poche eccezioni vedendosi vecchia mociò che rignarda specialmente quest' ul- biglie impiallacciate di ebano, i aui futimo, vala a dire, l'impiallacciatura a la sti od ossature sono ridutti in polvere verniciatura. Il nostro assunto non sara senza altra cagione di tala deperimento tuttavia dei più facili, attesi i continui che la loro vetastà. Quindi è che le moprogressi che fanno tutto giorno queste higlie impiallacciate hanno i vantaggi due parti di un' arte più racente di mol- del buon mercato, della bellezza a della te altre. durata, ed è probabila che in avvenira si

Impiallucicitura. Quasi tutti i leguani farano: impialuciatura con moli iai posono sagra in pialuci, un perchi gamai che ora si usaso massici, peragivri fare questa operazione dispendiosa, lando oggidi l'idea di non doversi imc qualle cha occorrono per impialluccia-ipialuciare che quei leguani cha costere, è dopo che il prezzo del leguane rebebro troppo cari per adoperarli mascompenii e spese della muno d'opera i circi.

questa regola però non è senza eccezioni; si può determinarsi ad impiallaccia-lacci sono fra quelli esotici l'acajù o mao-

goni, l'acero d'Americo, il palissan-| Tutto il maogani ci gingne in toppi, col dro, il legno di Amboina, il legno di qual nome distinguonsi pezzi di questo cedro, il calliaduro, il legno d'Angica, legno d'ogni dimensione, squadrati grosil courboril, l'amaranto. Fra gli indigeni, solanamente colla sega o coll'ascia, i il nocchio di frossino, il nocchio d' ol- quali hanno per lo più la forma di paramo, il nocchio d'olno, l'ogrifoglio, il lellopipedi rettangoli più o meno grossi tasso, il noce, il bossolo ed il ciliegio. ed allangati. Tatti questi toppi hanno Ve ne hanno alcani altri, i quali però non acquistato una tinta di castagno scaro, troverebbersi a comperare segati e ri-ed è difficile di conoscere al vederli dotti in piallacci non essendo ricercati a quali saranno quelli che presenteranno tal segno da meritare che se ne faccia un nn più bel colore all'aprirli ; quanto alla oggetto di speculazione. Daremo intorno natura del legno, i mercanti abitnati da a questi leguami alcune notizie che pos- varii anni all'esame di esso possono presono interessare quelli che ne fanno com- vedere di che qualità riuscirà, ingannanmercio o che li lavorano, invitando però dosi solo di raro. Una trentina di anni sampre i lettori ad esaminare, oltre al fa il legno piechiettato era in grande prepresente, anche quegli articoli che aono gio ; in oggi stimansi maggiormente quelin ispecialità destinati a ciascuno di essi, lo venato e quello marezzato. Il legno nonchè quello generale Lagrana, nei quali picchiettato passa oggidì in Inghilterra tutti si troveranno delle notizie che inn- uve tuttora ricercasi ed è uno dei più tile qui sarebbe il ripetera. facili a conoscersi osservando l'esterno

Legnami esotici. - Il moogani dei toppi, poichè vi si distinguono delle Questo legno ricevette dai naturalisti macchie meno cariche del fondo, e che varii nomi che è inutile riferire non es- sembrano hacherate dai vermi : queste sendo essi per nolla caratteristici e ri- macchie sono le picchiettature che apferendosi tutti al mangani in generale, paiono più cariche del legno quando Quello che sarebbe ntilissimo ad intro-questo è lavorato. Il maogani picchiettato dursi, o a dir meglio a continuarsi sa- produce toppi assai grossi e la sua naturebbe di dare ad ogni varietà di maogani ra lo fa volgera al nero gnando invecun nome tratto dalla natora stessa di chia, ma è meno soggetto a variare irreessa varietà. In vero quel legno è l'og-golarmente di colore che alcune altra getto di un commercio considerabile ed specie; inoltre è fitto, duro e facile a la-

il principale materiale adoperato in una vorarsi.

professione importante e pel numero di Dopo il mangani picchiettato viene quelli che l'esercitano, e per la innu-quello venato, che è il primo secondo il merevole quantità dei prodotti che po- gusto odierno e che merita forsa questa ne in circolazione. I titoli di moogani preferenza perchè è quello che più guafemmina, maogani bastardo, maoga-dagna ad essere impiallacciato. In queni di cassa, ec. sono un principio di sta varietà fecersi parecchie distinzioni nomenclatura che converrebbe rettifi- essendovene a romi larghi, a romi care e continuare; ma questo incarico stretti, a palme od a fiammelle ed a non ci spetta, e noi donbiamo consi-fori. La venatura si forma in totti gli derare il maogani quale giugne si no-alberi il cui tronco dividesi in 2 0 5 stri mercati colle sue incerte denonii-rami. Se questi rami sono molti la venanazioni.

tora riesca talvolta fiorita, qualità molto

pregiata : ma allora è spesso corta e stret-, una dozzina od una ventina di piallacci ta e meno bella di quella larga e longa, venati, i quali andranno poi successivache le viene preferita; e siccume il fiure mente perdendo questa luro qualita fino non è che raro ed accidentale così è a ridursi schietti e senza vene, ed allora duopo diffidare di quei toppi che sembra- quanto più grosso sarà il toppo maggiono prumettere questa qualità e dare la re sarà la perdita. Si hanno indizii sofpreferenza a quelli che provengono dalla ficienti che il toppo sia attraversato probiforcazione di due rami di uguale gros- fondamente dalle venatore esaminandolo sezza; nel quel caso vi ha una fondata pro- attentamente solla testata dal lato ov'era babilità che la venatura sia larga e lunga. la bifurcazione e sul fianco; se le urigini Queste osservaziuni sono della più grande dei due rami sono forti e sane, si può impurtanza per l'ebanista, le cognizioni dedurna con sufficiente sicurezza che la di esse permettendogli di cumperare il soo venatura occupa una notabile grossezza. legno in toppi; poichè se questo legno Dnopo è confessare parò che nulla può cusi greggiu custa, p. e., da 50a 60 fran-rilevarsi di certo da questo esame esterchi ai 100 chilogrammi quello segato e no e che il caso ha gran parte anche nella venato costerà da 80 a 600 franchi ai scelta dell'esperto conosciture. Non si 100 chilogrammi, secondo la sua qualità, può avere qualche certezza che dopo il soo colore, la sua ricchezza, ec. Ora levata la parte esteriore. Un altro pein un toppu preso al punto della bifor- ricolo contro al quale spessu non giocazione di due rami, che supporremo va la maggiore perspicacia si è il maralto 1",2 e largo o",8, se la venatura è cimento che trovasi spesso nel cuore al longa soltanto o",6 e larga o",2, come punto uve la venatura sarebbe più brilspessu accade, il compratore, dopo aver lante ; i soli suggerimenti che dia l'espefatto tagliare il suu toppo, dovrà gettare rienza in questo propusito sono di levasulla lunghezza o",6 sopra o",8 di le-re un poco di legno con uno scalpello gno liscio, ed a ciascun lato della sua fra i due rami e bagnare le parta scovenatura o", 5 dello stesso leggo in lar- pertasi ; se il colore è giallo e se l'umidità ghezza sopra o",6 di lunghezza; non viene prontamente assorbita vi ha motivo rimarrà che il pezzo a venatura, il quale a temere che v'abbia qualche parte marciavrà un valore tauto minore quanto più ta all'interno ; ma questo indizio non è quella sarà stretta, ed i pezzi di legno sicuru a cagione che quasi sempre nel punlevati attese le piccole loro dimensioni to della diramazione trovansi o",04 a non avranno più di 40 franchi di valo- o",06 di legno marcito prima del legno re ai 100 chilogrammi, il che esporrà il sodo, e non si dee per questo dedurne la compratora a perdite enormi. Ora che conseguenza che il toppo sia marcio nel il lettore può valutare di quale impor- cuore. Si credette però osservare che tanza sono le noziuni che diamo loru, quando vi ha questo difetto essenziale seguiremo lo stesso argomento. nel cuore il fondu della diramazione non

Quegli che compera un toppo dee là marcito e presenta tottata l'aspetto ed inolite considerario attentamente solla l'incomera che abbiano sindrati. Accosungrouserza, polché una hatta che la ve-latumati pure esaniante il toppo usernatora sià large e lunga, ma è duopo al-vandone il pues o questo mesco puù estresi che attraversi hene; se è pues grus-levre efficace quando il marcimento ocsa non si otteri dal centro del oppo cheleuga una spasio considererole, una non

i

è di verun effetto quando l'incavo pro-[più dell'altro. Quando i toppi sono sedotto è piccolo, non potendosi allora più gati devonsi scegliere quelli che sopra calcolare la sua leggerezza relativa.

tuna per quello cui tocca in sorte.

sicuri.

la sola cosa che deva fissare l'attenzione non ba questa cura l'acquirente des esinel maogani a venature; è d'nopo an- gerlo. Relativamente al colore adunque cora avvertire al colore ed alla gra-conviene scegliere il legno piuttosto palna, per conoscere i quali adoperasi un lido che troppo carico, e quando ha nn largo scalpello od altro ferro qualunque un bel colore lo si dee lavorare prontatagliente, e si fanno dei tagli alla super-mente; poiche quando serà pomicato e ficie sulla testata e di fianco: in tal guisa verniciato il colore sarà meno fugace, e si conosce l'interno colore che in genera- se la vernice è sempre tenuta in buon le deve essere fulvo, e la grana che vuolsi stato si conserverà molto a lungo senza fina e setacea. Si preferisce il color fulvo cangiare. perciocchè si sa che il moagani iscuri- Maogani maressato. Questo legno, sce sempre nel porlo in opera, ed inol-molto stimato per le grandi mobiglie ha tre questo colore è molto vantaggioso pure un prezzo assai alto; se lo adope-

un fondo folvu presentano belle vena-Quanto alla qualità tenuta in si gran- Inre rosee o color di ciliegio; questo code pregio della venatura a fiore, è assai lore è presentemente assai raro; i maoraro che sia riconoscibile esternamente; gani gialli e bruni essendo in maggior viene quasi sempre scoperta dal segato-quantità, è probabile che il grande con-re che taglia il toppo ed è una vera for-sumo che si fa di questo legno sia stato

cagione che siansi spopolati quei luoghi Dietro a quanto dicemmo hen si vede che davano il maogani colore di ciliegio; che occorre molto tatto ed esperienza oppure : ciò paò derivare eziandio dalla per azzardarsi a fare l'acquisto dei top-circostanza che in America serbansi i maopi greggi. Quando si abbia questa abilità gani in magazzini e che non ci arrivano si poò calcolare sopra ragguardevuli pro- quindi tagliati di fresco : coll' immagazfitti, poiche i toppi greggi sono i soli che zinaggio si hanno, a vero dire, legnani presentino delle eventualità e per conse-secchi e che hanno subito quei cangiu-guenza la speranza di grandi guadagni, menti di forma onde erano suscettibili, Sono di prezzo molto inferiore a quello ma essi perdono altresì il loro colore dei toppi segati, ed inoltre in questi rosso che col tempo passa al giallo od ultimi la occasioni di perdita o di gna- al rosso carico. Avviene quasi sempre dagno sono assai limitate, e, salvo al-che un toppo al momento in cui segasi apenni casi impreveduti, si può a un di-parisce di un bel colore ciliegio, il quale presso sapere cosa si compera. Con-però dopo 3 o 4 giorni d'esposizione siglieremo adunque agli ebenisti, i quali all' aria ingiallisca; i mercanti hanno non si conoscano capaci a giodicare del-quindi cura di far piallare quel luogo le qualità del maogani dalla sua esterna ova trovasi la venatura per iscoprirne apparenza, spesso ingannevole, di acqui- la bellezza e di spargervi sopra dell' astare i toppi segati, meno lucrosi, ma più cqua per giudicare quale effetto produrrà quel legno quando sarà posto

Il disegno delle macchie non è però in opera e verniciatu. Se il mercante

per far ispiccare la bellezza della vena- ra più spessu per lavori massicci del tura; inoltre il moagani fulvo gatteggia maogani venato. Non si ba verun motiToo vol credere de questo legno proven-legno ha watto il tumpo di asocarsi a ga da no albero particolare o da no di- di asomare di peso. Così un toppo sena che siagli più foroverole, ma è pro- ganto Soo cibigrammi pagai come a 
babile che il marcazo sis non sato particolare, e induce a credero il introvarsi pessasse più che 200. Questi differensa 
taivolta delle parti marcazato nel legno è anora maggiora nol legni eggati, poirenato, di fianco alle venstare, poiche che la statada della sega lera una parte 
queste eschodono il marcazo, ed anche del peso che non viane dedotta al comlegno schicito senza macchie. Così fia pratora, il quale per aspere il presse che 
i nostri legni indigeni troviano degli vience a cottargli discun chilogramma dee 
acri, dei noi e più svented dels ico- pesare di notro il legno dopo segato.

mori marczzati, senza che gli alberi che Maogani bastardo. Sotto questo nohanno queste qualità appartengano a me comprendonsi varil legnami cha banspecie distinte. Bene spesso il maugani no più o meno relazione col vero maomerezzato viene in grandi bei toppi sa- gani, avendo la stessa grana e la stessa nissimi, o in lunghi e larghi panconi ; e densità, ; il colore però è diverso, ed inquando il marezzo sia ben distinto, è oltre questi legoi, talvolta più duri a più meno difficila delle venatura a ricono- pesanti, tal altra meno resistenti e più scersi dall'esterno, anche senza bisogno leggeri, non riflattono la luce; sono fodi intaccare il toppo con ferri taglianti. schi ed opachi nè hanno più quel gatteg-Se si può alcun poco distinguere la di- giante che è proprio di alcuni legni e rezione delle fibre del legno si può dire del maogani particolarmente. Non ci è con sufficiente certezza che vi ha il me- possibile di offrire compiute particolarità rezzo; ma serà sempre prudenza di ta- in questo proposito e daremo soltanto le gliare un pezzetto per iscorgere il colore notizie principali seguendo le differenze ed assicurarsi meglio della esistenza del dal maugeni ei legui che banno con asso marezzo. qualche enalogia, allontanandosene a po-

Macquai schietto. Giugna quasto in co e poco fino a che vragano a formare panconi lunghi due a tre metri cia danchi un litta specie. Manca tuttora un esame più, del peno di Soo a Soo chilogrammi. Ilaidolegico di questi varii legni, i quali questi paccie di legno non vi à altra juono per certo di una stessa finaglia: secita da fare che per la grana e pel co- questo lavoro e sigerebbe lunghe ricarre, i quali camanianal levando un po che e difficii inertigazioni, poiche il di legno collo scalpello. Vi à a temare il mercante stesso ignore qualche volta da marciamento nel conec ; ma se questo è qual passe provenga il legno che vende considerevola se ne ha un indissio nel col nome di macquai e con qualche ai-fare de legno, il quale non à sulla per tor segimuno qualificativo. Sembre che porrione dovuta col suo volume e colle indifficiente cutti quel legni che

In qualitani specie di maogani quando hanno qualche analogia col maogani ; si corottuma inicume di cume di cum

pre sia questo reale, essendochà nel trasporto e nella dimora in magazzino il mo dapprima un leguo pesantissimo, di

colore oscuro, poco vanato, duro , di lore, invecchiando, acquista una tinta di grana fina, ma nai quale trovansi pori feccia di vino non molto forte; la grana un buon legname.

maogani femmina o di cassa, che somi- zo che però è poco differente da quello glia maggiormente al mangani per la gra- del mangani bastardo.

gname. derati.

l'una riputata maugani, l'altra mangani somiglianza di quella che fece onnoveragrana fina, solido benche poco pesante, e legni. Il courbaril costa molto caro. to a puco superiore a quello del mao- glia dei maogani alla quale potrebbesi

gani bastardo.

longitudinali apparenti coma nal legno del legno è grossa ed apparente; nel legno di corallo, col quale potrebbe confon- segato distinguonsi larghe pervature di dersi se non fosse il suo peso notabilissi- una tinta assai carica che non vedonsi mo ed il colure che non è il medesimo: nal maogani. Le strie dei pori apparionche questo legno è certamente del sconu più distintamente che nel maogamaogani, una veduto alla cima delle sue ni; ma sono sempre confuse ed in difibre somiglia al corniolo delle isole. È verse direzioni. Siccome questo legno presenta moltissime varietà per riguardo Vi à un altro maogani bastardo detto al colore, così è difficile stabilirne il prez-

na ed ancha un poco pel colore, ma che Contro l'opiniona di molti porremo è leggero e tenero, fragile, poco atto a fra i mangani bastardi il courbaril onde

farne commettiture. È un mediocre le-servonsi da qualcha tempo i fabbricatori di piano-forti e di mobiglia di valore. Questi due legnami non si adoperano Questo legno fitto, pesante e duro, ha che pegli oggetti massicci; col primo si belle venoture irregolari, brune, gialla a fanno i piedi e le fascie dei tavoli ; col fulve; la tessitura delle sue fibre legnose secondo, che è leggero, si fa il piano su- ne induce a crederlo una varietà del neriora dei tevoli stessi. Il primo legno maogani, nel che ci conferma la puntegvala circa un terzo del maogani vero giatura della sua sezione trasversale, la schietto, che è il più comuna; quello direzione de' suoi pori che formano colazzero non vendesi a peso, ma ad un me nel muogani e nel calcedrato dei fatanto al pancone ed a preszi assai mo-seii irregolari; e finalmenta l'insieme dell' apparenza del legno, che quantun-L'ondura è un legno di due specie que più compatto, tuttavia ha maggiore

bastardo, di un giallo pallido, d'una re fra i maogani bastardi parecchi altri forma buone commettiture e mobiglia di Non ci avanzaremo più oltre nell'esabella apparaozo. Ha un prezzo modera- me dei varii membri della grande fami-

forsa ascrivere il noce d' Europa : que-Il calcedrato si adopera malto dai la- sto esame non si potrebbe fare convevoratori di canne e di ossature di seg-nientemente che in un trattato speciale giole, di tavole a di altre mobiglie, per cui fossero unite multe figure colorete o la quali occorre un legno forte e resi-meglio ancora dei saggi: quello che instente. Il calcedrato ha l'apparenza af- teressava di sapere agli ebanisti era di cofatto uguale al mangani, si polisce assui noscere lo stato commerciale di questa bena a ricave e conserva bene le inver-importante materia; al-biamo fatto a tal niciature: varia di colore secondo l'età fine quanto ci permettevano i limiti di degli alberi a sacondo che venne più o quest'opera, e passeremo ura in disamimeno recentementa tagliato. Questo co- na alcuni altri legni da impiallacciature,

Suppl. Dis. Teen T. FII.

ro giunse meritamente a molto pregio, vende i piallacci agli ebanisti. Solitamannon essendovi dubbio che adoperato da te questi piallacci si lascianu grossi più un abila abanista, a scelto fra la specie di due millimetri, ed hannu spesso circa più belle, non si meriti la praferenza sul 1 3,2 a 13,4 di lunghezza, a 8 a 9 decimaugani. Me l'uso di questo bel legno metri di larghezza. Sa il legno è bene non è concesso che agli operai molto bianco e ben nocchiutu vendunsi I pial-

abili. Il menomo difetto, la più piecola lacci da 6 a 7 franchi l'uno. trascuratezza appariscono tosto sulla L'acero grigio ondulato viene in granbianchezza del suo fondo: non vi ha di pezzi; è un legno tenero e leggero, le mezzu di ricorrere a mastici, ne a cavic- cui fibre a zig-zag somigliano molto a chie, nè a pezzi rimessi di qualsiasi sor- quelle del sicomoro ondulato. Se fendeta per riparare una iunyvertenza. Tre o si questu legno la fenditura segue il zigquattro specia di questo legno si trova- zag e presenta una lucidezza argentina nu nel commercio; il nocchio d'acero di cha distingue l'albero esotico dal nostru colore vario; il nocchio d'acero bianco sicomoro che è ondulato, ma che non ha argentino; l'acero grigio ondalato; l'a- questa lucidezza; la tinta grigia di quecero picchiettato; l'acero schietto ar- sto legno riesce piuttosto grate, ba spes-

gantino. legno assai raro, che quando ha tutte le la poicbè solitamente sparisce pocu dopo qualità desiderabili non ha limita di prez-che il legno è stato esposto all'aria.

so la minutezza dei suoi disegni non pre- molto di più. Riesee beue abbastanza in sterebbesi benc a quest'uso: spende-grandi mobiglie, ma poco nelle piccole. rebbesi molto per uttenera poco ed è L'acero schiettu argentino collocasi ció cha un operato intelligente dee ac-uncora fra i legui per impiallaccieture,

curatamente evitare. tauto alla libbra; ma quest'ultina ma- ta un assai bell'aspetto. È di prezzo circa

attenenduci di preferenza a quelli che niera è poco in uso. Un mercante che giugne a trovare un bel pezzu lu venda L'acero. Ai uostri giorni quest'albe-di raro in questo stato; lo fa segare e

so venature più cariche, ma questa tinta Il nucchio d'acero di colore vario, è un è fugace; le vernici non valgono a fissar-

zo; di raro trovausene graudi pezzi pui L'acero picchiettato è talvolta moltu che la natura non produce in graudi mi- bianco: lo strato concentrico è assai fitsure quelle varie tiute e quei disegni d'a- to; le picchiettature sono formate dalla rabeschi. Adoperasi a farne aste di pen- sostanza delle maglic cho trabocca a diduli, porta-oriuoli, a cofanetti preziosi, stanze quasi uguali. È un legno duro, Sarebbe grande errore caricare o mutare coriaceo, molto difficile a polirsi e sogil colore di questo legno cogli acidi o getto a sbiecarsi; giugue in grandi pancugli acetati. Dopo averlo pomiciato se coni, e se lo adopera sovente massiccio; lu conre d'una vernice trasparente e da qualche tempo l'usu di essu si è alscolorita. Poche mobiglie si fanno con quanto diffuso. Il sun prezzo è poco diquesto legno, poichè dovrebbero com- verso da quello dell'acero grigio onduporsi di troppi pezzi ed anche in tal ca- lato e forse anche minore perché pesa

quantunque, del pari che i due preceden-Il nucchio d'acero bianco argentino è ti, si aduperi quasi sempre massiccio. Se molto più couosciuto ed adoperatu: il lo taglia in panconcelli, e quando è mollegno vendesi in panconi, segato ad un to biancu, ben lavorato e polito, presen-

Enanista Enanista 1

uguale ai due precedenti e spesso an-estensione; e quando vuol produrre licora inferiore. e assai fini, riempie gl'intagli

Il palissandro da alcuni anni si è con un mastice dello stesso colore del acquistato un favare che varie buone fondo, composto di polvere di palissonqualità glustificano pienamente. È un le- dro stacciata e di colla forte, il quale ilgno duro, secro e che diffonde un odore lude talmente quando il mobile è pomisouve; si polisce bene ed il suo colore ciato e verniciato, che riesce difficile a pince a quelli che amano le tinte oscure comprendersi, da chi ignora questo actie brune. Non è come l'ebano di un nero fizio, come sia stato possibile di tagliare uniforme che ne asconde la venatura ; da parte a parte a merlatura così fina la tessitura delle sue fibre si lascia vedere un metallo che dovevasi poi cacciare a attraverso le sue fascie nere e le striscie forza nel legno. Si fanno col palissandro fulve oscure che le separano irregolar-così lavorato scegiole, lettocci, la parte mente. Ci viene segato in panconi di lun- superiore di tavoli rotondi ed eltre moghezza differente, alcuni dei quali giun- biglio eleganti d'assai caro prezzo. gono alla langhezza di 4 ed anche 5 me- Il legno d'Amboioa viene dall' Asla e tri ; la grossezza può essere di uno a due probabilmente da Amboina quautunque decimetri ; la larghezza di 6 a 8 decimetri varii negozianti neghino questo fatto : ciò ed anche un metro. I primi a porlo in però poco ne cale bastandoci il sapere che voga furono i fabbricatori di piano-forti, porta questo nome in commercio. E il e ben presto gli ebaoisti ue adottarono più caro di tutti i legni e vi fu un teml'uso. La moda per altro trovò che il po, al dire dei mercanti, in eui si vendetpalissandro adoperato solo era troppo te a 4,200 franchi i 100 chilogrammi: 10 monotono e quindi l'industria vi aggiun- a 12 anni fa vendevasi circa 2,500 franse dapprima de' filetti di castagno, la chi, ed oggi costa tuttora 1,400 franchi. bianchezza dei quali staccando sul fondo Sembra che questo legno sia molto nero del legno presentava l'aspetto del-raro poichè, ad onta dell'alto suo prezzo, l'avorio incassato nell'ebano; vollersi po- non se ne trovano grandi pezzi da comscia arabeschi, fogliami ed altri orna- perare; è più facile trovarne piccoli pezmenti; soddisfatto il capriccio anche su zi ed in tal caso può pretendersi nna di di ciò, bandissi il castagno e si volte che minuzione sul prezzo. Non sappiamo per il cesellatore e l'incisore unissero i pro- quale motivo si paghi cotanto caro quedotti delle arti loro al lavoro delicato sta legno, tanto più che vi ha una specie dell'ebanista; ed oggidi incassansi nel pa- di nocehio d' olmo increspato e setaceo lissando ornamenti di ottone, con un' e- il quale presenta affatto la stessa appasattezza che dee costare all'operaio mol-renza, a grado che se non fosse che il lete satiche e che esige in esso grande leg- gno d'Amboina è un poco più fitto est gerezza di mano, sicurezza d'occhio e insieme più leggero, occorrerebbe una cognizione delle arti del disegnatore e grandissima pratica per colpire la diffedell'intarsiatore; incaricasi di tutto que- renza. Questo legno, atteso il suo costo, sto lavoro l'intagliatore in cavo. Dopo non adoperasi che in piallacci sottilissimi che questi ha tagliato ed incassato il suo per farne casse da oriuoli da tavolino, ottone lo cesella ancora col bullino in ornati sal dinanzi dei piano-forti di granguisa da farvi disegni ed effetti varii di de prezzo, fodere pel di sopra dei tasti. e luce nei punti ove il metallo ha qualche in generale sempre con la maggiore par-

\_\_\_\_\_ to but

ESANISTA

Enspira

suconia. Produce un assai bell'effetto, di cocco, l'ultimo dei quali però non se cingendolo di un filetto di ebano.

gli conviene per nessun conto non somi-Il legno di cedro è di un colore giallo, gliando menomamente nè al legno deltenero, di bell'espetto a talvolta vi si di-l'albero del cucco, nè alla parte lernosa stinguono qua e la alcune tinte che gli del frutto di quest'albero; finalmente danno un'apparenza di damascato. Le viene chiamato da alcuni legno candela mubiglie di questo legno sono assai ri- perchè il suo fusto è longo e sottile, ed cercate. Il tempo ha mostrato le irragio- anche perchè bruciandone un perzo nevolezza di quelle bullette e maniglie di sottile, la resina che esso contiene, da acciaio unde credevasi di ornare i piccioli une fiamma chiara come quella di una cofanetti per le signore fatti con questo candala. Tutte queste denominazioni se legno. Queste bullette staocavausi ben gli convengono del pari che quella di lepresto o si irrugginivano e difficilmenta gno di cedro, che però è la più generale, rimettevansi, od anzi non si rimettevano e che per questo solo motivo abbiamo del tutto; inoltre formavasi intorno ad conservata noi pure.

esse une lines di sporco che segnava il Il calliaduro è un legno che si è tencontorno dei disegni da esse formati, non tato recentemente di porre in voga, ma potendosi pettare con libertà vicino a con poco buon esito. Ci viene in tronqueste bullette; finalmente quando que- chi sgrossati coll'ascia che possono avere sti piccoli utensili avevano perduta la il diametro di 6 a 8 decimetri e per lo più luro lucidezza non era più possibile di sono di grande langhezza; è assai peverniciarli nuovamente. Quindi ben a sante, molto duro e riempito negli strati regione la moda di queste guerniture di midollari di una sostanza gialla friabile acciaio ebbe assai corta dorata, e le mu- che deve essere una specie di resina ; le biglie di legno di cedro vi guadagnarono sue fibre sono nare, grosse e resistenti ; assai. Questo legno, che non si dee con- il colore generale è vario, ma vi dominafundere cun alcuni altri che hanno pres- no il giallo ed il nero. Si polisce a verso a poco lo stesso colore, ma le cui nicia bena, ma quello forse che impedirà grana è meno fina, ci viene in gran parte che l' uso se ne diffonda si è l'enorme dalle Antille; non giugne mei a molta suo peso ed i anoi pori troppo apparengrossezza, ma in compenso è notabila per ti che rendono questo legno simile, eccetla sue lunghezza; quando se lo levore tochè pel colore, al legno di coralio. Quediffonde un leggero odore. Non sappia- sti pori, che formano un' infinità di soloro se sia questo odore od il suo colore chi cavi che non si possono riempire, soche gli abbia dato il nome che porta di no un difetto essenziale di questo legno; legno di cedro; ma questo nome di fan- inoltre non potranno tagliarsi piallacri tasia non applicasi menomamente alle di asso che in un solo senso, poichè se sua specia che non dessi confundere col tagliansi gli strati concentrici lo strato cedro propriamente detto, col quale non midollare che gli separa non avrà suffilia veruon relazione; viene portato in ciente consistenza; e se per avitare quefusti rotondi, alconi dei quali pesano fi- sto grave inconveniente tagliasi nella dino a 600 chilogrammi. Gli ebanisti non rezione degli strati concentrici si incorlo comperano che in piallacci. Riceve i rerà nel primo inconveniente che shhianumi anche di legno di gelsonino, legno mo accenuato, vale a dire in quello dei

giallo, legno rosato delle Antille, legno solchi prodotti della porosità. Lasciando

164

EBANISTA EBARISTA 165

adunque sempre decidere all'esperienza, al colore rosso di vino traente al violatutto perù ne induce a credere che que- ceo; oggidi nol si adopera più per imsto legno non rendera che assai scarsi pinllacciare le mobiglie; ma serve geneservigi all' arte dell' ebanista; ma sarà ralmente a fare i filetti, gli araheschi ed però molto utile per altri mestieri. Ado- i fiori che s'intarsiano sui fondi in legno perandolu massiccio è un bel legno e di di cedro, in nocchio d'acero, d'alno, di assei buona qualità; la sua durezza a la frassino ed in qualsiasi altro legno di cosua proprietà di conservare gli spigoli lor chiaro. L'amaranto prestasi ottimavivi, possono renderio assai utile pel tor- mente a quest' uso, avendo una tinta afnitors. Non ha ascora un prezzo in com: fatto uniforme fendendosi molto diritto, mercio non essendo stato finora adope- perchè la sua fibra ellungata non ha verato con qualche estensione che dai fab-runa deviazione, ed essendo flessibile e briegtori di piano-forti per alcune parti tengce. Sa ne fanno cerchii di contorno della cassa di quelli. pei piccoli tavoli e pei pameri traforati.

Legno d'Ansica. Tutti ignorano an-Questi cerchi si fanno con assicelle sotcora che sia questo legno, il quala vi-tili quanto i pialiacci, larghe presso a desi adoperato in Francia nel 1834 da pocu nn centimetro, e di tale lunghezza varii ebanisti che presentarono alcune che ravvolgendole tre, quattro ed anche mobiglie fatte con esso all'esposizione di cinque volte sopra se stesse, ed inculindustria di Parigi di quell'anno. E landole in questa posizione formino il un legno a fondo giallo, a nervature cerchio voluto, il quale essendu dapperbrune, il cni effetto riesee all' oechio tutto nella direzione delle fibre ha nna molto piacevole; crediamo che proven- grande forza, e può servire, non solaga da un albero della famiglia dei cour-mente ad adornara ed abbellire gli ogbaril, ma non avendone un saggio sotto getti, ma ancora a cerchisrli solidamenocchio, nè avendulo potnto vedere nei te. Il prezzo di questo legno è soggetto

varii suoi aspetti, nulla possiamo asserire a variare.

su tale proposito ; ignoriamo parimente Non prolungheremo ulteriormente quequale ne sia il prezzo. Le mobiglie fatte sta nostra descrizione, imperocchè se indi questo legno onde abbismo parlato traprendessimo di notare le particolarità avevano intarsiature di bossolo, le quali di ciascuno dei legni esotici, che il comperò non solo gli erano inutili, ma anzi mercio coloniale ci apporta e dei quali nocive, poiehe tagliavano le sue venetu-l'ebanista fece uso nei tempi passati, o re edulteravano le sue macchie. Abbiamo potrà ancora far uso in avveuire, sanotato questo inconveniente perche gli remmo tratti ad oltrepassare di molto ebsnisti possano dedurne on utile avvi- i limiti comportati dal piano di quest'nso; ed infatto è certo che l'intersiare un pera, come potrà riconoscersi dalla nolegno a forti venature, ed i cui colori menclatura, tuttavia incompleta, che sesono vivaci e svarinti è un disconoscere gue; non abbiamo dovuto registrare tutle regole più semplici dell'arte, ammeno- to eiò che sarebbe interessante ed istrutchè non si avesse la destrezza di combi-tivo, ma solo quello che è utile. Inoltre nare le tarsie in guisa che armonizzas- ci resta a parlare dei legni indigeni che sero convenientemente colla venatura servono alle impiallacciature e che tennaturale. gono un ordine distinto fra queste mote-

Il leguo d'amaranto dee il sno nome rie prime, fra le quali forse verrà giorno

in cui figureranno i primi. Eeco la li-)Lagno Corraine, rosso-carico e vivo. sta alfabetica della maggior porte dei legni esotici conosciuti in commercio, omessi quelli onde abbiamo parlato.

LEGNO DI AGRA, di color carico. China.

- ALOE, bruno. Coccincina, India. - AGALLOCO, varietà. Id.

- Allono, grigio. Isola di Francia.

- Id. rosso, Carolina. - AQUILA. Id. Id.

- Amorerro, rosso e nero. China. - Anici, rossastro. Chiua.

- ASPALATO, bruno oscuro. Giamaica.

- BADIANA. V. Anici.

- BALATUS O CAPPUCCINO, PUSSO. Ca-

ienna-- Id. bianco. Caienna.

- Bangu', bianco-rosso, India.

- Id., telin, grigio, vinoso. Giava. - Id., Ampel. Amboins.

- Id. Bulu-zui, biancastro. Moluc-

che. - Id., Outik, nero. India.

- Beneperro. V. Marmorato.

- Bignonia, V. Ebano verde. - Bourna-counna. V. Legno letterato.

- BRASILETTO e sue varietà, rosso, Brasile.

- CAIRNNA, giallo-rosso. Guiana. - Id., bruno. Id.

- CALAMBACH ( Specie di aloe ). Mcs-

- Campeggio, rosso. America.

- CANNELLA, bianco. Ceilan. - Carrina detto legno d'oro, brono.

Canadà. - Cenno, di varii colori. Africa, Asia,

America.

- CHINA (V. Agra, Amoretto, ec.) - Cipausso, giallastro. Grecia.

- CIPRO (V. Rodi).

- Cocco, rosso-bruno. Africa, Asia, America.

Brosile.

- Coralto o condori, rosso. India.

- Id., damascato, rosso vivo. Antille. - Convious delle isole, bruno-carico. Antille.

- Enano, pero, Isola di Prancia.

- Id. di Portogallo, nero e fulvo. America.

- Id verde, verde uliva. Madagascar. - Esanossico ( V. Ebano di Portogallo ).

- FERRO, nero-bruno. America.

- FERULA, giallo-chiaro, Antille,

- Id., rosso vivo. Id, - Gelso, giallo, Tabago.

- Ginerao di Virginia, rossastro. America settentriocale.

Gonna (della). bianco vario. Gua-- GRANATIGLIA, nero, verde. Coccin-

- Guaraco, verde bruno vario. Ame-

rica. - HESTER (V. Legno di pernice).

- LETTERATO, TOSSO VARIO. America. - Loro d'Africa, V. Ebano.

- Id., dodecandro, bianco e nero. Coccincina.

- Magnoura, ranciato, America settentrionale. - MANCINELLO, giallo carico. America.

- Manoraro, varietà del legno di ferula.

- Noce, giallo variato. Guadalupa. - PAVANO, rossastro. Florida.

- Pernice, grigio oscuro. Martinica. - RASATO, rosso. Antille.

- Id. grossolano. Collo di piccione. Antille.

Id giallo, giallo carico. Id. (E lo

stesso che il legno ferula ).

- Roszo, rosa variato. Antille.

- Ropi, carne. Grecia. - SANDALO, POSSO, India.

ERABISTA

ERANISTA

LEGNO SARDALO, citrino, rosso pallido. stinti per poter essere separatamenta

- Id. bianco, giallastro. Indie. - Sassaphasso, biancastro. America. - Silonalsamo, rosco. Giamaica.

- Spica pi mana, rosso; nero vario, due od anche di tre di queste specie :

Ignota. - VIOLETTO, rigato vario. Asia.

Non vennero compresi in questa no- do fissare la nostra attenzione. Ai natumenelatura molti legni esotici che non ralisti ed agli agricoltori spetterà l'indagaabbiamo veduti, e dei quali difficilmente re se il frassino nocchiuto formi una spepotrebbersi trovare saggi anche nei ma- cie a parte o non sia che un accidente; gazzini meglio assortiti. Fra quelli che ab- quanto possiamo dire intorno a ciò si è biamo annoverati nella nostra lista alcu- che alcuni paesi producono questi frasni sono atti a dare bagni per la tintu- sini naturalmente, senza che l'arte vi conra, ma possono però adoperarsi anche corra per nulla, mentre invece in alin layori di ebanisteria; però deesi ave- cuni altri paesi tutti i frassini hanno re cura di polirli con olio e di asciugarli le loro fibre diritte. Le tre qualità di con tripoli prima di verniciarli; se si nocchii che abbiumo indicate inconadoperasse tosto la vernice a spirito di trausi talora nello stesso albero, nel qual vino, si correrebbe il pericolo di scio- caso questo è interamente nocchiuto gliere la parte colorante che è gommosa, non essendovi che i rami più sottili Fra i legni sopraccitati quelli che meri- che siano a fibre diritte. In questo caso tano specialmente l'attenzione, e intorno il nocchio bianco trovasi sempre alla ai quali ci duole di non poter estenderci parte esterna dell'albero, il giallo nel d'avvantaggio, sono quelli di amoretto, cuore verso la sommità, ed il bruno nel di cedro, di cocco, di corallo, di coruiolo cuore al basso del tronco. Onest'ultimo delle isole, di ebauo, di ferro, di guaia-non ha naturalmente quel colore simile co, di granutiglia, il legno letterato, il le-al cocco che gli vediamo, ma lo acquista gno di pernice, il leguo di rosa, il legno soltanto dopo che i panconi sono rimasti susato e quello violaceo, adoperansi i per qualche tempo in mezzo ai letami quali moltissimo anche ai di nostri dagli od in fosse piene d'acque marcite ; se un chanisti e dagli intarsiatori.

LEGRI INDIGERI. I legni che crescono vale a dire, se conserva nel cuore delle ciliegio.

classificati : il nocchio bianco, quello rossigno ed il bruno. Oltre a questi tre nocchii se ne trovano molti di legno meticcio, il quale partecipa della natura di non possiamo descrivere tutte queste differenze; le tre principali soltanto doven-

albero non è interamente attraversato.

fra noi e che sono atti a fare impiallac- parti a fibre diritte, è sempre il nocchio ciature o che vennero gia impiegati in bianco che si produce il primo, poscia tal gnisa sono : il nocchio di frassino ; il quello giallo che si forma al di sotto. Il nocchio d'alno, il nocchio d'olmo, l'ol-disegno del nocchio biauco è più arricmo attortigliato, il uocchio di quercia, il ciato di quello del rossigno, e questo nocchio d'acero, l'agrifoglio, il tasso, il più arricciato del bruno ; da quest' ultinoce, il nocchio di noce, il bossolo ed il mo stato il cuore dell'albero passa alla putrefazione, perlocche di raro il noc-Il nocchio di fi assino. Fra molte va- cluo bruuo trovasi sauo ; sua bene

rietà se ne distinguono tre specie prin- spesso è attraversato da venature marcipali, i coi caratteri sono abbastanza di- cite si frequenti da impedire che questo nocchio possa dare grandi piallac-¡quelli fiammati sono tagliati nella direci. Di raro quindi se lo adupera dagli zione delle fibre; quindi per evere i pialebanisti servendo piuttosto si tornisi, lacci tatti arricciati converrà taglierli i quali non abbisognano di pezzi tan- trasversalmente. Quento al nocchio gialto grandi, sani ed esenti da furi. Il noc- lo poco importa il lato pel quale lo si chio giallo è piuttosto un frassino at-presenti all'azione della sega, poichè estortigliato di quello che un nocehio pro-sendo piuttosto attortigliato che nocpriamente detto, nullameno serve talvol-chiuto presenta lo stesso aspetto da ogni ta agli ebanisti per le impiallacciature, lato. ma più spesso come legno massiccio, fa- Se si volesse colorare o semplicemente ceudosene fusti di seggiole, piadi per ta- tignere questo legno, sipotrebbe ricorre-

voli ed altri oggetti, pei queli occorra re prima di pomicarlo si mezzi indicati un legno nervoso e resistente. ogli articoli Lagname e TIRTURA dei legni.

tinti d'un azzarro chiero, i queli acci- posti in easse. dargli verun colore essendo sofficiente ti essendo arricciato o fiammoto; gli ebaquello che tiene naturalmente. nisti preferiscono quello di quest' ultime

Il nocchio bianco è quello che è prin-Se si vuole conservargli il color naturacipalmente adoperato per le impiallac- le conviene pomicarlo cun l'acque, col ciature. Appena tagliato deesi riporre in latte o col sevo : la pomicatora ed olio un luogo asciutto, poichè se si lasciasse carica sempre il colore. Se vi sono fenesposto all'umidità ingiallirebbe e sce-diture conviene porvi perni di legno merebbe di valure. Il nocchio bianco è che le riempiano, operazione non molto per lo più sano, ed è un legno nuovo facile, ma nella deserizione della quale in tutto il suo vigore, ne fa bisogno di non potressimo entrare senza soverchialasciarlo seccare per più di un anno o mente diloegarci. Solitamente trovasi il di 18 mesi. Il nocchio di prima qualità si nocchio di frassino riduttu in piellacci è quello che è bianco : bene spesso vi si ove sono venditori di legni pegli ebanitrovano alcuni nodi rossastri e dei pezzi sti; spedisconsi questi piallacci rotolati o

denti però non sono difetti se d'altra Il nocchio d'alno è più raro, non troparte il nocchio è d'un disegno minuto vasi quasi mai segato in piallacci, ma ban arricciato e tigrato. Quando un noc-daesi comperare in pezzi, il cui presso chio possiede guaste qualità conviene a- varia secondo la finezza del disegno. Al ver cura di ben conservargliele e non pari del nocchio di frassino ha doe aspet-

Quando trattasi di portare alla sega apparenza, poichè è molto più bella che un nocchio bianco di frassino, l'ebanista nel nocchio di frassino, le palme essendee riflettervi a lungo ed esaminere da done setacee e riflettendo alquanto le qual lato convenga di tagliarlo per otte- loce. Il nocchio d'alno non è bianco, vare i piallacci più grandi. È da osservarsi rie tinte contribniscono ad abbellirlo, troche secondo il modu come se lo fa sega- vandosi, per esempio, un filetto brano a re, un nocchio darà piallacci arricciati o canto ad una veoa colore di maogani, ed fiammati. Se il nocchio è cubico, o presso un affetto di luce vicino ad un fondo a poco tale, si avranno due lati erricciati scuro. Dal lato arricciato è proprio dele quattro fiammati ; questo effetto nasce la natura di questo legno d'essere criperchè uel lato arricciato i nodi sono ta- vellato da un gran numero di piccoli fo-

gliati trasversalmente, mentre invece in ri nel mezzo dei nodi, il che rende no-

cessorio l'uso di molte cavicchie, perciò dosi l'un l'eltro nessuno di essi acquino un aumento di lavoro per l'operaio formansi questi nocchii.

compratore. nell' eseiugarsi,

Suppl. Dis. Tecn. T. FII.

lo si adopera di raro dal latu della vena- sta forza sufficiente a dare sfogo al suctura. Nun per tanto dee credersi che que- chio espantosi, e tanto meno possono ete cavicchie nuocano alla bellezza e so- ridursi le cose allo steto normele, in lidità delle impialiaccieture, poiche ten- quentoche il succhio espanto copre indono anzi ad accrescere la prima ed a cessentemente queste nuove messe sulle rendere più stabile la seconda : queste quali ad ogni primavera ne nescono di cavicchie tagliete al diritto del piano nuove : una nuova corteccia le copre rappresentano nodi d' un colore che si tatte insieme, e la vegetazione del nocetacca da quello del fondo, e penetren-chio formato regolermente. ha una vite do nel fusto contribuiscono insieme con particolare che si mentiene a spese di la colla a teoer fermi i piallecci ; me so- quella dell'albero ; egli è in tel guisa che

che di raro ne riceve il compenso del Quanto all'olmo ettortigliato di raro proviene questo dell' opere della natura Vedonsi poche grandi mobiglie di al-lessendu prodotto dalle mano dell' nomo. no, poiche di raro questi nocchii sono Alcuni olmi scepezzansi onnualmente per abbastanza grandi per dare piallacci impedire che oltrepassino una certa almolto estesi, d'altronde sono solcati pro-ltezza, e diconsi coronati, L'albero cui fondamente in meniera che li raro dalviene in tal guisa impedito il peturale un nocchio grosso traggonsi venti pial-|sno sviluppo, acquista in grossezza quellacci sani ; ciù è cosa verame, te spicee- l'accrescimento che avrebbe preso in alvole, poiche questo nocchie è certo uno tessa, e formasi nna successione di anelli dei più bei legui che si possa vedere, ed rigonfii piantati gli noi sugli altri; la fibra inoltre essendo pieghevole e di tessuto del legno viene ad essere contreviata ed non troppo fitto non esige fusti solidi attortigliasi in ogni senso, non si produquanto il nocchio di fressino, il quale ce più vernn ramo grosso principele ma produce una grande forza di stiramento solo deboli getti che rinnovansi ad ogni primavera. In tsl guisa formansi gli olmi

Il nocchio d'olmo. Confundonsi sotto attortiglieti : il legno risulta rosso nei questo nome il nocchio d'olmo reale e principali condotti che un alburno bianl'olmo attortigliato : deesi però distin- co separa de quelli vicini, e questi alterguere l'uno dall'altro. Diconsi nocchii namenti appunto di legno fatto e di all'olmo quelle gibbosità, quelle protube- bntno sono cagione che sovente la puraoze rotondate che crescono sui vec-trefazione invade l'albero fioo al cuore chii olmi per superfetezione : essendole che vi si formeno dei vani i quali diprodotti a principio o dalla puntura struggono l'omogeneità della massa. L'oldi alcuni vermi o da una malattia del- sou attortigliato è bello per le sue tinte l'albero, per effetto della quale la so-sveriate e pel contorcimento delle sue stanza midollare che separa gli strati an-fibre; ma non è pieno come il nocchio, nunli si spande e trabocca al di fuori; ed è essai più difficile procurarsene pezben prestu un graode numero di rimestie- zi sani di una discreta grandezza. Senza ci oascono su questa protuberanza e con-questo inconveniente presenterebbe altribuisconu ad alimentarla e ad attrervi l'ebaoista un bel materiale a grandi diil succhio: questi piecoli rami affogan- segni di colori svariati, attissimu a farne EBASISTA EHARISTA

grandi mobiglie. La difficultà di averno arricciato, ha disegni minuti, ma ha il fa che le mobiglie di questa fatta sleno difetto di una tiuta troppo uniforme o carissime, a che in generale preferiscansi monotona; siecome però la quercia è di quelle di nocchio, quantunque il loro co- sua natura assai facile a colorirsi cogli lore carico ed uniforme e la minutezza del acidi, così si può facilmente riparere al loru disegno le renda assai meno atte a tuono sbiavato del suo colore. Il nocchio questo uso. L'olmo attortigliato ha an-della quereia sovero ha molta relazione cora un difetto che non possiamo tacere col nocchio giallo di frassino, avendo su ed è che le impiallacciature fatte con es- di questo il vantaggio di non essere ponso venno suggette a staccarsi del fusto teggiato; questo legno è seunosciuto alproducendo delle enfiature. Quando pe- l'industria la quale potrebhe trarne granro un operaio, dopo molta diligenza e de profitto, essendo denso, duro, omofatica, è giunto a costruire un mobile con geneo e resistente. Non sappiamo però questo legno scelto convenientemente se si potesse troverne in copia sufficienavrà fatto un dei più bei lavori che pos- te per soddisfare si bisogni del consumo. sano vedersi nella sua professione.

agualmente rare : l'impiallacciatura è cri- legno di quercia ; colorasi assai facilvellata di fori e quindi occorrono moltis- mente cogli acidi, e potrebbesi adopesime envicchie; ma d'altra parte queste rarlo per le piccole mobiglie con grande mobiglie sono solide. Vi sono due specie vantaggio. Parliamo di questi nocchi , di nocchi l'ouo a disegni graudi che è il benche, a dir vero, non entrino direttapiù comune ed il più atto si lavori del-meute nel nostro soggettu, non trovanl'ebanista, e di un colore meno carico : dosi essi in commercio sebbene utilissil'altre specie e interamente arriceiata e mi a dare piallacci; ma il lettore ei persomiglia si grandemente al legno d'Am-donerà questa piccola digressione che boins da potersi prendere l'uno per l'al-abbismo credutà utile nell'interesse del tro, servendo anche agli stessi usi di progressi dell'arte, cume pure uun dobquello. Questo nocchio è raro e la gra-biamo lasciare il discorso sul legno di un del suo legno è fina e fitta; non ha quercia senza dare conto di un importanquella tessitura analoga quasi alla canapa te esperimento che abbiamo fatto a vanche lia il legname d'olmo comune, ma è taggio degli ebanisti e che riusci in mauna materia di un genere particolare al- niera da soperare le nostre speranze. quanto difficile a polirsi ma buonissima. Avendo riflettuto non essere la vene-

mirsi.

Il nocchio di quercia Non è comune che formano la bellezza del muogani. fra noi e quello che si adopere proviene Non dubitiamo che se avessimo tentata dalla Bussia donde gingne in grandi pial- l'esperienza sopra alberi grossi quanto

Il nocchio di leccio è meno regulare ed Anche le mobiglie di nocchio sono avvicinasi maggiormente ella natura del

a lavorarsi; nel pomiciarla occorrono le tura del maugani un prodotto proprio di stesse cautele che indicammo parlando quell'albero, ma il risultamento della madel nocehio bianco di frassino, per non niera come si era tagliato, abbiamo segacaricarne il colore: essendoche il solo to alla stessa guisa i pezzi ave sono bidifetto del nocchio d' olmo è la monoto- forcazioni d'alcuni dei nostri legni, copia che acquista la sua tinta coll'imbru- me quercie, faggi ed aceri, ed abbinaso trovato le palme, le venature ed i fiori

larci rotolate; questo nocchio è molto sono quelli del maogani, avressimo tro-

vato disegni estesi e forse ancora più pricci per operare portenti, e sembra ricchi di quelli che abbiamo ottenuti che la natura stessa pieghi la sua volon-Non temiamo quindi di asserire che i la a talento dell'industria. Altre volte piallacri ottenuti dai tronchi ove sono non trovavasi l'agrifoglio che in forma biforcazioni dalla quercia e di altri legni di arbusto; ma dacchè il gusto pei coloindigeni, tinti o lasciati del loro colore ri chiari prevalse, trovaronsi, non sapnaturale, otterrebbero il pubblico favo piamo duve, agrifogli di enormi grandezre e non isgradirebbaro neppure a quel- ze. Nel 1834 ne abbiamo veduti nei li che, seguaci di una cieca abitudine, non magazzini di Parigi di quelli che avesatrovano bello altro legno fuori che il no il diametro di un metro, con sorpresa maogani, Eccitismo i commercianti di degli stessi mercanti. L'agrifoglio da una legni esotici e gli ebanisti a fare profitto impiallacciatura compatta e schietta. Non di questo nostro consiglio ed a ripetere si conserva mai con la corteccia poiche con maggiore estensione i nostri asperi-lingiallirchbe; un buon metodo si è quelmenti. lo di farlo tagliare tosto che ha cacciata Il nocchio d'acero. Al pari di quello fuori un poca della sua acqua di vegeta-

bianco di frassino presenta dua aspetti sione che è in molta copia ( V. AGRIFOdiversi, l'uno finmmato, l'altro atricciato ello e legnane). Non lo citiamo qui che ed ha nos lucidezza che manca al noc- qual legno da impiallacciature. chio di frassino. Può colorarsi cogli aci- Il tasso. Per darlo al segato di e specialmente con quello nitrico che lacci si dee scegliere il tasso a venatura gli dà tinte nere, fulve e di un rosso ca- o nodoso; quello schietto adoperasi scuirico, che ne fanno risaltare la bellezza. pre massiccio. Vi souo tassi molto grossi, Questo nocchio lavorasi facilmente a for- di un bel rosso nel cuore, le cui fibre ma l'oggetto di un ramo di commercio sono talmente contorte che la loro tessimolto importante; nullameno dacchè tura imita benissimo l'olmo attortigliato. l'America c'invia i snoi bei nocchi bian- Nessun legno può competere con esso chi argentini, ed il suo acero picchietta- pel colore, pegli accidenti di luce, per la to, il nocchio indigeno non è più tanto lucidezza e per la hella politura che può pregiato; trovasi però ancora ad un ricevere; la vernice applicasi intimamenprezzo alquanto alto. Non di raro acca- te sul tasso e vi si conserva più a lungo de di vedere degli aceri interamente noc- che su qualunque altro legno. Non sapchinti, ma in tal caso sono cavi nel cno- piamo io qual guisa il gusto del pubblico fe. L'acero essendo un legno tenace e possa errare a segno da non preferire duro, anche il suo nocchio partecipa le mobiglie di tasso alle altre, e forse il delle stesse qualità e dà ottime impial-consiglio dell'operaio contribuisce a quelacciature : quando si adopera massiccio sta trascuranza del pubblico, e ciò perprestasi a qualsiasi lavoro, essendo in ciò chè le impiallacciature col tasso riescono superiore al nocchio d' alno, il quale è secche e fragili; se la vernice non è data di colore più ricco, ma non ha sufficien- a dovere i suoi brillanti colori si impalte solidità ne aderenza per potersi ado-lidiscono, e quindi occorrono di molte perare massiccio. cure, abilità e diligenza per fare un bel

Il tasso. Per derlo al segatore di pial-

L'agrifoglio. Nulla vi è di tanto pos-mobile di tasso, Questa difficoltà di fabsente quanto la moda e l'interesse che bricazione fa si che l'operaio vi trovi di hanno i fabbricatori di soddisfarne i ca-traro il suo conto, massime a confronto

del lavoro del maogani che è tanto faci-raggi produce magnifici disegni di suffi-, le, e a motivo di queste ragioni secon-ciante grandezza per le mobiglie: non daria e della loro influenza sopra i com- ha un' arricciatura punteggiata come il pratori poco intelligenti, gli ebanisti giun-nocchio di frassino, ma bensi fiori o rosolavori di tasso, ed a procacciarsene inve- Desideriamo vivamente che questo proce di oggetti di maogani, ed in tal guisa dotto divenga più comune e possa esserimane dominante un cattivo gusto che re posto in opera più di frequente. Secosa.

alto prezzo. Il noce bianco adoperasi per quei dipartimenti che sono alle frontiere lavori massicci, ne quindi è questo il luo-ldi assa. Solitamente non se na trova go da occuparsene, rimandando egli arti- presso i mercanti, e gli ebanisti reputano coli Lagrans e noca. Il noce da grandi una fortuna il trovarne tanto che basti a piallacci, talvolta sanissimi, e la venature farne un paio di mobiglie. che formano la sua bellessa sono dispo- Il bossolo non crescendo che a grosste in guisa che quasi sempra si può, sezze assai limitate non si adopera genemedianta riporti, formarne disegui ebba-ralmente cha per lavori molto minuti, o stanza regolari. Questi piallacci invec-solo per intersiature o simili oggetti ed chiando, acquistano nna tinta rosea che è quindi di poco o nesson interesse per li renda ancora più belli. Non conviene l'arte dell'ebanista, quala la abbiamo cercare di colorare questo legno, che è considerata nel presente articolo. già di colora assai carico, mediante gli Il ciliegio ed il visciolo venivano alacidi che vi producono un cattivo effet- tre volte molto adoperati per impiallacto, ma se gli si dà una leggera tinta ro-ciature, ma essendo seggetti ai vermi ed sea, col mezzo di un poca di terra di Sie- al tarlo, prontamente gnastavansi, quinna, macinata molto fina e stemperata in di è che in oggi l'uso ne è limitatisolio di noce o di lino, si pnò dargli nna simo. apparenza simile affatto al maogani; sia-mo hen lungi però dal consigliare qua-biamo fin qui annoverati sono i soli lebustanza da sè.

cono sempre ad evitare le ordinazioni di ni legati in marzi con venatore ondulate. cederebbe il luogo ad uno migliore se condo le notizie ricavate dai commerciangli acquirenti conoscessero meglio la ti non trovaronsi questi bei nocchi fino

ora che soltanto nei Pirenei, e Parigi trae Noce. Il bel legno di noce vendesi ad tutti quelli che usa dalla Spagna e da

sto artifizio, poichè un bel mobile im- goi adoperati dall'industria pel rivestipiallacciato di noce costa lo stesso che mento delle mobiglia di valore, come uno di maogani; quindi neppure il mer- già dicemmo al principio di questo arti-cante stesso non ha verun interesse al-colo, ma in seguito molti altri legni verla frode ed il colore del noce piace ab- ranno forse a collocarsi in quella classe, Finora gli ebanisti non usarono per im-Nocchio di noca. Recentemente sol- piallacciare fra i legni indigeni che queltanto questo prodotto della natura ven- li da noi citati, almeno per quanto sapne posto a profitto dall' industria, e non piamo: gli altri legni nsati dagli ebanisti abbiemo peranco potuto procurarsi nu nel lavoro dei fusti a delle mobiglie non pezzo di questo nocchio. Le mobiglie impallaccisti, sono: la quercia ben secca che abbiamo vedute lavorate con questo colla quale fanno i cassettini ed i telai ; il legno sono bellissime. Avendo fiori e faggio, l'abete ad altri legnami. Il palissandro impiallacciasi sopra pioppo ner-parà osservato non aver noi fatto giamvoso, ed anche sul castagno, il quale non mai verun cenno sul prezzo di essi; il si sbieca, legasi bene coi piallacci e non motivo di questa omissione si fu l'incerè soggetto a farli sollevare.

nista sono quei medesimi del legnainolo, secondo il capriccio del mercante, sese nun che sono lavoreti più eccurata-condo che il legno è più o meno ricco e mente, Per evitare quindi la ripetisioni che abbonda in commercio. Fra tutti rimanderemo all'articolo Lagratuolo ad questi legni, due o tre soltanto trovami a quelli particolari di ciascun utensile, segati in piallacci e sono: il nocchio di tanto per la descriziona di questi, quanto frassino, il noce, e più di raro i nocchii pel modo di adoperarli ; circa agli uten- d' alno e di acero : in ogni caso anche sili che sono speciali dell'ebanista, sic-questi legni segati sono in si poca quan-come questi non servono cha alla impial- tità che di raro si trovano pisilacci adat-

lacciatura, così rimettiamo di parlarne tati al lavoro che si vuol fare. a quella parola, ova pura daremo qualle Ecco quindi quello che accade quan-indicazioni che trovassimo opportuno di do na fabbricatore vnol fare un mobile aggiungere a quanto dicammo intorno a di lagno indigeno. Gli è dnopo recarsi questa operazione all'articolo Ragnusta egli stesso presso i mercanti che negodel Dizionario. Alla parola varriez si ziano di questa specie di legni; se non troveranno accemuate le operazioni pre- trova piallacci, locchè frequentemente paratorie che devuno precedere la ap-gli accade, gli è nacessario comperare plicazioni di esse, varia ricetta di ver-dei panconi nell'incertezza sa la venanici, la principali qualità loro ed il modo tura continui su tutta la grossezza di esdi applicarle. Sarebbe stato nostro desi- si; conviene che li mandi a segare, opederio altresì farc alcun cenno sul nnovo razione che gli costerà più cara per ramo d'industria relativo alla fabbrica- questi legni duri e di tessitura irregolare, zione di piccole mohiglia di legno bian- di quello che per pessi regolari di maoco dipinto o semplicemente verniciato, gani. Comprerà inoltre questi panconi a Ma questa fabbricazione non fa parte as- più alto presso che il maogani comme, solutamente della professione dell'eba-imperocchè anche il mercante per avere nista e troverà meglio il suo posto al- questo ultimo basta cha vada una o due volte all'anno a fare le sue provvigiol'articolo scarolato.

Nella rivista che abbiamo fatta dei le-tivamente a questa circostanza. Dall'altra gni indigeni che si segano in piallacci, si parte avvicne sovente che il proprieta-

teaza in cui si è quando acquistansi que-Utensili, varnici. Gli utensili dell'eba- sti materiali, fissandosi il prezzo di essi

Altro dunque più non ci resta se non ni ad un porto di mare, quando inche mantenere la data promessa, vale a vece per provedersi di bei legni indigeni dire, mostrare al lettore in qual guisa è duopo che aspetti le occasioni opavvenga che un mobile di legno indige- portune, oppure che intraprenda freno costi più caro di uno simile di mao- quenti viaggi in varie direzioni senza gani, e come sia tanto difficile il trovare scopo determinato e coll'azzardo di non que' legni che crescono fra noi, mentre trovare nulla che gli convenga, o fiinvece nulla vi ha di più facile quanto nalmente che comperi questi legni da il provvedere il maogani, il palissandro sensali che abbiano fatto dei viaggi per od altro legno vennto da lontani paesi. di lni conto, e che quindi li paghi relario che cade al mercante il legno pre-leero il loro carico di maogani al pari di zioso vuole vendere l'albero intero, sic-lui, così non puù mettere alla sua merce chè per avere un pezzo conviene spesso un prezzo esorbitante, ed è costretto teperderne i nuve decimi, trovandosi di nersi pago di nu guadagno ragionevule taro a vendere nel paese il legno schiet-le discreto. È in tal guisa che il prezzo to ond'essi sono composti, nè compen- del maogani mantiensi poco elevato nei sando questo la spesa di trasportatiu porti di mare. I mercanti delle città inalla capitale. A tutte queste considera- terne fanno segare questu legoame lo zioni dee aggiungersi che i legni indigeni piallacci a prezzo stabilito un tanto alla esigono fusti più resistenti e che devono libbra e sono sicnri di venderli non con porsi in opera da lavoratori abilissimi, grandissimo gnadagno, ma quasi a prezimperocché il loro fondo chiaro lascia so fisso.

più leggari difatti. maogani non si va incontro a nessuna di dere dal suo garzone, e quando questo queste difficoltà. Questo bel legno viene glieli apporta fa il sno lavoro pruntaabbondantemente prodotto in varie par- mente, e senza ritardi non upponendoti del continente americano e nella mag- visi veruna particolare difficoltà. gior parte delle isole colle quali gli en- E in tal guisa che il commercio e l'inropei sono in comunicazione. Nel paese dustria hanno sciolto il problema di fare natiu è a bassissimo prezzo, e il conto che un mobile di maogani costi meno di

che se ne tiene in Europa, il grande cun- un'altru di legno indigeno. Questa situasumo che se ne sa e le ricerche continue zione relativa cesserà quando i nostri adi essu, ne conducono da ogni parte im-gricoltori sapranno il prezzo dei legni mense quantită nei nostri porti. Di qui nocchiuti e quando se ne troveranno nasce la gara fra i venditori e la possibi- grandi quantità in commercio; converrà lità pegli acquirenti di trovare un ribas- per eltro che la tinta e le qualità di queso quasi continuo e tale che oggimai il sti legni seguitino a mantenersi in favore prezzo del legno di per se stesso non e che i consumuturi resistanu alle insicalcolasi più quasi nulla, non valutando- nnazioni del fabbricatore, il quale cersi che le spese pel taglio degli alberi e chera sempre di far preferire il maogani. pei trasporti. Qualunque altro legno an- L'arte dell'ebanista è uno dei rami di che meno bello del maogani costerebbe industria, la cui sistemazione merita magpiù caru, puichè occorrerebbe del tem- giormente d'essere studiata. Lo sminuzdo di trasporto particolare. Quindi il che la divisione del lavoro, vi è spinto a compratore preferira sempre caricare la si altu gradu che si dee senza dubbiu risua nave di maogani che è una merce guardarlo come una cagione diretta e conuscinta, apprezzata, tutti i pezzi del- possentissima del ritardato progresso di In quale sono buoni e di cui sa anticipa- questa importante professione. Abbiatamente che potra disfarsi al suo arrivo mo veduto all'articolo pivisione del laa un datu prezzo e con un dato guada- voro esser questa un abile scumpar-

di Europa trova la gara di quelli che fe- formazione di unu stesso prodotto fra

apparire la menoma trascuranza ed i L'operaio non ha quasi hisogno di muoversi per andare a competare i snot Nella fabbricazione di mobiglie di piallacci che può, a così dire, far prove-

po per ricercarlo e per sistemare un mu- zamento del lavoro, che è tutt'altra cosa gno; e siccome al suo sbarco nei porti timento dei lavori che concorrona alla EDANISTA

apperai diversi di senso e di vit, cia-dallo nuimazzumento del lavoro ribanis scano dei quali concerte coll'implego lulamenti di perzato degli orgati e ilmin paggio salatano della sun ferrac. Abbiamo lozianto il guadagno del fabbricatora che in insustata come in divisione del lavoro questi è contetto ben toto ad impiega-abbia a riguardarai per uno degli stimoli re tutto il suo spirito inventivo piutto-più careggia dell'intelligenza, e come sia tote anascondere le estire quoltità di un particolarmenta applicabila nelle grandi lavoro fatto sollectiumente ed ella pegi-oficina over labbonatana dei capitaliperaje, che anigiorare i produti. L'effetto mette quoi tentativi e quegli esperimenti finale si è che una gran parta dei picca introduccio andi pertice le reali fabbricato ributto, min antico pegi-oria della produce le californi dell'introduccio andi pertice le reali fabbricato ributto, min anticolarmenti del layoro è cosa sificto e nono contetti a dispendere chi meriterca: è la divisione della fabbriche cani ali mintito, ci l'piolamento dei layoro è cosa sificto e nono contetti a dispendere chi meriterca: è la divisione della fabbriche cani ali mintito, ci l'piolamento dei layoroto-ono essi e più averi che non lo si qua-

EBARISTA

frutto delle loro fatiche, comperano alouin tennii, algunia mierciali e cartum-a ilo atta della professione degli chanisti,
do soli, o cull'aisto di pochi gartoni o
dipendenti, tutti ele parti di uno tasso inni cira che scorpio soli prodotto, divergono così altrattanti piccarione delle mobilgie, contanzi piò di
coni fabbricatto che banno bioggo di i, foco qualiforetti che havorano soli in
vendera il prodotto fabbricatto per riattalore ciarva unanii, o per provedete degli od opera; La maggior parte di questi
altri materiali. Quasta sistemaziona del priccoli fabbricattori, proveduti appresa del latvoro martia d'essere attenumenta sua necessari standii, comperano leganui
con cui tutti gli opera i cerenazi di pratepria si patagoni del fabbricattori, primo vrantaggio. Lavorono un mobile,
parte il trecano a vendere si unercanti;
porta il receno a vendere si un ercanti;
porta el receno a vendere si un ercanti.

poscia il recano a vendere ai mercanti. Questa sistemazione non esclude af- e bene spesso avviene di vederli respinti fatto ogni progresso, imperocche l'opa- da molti di questi che trovano troppo raio che lavora in tal goisa ha un inte- forte il prezzo dimandato, o perche lauresse troppo diretto di perfezionare il gue lo smarcio od auche, e più spesso, suo lavoro perché uon abbiano a risul- perché sanno che il venditore è spiuto a tarne dai miglioramenti nei metodi par- privarsi del suo layoro da un urgente ticolari, degli utili cangiamenti negli u- bisogno. Dopo varii inutili tentativi sono tensili, ed altra invenzioni secondarie costretti tornarsene da quel mercante che contribuiscano alla rapidità ed alla che fece loro patti migliori e vandere economia del lavoro. Questa cagione di anche a costo di perdita per apportare progresso però è ben lungi del compen- alle loro famiglie il pane onda hanno di sare le dillicoltà che oppone la mancanza bisogno. Certamente in questo ordine di di capitali al piecolo fabbricatore per lo cose i progressi sono difficili, per non disviluppo dei suoi mezzi e spesso aucora re impossibili, ed è opera filantropies lo per l'applicazione de' suoi nuovi metodi. studiarsi con ogni sforzo di rimediarvi. Inoltre la gara estesissima che risulta Alcuni teutativi vennero fatti di già

a questo scopo, essendosi proposta a nessa a Quest, fabbricatore di pane di fe-

ponevasi di riunire queste mobiglie in tuirsi. Incontrò tutti quegli obbietti che un vasto magazzino posto nel centro non mancano mai al più utili tentativi di dalla capitale, ed un comitato, scelto fra miglioramento della sorte dalle masse, i membri dell'associazione, doveva fissa- vale a dire, una estrema incuria, una re il prezzo d'ogni mobile, prezzo che granda diffidenza fra i fabbricatori cha il fabbricatore aveva diritto di rifiutare trattavasi di associare, ed una tale mase non gli sembrava soddisfacente. Que-diocrità di mezzi finanziarii che molti di sto prezzo, crasciuto pol di una certa essi che non potevano continuare a lasomma o di un tanto per cento fissato vorara sa non se vendendo immediatasacondo le spese ed il fitto del magazzi- mente i loro prodotti, non poterono imno centrale, volevasi fissare qual prezzo pagnarsi a somministrare alla società la di vendita, potando così tutti i consu-loro parte di mobiglie a ad aspetterne la matori indirizzarsi a questo magazzino, vendita. Questa cagiona del mal'esito risparmiando i guadagni spesso conside- della associaziona è la miglior prova delrevoli che pagano ai mercanti di mobi-lla sua necessità, nè vi ha dubbio che non glie e guarentandosi dalla mala fede di ecciti un raddoppiamento di sforzi per molti di essi. Simile associazione noo giugnera a stabilirla in qualli che na coformerebbe un monopolio, prima perchi Loscono il valore a lo scopo morale. a videntamente non potrabbe riunire tutti A dare una idea dell'importanza dali fabbricatori ed anche perciò cha non l'arte dell'ebanista potrà valere la sesarebbe stato tolto a questi la facoltà di guante statistica relativa alla città di Pavendere presso di essi, od altrove che al rigi. Abbiamo detto che il numero totadeposito generale. Presenterebbe però la dai fabbricatori ed operai ara ivi di certamente un mezzo assai possente di 4,000; la loro mano d'opera contasi regolara i praszi delle mobiglie, e di generalmente par due quinti nel prazzo mantenere ed anzi accrescere il lavo- totala di un mobile. La giornata di un ro degli operai ; poichè quando il pub- ebanista a Parigi calcolasi, a termine meblico potesse indirizzarsi ad un magazzi- dio, di 4 franchi; quindi risulta il giro no ove si fissesseru i prezzi proporzio- di una somme totale annua di 4,800,000 natamente alla buona fabbricaziona, sa-franchi per la mano d'opera a di 12 rebbe dimostrato ben tosto che ciò che milioni per la produzione totale dell'arte

Questo tantativo di associazione, la servono a preparara una bevanda.

bricatori.

Parigi nn'associazione, nella quala ogni e- cula di patate, e cha tendava a diminnibanista aveva a contribuire mediante una ra i mali cha risultano dallo sminuzzacerta somma da pagarsi in mobiglie; pro- mento del lavoro, non potè ancora isti-

principalmente ricerca si è la buona qua-dall' ebanista. Su questa quantità calcolità e la solidità nnita all' elaganza. In tal lasi che vi abbiano esportazioni per nu guisa le belle mobiglie ben lavorate a- miliona.

vrebbero il vantaggio d'uno smercio si-(PAOLO DESORMEAUX-FLACHAY.) curo, premio giusto, quanto necessario EBBIO. Specie di erba simile al sampegli abili operai, i quali sarebbero allo-buco, la quale citiamo pereiò solo che le ra più ricarcati a meglio pagati dai fab- sue bacche trattate alla stessa maniera che quella di sansuco (V. questa parola),

cui idea primitiva sembra che apparte- Le sue foglie hanno un fetido odoro

ESOLLIMSTED

come di ricotta putrida che fe fuggire I stanze, sia per separare dalla sostauze topi del grani dove quella si spargono, volatili quella cha lo sono meno, sia fi-Alcuni vogliono che I teneri getti di que nalmente per predurre dei vapori. Poco sta pianta cotti siano buqui a mangiarsi, quindi o nulla a dir ne rimane su questo Finalmente col succo di essa componesi importante argomento e solo aggiungerauna specie di sapone nero onde si fa nso mo e riassumeremo qui alcune notizie nei Paesi-Bassi.

(TARGIONI TOZZETTI.)

applicazioni che le arti na trassero, sia centigrado. per agevolare la soluzione di alcuna so-

ad esso spettanti. Abbiamo, per esempio, vedato nel EBOLLIMENTO. Che sia questo fe- Dizionario che la temperatura a cui bolnomeno, e dietro quali principii si regoli logo i liquidi varia, ma non si è mai daabbiamo vedoto io varii articoli del Di- ta una tavola compinta cha Indichi il grazionario, e principalmente in quelli ca- do dell'ebollimento per ciascuoo di essi, LORS, ESOLLIMENTO, VAPORS, VAPORI e DI- ed a questa mancanza ora soppliremo. svillazione, come pore si è parlato in riducendo tutte le indicazioni forniteci moltissimi articoli delle varie ed infinite da varii autori in gradi del termometro

Suppl. Dis. Teen. T. VII.

Tavola del punto di ebollimento di varie sostanze.

| NOMI DELLE SOSTANZE                     | specifico      | che fecero<br>l'osserva-<br>zione | del termo-<br>metro cent<br>grado<br>cui bollone |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Eters solforico                         |                | Christian.                        | 36,66                                            |
| Detto a oo                              | . 0,7365       | G. Lussac                         | 37,22                                            |
| Detto                                   | 0,632          |                                   | 40,00                                            |
| Detto                                   | 0,700          | Ure.                              | 44,44                                            |
| Solforo di carbooio                     |                | G. Lunac.                         | 45,00                                            |
| Detto                                   |                | Ure.                              | 46,5                                             |
| Ammooisca                               |                | detto.                            | 60,00                                            |
| Alcoole                                 | . a 40° Baumè  |                                   | 77,50                                            |
| Detto                                   | . a 36º detto  |                                   | 78,15                                            |
| Detto                                   | . a 30° detto  |                                   | 78,75                                            |
| Detto                                   | . a 22º detto  |                                   | 81,11                                            |
| Detto                                   | . p. sp. 0,813 | Ure.                              | 78,50                                            |
| Detto                                   | . 0,825        | detto.                            | 80,60                                            |
| Nofta                                   | 0,758          | . —                               | 85,00                                            |
| Gas d'olio liquefatto                   | . 0,85         |                                   | 85,5                                             |
| Acido nitrico (a)                       | 1,500          | Daltoo.                           | 99,44                                            |
| Acqua                                   | . 1,0          |                                   | 100,00                                           |
| Petrolio                                |                |                                   | 102,20                                           |
| Acqua . 9 parti, idrocl. di calce i par | te —           |                                   | 102,47                                           |
| Detta 2 . detto                         |                | Ure.                              | 109,90                                           |
| Detta 64,5 . detto 35,5                 |                | detto.                            | 112,65                                           |
| Detta 50.5 . detto 40,5                 | . —            | detto.                            | 115,40                                           |
| Detta 5, sale marino . 1 .              |                |                                   | 103,70                                           |
| Sciroppo saturato di zocchero           |                |                                   | 106,95                                           |
| Acido idroclorico                       | . 1,094        | Daltoo.                           | 111,00                                           |
| Detto                                   | 1,127          | detto.                            | 105.50                                           |
| Detto                                   | 1,047          | detto.                            | 105.50                                           |
| Petrolio rettificato                    | .1             | Ure.                              | 151,70                                           |
| Olio di tremeotion                      | . 0,792        |                                   | 156,50                                           |
| Detto                                   |                | Ure.                              | 157,20                                           |
| Fosforo                                 |                |                                   | 290,00                                           |
| Zolfo                                   |                | -                                 | 298.88                                           |
| Acido solforico (b)                     | 1.848          | Daltoo.                           | 315.40                                           |
| Olio di lioo                            |                | -                                 | 335,40                                           |
| Mercurio                                |                | -                                 | 348,00                                           |

<sup>{</sup>a} V. T. XV, pag. 77-{b} V. T. XV, pag. 90.

176 Abbiamo data nel Dizionario una ta-imolto forte e vi ha un eccesso del sale vola dell'accrescimento di temperatura puo avvenire che il liquido si soprassache carionano nell'acqua diversi sali di- turi, tenendo in sospensione mas parte scioltivi a saturazione. Alcum altri espe- dei sali, e che in tal caso la temperatura rimenti su questo argomento si fece- di esso può innalzarsi più del dovere ; ro ultimamente da Legrand i risulta-subito però che l'ebollizione toroa tranmenti, dei quali qui riseriremo perchè quilla il sale deponesi, e si vede il terin gran parte si riferiscuno a sostanze non mometro discendere e mantenersi fino comprese nella Tavola del Diziunario, e a tanto che dura l'ebollizione, ed è alloperchè in quelle che ivi pure si attrovano ra che il liquida è saturato semplicevi è una qualche differenza nelle indica- mente.

zioni, Fece pure il Legrand l'osserva- Ecco la tavola dei risultamenti delle zione che talvolta, quando l'ebollizione è esperienze di Legrand.

| NOMI DEI SALI              |  |    | Proporzione<br>dei sall<br>in 100 parti<br>di acqua | Punto<br>di ebolimento<br>in gradi<br>centigradi |       |
|----------------------------|--|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Clorato di potassa         |  |    |                                                     | 61,5                                             | 104,2 |
| Clorato di bario           |  |    |                                                     | 60,1                                             | 104.4 |
| Carbonato di soda          |  |    |                                                     | 48,5                                             | 104,6 |
| Cloruro di potassio        |  |    |                                                     | 59,4                                             | 108,3 |
| Cloruro di sodio           |  | ٠. |                                                     | 41,2                                             | 108,4 |
| Idroclorato d'ammoniaca.   |  |    |                                                     | 88,9                                             | 114,2 |
| Tartrato neutro di potassa |  |    |                                                     | 335,r                                            | 115,9 |
| Cloruro di stronzio        |  |    | 4                                                   | 117,5                                            | 117,8 |
| Nitrato di soda            |  |    |                                                     | 224,8                                            | 121,0 |
| Carbonato di potassa       |  | :  |                                                     | 205,0                                            | 135,0 |
| Nitrato di calce           |  |    |                                                     | 362,2                                            | 151,0 |
| Cloruro di calcio . i .    |  |    |                                                     | 525,0                                            | 179.5 |

La conoscenza di questi gradi d'ebol- prietà in sostituzione al barometro per limento può siuscire spesse volte ntile misurare le altezze.

quella cui bolle l'acqua para.

nelle arti per ottenere dei bagni a tem- Molte altre però ed importanti consiperature costanti alquanto superiori a derazioni possono dedursi de questa

ella cui holle l'acqua pnra. proprietà. Cost, a cagione d'esempio, se Abbiamo indicato eziandio nel Dizio-si diminuirà con qualsiasi mezzo la presnario come la temperatura cui bolle uoo sione su di un liquido questo a temperastesso liquido varii secondo che cresce o tura minore entrerà in ebollimento, cioè diminoisce la pressione al di sopra della ridurrassi in vapore, e su questo principio soperficie di esso, ed in qual modo si si fonda la costruzione degli apparati per fosse propostu di applicare questa pro-distillare nel vuoto, e per evaporare i

figura, in gaisa che i punti del perime-june curva che dee soddisfare alla conditro del pezzo non descrivono circoli zione di essere tangente a delle linee dauguali. Una leva adunque appoggiata con- te, distribuite intorno all'asse di rotaziotro questo perimetro andrebbesi a vicen- ne; ciascuna di queste linee essendo la poda avvicinando o allontanando dal suo sizione della leva che corrisponde ad ogni centro di rotazione ed avrebbesi, per angolo di rotazione. Di tal genere si è, conseguenza, un movimento di va-e-vie- per esempio, la curva di Deparcienz che ni, sicchè gli eccentrici danno un mezzo abbiamo descritta nel Dizionario e disedi cangiare il movimento rotatorio con-gnata nella fig. 7 della Tav. XIX delle tinuato in rettilineo o alternativo. L'uso Arti meccaniche di quello. L'oggetto maggiore degli ecceptrici si fa pelle mac- di questa corva e di altre fondate sullo chine a varone (V. questa parola) ove atesso principio, si è principalmente serve a trasmettera il moto al distribu- quello di produrre un movimento ed tore del vapore. L'uso dell'eccentrico nno sforzo uniforme in ogni punto della per questa trasformazione di movimento rotazione, al che non si prestano i naè conosciuto da gran tempo e può ve- scasti (V. questa parola). E qui ne sia dersene un esempio nell'opera stampata permesso entrare in qualche ulteriora dal Romelli in Parigi nel 1588 a pag. 41. spiegazione su questo argomento, il qua-Resta però a vedersi se l'eccentrico sia le è per molte arti della maggiore imper questo oggetto preferibile agli altri portanza.

mezzi che si impiegano, ciò di che Supponiamo che vi abbia una potenza medesima legge; la loro circonferenza è d'Archimede che soddisferà alla condi-

dubitismo grandemente. In vero, sup-poniamo che l'eccentrico compongasi come sarebbe un manubrio, che percorsemplicemente di un cerchio il cui asse resse, per esempio, la circonferenza AUT sia posto fuuri dal centro, e che vi pog- (Tav. VIII delle Arti del culcolo fig. 2) gi contro uos leva in bilico caricata di e che questa potenza valga a far salire un un peso al capo opposto. Osserveremo peso di A in M durante il tempo in eni primieramente che la necessità di questo percorre il quarto VA della circonferenpeso, perchè la leva poggi contro l'ec-za: trattasi di rendere ugnali gli sforzi che centrico, complica sempre il meccanismo, dee fare questa potenza ad ogni istante. ma ciò che più importa si è, che doven- Se questo peso innalzandosi dee percordosi calcolare l'attrito come il prodotto rere una linea retta verticale, è duopo che della pressione ebe vi ha sulla leva mol- il prodotto del peso pel movimento di tiplicata per la circonferenza dell'eccen- esso sia sempre uguale al prodotto deltrico, se lo troverà maggiore che in qual-siasi altra manicra di ottenere lo stesso ne dividesi la lines A M in nn numero cangiamento di moto, poichè le superfi- arbitrario di parti uguali AN, NO, OZ, cic striscicranno molto nna sull'altra ec., dividesi parimente l'arco AV in alperdendo così inutilmente gran parte trettante parti nguali AB, BD, DE, ec., della forza motrice. In generale gli ec- quante la linea AM, e si conduceno i centrici non ricscono ntili che nel caso raggi CB, CD, CE, ec., facendo CG, in cui il movimento debba variare secon- CN, CH = CO, CI = CZ, ec.: facendo do una legge determinata ed allora an- passare pei punti A, G, H, I, ec., una che la forma di essi deducesi da questa curva, si avrà una porzione della spirale

sione ricereats. È chiaro in vero che potenta che sosterebbe il peso su questi panolo il puodo B saré giunto i ha il jiasini inclisati; ricarrosono i neclesimi peso sarò in N; quando il puoto D sarbi an qualitati panto della spirale AIREP, giuntu parimonetto in Ai piro sorti to Q che sapposgati il peso. Adanque se la ce. Ora AB: AD:: AN: AQ; quindi portena è capace di sostesere in squali. Frandamento della potena, e quello del brio il peso in un qualche punto della peso sono sempre proporzionali. Adun-curra lo sosterra dappartutto; e se è que se visarà un insunto ici cali poten-capace a porto in moto in un ponto lo sa sia al peso come ella camanio del peso surà sonhe per trutti gli altra.

è a quello della potaoza, la stessa propor-zione si troverà costantemente e le quau-inoalzarsi abbia a percorrere uo arco di tità di movimento saranoo sempre ngua-circulo la curva che dee produrre queli. Si potrà obbiettare però che gli ef-sto movimento per ottenere gli stessi effetti prudotti alle estremità delle leve fetti della precedente, sarà ancora una variabili CB, CL, CO, ee., da una po-specie di spirale meno regolare però delteoza applicata ad un braccio di leva la precedente. Sia AB (fig. 3) nna leva o costante, devono andare diminueodo bilacciere mobile interco al punto A : nella ragiune reciproca dell'allungameo- suppongasi che questa leva sia orizzontu delle braccia di leva CB, CL, CO, ec., tale prima che la curva abbia cominciato e questi effetti prodotti io B, L, O, ec., a far muovere il peso che si vuole solledivenendo le potenze che spiogono pa- vare da B in K per una serie di piaci ralellamente alle loro basi i piccoli piani inclinati, applicati sopra una porzione inclinati ABG, GLH, HOI, ec., non de-della circonferenza BOY, nello stesso vono produrre quantità uguali di movi- tempo che la potenza percorrerà la memento: è duopo per altro osservare io tà di questa circooferenza in nn senso o quanto a ciò che questi piccoli piaoi di-nell' altro. Supponiamo primieramente vengono più inclinati quanto più si al- che vogliansi far arrivare successivamente lootanaoo dal centro C; poichè restando al punto B i punti M, N, O, ee. Conduuguali le altezze, LH, OJ, RK, ec. le casi la corda BK dell'arco che dee perbasi GL, HO, IR, ec., vaono aumentao-correre la estremità del braccio di leva do nella stessa proporzione che le brac- AB; se la divida in un numero qualuncia di leva CL, CO, CR, ec., ossia se- que di parti uguali e per tutti i punti di condu la ragione reciproca della diminu-interiezione L. L. L. ec., conducansi le nuzione degli sforzi o delle potenze chellinee LG, LH, LL ec, paralelle ad AB, gli spingono in L, O, R, ec., poichè lo o ad una linea orizzontale che passi pel sforao che si fa in B è a quello che si fa punto B, nel caso che la leva AB fosse in R reciprocamente come il braccio inclinata. Queste linee taglieranno l'ardella leva CR è al braccio di leva CB, co BK nei punti G, H, I, ec., il che è o come la base RI del piano inclioato lo stesso come se si fosse divisa in parti IK è alla base BA del piano inclinato AG; uguali la perpendicolare abbassata dal il prodotto della hase RI per lo sforzo punto K sopra nna licea orizzontale, che si fa in R, è adunque uguale al pro- che passasse pel punto B. Dal centro C dotto della hase BA per lo sforzo che si e pei ponti G,H,I, ec., conducansi le lifa in B; poiche questi prodotti sono en- nee CG, CH, CI, ec., che taglino la cirtrambi le quantità di movimento della conferenza del circolo nei punti D.E.F.;

arranda banga

Eccastaico Eccastaico

ec. Tirni poscia il diametro BY, dividasi questo peso sala anche in tal caso prula semi-circonferenza BOY, in altret-portaionalmente al cammino della potentante parti inguili BM, MN, NO, ec. quan-tas, che è quanto volevasi ottenere.

183

te ne conțiene la corda BK. Prendasi Si vede che da qualsiasi lato si giri in seguito l'arco BD, e se lo porti da quando la potenza ha percorsa una mes-O in o, ec., conducansi le linee inde-za circonferenza, il peso si è innaltato finite Cm, Cn, Co, ec., che sieno nguali della quantità proposta, quantunque le Ca. a CG: Ch a CH; Cd, a CI, ec.; e fac-due eurve indinate non abbiano basi ciasi passare una enrya pei punti BabdL; uguali, avendo la prima per base l'arco questa farà salire il peso proporzional- BOV, più grande della mezza circonfemente al cammino della potenza, puiche renza, e la seconda non avendo per base è chiaro che quando avrà fatto arrivare il che l'arco BQV ebe è di altrettanto mipunto M in B, quello m sarà in D, e quel- nora; tuttavia l'una e l'altra conducoln a in G, ove si troverà per conseguen- no il peso alla stessa altezza. Ma l'ona sa il peso che era da prima in B: quan- ha un pendio più dulce dell'altra, e così do il punto N sarà anche esso giunto in deve essere, poichè quanto più grande è B, il ponto a sarà in E, e quello b in H l'angolo aento che fa un piano inclinato ove troverassi il peso che era da prima colla linea di direzione della potenza che in G, e così degli altri tutti fino a che vi sostiene un peso, tanto più questo sia passata totta la semi-circonferenza piano dee essere inclinato, rimanendo BOY; allors il punto Y si troverà in B, la stessa la potenza cha trattiene il peso. quello V in X, e quello Z, in K ove sa- Ora AB dee rignardarsi come la direrà per conseguenza il peso. Così la po- zione della potenza ebe sostiene il peso, tenza facendo passare pel punto B delle ed è facile vedere che fari sempre anparti uguali della semi-circonferenza BOY goli più grandi colla curva BbdZ di farà salire il peso di parti simili dell'al-quello che colla curva BghZ. tezza a cui si vuole innalzarlo. Poichè la potenza che sostiene il peso

Se la potenza dovesse girare dal lato sul piano inclinato dee fare una forza opposto, converrebbe dividere la linea tanto più grande quanto maggiore è l'an-BK e la semi-circonferenza BQY in al-golo acuto che fa la sua direziona col trettante parti uguali l'nna che l'altra ai piano stesso, ossia quanto più questa punti L,L,L, ec., P,Q,R; condurse co-direzione si avvicina ad essere perpenme dinanzi le linee LG, LII, LI, ec., CG, dicolare al piano inclinato, ne consegue CH,Cl, ec., portare l'arco BD da P in p, che fra totte le posizioni che può avere quello BE da Q in q; quello BF da Ril ponto B nella semi-circonferenza SBT, iu r. ec., condurre le linee Cp.Cq,Cr. i più svantaggiosi sono quelli che saranec., fare C=CG, Cg=CH, Ch=Cl, ec. no più vicini ai punti ST, poichè la die condurre la curva BFGHZ che farà rezione AB della potenza che sostiene il lu stesso effetto della precedente, poiche peso è tanto più prossima ail essere perquando il punto P sarà giunto in B quel-pendicolare al piano inclinato od alla lu p sarà in D e quello f in G, ove si curva quanto più il punto B sarà vicino truvera per conseguenza il peso che eraja quelli ST, ed i piccoli piani inclinati dapprima in B. Quando il punto O saria divengono allora d'altrettanto più acuti. ginnto in B, quello q sarà in E e quello Dallo stesso motivo ne segue parimente g in Il ove si troverà il peso; quindi che la posizione più vantaggiosa del punto B è quella in cui il prolungemento consumera in pura perdita una parte della corda BK dell'arco descritto dall'e- della forza motrice. stremità del bilanciara passa pel centro C

intorno al quele gira la curva. In questo caso eiascuna delle due curve ha per ba- sultamento naturale ed affatto inevitabile se npa semi-circonferenza, poichè il pun- della gaza fra i manifattori si è nna proto più lonteno del centro e quello che è duzione superiore di molto ai bisogni più vicino, trovensi direttamente oppo- dei consumatori, grave inconveniente che sti; questo à il caso in cui le curve dif-suole presentarsi periodicamente, e che feriscono meno l'una dell'altre, poiche importa del pari tanto al manifattore gli archi che si hanno a portare a destra quanto agli operai di evitare, n per lo o a sinistra delle divisioni fatte sulle due meno prevenire da lungi. Nel caso parsemi-circonferenze sono molto piccoli a ticolere in cui abbiavi nn gren numero riduconsi verso il principio o verso il fine. di piccoli capitalisti, od ogni capo ope-Queste curve evranno inoltre una diffe-raio levori egli stesso aintato dalla sua renza tanto minore quanto più piccola sa- famiglia o de alcuni operai salarieti a rà l'alzata BK e più lontano il centro A giornata, quando in fine i varii oggetti del bilanciere, per modo che sarebbero pradotti sono molto differenti, si stabiliperfettemente uguali se il punto A fosse sce una specie di singolare compensazioinfinitamente lontano, poichè l'arco BK ne che scema in qualche maniera la grandiverrebbe allora una linea retta e le dezza delle oscillazioni cha subirebbe alcurve sarebbero vere spirali d'Archime- trimenti il prezzo del lavoro degli opede; ellora da quelunque parte si girasse, rai. Queste compensazione è dovuta ad avverrebbe che e distanze ugueli dal prin- elenni piecoli negozianti, i quali allorche cipio B gli angoli fatti dalla direzione manifestasi un ribasso considerabila nel della leva AB, e l'una e l'altre curva sa- prezeo dell'oggetto ond' essi commercierebbero gli stessi il che non pnò essere no, nè compereno grendi quantità colla in ogni altro caso, ma la differenza è as- speranza di rivenderlo con guadagno sai piccola. Le curve adottate pei aoc- quando il prezzo di esso tornerà a cresce-CIUOLI (V. questa parola), riduconsi ad ra. Tengono a questo effetto vasti maaltrettante applicazioni di questi prin- gazzini ove depongono le merci compecipii.

trico interessa di ridurlo sempre alla me-tili quello stesso effetto che fa il volsnte noma grandezze che ei possa avere, poi- nelle macchine regolandone i prezei.

(J. A. Boagnis-Fenny.)

ECCESSO di produsione. Un rirate al mamento del ribasso ad il loro Qualunque sia la forma di un ecceu-intervento produce nelle piaese mercan-

chè, a circostanze uguali, l'attrito è pro-Porzioneto al perimetro di questo pezzo, eccesso di produzione è del tutto diverma non vi ha metodo facile che possalso. Quando l'eccesso delle offerte di nn dare nna soluzione esutta di questa qui-loggetto ne fa ribassare il presso di stione di limiti; non si può che fare varii vendita, accade di ordinario nna delle tentativi assegnando valori diversi ell'an- due cose seguenti : o si diminuisce solgolo percorso dalla leva non che alla di- tanto la paga degli operai, o scemasi ad stanza fra l'asse di rotazione e quello del- un tratto anche il numero delle ose di la leva. Questa ricerche e tentoni sono lavoro di essi. Nel primo caso la produindispensabili se non si vuole esporsi a zione continua come el solito; nel secondo

diminuisce. La quantità dei generi of idel guadagno del manifattora pel ribasso ferti divengono allora proporzionate alle del prezzo dei suoi prodotti è uo onimo ricerche, e quando quella massa che era stimolo per indurlo e cercare dei mezzi in commercio è vendute, i prezzi toron- di procorarsi i materiali a miglior prezno alla misura di prima. Sembrerebbe a 20, e ed inventare perfezionamenti nelle primo aspetto che quest' ultima condi- sue mecchine che diminoiscano il cost' zione delle cose avesse ad essere la più della fabbricazione, o ad introdurre canvanteggiosa pei manifattori e pegli ope- giamenti nell'interna sistemezione delrai: fuori però del caso in cui poche la sua fabbrica, in guisa da migliora rpersone si occupino del ramo d'indo- ne l'amministrazione. Se per effetto di tria particolare cha trovasi in discapito, uno di questi tentativi o di tutti insieme, una tale disposizione presenta gravi dif- il menifattore giugne a qualche vantagficoltà, ed in fatto non può essa avere gioso risultamento, il boon esito da lui luogo che per effetto d'una convenzione ottenuto ha tosto un effetto d'utilità gefatta fra i manifattori o fra gli operai; oerale. Dall'una parta una maggiore prooppure, il che è meglio, per effetto di porzione della popolazione può procuuna convenzione reciproca fatta fra gli rarsi l'oggetto fabbricato a minore prezuni e gli altri pel loro comune interesse. zo a godere di tutte quelle agiatezze " Ma nna convenzione fra gli operai è vantaggi che esso procura : dall' altra il sempre difficile, e sempre impedita dagli manifattore, quantunque il suo guadago o inconvenienti di una cieca opposizione su di ogni oggetto fabbricato sia dim'contro quelli che, dietro la loro opinione, muito, tuttavia siccome lavora un num enon sono disposti ad agire d'accordo col-ro maggiore di questi oggetti, così in finla maggiorità. D'altra perte le convan-dell'annu incasserà un guadagoo tota. zioni fra i manifattori non possono avere per lo meno considerabile quanto quello il loro effetto se tutti, nessuno eccettua- di prima, mentre che l'importo delle to, non vi si adattino; poichè se un solo paghe degli operal tornerà ad essere febbricatore possedendo grandi capitoli quello che era. Finalmente il fabbrica fa lavorare più operai di ciescuno dei tore e l'operaio avranno tutti meno a tesuoi confratelli, questo trovasi immedia- mere di oscillazioni nella quantità delle tamente nel caso di poter vendere ul di domande e nella facilità dello smercio, sotto del prezzo che quelli stabilirono poiche lavoreranno per un numero min fra loro.

Per quanto all'iuteresse del consumatore la quistione è affetto diverso. Quan- gior interesse esaminare nella storia di do l'eccesso di merci offerte produce un una industria qualunque se quei momenconsiderabile ribesso nel prezzo di un ti nei quali vi ebbe soprabboudanza di oggetto, questo ribasso da tosto origine prodotti non sieno stati quelli appunto ad una nuova clesse di consumatori ed nei quali nacquero sempre nuovi perfeaumento eziendio il consumo di quelli zionamenti meccanici o nuovi metodi di che ne sacevano uso da prima. Quindi subbricazione, e gioverebbe eziaodio orolo ristabilimento del prezzo ella misura strare di quale aunua quaotità crebbe la anteriore è affatto opposto all'interesse di fabbricazione per ciascuno di questi cantutte e due queste specie di consumatori, giamenti.

Suppl. Des. Feen T. FII.

grande di consumatori.

Sarebbe a nostro parera cosa del mag-

È cosa certa parimente che la diminuzione Egli è probabile che risulterebbe da

questa indagina che l'aumento della Giova meglio però agli uni ed agli altri quantità che può fabbricarsi collo stesso che questa lotta commerciale non duri capitale mediante il nuovo perfeziona- multo a lungo ed è di grande importanmento è abbastanza grande, perchè il sa che verun regolamento arbitrario non fabbricatore, ottenga su questo capitale venga in qualche maniera ad opporsi al tro mezzo di collocamento di esso. Se effetti più funesti. grandemente il costo delle operazioni cha agiseono simultaneamente. permette di dare con guadagno i pro-

dotti a prezzo molto inferiore di prima.

le cose enuminino diversamente da quel- risnonare la voce (V. ACUSTICA, SONORITÀ, la che abbiamo indigato fin qui e che svono ). nel caso di sovrabbondanza nei prodotti d'ono stesso genere d'indostria non si scoprano mezzi di produzione più eco-che si colloca nelle cornici ioniche, cotori, egli è evidente che in tale stato di specie d'uovo. cose quel ramo d'industria impiegherebbe troppi capitali, il goadagno dei fabbrientori diminoirebbe, ed in capo ud sto nome alla ronne che usano i auttabero le loro mire ad un altro ramo in- figure od altro ( V. quelle parole ). dustriale. E difficile stabilire con sieurezza quali saranno i primi a cangiere ni altri che possedono una maggior mas- zione degli edifizii si troverà agli articoli so di capitali potranno sostenere più a acustica, sosonità, suono, lungo la gara, anche a costo di perdere con la speranza di scacciare dai mercati ECOMETRIA. L'arte che insegna a i pircoli capitalisti e di rimborsarsi in al- misurare la durata o la forza dei suoni. lora anmentando il prezzo della rendita.

un interesse per lo meno uguale a quel- toglimento di siffatte difficoltà, poiche lo che gli avrebbe prodotto qualsiasi al- bene spesso gli atti restrittivi hanno gli ne ha una prova recente nella fabbrica- Non abbiamo preteso in gnesti brevi zione del ferro i prodotti della quale su- cenni di deserivere lotti gli effetti delbito avevano un ribasso rovinoso, a ri- l'eecesso di produzione ed i mezzi di riparo del quale venne la nuova impor- mediarvi : è una quistione molto difficitantissima invenzione dell'uso dell'a- le e che esigerebbe un esteso confronto ria calda (V. renniana) che riducendo delle relative influenze di varie cause

(CH. BARRAGE.) ECCHEO ed ECHEO. Sorta di vasu Se vogliamo per altro supporre che di rame che si metteva uci teatri per fac

ECHINO. Ornamento di architettura

nomici, continuando la quantità dei pro- rintie e composite, e dicesi ancora aodotti ad eccedere i bisogni dei consuma- volo perchè nel mezzo rappresenta una (BORAVILLA.) ECHINOMETRE. SI dà talora que-

un certo tempo alcuni di essi rivolgereb- ront ed i GESSAUROLI per colarvi vasi, (Dis. delle matematiche ) ECO. Quel ripetere della voce o del in tal guisa di oecupazione ; alcuni fab- suono che si genera, ullorebe la oscillabricatori potranno aucora mediante una zioni prodotte nell'aria dalla vibrazione maggior perfezione di lavoro e più ac-sonora dei corpi tornano indietro ricuratezza nei particolari, fare dei goada- percoste da qualsivoglia corpo opposto. qui superiori a quelli dei loro confratel- Una più estesa spiegazione di questo efli ; in mancanza di questi vantaggi alcu- fetto ed il modo di evitarlo nella costru-

(G."M.)

(BONAVILLA.)

ECOMETRO. Strumento imaginato prefiggesi per iscopo di spiegare i fenonel 1701 da Sauveur, il quale fissava meni della produzione, della distribusopra una misura conosciuta la lunghez- ziune e del consumo delle ricchezze. za di un pendulo semplice, siechè faces- Contribuisce a rendere l'agiatezza più se esattamente un certo numero di vi- generale che sia possibile, ed a prebrazioni durante un dato tempo, deter- venira gli errori nei quali possono caminando cosi la precisa durata dei tem- dere i privati ed i governi in fatto di pi e delle misure della musica. Questa industria, commercio e finanze. Questa idea venne poi ripetnta più volte ed il scienza venne confusa per molto tempo metronomo di Maelzel, che venne de- colla politica propriamente detta, ed anscritto all'articolo nusica del Dizionario, che con l'amministrazione della quale e del quale si fa grand' uso nelle orche-non è che l'ausiliaria ; sembra essere stre, nun è che una applicazione di essa. stata assai male conosciula presso gli an-

(Dis. delle Origini.)

ECONOMIA domestica. È regola gedavasi che sulla conquista e sullo schianerale d'ogni prudente persona il di-vaggio. Senofonte nei suoi scritti sulla atribuire la proprie entrate in maniera da economia occupossi piuttosto di quella non Ispenderno più che 6 ventesimi al-domestica che della nazionale, secondo il l'anno nelle spese di famiglia, 3 vente- senso che si dà in oggi a quest'ultima aimi in servitù, e divertimenti, 4 ven-denominazione ; Aristotele gli consacrò tesimi nell'educazione dei figli, e spese quattro o cinque capitoli nel suo Trat-personali, quattro altri ventesimi in pi- tuto della Repubblica, ed esamina piutgione, mobiglie, ec., riservando 3 ventesi- tosto le ricchezze ed il numerario, nel lumi ogni anno per le spese straordinarie, ro senso più astratto, di quello che le im-Quindi se una persona tiene 4,000 o portanti quistioni della distribuzione dei 40,000 franchi all'anno potrà spendere profitti e del ben essere generale. Plato-1,200 o 12,000 franchi in oggetti di con- ne è il solo che, nel secondo libro della sumo ; 600 o 6,000 fr. in servitù ed al- sua Repubblica, abbia sviluppati i printri oggetti di lusso; 800 o 8,000 fr. per cipii della umana società con mirabile la sua famiglia e per sè ; 800 o 8,000 fr. schiettezza e precisione ; sembra essere per pigione ec. e serbare 600 o 6,000 fr. stato il primo a comprendere che gli noper fondo di riserva. Quando le entrate mini avevano degli interessi comuni, e derivano dal commercio e sono più in- che il mezzo più sicuro di fortuna consicerte per le agitazioni di esso il fondo di steva nell'associamento dei lavori ; diriservo avrà ad essere di sei ventesimi, stinse le grandi speculazioni commerdiminuendo proporzionatamente ciò che ciali dalla grossolana pratica delle botterimano nel modo sopra indicato ; lo stes- ghe, e segnalò cun rara evidenza quel ao dee farsi quando derivino dal lavoro primo abuso, antico quanto lo è il monpersonale e dallo stato di salute, poiche do, di una parte delle Società che vive in tal caso si calcola che a termine me-inell'azlo a carico della masse dei lavodio ogni sette noni ve ne abbia uno di ratori.

malattia o di mancanza di guadagni.

Durante tutto il medio evo la econo-(Richand Philalps.) min politica rimase stazionaria ed anzi re-Ecoronia politica. La economia po-trucesse più che altro, e così essere dolitica è una scienza affatto moderna che veva, non potendo na tempo in cui si

188 imitarano aervilmente gli antichi, nap- dovnta quella sussistenza delle leggi proipur tentare di innalzarsi ad alte conside- bitive sistemate da Colbert, e che sorazioni sul meccanismo della società. La pravvivono in maniera tanto funesta, elle industria si esercitava da servi, ed il com-circastanze che loro diedero origine. mercio in gran parte dagli ebrei, due Questo grande spoglio dei consumatori, sette maltrattate ugualmente dal sistema come il de Sismondi lo chiama, altro non politico e religioso di allora. Le imposte è che una continuazione del regime opsi riscuotevano a modo di saccheggio; il pressore del medio evo, ne trova più divassallaggio, i pedaggi, i monopolii d'o-fensori che in que' pochi che ne traggogni genere, molti dei quali sopravvissero no lucro e profitto.

a que tempi deplorabili, strappavano agli La varietà però delle opinioni emesse infelici lavoratori tutto il frutto delle lo- in fatta di economia politica e la loro maro fatiche. Nel XV secolo soltanto vidersi nifesta controddizione su varii punti, inapparire nelle italiane repubbliche, nelle dusse più d' nno scrittore a dubitare che città libere di Alemagna, del Belgio e questa scienza non ancora esistesse ed a della Spagna, i primi sicuri segni d'una prestare poca fede ai principii di essa, vera intelligenza delle grandi quistioni Vedendola dall' antichità in poi subire ecunomiche. Incominciò la economia po- tante metamorfosi, provare tanti sistemi, litica dalla discussione sugli argomenti fi- si credette poter negare la sua autorità nanzierii, s' introdusse in qualche modo nelle quistioni ove si voleva introdurla. nella pubblica amministraziune per l'in- Non conviene per altro dimenticarsi che fluenza di persone che vi recarono quelle le scienze più positive passarono anch'esidee e quelle massime alle quali avevano se alla loro volta per queste incertezze, e duvuto la privata loro fortuna. Egli è che tuttavia, malgrado le dissidenze che quindi in Italia che maoifestaronsi i pri- dividono i medici, i fisici, i chimici ed mi saggi di economia politica, i quali i naturalisti de' nostri giorni, pure vi soerano però quasi tutti rivolti a gnistioni no alcuni principii incontrastabilmente che riferivansi alle imposte, al denaro, dimostrati in cisscuna di dette scienze, all' arte di trarne dalle popolazioni e di I fatti, osservati meglio, vennero in aiuriempierne gli scrigni dei governi. to delle dottrine, le quali modificaronsi

Di qui ne venne alla economia politi- pegli ammaestramenti della esperienza; ca per lungo tempo quel carattere fiscale e per quante dissensioni v'abbiano anonde non si è ancora spogliata del tutto, cora fra le varie scuole, vi è però sem-I due grandi uomini che le segnarono un pre una grande quantità d'argomentà sentiere distinto mediante tali misure ge- siffattamente rischiarati, ed alcone ossernerali da formarne un ben regolato si- vazioni di tale esattezza da potere d'ora stema furnno Sully e Colbert dai quali innanzi servire di base a qualsiasi tratci vennero per altro eziandio gran parte tato. Li esporremo brevemente.

delle attuali difficoltà. Nell'applicare que- Il lavoro si riconobbe come il princista scienza alla amministrazione la con- pale elemento creatore delle ricchezze. dannarono eglino anticipatamente a tut- siccome quello che dà solo un valore te le vicissitudini degli uffizii, ove ritro- alle materie prime e che somministra le va anche al presente i soli forti ostacoli rendite si proprietarii di terre. Non bache si oppongano, al suo sviluppo. Al- sta, in vero, possedere un campo, una offil'influenza degli uffizii amministrativi è cina, una qualunque proprietà, per trarne Есопоміа Есопоміа

profito à deopo che queste proprietà cui scioglimento presente bene spesso sia fatta valere dal suo pudroso o del gravi dificiolish, per di solo che vengono un fittaisolo, vale a dire, che vengo fer- considerate sotto il punto di vitat e col difizzate dal lavoro, perchè prodocu una pregiuditati di un tempo che non è più, reedita, doode vengono guadagni di va- Ecco per qual motivo tanti libri di ecor- rie specie, cio- quelli del propriatrio, nomis politice discatono e contraddi-del fattasolo, e degli operati che si im- consi, preconizzando gli uni lo stato tata prigano. A chi preo spetterà regolare la pionario, gli ultri percundo pel progressidazimiamione dei profitti fra le varie classe, vale e dire, per non stato migliore

si dei lavoratori? Chi guarentirà che la benil, ma più incerto.

parte del fittaiuolo nun sia troppo scarsa Gli antichi, per esempio, non ebbero e quella del proprietario troppo abbon- ad occuparsi dell'iofluenza delle macchidante? Chi fisserà il salario dell' operaio ne, perche nell'autichità le grandi macgiornaliero? Quistivoi sono queste molto chine dell'industria non esistevano. Ebdifficili, non tutte ancora risolte, e che bero poche brighe per le quistioni relacollegnosi con la soluzione del grande tive si prestiti pubblici ed alle banche, problema sociale dei nostri tempi : ri- perché ai loro tempi queste due istituziocompensare ciascuno proporzionotamen- ni manevaco. Non per tanto chi potrebte alle opere sue, e provvedere ai biso- be negare l'importaoza del cangiamento gni essenziali delle popolazioni, malgra- operatosi nella condizione dei popoli indo l'accrescimento loro, e la loro im- civiliti mediante l'introdozione di questi previdenza, e spesso ancoro malgrado due grandi elementi di produzione? Ali loro errori medesimi. Questa maniera cuni economisti, colpiti soltanto dai madi stabilire le quistioni economiche è gnifici risultamenti dell'uso delle maequella che principalmente distingue Pe- chine, le vantarono oltre misura : alconi conomia politica del secolo XIX da quel- altri invece non videro io esse che no la dei precedenti. usurpo del lavoro dell' nomo, una forza-

Fino ai nostri giorni erasi fatto studio la sasimilazione dell'onono alla materia, intorro alla producione delle ricchezze le la sudelirono. Deci diri per questo senza far attenzione emonomenete al de- che si possano negare gli immensi losino dei produttori; gli uomini non con- lo benefini perchè non andorgon disideravani che come atrumenti o i cal- giunti da qualche inconveniente? Porre columno i prezia di fabbricazione e di che non si abusa equalmente di tutti i la controliri di sull'anticono di considera di considera di conlavoratori; da rati a questi il minore sabe- lobie, the si dolcres corte ricchia le tungeri possibile, e la laro superma ficicibi inte poster cresioni, non abbrica fore

consisteva nel ricevere a rigore quanto la zona torrida?

occorrent per vivare, bene spesso, pur II medesimo si dee dite in quanto. Ille troppo, a quisa dei bruti. Due grandi banche, le quañ sono, come le macchine, rivoluziosi oscisli cangiarono questo si situmenti di credito e di lavoro. Il loro testum deplorabile di barbare schistriti duo moderno favorire le grandi interaci una nuova classe venne a parte dei prese; il loro abuso produce i fallimenti; benefiti sidea nature a dei produci del quiandi secondo che si considera il buson lavoro: di qui innorraro motte e molte luso di see, oppure l'abuso, si può incili-quiandi secondo ci del considera di si considera di c

Lor Lang

до Есокоміа Есокоміа

nocire. Questa maniera di osservare fortuna. Un galo che mandi a vunto fe idedo origine a sistemi di dieresi svitto-l'aperamas di racolto del mescajorno, ri, ma sgli occhi delle mendi imparriali produce una diminuzione nella vendite che samo dare il pase conveniente sgli delle manditatte del settamirone. Una ostacoli, e che hanno la suggesta di di-cria finanziaria sgli Stati-Uniti soprende enderti dalle dottria estolute, la con-le ordinazioni e la stitti di dei telai di traddizione di fatto non sussita. Certo Lione. Una guerra coll'Inghilterra chita-per essenzia, essere la benedicana dei mari, inconsulta quelli rimatti nead-per essenzia del mari, inconsulta quelli rimatti neadore del consultatione del consultatione del consultatione del consultatione del productione del consultatione del consultatione del consultation del consultatione del consul

governi essere benefici a quella stessa A poco a poco tutte le scuola econoguisa come i privati. Se la prodigalità miche tendono quindi a rinnirsi sotto la dei soccorsi incoraggia la scioperatezza bandiera conciliatrice dello spirito di osdelle classi soccorse, sarà questo, per servazione. La scnola agricula di Quesesempio, un sicaro indizio che quelle nay, la scuola mercantile, la scuola di largizioni aggravano il male che avevano Adamo Smith, la scnola mista di De Siper iscopo di togliere. I vizii che dall'o-smondi, vanno oggidi riavvicinandosi sulzio così permesso derivano, sono altresi le tracce dell'evidenza e dei fatti. Le una delle più funeste conseguenze, di amministrazioni medesime sembrano in una male iotesa beneficenza: è in tale generala abbandonare gradatamente i guisa che bene spesso collegansi, e si vecchi errori del passato ed aprire la danno siuto a viceuda l'economia poli- carriera dei miglioramenti. Riconosconsi tica e la morale; ne questa unione appa-loggidi, malgrado le esagerazioni degli risce meno chiara nelle quistioni sempli- economisti del XVIII secolo, i servigi che cemente industriali e commerciali. rende la terra e l'importanza dell'agri-

Troppo a luogo credettero i popoli fodutra; il sistema protettore di Colhert che la loro fottura consistense enfa no-è contretto a rimoversi dalle sue pretevina dei loro vicini, e la maggior parte le seclusive sui monopolii e sulle protibichelle guerre chèscri per principio sluciari piori di tra parte i partigina i del Laprettees rivalità commerciali che partiva-lectar-fore e del lacciar-partare comno semper dalla fasi idea, che neusuo prendono colversi accorder qualche
potente arricchirai se non se a spese del-bihadiria agli interessi cressi rotto na sil'imporresimento di un altra. Dell'abbell-ittema visiuo; i panegirini delle masnione di un tanto fusesto pregiudizio chibine non onno più negare che il leronosimo debitori all'economia politica juo quando obrepassare certi il miti non
robimente. Le teoriche e la osservazioni priestee trascinare ad inconvenienti fore
di questa scienza dimottarono qualpi-lemporariti, ma pared tiale gavishi, che
mente che la mieria di na solo punto la
del globo incorpava seapre la propero-i qualuntente di evistadi.

che tutte le naziuni erano solidarie luro que in oggi gli argomenti più degni delmedgrado, si nella huona che nella cattira l'attenziune d'ogni classe di cittadirit,

importando luro di sapera per qual via denza basterebbero ad ordinare che vesi conducano alla prosperità od alla mi- visse debitamente classificata. Non può soseria, e di ben conoscere quel uso si fac- pravvenire nella società verun disordine cia delle imposte che pagano allo Stato, che tutte le eategorie dei produttori non La condizione medesima di queste im- ne provino, ciasconu nella sua sfera, nna posta costituisca in questo momento uno scossa : quindi è che tutti hanno un ndei problemi politici a finanziarli più guale interesse di ben conoscare le eadifficili a sciogliersi. I prestiti contratti gioni che generano la prosperità o la dein tutta l' Europa ascendono a parec- cadenza sociale, ed è perciò che la ecochii miliardi e minacciano divorare anti- nomia politica divenne ai di nostri una cipatamente il prodotto delle future ge-scienza cotanto popolare. Prende parte perazioni : conviene arrestarsi in questa alle discussioni politiche, presiede alle rivia oppure continuare a preparare un let- cerche degli industriali, viene invocata to al fallimento? devonsi mantenere invio- dai negozianti aggravati dal peso di relabilmente le contribuzioni indirette che golamenti, ouerosi ed i suoi principii congravitano sull' nomo non perchè posse- durranno senza dubbio un giorno ad afde, ma perchè esiste? Finalmente può francare il commercio del mondo.

forse dirsi che tutto vada alla meglio nel migliore dei mondi, e che l'economia Economia rurale. È la riunione dei abbia raggiunta la meta fino a che si ve- varii rami d'industria che si riferiscono dranno migliaia di nomini colla faccia alla coltivazione del suolo ed al mezzo volta alla terra e colle mani inchiodate di trarne partito. Per economia dell'aal layoro da molto prima che leva il su- gricoltura intendesi la riunione delle rele a molto dopo che è tramontato, gua- gole che possono non solamente procudagnandosi appena di che saziare la fa- rara i più abbondanti prodotti, ma alme, mentre inveca altri oumini vivono trest indicare quali fra essi sono in fatto nell' abbondanza di cose anche inutili, più utili al coltivatore. Sotto questo aindifferenti alle sofferenze onde essi ap- spetto l'economia dell' agricoltura staliprofittano?

tanto i governi quanto i governati, pro- va che guida ai vantaggi con sicurezza prietarii, fittaiuoli e giornalieri, manifatto- tanto maggiore quanto che indica gli erri, agricoltori o commercianti, tutti infine rori nei quali potrebbersi incorrere; disono obbligati di volgere lo sguardo al di spone i grandi proprietari a cercare nellà dell'angusto orizzonte del loro perso- l'agricoltura un impiego tutto insieme nale interesse. L'incivilimento ha le sue nobile ed utile dei loro momenti di ozio. dolcezze, ma impone eziandio dei doveri ; presentandola ad essi qual mezzo di otl'operato ha la sua economia politica al tenere profitti certi e considerevoli quanpari che l'intraprenditore di un ramo di to in qualunque altro siasi genere di industria, imperocchè se quest' oltimo è occupazione. proprietario di un' officina, il layoratore Lo scopo del coltivatore dee tendere d'altra parte dispone delle sue hruccia, meno a riprodurre i multi oggetti unde proprietà sacra, troppo a longo discono- ha di bisogno in proporzioni ineguali e sciuta e che, quando pure moncassero i bene spesso assai piccole, di quello che a dettami della giustizia, quelli della pru- procurarsi tali produtti, i quali dibattule

(BLANQUÈ il seniore.)

lisce un metodo più apalitico che la Ciò non potrebbe essere certamente : scienza agronoma; è une scienza positi-

le spese gli fruttino, la maggior somma compera dai bestiami, per l'andemento possibile di denaro, colla quale poi procu- di una estesa coltivazione, e per le conrasi ben facilmente quegli oggetti che gli tinue anticipazioni che rendono necessamancano. Par giugnere a questo scopo rii i diversi stromenti ed ntensili, i letadee quindi cercare di conoscere quali so- mi, le semine, i ritardi nelle vendite ed no i prodotti che danno più reali profitti risparmii cha esonerano dalla necessità di fra quelli che convengono alle sue terre, vandere i raccolti in momenti sfavorevoli. ed adottare un buon avvicendamento di Gli stromenti e gli utensili devono liraccolti. I prodotti più vantaggiosi sono mitarsi a quelli che sono realmente nequelli che fanno ottenere dal suolo la cessarii o per lo meno assai utili. Uno rendite più considerevole, avuto riguar- strumento è atile: 1.º quendo il valore del do alle varie anticipazioni ed all' impo- risparmio che procura supera tanto il coverimento del suolo. Per ottenerli la col-sto del suo consumo e l'interesse del cativazione deve essere tutto insieme eco-pitale quanto le spese di riattamento che nomica e gindiziosa : sarà economica se per esso abbisognano : 2.º quando oltre di quegli che la dirige ha la conoscenza teo- ciò fa un lavoro per lo meno ugualmenrica e pratica dei varii metodi più per- te baono di quello ebe sarebbesi fatto fetti dell' agricoltura : sarà giudiziosa se senza di esso. La scelta e la compera deavrà saputo scegliere ed impiegare e gli strumenti richiede nel coltivatore, proposito quei mezzi tutti di esecuzione molta circospezione per nun lasciersi atonde potrà disporre, cioè, uomini, be-trarre ad inutili spese dall'amore di stiami, letami, utensili, e se ba saputo an- novità. ticipatamente assicurare un utile smer-Quegli che vuole intraprendere la col-

to delle proprie derrate.

Dal poco che fin qui dicemmo si veua paese ove trovinsi, per quanto è posde quanto importi che quegli che dec
dirigere nana amministrazione rurale pos1.º Un snolo di buona quelità, vale a

sega, non solo le cognitioni teoriche, difer non troppo argilino, subbinto, no ma quelle acore delle diverse printiche gibnianos ; profondo, omogeneo, di facile le quali riferisconsi ella sua direzione. coltivazione e che acon sia spossato; Conviene che suppia eseguire, acciocchi 2.0º Una riminon, o per lo meno ana possa ordinare e giudicare della possibi-positione molto viena, delle diverse parliti che i di lai ordini siano adempinti, li del podere e buone comunicazioni Tutte le sua operazioni devono assoc-fra lovo.

sturte e sue operazioni devono assog-ira ioro.

getturi ei calcoli più rigorosi per diri.

5.º Edifizii comodi ed in buun essere
gere la sua ettività con conoscenza di (V. cua rurale);

cuata canada la varia caractaria.

causa, e secondo le varie circostanse, 4.º Dell'acque buona e sufficiente agli più particolarmento verso quella che pre- usi domestici, pei bestiami, per l'innafsecut maggiori vantaggi. Non basta però famento degli orti, e piuttosto in ecces-l'essere alla testa di un vasto podere, so per qualisisi accidente;

d'uopo è anche avere a propria disposizione un capitale, oltre a quello che dita dei prodotti; rappresenta la proprietà del fondo, più o' 6.º Una popolazione che dia il biso-

operazioni da faisi, e che scrva per la delle terre;

7.º Distanza dai luoghi esporati più go-|minciare la locazione di un podere, e peralmenta si mali dalla guarra :

grandine ed alla altre intemperie;

q.º Un clima tale da potersi mietere per tempo, per ottenere dei secondi raccolti :

1n.º Un prezzo di fitta basso proporzionatamente alla qualità del podere. Gli edifizii non devono avere che la grandezza realmente utile.

È di somma importanza d'avere strade praticabilà pel trasporto dei raccolti quale il possessore d'un fondo lo da a sui mercati.

Le varie maniere di lavorara un fun-parte dei prodotti con essa. La prospedo riduconsi alle seguenti : il fitto asso- rita di questo sistema si fonda essenzialluto; il fitto a metà, n col mezzaiuolo; meote solla intelligeuza, sull'attivita, e il fitto a mezsaiuoli annuali di elcune sulla probità illibata di questa famiglia. porzioni della campagna; la coltivazione I patti variano secondo i luoghi, ma super economia.

to assoluto, quando il fittainolo non è ab- pleaginosi, per le sostanze filabili e per bastanza istruito ed onesto : da alcuni di le frutta ; quella parte in cui variano magquesti può guarantire il contratto di fitta, giormente è pel bestiame e specialmente e in tal caso il proprietario dee invigilare riguardo a quello tenuto per ispeculaperchè siano adempiuti i patti di esso, ziune, Ma vi hanno molti inconvenienti che sono, a così dire, insensibili, successivi e prietarin la stessa porzione di reodita che non appaiono a primo aspetto, come che se coltivasse il suo foodo egli medelo spossamento del suolo, la diminuzione simo; ma questa rendita può tuttavia dei foraggi, l'invadimento delle erbe cat- essere sufficiente, e siccome non additive ; si può evitarli con inventarii che manda che pochissime anticipazioni, così obblighino il fittainola a rendere la cosa lo espone a rischii molta minori.

lutarsi. L'incenveoiente delle erbe cat-colle condizioni stipulete. tive è più difficile ad evitarsi, ma è più prietario.

Suppl. Dia. Teen T. VII.

per terminarla sembra essera il primo 8.º Una posizione poco suggatta alla marzo, poiché è il tempo in cui i foraggi sono presso a poco consumsti, ed i raccolti dell'anno precedente smerciati : ma è d'unpo però che i terreni arativi sieno stati messi a disposizione del fittaiuolo o del coltivatore fino dal primo d' ottobre dell'anno innaozi a fine che abbia il tem-

po di preparare i suoi campi per le samine di primavera. Il fitto a metà à un contrattu col coltivare ad una famiglia al patto di fare

no presso a poca uniformi pel grano. Ther dipinse gli inconvenienti del fit- per alcune radici, per le uve, pei semi

> Il fitto a metà non può dare al pro-Il fitto anouale a metà è un contratto

nello stato medesimo in cui l' ha ricevata, così per lo stato della coltivazione, col quale il proprietario od il fittaiuolo come pei concimi sotterrati recentemen- impresario da a qualche privato una te, o stesi sulle praterie e non affatto e- parte del suolo and'egli dispone per colsauriti. Lo stato, la natura e la qualità tivarvi per unn n due anni un prodotto di questi letami potranno facilmente va- stabilito, a patto di dividerna la raccolta La coltivazione per economia è senza

facile rimediarvi : inoltre la loro distru-dubbio quella che può procurare al proziona giova tanto el fittaiuolo che al pro- prietario del fondo la rendita maggiore, a condizione però :

Il momento più opportuno per inco 1 1.º Che abbia una lunge esperienza

da lavori d'agricoltura e dell'economia to. Grud verifico con una seria d'esperurale, one grandissima attività, e molto rienze che una operazione la quale fatta amore per la vita della campagga;

dersi mai ridotto a dovere trascurare forza che gli animali honno a vincere nel una operazione veramente vantaggiosa, tirare non deve eccedere quella media

3. Che assoggetti tutta le sue opera-forze e ad un camminare sollecito. zioni ad una contantatà particolareggia-

ta ed esattissima; deli, zelanti ed abili e buoni giornalieri, onde si può disporre e trovare i mezzi quandu occurre ;

ac al un prezzo troppo basso e spropor- dare lavoro a questi per tutto il tempo zionata al costo della mano d'opera.

il proprio fondo dee risguardarsi come ed è assai grave poiche la giornata di un intraprenditore qualunque che assu- uno salariato costa quasi dappertutto un speroso

disposizione delle varie parti della colti- di derrata; perciò è d'uopo come nelle vazione e nulla vi ha che richieda più manifatture introdurvi una stretta ecodiscernimento e aggiustatezza d'idee a nomia, tale però che pon muoca alla bongrado che il barone Crad non tamette tà del lavoro. Ciò dipende in gran parte di asserire esservi minore difficoltà nello dalla muniera come dirigesi l'intrapresa, sistemare il governo di un paese che una e se non è il proprietario stesso che abeconomia rurale perfetta.

coi buoi costa 4,5 a, fatta con cavalli co-2 Che abbia tali capitali da non ve- sta 3,10, e fatta con vacche 2,72. La

per mancanza dei mezzi di sostenerne la che possono fare ordinariamente ; ma è duopo abituarli a ben impiegare le loro È pure una parte delle più essenziali

dell'economia rarale il saper combinare 4.º Che sappia procurarsi operai fe-le cose relativamente al numero d'operai di procurarsi quella quantità di giorna-5.º Che le derrate non sieno nel pae-lieri onde abbisognasi abitualmente e di

dell'anno. Questa difficultà riesce special-Il proprietario che coltiva in tal guisa mente sensibile nei peesi poco popolati masi la coltivazione di un podere, col- terzo e spesso ancora una metà di più la differenza però che essendo esso il che quella di un giornaliero; quindi impossessore delle terre ha interesse di porta di non servirsi dei primi che per mantenere queste nello stato il più pro- quelle eose soltanto che non possono farsi dai secondi. Una coltivazione di terre-

L'economia propriamente detta è la ni altro non è in vero che una fabbrica bia questa cura, interessa che il diretto-

Il primo ponto che merita l'attenziu- re qualunque denominazione gli si dia, ne del cultivatore si è il lavoro degli ani- partecipi al prodotto netto che è il frutmali. Abili agronomi dimostrarono quan- to della sua iodustria e della sua abilito più vantaggioso sia l'uso dei cavalli tà. Questa partecipazione, oltre ai suoi che quello dei buoi (V. cavallo) : ma vantaggi diretti, avrà anche quello di far nou è però lo stesso quanto alle vac- conoscere per un motivo di più la nerhe, la quali pagano il loro nutrimento cessità di una contabilità metodica e par prentre sono inoperose, a che pella mag- ticolareggiata, coll'ainto della quale solgior parte delle intraprese ben ordinate tanto il coltivatore al pari del manifattopossono essere abbastanza numerose, per- re può conoscere bene la sua situazioche nun occorra mai caricarle d'un la-ne, verificare i suoi guadagni o le sase yoro troppo faticoso o troppo cuntinua, perdite, e vedere come pussa avviare a Economia

ECONOMIA

. . ė

queste et aumentare quelli remando dri cereali, in un heue stabilito avispromamenta e la propuisto i cangla-icandumento, mi pasodi estalle praterici in menti necessarii nella economia. Questa naturali, trame alonni casi paticolari, necessarii nella economia. Questa naturali, trame alonni casi paticolari, ri apperentani a torto, è assi posa cosa iuno epatio ristretto il bettimo che proto se voglissi incerierare una persona ristrato (n. covranturi).

Nulla è più raro quanto il vedere i produce le derrate, perciocche ne risulcoltivatori calcolare quale sia o debba ta un aumento di prodotti senza che si essere la vera proporzione fra la esten-accrescano le spese di coltivazione ; e fisione delle loro terre, e gl' ingrassi, i fo- no a tanto che il coltivatore non ha leraggi, ed il bestiame della loro intrapre- tami in abbondanza dee sempre nella sa. E tuttavia cosa saggia e necessaria di sna coltivazione dare la preferenza ai combinare la propria economia in guisa raccolti che prendono parte del loro nuda serbare sempre le proporzioni più trimento nell'atmosfera e che non isposntili. Costa ugualmente coltivare il suolo sano molto il snolo, quali sono principer un raccolto che reuda 10 a 15 vol- palmente le piante leguminose ed i racte la semina che per un altro, il quale colti sarchiati per foraggio. Può anche non renda che il 3 per s. La ricchezza darsi il caso opposto, vale a dire, che del suolo, vale a dire, la quantità di suc- un collivatore avendo seguito per lungo chi nutritivi che esso contlene, o la pro- tempo un avvicendamento che migliori porzione di letami che ha ricevuti o con- il suolo, trovisi avere una soprabbonservati, sono spesso la sola cagione di danza di concimi, e delle terre troppo questa differenza nella quantità dei pro- grasse, in gnisa da dovere cercare dei dotti, essendo per lo più il valore di prodotti che spossino il suolo ; allora solquella parta di succhi assorbita per que-tanto potrà darsi a coltivare i vegetabili sta aumento di prodotti, ben inferiore a di più utile commercio, ed ottenere pianquello dell'aumento dei raccolti. I con- te, le quali dieno un grande profitto. cimi sono i mezzi di sostenere, di ac- spossando però notabilmente la terra.

erestere a di stabilire questa ricchezia. Non si può ginguere però a sifiatti ridel molo gi di animali non i mere di di statanenti che collo studio dei diversi
avere la massa di concimi necessarii per justicuti di coltivatione e coll'adozione di
ragginguere questo toopo y e la manieri quello ci he meglio convervi all' unione
di mantenere questi animali è quella di delle diverse circostante nelle quali si
di spese. Un animale che esemolo mitriquello che vivanno più d'influenza solle
to nella stalia per tutto l'anno, produce proprie terre. Questo studio conduce alda che que control della consecuni degli avvincana sancia
da che que control della consecuni degli avvincana sancia
da che que control della consecuni degli avvincana sancia
da che que control della consecuni degli avvincana sancia
da che que control della control della consecuni degli avvincana sancia
da che que control della consecuni degli avvincana sancia
da che que control della control della consecuni degli avvincana sancia
da che que control della contr

reciproche relazioni che vi hanno fra il Qual coltivatore che vorra porra in suolo e le piante, e di queste fra loro, le pratica questi principii, dovrà primieraquali circostanze possono fare che aleu- mente occuparsi di quelle parti dell'econe di queste pianta riescono meglio in nomia che si riferiscono allo stato del un terreno che in un altro, dopo una suolo, poichè le terre che tendono aldata pianta anzichè dopo un'altra ; 2.º l'uno o all'altro degli estremi arzilloso o secondo le convenienza economiche, va- sabbionoso, presentano continue difficolle a dire, secondo i bisogni di prodotti tà, alla quali fa d'uopo prontamente ripadi una data specie piuttosto che di un'al rare; l'assonimento del snolo e l'uso dei tra, ed il prezzo che si pnò ricavarne ; concini (V. queste parole) dovranno pu-3.º secondo i mezzi onde si può dispor- scia occuparlo. L'abbonimento meccanico re tanto di braccia per la esecuzione dei del snolo, si otterrà mediante i rivoltalavori, come di danaro per le anticipa-Imenti, i quali cogli strumenti mossi dagli zioni. In generale le convenienze agri- animali, traggono dalla terra di che nucole sembrano confermare sempre più il trire il genere umano. Dovrà avere piena vantaggio dell'avvicendamento quadrien-conoscenza pratica di questi stromenti, nole, composto: il primo anuo di un rac-lprimo fra i gusli dee collocarsi l'aratro; colto sarchiato, il secondo di cereali, il con essi eseguirà e condurrà alla più terzo di trifoglio, ed il quarto di cereali grande perfezione possibile, le arature, i d'autunno. Questo avvicendamento, che dissodamenti, le cinefazioni, ec. In pari per lunga esperienza trovossi il più van- tempo avrà ad occuparsi della coltura taggioso, sembra dover essere la base di dei campi, dello scolo della acque e delogni buona economia rurale. La intro- la salubrità del luogo, Questi mezzi sono duzione dei raccolti sarchiati frammezzo tatti ugualmente importanti ed anzi nea quelli di grani, presterebbesi benissimo cessarii per assicarare da prima e per mial sistema di coltivazione alternata con gliorare dappoi in generale la riprodupascolo, se questi raccolti non contri-zione vegetale. L'effetto delle arature buissero, a motivo della sarchistura, a di-l profonde e dello sminuzzamento del suo-

lo in tutta la grossezza dello strato ve- o di spossare la terra, ed a quelle del getabile, à prodigioso; di raro avviene modo di cooservare, preparare, ed usare che le pianta che crescono in un soolo i produtti nelle arti industriali o meccapreparato in tal guisa, a sufficientemente niche o pel nutrimanto dei bestiami. abbonito, soffrano per la siccità, nè vi Si è detto essere il bestiame un male ha dubbio che non sia di risparmio e necessario nella economia rurale, perdi vantaggio il dare un lavoro pro-fondo e perfetto pei raccolti di primave-ministrazione di essi presenta una perra ed il rinnovarlo ad ogni turno dell'av- dita, se pongonsi a loro carico non solavicendamento, tutti i raccolti del quale mente tutte le spese che cagionano, le vi guadagnano certo alcun poco. Rime- cure che esigono ed i foraggi che consudiasi all'estrema siccità con irrigazioni mano, ma eziandio l'interesse del loro artifiziali, che sono poi indispensabili capitale, i rischii che corrono, e il loro sempre in alcune coltivazioni, qualunque degrado; ma i bestlami devonsi considesia l'andamento delle stagioni.

riproduzione vegetale che la pianta tro- grande quantità di letame e del migliore, vi sempre nel suolo la quantità di succhi non è cosa indifferente che il foraggio onde abbisogna, e che questi succhi si venga consumato da un animale piottotrovino uniformemente compartiti e me- stochè da un altro, da hestiami che si insciuti, che non si adoperino che i semi grassino pel macello, oppnre da bestiapiù buoni e più pari, e che si affidino mi magri tennti pel lavoro. La maniera questi alla terra nel momento dell' anno di regolare a di ottenere i letami di stalpiù opportuno sacondo il clima e la na- la e gli escrementi dei hestiami in partitura di essi, e cha si sappia riparare a colare, merita somma attenzione. In geproposito al coricarsi dei cereali crescin- nerale se si dà ai bestiami tanto strame ti di troppo, ed afforzare quelli che sonn che vengano assorbite tutte le orine, il troppo deboli, spargendo al di sopra del- peso tanto del foraggio secco consumato, le semine una parte di concimi; ben to- quanto dello strame, trovasi raddoppiasto non si avra più ad occuparsi che to attesa la riduzione di goeste materie delle cure appartenenti alla mietitora ed in letame; ma siccome lo atrame dee il alla trebbiatura.

domanda core particolari che non occor- si può attribnire a questi strami consirono pei cereali, ma che a goesti pure derati come concimi un valore superiore riescono utili; quindi questa coltivazione a quello dei sacchi che contenevano, nelè di grande importanza. Oltre ad una la doppia proporzione del loro peso e diligente preparazione del snolo, la di- della intensità della loro facoltà nutritistribuzione ed il modo di sotterrare il va; i foraggi che vennero consumati daconcime, la maniera di piantare, la di-gli animali, essendo più animalizzati, destanza da laseiarsi fra le piante, le cure vono avere un vantaggio sopra quantità per le intraversature e calzature, esigono aguali di quelli che non abbiano subita uno spirito osservatore ed una esperien. questa operazione. Il valore del letto deza che dee collegarsi alla connecenza gli animali varia secondo la natura delle delle proprietà delle piante di migliorare sostanze ond' è composto.

rare principalmente come un mezzo di Interessa pure pel buon esito della procurarsi dei concimi. Per avere la più

suo anmento di peso ad escrementi li-

La coltivazione delle piante sarchiate quidi che escono dagli animali, così non

Il modo di trattare i errant, la pre-aspetti diversi, vale a dire, pei danni parazione dei concumi concreti o liquidi; che reca e per le utili applicazioni che la moltiplicazione dei sastiami bovini, e se ne fecero alla agricoltura o alle arti. le cure che esigono come animali da ti- Credesi compnemente che l'edera ro; il loro ingrasso quando mantangonsi smunga gli alberi ani quali si arrampica. per questo oggetto; i prodotti che si il che però è un errere, non nutrendoss possono ritrarne per quanto alla cascina essa a loro carico, ma tracodo il succhio ed alla formazione del cacto, esigono al- dal anolo; nuoce tuttavia grandemente cune notizie che possono vedersi a quelle alle piante mantenendo colla ombra e parole. Lo stesso dee dirsi dei assriani coll'iogombro de' suoi serpeggianti raminuti, dei maiati e dei cavalti. Non con- moscelli la umidità alla superficie della siderando questi altimi che per quanto corteccia; daodo asilo agli insetti che vi spetta all'applicazione della loro forza al- si nascondono e vi depongono le loro l'aratro ed ai lavori dell'agricoltura, con uova ; cingendo strettamente gli alberi viene ricordarsi esservi alcune razze che e contribuendo col mezzo de' suoi caconsumano meno cibo di alcune altre, preoli che introduce nelle screpolature senza per questo essere menomamente della corteccia ad accrescerne il numero inferiori a quelle ne in forza, ne in ve-le ad ingrandirle. E cosa facile il distruglocità. Per quanta economia però si gere l'edera strappandone le radici al possa fare nel loro nutrimento, è cosa basso dell'albero e impedendole in tale tanto facile che per qualche sfavorevole goisa di crescere. pensa delle proprie fatiche.

accidente cresca il prezzo dei foraggi, Le applicazioni dell'edera sono assai che non deesi tenere che il numero limitate. Talvolta perde il suo eppoggio di cavalli da tiro assolutamente indispen- e diventa un piccolo arboscello, che giusabile. L'economia generale del bestia- gue talvolta fino a mezzo piede di diameme impiegato nell'impresa, consiste prin- tro. Le sue foglie sono molto amate dalcipalmente nella scelta delle razze, nel- le pecore, e tanto queste quanto le frutl'ordine e nella scelta del nutrimento, ta, ed anco le radici hanno degli usi in nella giudiziosa applicazione della forza medicina pei quali possono in qualche degli animali alle operazioni agrarie, nel raro caso divenire un oggetto d'interespiano da seguirsi nell'ingrasso degli ani- se. Il suo legno è tenero e poroso e può mali, quando torna a conto, nella cono- in alcuni casi sostituirsi al sovero. Antisecoza o nella ricerca di tatte le circo- camente se ne facevano tazze, alle quali stanze interne od esterne che possono attribuivana le virtù d'impedire l'ebbrez-Influire sulla economia generale della in- za e l'azione dei veleni. Varii fisici antrapresa favorevolmente od a scapito dei tichi parlano della proprietà di queste diversi vantaggi che il coltivatore prefig- tazze di separare il vino misto all'acqua gesi di ottenerne, sotto i varii aspetti, e che vi si pone lasciando trapelare solche entrano in proporzioni di qualche tanto quest'ultima. In oggi non si adoeotità nei profitti che sono da ultimo pera questo legno che per farne quelle lo scopo cui mirasi e la meritata ricom- assicelle sulle quali stendesi poi un composto di smeriglio od altro e che servones per appuant i coltelli o poling i metalli.

(SOULANGE BOOIN.) EDERA ( Hedera helix ). L'edera al qual uopo usansi di preferenza le radidee considerarsi in quest'opera sotto due ci. Nei paesi caldi produce una gomma detta perciò apanacaa (V. questa porola). Isulla costruzione degli edifizii, le quali Alcuni piantano l'edera ai piedi delle audranno a collegarsi con quanto è detmoraglie ad oggetto di conservarle più to intorno a ciò alla parola satuanità. a longo, ma ben presto i capreoli di que- Quegli che vuole intraprendere la costa pianta, cacciandosi a goisa di cunco strusione di un edifizio qualunque dounelle commettitore, sconnettono la pie- po à che conosca perfettamenta le varie tre e producono così l'effatto apposto specie di materiali che troyansi nel pae-

di quello avotosi in mira.

resina che trasuda dalle incisioni fatte sti in opera. rasi di raro dai profomieri, ma più apesso cui gli edifizii sono destinati. nelle farmacie.

pertn di edera.

EDIFICIO, EDIFIZIO. Non ripetere- rii di questi materiali insiema rioniti in mo qui quanta si è detto su questo pro- proporzioni diverse. Le impalcature si posito agli articoli anchitettura, casa e funno con diverse specie di legni ed in costanziona dei quali il presente non molti casi potrebbero anche con vantagdee riguardarsi che come un seguito ed gio economico enstruitsi di ferro. un compimento. Così pore non ripetere- Il tetto si fa di legonni e si copre di ticolari tanta so ciascono dei materiali a stoppie, ec.

delle operazioni dell' arta di edificara Quantunque tanto di ognuna di quequanto su ciò che spetta in ispecial morlo ste parti come di ciascuno dei materiali all'ona o all'altra delle taute e si diverse che le compongono si tratti diffosamente parti degli edifizii. Solo aggiungeremo iu articoli separati, tuttavia stimiamo non alconi brevissimi cenni intorno alla scel-dispiacerà il trovar qui riassunte cou ta dei materiali da unirsi a quelli che ab- summa brevità le principali avvertenze biamo dati all'articolo casa cittudinesca che baquo a servire di guida all'edifidi questo Supplimento (T. IV, pag. 178); catora nella scelta dei materiali.

ulcune regole aulle pratiche più generali Le pietre che si adoperano nelle codell'arte di edificare, in seguito a quanto struzioni sono quelle culcaree grossoludicensmo so questo proposito all'articolo ne, i ssarssi, gli schisti, i graniti, le selci, casa rurale del Supplimento medesimo i porfidi, le lave ed altre pietre vulcani-

se ed i mezzi che si hanna dispunibili ; (Bosca-Battly on Muntings.) le qualità di questi materiali ed il prezzo EDERACEA (Gomma). Gomma- che vengono a enstare quando sono po-

negli arboscelli di adera nei paesi caldi. I materiali onda si fa uso per edifica-Quando è genuina ha una trasparenza re sono vacii, ed à necessario primierachiera, di un colore bruno rossiccio più mente scegliere fra le varie specie che si carico del giacinto e che agvicinasi al gra- hanno a portata, quelle che, a prezzo neto; quando à ridotta in polvere prande uguale, resistono meglin all' infloenza un colore giallo di zafferano ed on piace- atmosferica ed alle altre cause di distrovole sapore ed odore gromatico. Adape- sinne, a soddisfango meglio allo scopo

(RICHARD PRILLIPS.) I muri si fanno per lo più di pezzi EDEROSO. Dicesi di un albero cu- ili pietro vivo più o meno grandi, rioniti (GAGLIARDO) con un qualche cemunto, di mattoni, EDIFICAMENTO, EDIFICARE, di terra, di legnami, od anche di va-

mo quanto può vedersi negli articoli par-legoli, embrici, ardesie, piombo, zinco,

(T. 1V, pag. 202); finalmente daremo che. Queste pietre presentano infinite alcone importanti avvertenze igieniche differenze nelle fisiche proprieta loro, se-

condu l luoghi, la cava, ed anche il filone; I mattani sono pietre artifiziali fatte donde si estraggonu. La qualità che in con terre argillose indurate col mazzo essa ricercansi per l'uso di cui parliamo, del fuoco la fornaci adatte a questo nosono la solidità per resistere al peso del- po. I mattom possono fabbricarsi dole costruzioni sovrapposte, e le proprie- vunque trovansi terre argillose che non tà di non isgretolarsi all'aria, nè fendersi contengano calce, ma non dappertutto pel galo, di lasciarsi tagliare senza molta hanno le stesse qualità variando queste fatica culla martellina o collo scalpello e secondo la natura delle argille adodi sostenere il colpo di quegli utensili perate, il modo come si fecero ed il senza spezzarsi ; giovera pure che abbia- logo grado di cottura. I bnoni mattono la proprietà di resistere al fuoco nei ni sono quelli ben cotti, leggeri, dori, casi d'incendio e di potere essere adope- e che danno un suono chisro quando rate in qualsivoglia senso indifferentemen- si battono, e la cui superficie non è te. Una buona pietra da edificare decisformata ne vetrificata per la viulenza rendere un bel suono quando se la per- del fuoco. Benchè le argille presentino cuote, non isfaldarsi all'aria, a se trovasi dopo cotte colori spesso assai diversi, in un'atmosfera o in una situazione umi-tuttavia i mattoni di buona qualità sono da, non dovrà assorbire che pochissima per lo più di un colore rosso carico; acqua. Avrà una grana fina, fitta, omo- quelli che sono meno rossi o di na rosso genea ed un colore uguale ed uniforme; pallido aogliono essere meno sonori e di inoltre non dee presentare cavità, dal che minore durata. I mattoni più cattivi sosi eccettuano soltanto alcune pietre sili- no quelli che esposti all'umidita, poscia, cee come la cote onde si fanno le maci- al gelo, si sgretolano, si fendono a si dene, le pietre vulcaniche, e le lave porose formano, o quelli che non presentano o scurtificate. Contansi per lo meno 800 veruna resistenza ai culpi. Le dimensiospecie distinte di pietre atte a edificare, ni dei mattoni non sono le stesse dapperne vi ha quasi località cha non posseda lutto; le più comuni sono 240ent, 56 di una pietra da edificare sua propria e che lunghezza ; 12 cent.,18 di larghezza e vi si trova generalmente a patto migliore 6cent, 10 di grossezza; ossia un volume delle altre.

di 1,80 decimetri cubici.

Giova pure conoscere le dimensioni In alcuni paesi accostumasi, massime di cui sogliono scavarsi le pietre; parlan- per cignere i possedimenti rurali di do in generale le pietre ridutte in pezzi fare i muri a secco ; ma siccome il più di 🚽 a 🚡 piede cubico aono di prezzo delle volte si preferisce di legara i materuenu elevato che le pietre di grandi mi- riali di costruzione in guisa che non possure. Sono anche più facili a trasportar- sano staccarsi da sè o venire levati senza si, esigunu minore lavoru, prestansi più uno sforzo violento, così iotonacansi le facilmente alle varie sorta di costruzioni, pietre a spesso ancora si cuprono con e sono quindi più atte per quelle ove si un corpo pastoso od un miscuglio di ha più di mira l'economia che il lusso, corpi inzuppati d'acqua che abbiano la Fra le pietre da edificare comprendiamo pruprietà di indurirsi col tempo. I corps quelle che servono a selciare i piani ter- che impiegansi a quest' nopo sono: la seni, le stalle a simili luoghi; le migliori terra grassa, il gesso e la calce mesciuti per questo uso souo le rocce granitiche, a differenti sostaoze.

La terra la più atte a fissare e legare i basalti, le lave ed i macigni.

i materiali di costruziona è quella che è Secondo Vicat i cui lavori hanno difalquanto grassa, di matora argillosa, e foso tanta luce su questo importante arche acquista una certa durezza seccan-gomento, le calci possono ridursi a cindosi. Gli edifizii costruiti in tal guisajque classi e sono:

non presentano grande solidità nè molta

1.º La calce grassa che raddoppia di
durata, ma sono economici e facili a
rolume e più estinguendola nel modu

riaturai. Il gesuo solfato di calce cotto in fornece la di subbise, e può ricevere la maggior quantitil gesuo solfato di calce cotto in fornece la di subbise, e le può saloperare nelle
è ottimo per l'egare i materiali di costruicontruino i ordinarie quantunque indusione a farce degli ristonechi, ma soltanto riciae lentamente, ma si de esclud-rune
nel looghi saciutti, pickhò in quelli maisl'aso nelle parti degli editisi questi maisl'aso nelle fato di distributi, prostamente si deteriora. Il selfacqua che si caugis frequentemente
l'asomitidi, prostamente si deteriora. Il selfacqua che si caugis frequentemento
proprio de l'asomitidi, prostamente proco o
proprio de l'asomitidi della proport-prono della calce maggio, samente proco
nella L'acce maggio, samente proc
nella del contact e del riva che gli toistanto all' rivis, ma è anch' esas solobile
glis la fecoltà di legare quando se lo im-sull' eques l'acce
l'acce della contacto dell'aria che gli toistanto dall' rivis, ma è anch' esas solobile
glis la fecoltà di legare quando se lo im-sull' eques.

pauts con sequa. La calce medioc wente la drau-La calce, come tutti sanno, à il pro-lica, rapprendasi in massa, dopo 15 o dotto della calcinazione entre forazci di 20 giorni di immerinose nell'acqua, inclaucue pietre calcare che trovani sub-dara con grande lenteras e non giugne bondantemente in molti terreni. Questa mini che a poca durezza. calce insuppata di acqua o spente e mii 4.6 La calce intrapatta cal respenta sta ad altre sostanza forma vriti composti; in capo di sei a otto giorni, ed acquista conociculi coi non di multe, comenti, juna d'ureza pari a quella dello pietrà

gello, ec. che servono a riunire i materiali di costruzione o ad intonscarli, 5.º La calce molto idraulica si rap-

gradi forme o casse.

Le sostanze che si mescono in tal

se è molto dura, e dopo il sesto mese

Le sostanze che si mescono in tal se è molto dura, e dopo il sesto mese guisa alla calce sono rottami di mattoni, comportasi come le pietre calcaree di quadrelli, tegoli o storiglio di argilla e durezza mediocre.

di maiolica ridotte in polvere più o meno grossolana, sabbie granitiche, schistose alcune malte naturali o a dei miscugli

no grossolana, subbie granitiche, schiatose laltone malte naturali o a dei miscogli ovulcaniche, rence, pasamiti, postoolae rittifiziali dea suoggettania da una calo subbie terrose, vulcaniche, ciottoli, ec. cionazione moderata, riduconai in pol-Le pietre calcaree presentano infinite vere, e di mapatanoi col'i acqua come varietà pei loro colori, per la loro tessi-ji fa del gesso. In generale questi cerus, per la duretza sa per la composizio-inencia hanno la proprietà di giugnere in

ne, quindi non tutte producono calci heve a grande dorezza anche sotto l'augualmente buone; una in oggi giugnesi, icqua e di acquistare la sobidità dellu unediante miscugli, a migliorare notabilpietre senza che ri producano fendita quente la loro qualità.

Suppl. Das. Tecn. T. VII.

edifizii gioverà sempre far uso di calce delet, tutte quelle terre che non sono di buona qualità : nelle fondamenta, nei troppo grasse, ne truppo magre, e che piani sotterranei e nella parte inferiore sostenguno senza cadere una scarpa moldegli edifizii, e spesso ancura negli into- to erta sono buone per la formazione dei nachi interni ed esterni, si dovrà far nso muri formacei ; la migliore è la terra u preferenza di calci idrauliche o di ce-sciolta che è un pocu ghigiosa o l'argilla menti, i quali grandemente contribui- sabbionosa che passasi per un graticcio

scono alla conservazione ed alla salubri- fino per levarvi la ghiaia e che snettasi accuratamente da tutti i rimasugli di ratà degli edifizii. Il getto è un miscuglio di calce e di dici, di letame e d'altro che contenesse. ciuttoli o di scheggie di pietre col quale Quando queste terre sono troppo magre modellunsi o si fanno d'un solo pezzo abbiamo riconoscinto coll'esperienza che muraglie, cantine, fondamenta od altre giova di nmettarle con un latte di calce costruzioni molto massicce che acquista- in luogo di acqua pura.

no col tempo grande solidità. I legnami servono in varie guise nella La terra non suole impiegarsi che costruzione degli edifizil. ma adoperansi nella costruzione degli edifizii rurali, e per lo più in forma di travi o di travisi può adoperarla in diverse moniere. celli per costrulre le impalcature, i tetti, Tolora se la stempera con acqua e la si le scale, ec. Il miglior legname per queadopera per riempire gli intervalli rima-st' uso è certamente quello di quercia, sti fra i pezzi di legname che formano massime quando sieno necessarie coml'ossatura degli edifizii, o per intonacare mettiture complicate e resistenti : costa le costruzioni di legname sottile, di pa- però sempre molto caro, e quando si glia, di canne o simili. Tutte le terre oltrepassa una certa dimensione o temesi grasse possono servire a tal fine e vi si di sopraccaricare i muri trovasi vantagprestano più o meno secondu che so- di sostituire ad esso pei lunghi pezzi no più omogenee, più duttili e più te-l'abete ovunque è comune, : bisogna naci. Un'altra maniera di adoperare la però evitare di valersi di gnesto quanterra nella costruzione degli edifizii si è do vi ha luogo a temere la marcituquella che indicasi col nome di muri ra pel contatto di muri o di terreni formacei, e che consiste nel battere ed umidi. Adopransi anche i legnomi nella assodare la terra leggermente amettata costruzione di tutte le parti degli edifizii frammezzo a tavole solidamente fissate, in istato pressochè greggio od in assi, preparando così pezzo a pezzo ma-lavorate più o meno regolarmente. Siri molto solidi, le cui varie parti si le- mili costruzioni sono comuni nella maggano con un leggero strato di malta, gior parte dei paesi di montagna sperial-Questa economica costruzione che può mente al norte dell'Europa e nella Svizconsiderarsi come composta di grandi zera, ed in questo caso i legnami resimattoni crudi fatti sul loogo è molto nosi sono quelli che hanno più longo adoperata in alcuni paesi e conviene durata e che sono perciò da preferirsi, benissimo agli edifizii rurali e special- Finalmente si fa nso del legname in mamente ai muri di cinta. Quando copresi niera mista, vale a dire, che se ne codi un intoneco può avere grande durata, struisce una specie di intelaiature a e si hanno esempii di mari formacei che scompartimenti i cui vani riempiansi sussistono da varii secoli, Secondo Ron- con varii materiali da custruzione, ed è doella specie di moratura alla quale, caree, di graniti, di macigui o simili o quando i legoi sono diligentemente la coperti di quadrelli o di mattoni in colvorati e commessi, ed i vani riempiuti tello. con pietre, selce u mattoni uniti con Giova meglio però inculzare questi

gesso o malta dicesi di struttura mista; pavimenti al di sopra del suolu e coquando invece i legnami sono greggi e struirli di legno, nel qual caso le stanze coperti ancora della loro corteccia e sono più calde e più sane; talvolta si quando riempionsi i vani di terra grassa fanno anche di getto, di malta, dei resisola, o mista con paglia trita, fieno, bor dui delle saloitraie o di gesso. Quelli ra o simili per meglio legarla, la mura- dei piani apperiori sono di terrazzo, di turn dicesi alla rustica. Si da il nome legno, di gesso, di quadrelli. I pavimenti di assiti a quella specie di costruzione delle scuderie, della stalle, delle cascine, formata di legnante minuto ed intona- ec. dovrebbero sempre essere futti con cata di malta e calce la quale si adopera un cemento di calce idraulica ; quelli

davono essere di bnona qualità ed esenti traie o simili. LEGRAMI; devono incitre essere perfetta- gli altri materiali od oggetti diversi che mente secchi, imperocche quelli che entrano nella costruzione degli edifizii, contengono ancora una parte della loro quali sono il ferro che vi si impiega sotto acqua di vegetazione u della umidità; tante forme diverse, le lastre, le intonapresto o tardi cagionaco gravi Inconve-cature, le pitture e simili ; ma crediamo mienti negli edifizi; sono suggetti a mar- doverci limitare a queste nozioni geneèire ed attraggono varii insetti che vi si rali, rimandaudo agli articoli, parziali per anicchianu, li rodono e ben presto li tutto il resto e passando invece a dare, distruggono; danno origine a vegeta- come abbiamo promesso, il riassonto di zioni crittogame, ciuè di funghi che li alcune regule semplici ed utili da osserfanno prontamente marcire e li manten- varsi nell' edificare. gono sempre umidi, rendendo cost le a- Iu generale non si dee mai costruire bitazioni insalubri ; finalmente diseccandosi provano un ristringimento che ta- vi del terreno per le fondamenta devolora è al grande da afurmare le parti in oo avanzarsi fino a che si trovi un acolo cui entrano, rompere le commettiture jocompressibile, od almeno abbastanza

vina degli edifizii. mo sufficientemente a quella parola, per- serà di attenersi a questa regola; il non chè occorra di nulla aggiugnere.

tello del suolo, sono selciati di pietre cal- ditori.

specialmente per tramezzore le stanze. I delle tettoie e magazzini possono essere I legnami adoperati nelle costruzioni di malta, di getto, di resti della salni-

da quei difetti che noteremo all'articolo Ci resterebbe ancora molto a dire su-

cagionare la cadota delle pietre, e la ro-sodo per poter sostenere senza cedere il peso delle costruzioni. Quanto più alto Della scelta del materiali aduperati sarà un edifizio o più grande il carico per la corzarona dei bastimenti parlam- solle moraglie di esso e più necessorio

lavervi fatto attenzione è la cagione cha I pavimenti compongonsi di materiali vedonsi talvolta degli edifizii ancora diversi secondo il loro scopo. In molti nuovi cadere in roviua o provare funeluoghi i piani inferiori che servono di sti accidenti, con nommo ilanno dei proabitazione, e massime quelli posti al li-prietarii, dei fittaiuoli a degli intraprea-

rerli.

stenza si cerca di supplirvi, sia piantau-ro. In que paesi ove la calce è di ottima dovi dei pali, sia ponendovi grate di le- qualità i muri possono avere un quinto goo o alcuni strati di pietre piaoa molto ed anche un quarto meno di grossezza grandi che sosteogano il peso dell'edi-che in quelli ove essa è di qualità me-

le fundamenta una larghezza maggiore limiti fra i quali sono comprese le grosdi 5 a 6 ceutimetri quella del muro, ma muri di facciata o",4 : a o",65 ; pei mula generale dev'essere propurzionata ri comuni o",44 a o",54; pei muri di ra che siccome quanto più alto è un mu-la o 49. scarpa. È d'uopo eziandio di dare al la parta inferiore e vicina al suolo degli muro che si costruisce nna grossezza altri, deesi far uso di noa malta o ceproporzionata alla resisteoza del suolo, mento idraolico, almeno pegli intonachi,

Le mura di un edifizio devono riz-che pongonsi all'interno esigono meno zarsi a piombo, e tutte le loro parti si diligeoze. struzione. Anche la forma di queste pie- ticolo casa.

tre influisca sulla grossezza: quanto più si Quando i tetti sono coperti di mate-avvicinetanno alla forma di uo paralello- rie facilmente combustibili, come le stoppipedo, e minore grossezza fará loro bi- pie od il legno, è un metodo buono e sugno; così vedonsi le muraglie di mat- prudeote quello di innafare i muri di toni essere men grosse delle altre. Le tramezzo al di sopia delle coperture qualità della malte contribuiscono anche per impedire che nel euso d'incendio il

Quando un terreno ad una certa pro- essa grandemente alla solidità dei muri fondità non prasenta la necessaria resl- e fanno quindi variare la grossezza lodiocre. E cosa indispensabile di occupare per Rondelet stabili nel modo seguente à

di quella del muro per ottenere più sta- sezze che conviene dara al muri degli bilità. Questa larghezza può oltrepassare edifizii privati a varii piani, cioè : pea alla altezza od al peso di esso, vale a di-trammezzo o di scompartimento o" 33 ro più pesa sulle fondamenta, così più Nei paesi umidi pei muri di fondaqueste avranno ad avere di base o di menta, per quelli delle cantine, e per

e dei materiali onde componesi, e rieor- tanto pel mantenimento degli edifizii, darsi che i muri sotterranei che sosten- quanto per ridurli giù sani e più netti. gono le volte d'una cantina od un peso Nella costruzione dei muri fatti di di terra esigono nna forza più grande pietre greggie, quelle fra queste che apper resistere alla spinta delle terre ed pariscono all'esterno addimandano eure a quella delle volte che tende ad atter-partieolari, tanto per la seelta di esse quanto pel loro collocamento; quelle

hanno a connettere accuratamente. La I muri di pietre gregge sono più fa-grossetta che deesi dar loro varia se-cili a distruggersi che quelli della pietra condo la loro altezza, la loro larghezza, viva la più tenera. Un muro di pietre la natura dei materiali od il carico di im- gregge grosso o",65 può, in quanto a pulcatore o di tetti, o di derrate o d'al-solidità, non equivalere che ad un moro tri pesi che avranno a sosteoere. A ca- di pietre hvorate grosso o",33, ma può rico nguale un muro dovrà essere tanto però costare quattro volte meno. Della più grosso quanto meno duri safanno i proporzione fra l'altezza dei muri e la mattoni o le pietre adoperati nella co-larghezza degli edifizii parlammo all'arfuoco si comunichi da un punto all'al-lebe ro a ra metri di lunghezza e quin-

ai pesi onde sono caricati in due manie- sarii nei climi piovosi ed in quelli ove re diverse, vale a dire, verticulmente ed cadono grandi quantità di nevi che riorizzontalmente.

I legnami di quercia posti in piedi o ronu per la loro costruzione legnami verticalmente, a lunghi meuo che 1 2 vol- della maggiore grandezza tanto per la molte il loro diametro, resistono alla pressione la loro estensione, quanto perchè meglio nella proporzione di 40 libbre per linea resistono ai venti ai queli oppongono quadrata di sezione orizzontale; ma la una maggior superficie. Della inclinazioesperienza dimostrò essere pericoloso di ne da darsi ai таттi secondo i diversi adoprare nelle costruzioni di questi le- paesi tratterezio a quella parola; sulo gnami che siano lunghi più che dieci qui noteremo dover questa essere semvolte il loro diametro, e di caricarli più pre molto maggiore per quelli coperti di del decimo della resistenza che possono stoppia o di canne, che pegli altri cosostenere. Il castagno, il frassino, il fag- perti di tegule o di ardesie; cosicchè, se gio e l'alno resistonu presso a poco quan- per questi altimi l'altezza del saettile del to la quercia, gli altri legnami da un quin- tetto sarà nguale ad un terzo della dito a un terzo di meno.

zontalmente è in ragione diretta della pia l'altezza dovrà essere uguale alla meloro larghezza e del quadrato di essi ed tà di questa distanza. in ragione inversa della loro lunghezza; La disposizione e la costruzione dei il che dimostra essere più vantaggioso il cammini e delle canne di essi addoniaucercure la resistenza dei currenti nella dano alcune particolari avvertenze tanto loro altezza verticale di quello che nella per la solidità degli edifizii quanto per

loro larghezza. le diverse specie di legnami a quegli usi ciente distanza dal fuoco per non ricecui sono meglio adattati. L'abete, per verne che un leggero calore, quanesempio, è preferibile pei pezzi molto d'anche sia continuato con forza per luoghi ogni qualvolta si tema di caricare molto tempo. Deesi pure evitare di far le muraglie, e la quercia quando si han- passare i cannoni che danno sfogo ai prono a fare commettiture solide e compli dotti della combustione attraverso stancate; quegli ordini di impalcature che ze o granzi, nelle quali contengansi mapoggiano sul suolo devono sempre farsi terie secche ed infismmobili; se questi di quercia. La lunghezza dei I-gnami è cannoni attraversano tetti di stoppia pare eosa da meritarsi grande rignardo convertà isolarli con grossi iotonachi di nella costruzione degli edifizii; difficile terra, o meglio ancora coprire un tratto invero riesce procurarsi legnami di più liotumo ad essi di tegola o di ardesie.

tro. In tal caso è d'aopo avvertire di di deesi per quanto si possa evitare quefore in guisa che questi mnri non in- sta difficultà e studiorsi, anche per l'ecoceppino lo scolo alle acque con grave nomia, di far uso quant'è possibile di ledanno dei varri (V. questo parole).

I legoami che si impiegano nella co-quelli più comuni e di minor prezzo.
strazione degli edifizii posono resistere!

I tetti molto alti e ripidi sono neces-

mangonsi a lungo sugli edifizii ; occerstanza che separa i mnri sui quali il tet-La resistenza dei legnami posti oriz- to stesso si appoggia, per quelli di stop-

evitare i pericoli di incendio. In genera-

Deesi inoltre aver cura di impiegate le tutti i legnami devono essere a suffi-

EDIFICAMENTO EDIFICAMENTO

Rissumendo le conditioni escensiali involato che darebbe inoltre un pariment. All durats degli edicisi sono : 1, 1 les 1 più siavo on enco fredalo nel verno. In sistema del terreno; 2, 2 quella dei ma- molti casi sarà utile ezinadio prendere riccini; 5, 5 fe diligenca avutati o il opti le necessaria precunicio precubi l'unici in opera; 4,6 finalmente Ponervana di diti son trasnettasi per le fondamenta tute quelle condicioni d'equifició di medelime. Alla parda suco indicheremo questi materiali che preservano le leggi quali abbiano ad enere queste precusioni. La Società di incorressimento di sioni. La Società di incorressimento di

Daremu termine a questo articolo agParigi, conosciuta l'importanza degli ingiunco oscravationi intorno alte regole gedità, stabili premi pai volte per quelli
cune osserrazioni intorno alte regole gedità, stabili premi più volte per quelli
nerali che riguardano la salubrità degli che indicasero mezzi atti a prevenirà
chifaii. Non sarano queste che un'ap-qu' a fante cessare, e distreti espellicati
pendice a quanto dicensus su questo de' intonachi remore a tal usopo proposito aggi strictiui assessaria del Di- posti, dei quali ci ristriviuno di parlare

zionario (T. XI, pag. 160) e casa del all'articolu unintà. Supplimento (T. IV, pag. 182 e 195). L'interno degli edifizii si riparera dai

Ter quanto possumo supporti gil celilari meri di temperatra andia suntilari meri di temperatra andia suntilari meri de ben officiali, intori giori-licine giorierizi mi unificate di dadi suffiliari meri di ben officiali, intori giori-licine giorierizi mi unificate di contina di considerati in constate perchi duttori di colorie quanto intoto che sirco ben riparati dalla tramili-intento modiante imi cari u dappii sione dell' unididi più di meno grande prometta fin i quali rimanesse chimo cangiamenti o dagli eccesi batto del calmo serchi dell' conso giuno; cangiamenti o dagli eccesi batto del calmo serchi dell' intemperatura, it altiposicione non risulasse uma dinicatera per dell' della comperatura, it altiposicione non risulasse uma dinicatera q. findimente dell' intemperie unatone di sulidità od un astinesso di come dal frede dol dalla temperatura, it disposicione non risulasse uma dinicatera q. findimente dall' intemperie, unatone di sulidità od un astinesso di come dal frede dol dalla temperatura, it disposicione non risulasse uma dinicatera q. findimente dall' intemperie, unatone di sulidità od un astinesso di come dal frede dol dalla temperatura, it disposicione non risulasse uma dinicatera q. findimente dall' intemperie, unatone di sulidità od un astinesso di monte per della dalla temperatura della sulla di una occupazione più ettesa di inoltre che sieno proredui del mesat terreno.

necessarii di siscalfissario e di venti-Lazione o rimitovazione dell' aria.

Cuanto alle precauzioni da prenderal luna buona disposizione di imposte e di

centro l'unidità del sonà se questa non l'acteriate seguite a dovere. 
Le sonàng gande putrà bastre di tenere de la tenere de la tenere de la sonòn interno di uno o due gradini, occorrono pel riscaldamento e venilibri atto di apole osterno. Se, all'oppoprioni edgli efficiti. Se le disposizioni si è abbondante, serà nitite, adottando adottate degli svi nostri, che mal tiascepre il ristata, di coprire il sudoo in-dattano alle attata sibilidari, presenterno per tutta l'area dell'abbinsione di terno l'inconveniente di un difficileri mo houn selciato per gono di matuni sicolomente, avveno alemoni il vanteguniti con calve idraptica. Ullistima tori gio di contenere grandi masse di siria, et merche una volta che isolasse il suolo qual, iten l'uso di cominsifi, fedimendelle stane dal terreno, e sotto alla qua- te i rinnovarano. Quando abbiati di-

stanze di altezza tanto smismata, con-pue d'assoluta necessità che della nuova frontandole con quelle che attualmente aria si sostituisca alla prima ed in tale si costruiscono, si prove quanto diffe- quentità che la proporzione dei gas non rente sia quella sensazione di ben essero respirabili non possa crescere a segno che godesi nelle prime anche dopo da diventare nociva.

esservi rimusti per varie ore in mezzo Se a questa cansa permanente di aled una numerosa assemblea e ad una terazione dell'aria aggiungiamo quellu quantità di persone, dall' incomodo che che producono i lumi che contiene la si sente quando essendo in una delle stanza, vedremo, per esempio, che per piccule stanze moderne, soli talvolta od una candela di sevo, da sei libbre ocin piccolo numero di persone, una sola corrono 68 gramme di ossigeno, che lampane od una candela diffonde un rappresentano 340 litri di aria, un terzo adore intollerabile. Non per questo deesi della quale soltanto potrebbe viziarsi conchindere che le stanze non possano dalla combustione, supponendo anche essere sane ad abitarsi se non hanno questa continuata fino al limite estremo quella grande altezza ; evidente è però oltre al quale non può più aver luogo ; che quelle stanze ove bene spesso chi è vedremo ebe una candela di cera esige di elevata statura tocca facilmente il cielo 86 gramma di ossigeno o 435 litri di presentano per la salute grendi inconve-arie, ed una lampana di Cercel 336 nienti, a meno che non vi si applichino gramme di ossigeno, ossia 1680 litri di convenientemente validi mezzi di venti- aria. Inoltre non hisogna dimenticarsi di lazione; quendo si rifletto che in generale tener conto della quantità d'aria che ocnon si impiega veruno dei mezzi conre-corre per disciogliere quella quantità di nicuti a rinnovarvi l'aria in modo utile liquido che proviene dalle trespirazione plla salute ed la pari tempo al riscalda- e che è, a termine medio, di 80 gramme mento dello spazio, vi ha ben ragione di all'ora per ogni persona; supponendo stopirsi che gli erchitetti non cerchino la temperatura di 15º occorrono 6m.c., 15

di conciliare le agietezze e l'abbellimen- per disciorre quella quantità. Di qui fato degli edifizii con due condizioni di cilmente si vede quanto ebbondante abtanta e così immediata importanza come bia ad essere il rinnovamento dell'aria sono la ventilazione ed il riscaldamento anche nel caso che trovinsi in une stauza una sola persona ed un solo lume ;

La quantità media d'arie che occorre che se poi vi si trovino nniti ad un tretper la respirazione di un individuo è di lu molte persone e parecchii lumi, la 20 litri al minuto; quindi per un' ora moltiplicità delle cause di alterazione delabbisognano ad una sola persona 1200 l'eria aumenteranno in tal ceso la indilitri. La respirazione non può togliere spensabilità della ventilazione.

all' aria che un'assai piccola proporzione Le varie aperture che trovansi in una «li ossigeno, poiche a misura che l' pria stanza, come gli uscii e finestre, lasciano serve alla respirazione la quantità dell'a- sempre luogo all'aria di introdursi; ed è zoto enmentesi notabilmente e l'ossige-loro mercè che si fa la ventilazione, a no che è scomparso viene quasi esatta- denno però sempre della temperatura, e mente sostituito da un volume nguale di spesso in gnisa, non solamente incomoda acido carhonico, il quale gas, al pari che a quelli che trovansi nelle stanze, ma l'azoto, e inetto alla respirazione. È adon- bene spesso ancora nocive alla loro sa: lute a leuai merzi semplici e ficili a pori ila la aperture produce quegli sicontreia o opera percettono di evitare questi niendi cha abbiamo più sadetire indicati incontrosienti; è quiodi a desidemari che Si postono questi evitare tanto coll'uso la consocenza di essi sempre più ai dif-delle stufo che dei capamini disponanfonda.

do all'esterno della casa un'apertura Quando l'aria che occorre per la re-che lascii entrare l'aria sufficiente e spirazione o per la combustione entra che sia disposta possibilmente in una in una stanza per le aperture degli uscii cantina o verso il settentrione. In un e della finestre quelli che si trovano e- cammino l'aria condotta per un tubo posposti a queste correnti d' aria ne risen- sto sotto del pavimento della sianza dee tono una impressione tanto più viva entrare fra due pareti poco distanti, al quanto maggiore è la proporzione di es- dissotto del focolare, nei lati, nel frootosa, a cagiune del numero degli individui, ne del cammino, o finalmente in uo sidella quantità dei lumi e della propor-stema di tubi sui quali ponesi il combuzione di combustibile bruciato nel cam-mino. Se vuolsi diminuire il raffredda terno del cammino ore trovasi avvilopmento prodottosi in tal guisa guernendo pata dalla corrente d'aria calda di quello. di panni le aperture o facendo uso di ed esce da ultimo per una larga apertudoppia porte e invetriate, si cade nell'al-ra nella parte superiore della stanza tro inconveniente di rendere meno facile donde la ventilazione prodotta dal cumla ventilazione ed insieme di scemare la mino la trae sul combustibile producencorrente dei cammini e bene spesso pro- dusi così un movimento in tutta la masdurre il retrocedimento del fumo. Le sa dell'atmosfera. Se si fa uso d'una stustanze nelle quali si trovano talvolta riu- fa, l'aria venuta dall'esterno dee sboccanite varie persone devono sempre avere re al di sotto del focolsio, circolare in per lo meno un' altezza di am,50; e per un sistema di tubi convenientemente diprodurvi la ventilazione e svolgere il ca- sposti e spargersi poi nella stanza, ova lore necessario, è indispensabile di poter produce quegli effetti stessi che abbiamo disporre delle aperture che permettano indicati pei cammini. Se la porta della l'introduzione di una massa di aria suf- stufa non fosse collocata nella stanza meficiente che si muova con poca velocità, desima da riscaldarsi sarebbe necessaria Nei paesi molto freddi ove si ha l'abitu- una particolare disposizione per ottenedine di mantenere un'alta temperatura re l'effetto propostosi, e consisterebbe nell'interno delle stanze adoperansi a questa nel determinare una corrente tal uopo quasi generalmente stufe o ca- mediante un cammino od una stufa posti loriferi ; per lo più si fa il fuoco per in una stanza vicina.

l'esterno delle inance e introducesi in queste l'aria ciudale per alcune apettu-una stanse he si abiti non decoltroparere ; in tal caso se non si è disposta a do- sarci 18º, così d'uopo è dare alle aperere la ventilazione, l'aria è come soffoture per le quali vi giugne l'aria ritradiacante e si respira s fatica: se la porto le, superficie uguali e bastonti a fer si che
della studa trovasi nella stansa medel'aria vi abbia poca velociti; se all'opposima e non sisia avuto cura di darle sto, come suol fasti per lo più, i dauno
l'aria occorrente per aduttati condutti, piècni diametri agli orifizi per l'aria;
l'attroduzione dell'aria etterna per tut-l'da, pressa non giugne più in quantiti,

sufficiente e riduces a temperatura molto esaedro, se ha quattro o sei facce, o alta in guisa da incomodere grandemente poliedro quando vuolsi indicare sempliquelli che trovansi esposti alle correnti di cemente che è di più facce.

esse. Adottando siffatte disposizioni possonsi adunque produrre due effetti utili a na tratto; e siccome l'aria calda giugne

elevata e che può determinarsi, così ne sansi da alcuni autori moderni nel senso segue cha è facile di portare al grado che di buono a mangiarsi e vengono princisi vuole la temperatura della stanza me- palmente applicate dai botanici a quelle desima, potendosi senza inconveniente piante cha sono di tale natura. riunire gran numero di persone in uno spazio as ai limitato. Quaudo non fa di bisogno innalzare la temperatura artifi- vole calcolate dagli astronomi che mozialmente allora il rinnovamento dell'a- strano lo stato presente de'cieli par ogni via pnò ottenersi mediante la sola diffe-giorno a mezzodi, cioè i luoghi dove renza di temperatura dei varii locali in tutti I pianeti si trovano in quel punto. comunicazione bastando quella a pro- Da queste tavole vengono determinati durre la vantilazione. Ognuno ben vede gli ecclissi, la conginnzioni e gli aspetti

mazzi cotanto semplici e facili ad adot- pii e gli schemi celesti. tarsi, massima nelle nuove costruzioni, potendosi difficilmenta citare una sola località ove non si possano mettere in quale di per di si notano alcuna partite pratica.

(F. MALEPSYRS - H. GAULTIER DE CLAUBRY.)

Epipizio. Diconsi anche tutte le opere di murato che sono necessarie per l'intero corpo di una casa.

(ALBESTI.) EDITORE. Quegli che ha cura di ri-

(ALBERTI.)

seconda o la terza volta. (ALBERTI.)

Suppl. Dis. Tecn. T. FII.

(Dis. delle matematiche.)

EDUCAZIONE. V. SCUOLA.

EDULO ed ESCULENTE. Entramsempre nella stanza con una temperatura be queste voci, venuteci dal latino, u-

(ALOXBEL.) EFEMERIDI o EFFEMERIDI. Taquanti vantaggi igienici possano offrire dei planeti e si costruiscono gli oroscu-

(BONAVILLA.) Eramano. Chiamasi pura il libro nel di negozii della botteghe o case per comodo delle scritture.

(Giunte bolognesi al Voc. della Crusca.)

EFFLORESCENZA. Alcuni sali esposti all'aria libera perdono a poco a poco l'acqua che contenevano allo stato di combinaziona chimica : talvolta essi vedere e dare alle stampe le opere altrui. divangono di un bianco latticinoso ed opaco, conservando le propria forme EDIZIONE. Pubblicazione di alcune quando non contenevano troppa aegua ; opere per via di stampa, e dicesi prima, talvolta, il che accade quando contengoseconda, terza, ee, edisione, secondo no una grande quantità d'acqua di criche l'opera si stampa per la prima, la stallizzazione, riduconsi in una polvera bianca ed opaca : tali sono il sulfato ed il carbonato di soda, ed alcuni altri sali. EDRA. Sogliono così chiamare i geo- Questo fenomeno è conosciuto sotta il metri una superficle semplicemente pia none di efflorescanza. Allorchè si fanno na considerata in un corpo solido, sic- riscaldare cristalli suscettibili di efflorechè secondo il numero dei piani che scenza cominciano essi dal fundersi nelquesto presenta, lo si dice tetraedro, la propria acqua di cristallizzazione, poi

si evapora, ed esigono un calore rovente pasi dal petto lacendone un soffice straper entrare in lusione. Quando si versa to sul quale depone cinque unva, che supra un sale in efflorescenza una quan- copre parimente con altra lanuggine. tità di acqua uguale a quella di cristal- Quelli del paese stanno in osservazione, lizzazione, si combina con essa, e prende e quando vedono fatto il nido e deposte dopo na certo tempo la forma di una le nova vi si calano col mezzo di corde,

Loper

massa dura e semi-trasparente. Il solfato di soda, per escupio, in 100 no le nova e la lanuggine che era sopra parti ne contrene 57 di sequa di cri- e sotto di esse. La femmina dell'eider stallizzazione. Se si lascia cadere in ef-depone una seconda volta le uova e florescenza, e poi vi si aggiunga questa strappasi altre piume dal petto per ravquantità di acqua, ciuè 3 parti di acqua volgervele; unche questa seconda coratempo, una massa solida, la formazione allora, vedendosi ridotta a questo estredella quale è accompagnata da len'o svi- mo, e non avendo più caluggine da stranproprieta dipende, per escupio, la pre-ischio, il quale somministra la piuma per parazione delle medaglie di gesso. Si fa la terza nidiata ; se però le si rapiscono

tiepida. (Benzelio.) to del Dizionario.

marina che fa i suoi nidi sulle tocce più migliore qualità bastano ad empire a sufdirupate del mare. Onesto utile volatile licienza tutte le parti di un letto. I Groenalle più alte latitudini che sieno state vi- pinnie per farsene vesti o caperte.

si disectano a proporzione che l'acqua,a molta lanuggine che la femmina strapspesso con molto loro rischin, e prendo-

e 2 e 1 di sale, si otticne dopo qualche ta le viene al pari della prima rapita, ed lupp e del calorico dell'acqua. Da questa parsi sul petto, dicesi che ricorra al mariscaldare il gesso finche abbia perduto ancora le uova e la caluggine, abbandola sua acqua di cristallizzazione, poi si na allora quel luogo e ne cerca uno di riduce in pulycre fina; si diluisco con pió sicuro. In generale calcolasi che una acqua, se ne fa una pasta, la quale si l'emmina dia mezza lilibra di caluggine versa negli stampi, ove essa non tarda u che vendesi circa 9 scellini. Per la sua indoniisi combinandosi il gesso chimica- Incidezza, per la sua elasticità e per la mente con l'acqua e la massa divenendo proprieta di conservare il calore, è migliore di ogni altra piuma e viene perciò preferita dai ricchi per farne letti.

EGIZIANA. Nome di una specie di guanciali, cuscini da piedi e coperte. sentatura di sicurezza, la quale venne Le molte ricerche fatte di essa rendescritta all'articolo noncuerta a segre-dono molto importante il suo coglimento, in alcune parti della Norvegia e del-(G. \*\*M.) . I Islanda dove uhbondano questi uccel-EIDER. Nome di una specie di onitra li ; cinque libbre di questa piuma della

travasi dai 45 gradi verso settentrione landesi adoperano le pelli conciate colle situte tanto in Europa quanto in Ameri- Le piume dell'eider che si trovano ca. In alcuni paesi i suoi nidi sono tanto in commercio sono di due qualità, alcucomuni da non potersi fare alconi passi ne miste all'alga e ad altre piante masenza incontrarne qualcuno. L'eider e rine, altre col ficno. La prima qualità è grande quanto due volte l'oca comone : di prezzo più alto ; è operazione molta i suoi nidi sono Comati d'ordinario di binga e tediosa il cernirla e suettarla, ed ficno o di erhe marine intrecciati ed uniti in ciò fare ne va sempre perdata gran

parte. I Francesi chiamano questa pin- re la carta nell'acqua, nel qual caso il ma edredon, parola derivata, probabil-liquido oleoso viene a galla e la carta mente da una corruzione delle due voci cade al fondo. inglesi eider-duck che significano oca o

caluggine.

delle Arti del calcolo.

(MAIOCCEL.) nuto colla calcinazione del protosolfato maggiore durezza che ha il sevo dei lunci a rosso.

(Diz. delle scienze mediche.)

per le arti che un prodotto indiretto, va- sappiamo se questa ipotesi sia stata pole a dire, che non si opera mai a bella scia csaminata da altri e con quale effetposta per ottenerla, ma soltanto per secto. Se potremo procacciorsi qualche ulpararla della stearina a fine di togliere teriore antizia la daremo all'articulo sevo. ni grassi le cattive loro qualità. Coi metodi nggi aduttati non si ottiene quasi ELAIOMETRO. Voce formata dallo mai la elaina in istato naturale, ma sol-due parole greche abertor che significa tanto ridotta acida, nel qual caso pren- olio, pierper misura, per indicare uno de il nome di acino oleico. Non istare- strumento imaginato nel 1812 da Do-

mo qui a ripetere quento si troverà a quesne che è un arrametto destinata ad quell'articola ed agli altri acino stearico, indicare la densità degli alti, corpi grassi e stranina del Dizionario e Componesi questo di una piccola sfedel Supplimento, nonche a quello can- ra vuota di ottone molto sottile che DELA stearico, ai quali tutti rimandiamo, tiene al di sopra un' asta di ottone Abbiamo veduto nel Dizionario due ma- graduata, e per zavorra una scatolet-

niere di separare l'elaina, ma è facile di ta di ottone, la quale cautiene ma comprendere non potersi alcuna di esse certa quantità di piccoli dischi metallici adottare dall' industria non presentando che fannu l'offizio di pesi. Dapo aver quella facilità e quell'economia, che nel- caricato l'elaiometro quanta occorreva, le operazioni di questa richiedonsi. Non perché si mantenesse diritto ed in equisara quindi inutile l'accennare che la librio in un olio qualunque, preparò il elaina onde inzoppossi la carta lúbula nel Duquesne con la maggior diligenza degli modo ivi secennatu, pań estrarsi sache olii puri di lino, di colza, di cacapuccia senza bisugno dell'alcuole faccado bolli-le di garofano, acciocche gli servissero di

Le proprietà dell'elaina variano grandemente secondo le grascie dalle quali (RICHAND PHILLIPS-LENORMAND.) si tragge ; la sua densità non è mai la

EIDOMETRO. Nome datosi ad uno stessa, e si è riconosciuto che quella tratstrumento imaginato da Keatinge nel la dalla grascia d'ora è la più pesante, e 1827 per misurare le distanze e le al-quella tolta dal grasso dell'nomo o del tezze inaccessibili, le quali si leggono so- bue la più leggera. Gli usi della elaina pra una scala. É analogo a quello che ab- non differiscono gran fatto da quelli debiamo descritto per crasag gli alberi (V. gli olii di qualità inferiore, servendo al quella parola), e fig. 10 della Tav. V pari di essi alla preparazione dei sarom grossolani, al lavoro delle relli ed a

simili nsi. ELAGUIR. Perossido di ferru otte- Enton crede aver osservato che la amioazzati la state dipenda dalla circo-

stanza che traspirando allora quegli ani-ELAINA. Questa sostanza che è uno mali noggiorioente, la proporzione deldei componenti dei corpi grassi non è l'elaina scemi nella grascia di essi : non

duare il suo strumento l'ulio di lino, sic-(Dis. delle sciense mediche.) ELASTICA (Gomma). V. GOMMA come quellu che è più degli altri comune e che stimava essere il più pesante, e elustica.

segnò zero sulla scala d'ottone al punto ELASTICI (Fluidi). V. ravisi ela-

ove si arresta l'elaiometro immerso in stici. quest'olio. Poscia divise la sua asta in 40 ELASTICITA. Pochi sono gli arparti uguali o gradi, e fece il ragiona-mento seguente: se gli olii grassi che so-li che si danno all'industria, quanto no più leggeri dell'olio di lino hanno eiò che riguarda l'elasticità dei corpesi specifici differenti da quello, alla pi. La meccanica e la tecnologia abbistessa temperatura segneranno sulla sca-sognano tutto giorno di ricorrere alle la gradi diversi, e quando mediante sag-applicazioni di questa proprietà o di gi fatti sonra varii olii purissimi si cono- combatterla e sarebbe impossibile riunisceranno questi gradi, l'elsiometro indi-re in un articolo generale le tante e sl cherà necessariamente i miscugli che fau- diversa circostanze nelle quali interessa no talvolta i mercanti per falsificare gli la cognizione di questo fenomeno, delle olii. quali inoltre conviene trattare in tutti gli

Provò quindi lo strumento negli olii articoli speciali che ad esse si riferiscopuri alla temperatura di 10 gradi sopra no. Duopo ne è quindi limitarci ad indilo zero del termometro di Reaumur e care le teorie principali dell'elasticità a trovà che segnavano i gradi seguenti : compimento di quanto intorno a ciò si è l'olio di lino oo; quello di canapuccia detto nel Dizionario, ad oggetto di far 120; quello di garofano 180; finalmen-comprendere ai lettori l'importanza di ta quellu di colza 40°. Sa la temperatu- questo studio ed i dogmi principali che ra fosse più alta o più bassa di questo ne sono la base.

grado converrebbe levare od aggiugnere Ricordismo dapprima essere l'elastidella zavorra dalla scatoletta di ottone cità quella proprietà onde sono dotati in maniera che l'olio di lino paro segoi tutti i corpi di riprendere la primitiva zero sulla scala dell'elaiometro. Cadet loro forma quando per una causa quafece con questo strumento dei saggi su lunque sia stata questa cangiata. Non vi varii altri olii, dei quali parleremo al- è corpo che non torni allo stato di pril' articolo onn. ma quando il cangiamento di forma di

(Drousse.) esso non abbia oltrepassato i limiti con-ELASMARTIS. Voce latina che usa- venienti ; quindi pnò dirsi che tutti s vano gli alchimisti per indicare gli ossidi corpi sono perfettamente elastici, poichè di piombo prodotti dalla calcinazione del anche una lamina di piombo, curvata metallu. Abbiamo creduto utile di inse- moderatamente si raddrizzerà e tornerà rire in quest'opera la spiegazione di que- alla figura di prima. Ciò che distingue sta e di molte altre voci strane e miste- un corpo da un altro e lo fa essere, coriose degli alchimisti a profitto di quelli me volgarmente si dice, più o meno elache volessero avvantaggiarsi di alcone stico, si è la facoltà di subtre un magutili usservazioni ed esperienze che tro- gior cangiamento di forma rimettendosi vansi nelle loro opere, alcone delle quali tuttavia allo stato di prima. Una lama di acciaio, per esempio, potrà curvarsi più facce che meglio convengonsi alla loro che una d'argento e questa più cha una reciproca stabilità e che probabilmente di piombo tornando poscia alla situazio- sono quella che banno maggiore estenne di prima ; considerando adunque tatti sione ; ogni qualvolta adunque la si spoi corpi come persettamente elastici nei steranno alcun poco da questa loro polimiti della momentanea loro mutazione sizione avranno nna tendenza a ritordi forma, misurasi l'elasticità relativa di parvi. Sa però spostansi troppo, queste ciascheduno secondo che questi limiti so- molecule non tenderaeno più a riordino più o meno estesi.

mente alcune quistioni, cioè: quale sia la presentandosi altre facce. Per meglio cagione di questo ritorno alla forme pri- farci comprendere prendiamo ancora un mitiva; in qual guisa la forma dei corpe esempio dagli effetti della gravità. Dato possa cangiare momentaneamente; final- on libro che poggi con una delle sue mente perchè i corpi che sabirono una facce sopra uon tavola lo si innalzi troppo grande mutazione di forma non per un angolo, lasciando salla tavola tornino più allo stato di prima. Si cercò un orlo di esso; quando lo si abbandi rispondervi con una teoria che attri- dona, se non si è inclinato di troppo, buisce alle varie molecule una stabilità turnerà nella posizione di prima; ma se più a meno grande; cereheremo di dar- lo si inclina oltre ad un certo limite in ne una qualche idea.

tutti sanno, dotate di una forza attratti- drà dall' altro lato e si troverà poeziato va reciproca, ed inoltre distanti le une sopra un' altra faccia opposta alla prima, dulle altre. Nei corpi solidi mantengonsi Se lo si sposterà nnovamente da questa cosi distanti per effetto della attrazione seconda sua posizione, ma inclinandolo medesima e di una forza repulsiva che si poco, ricaderà sulla stessa faccia ; dal che attribuisce al calore. Nei corpi liquidi si vede che questa seconda posizione avvi inoltre la pressione dell'atmosfera è stabile come la prima, e che il libro di vapore sul liquido stesso; i gas sono ritorna si nell'una che nell'altra, purchè soggetti alla resistenza prodotta su di non se lo inclini soverchiamente.

narsi nel modo di prima, ma a porsi in

Da questi fatti consegnono natural- qualche altra situazione poco diverso,

guisa che formi un angolo ottuso col Le molecule dei corpi sono, come piano, sul quale poggiava dapprima, ca-

essi dalle parati del vaso in cui sono con-tenuti ; quanto alla atmosfara libera ab-so anche delle molecule dei corpi, e cha biamo di già spiegato l'effetto delle forze tendano a riprendere la posizione donche ai contrastano alla parte superiore de vennero rimosse, ed a rivolgersi colle di essa all'articolo atmosgana. È opinio- stesse facce, quando lo spostamento loro ne generale dei fisici che queste molecu-non fu troppo grande, e di ordinarsi in le abbiano forme geometriche stabilite un modo diverso quando oltrepassansi ed in quella guisa medesima che un cor-certi dati limiti. Questo ritorno delle po pesante cadendo sul suolo tende a molecule alla primitiva loro situazione collocarsi nella posizione più stabile che farà si che il corpo intero ritorni alla sua aia possibile, cioà in quella in cui il suo posizione primitiva ed in tal cuso vi sacentro di gravità è più prossimo al suo- ra elasticità. Il rimanersi delle moleculo, così parimente queste molecule ten- le in una diversa posizione produnta il dono a volgersi l'una verso l'altra colle rangiamento di forma dei corpi, ed allora avranno questi duttilità o malleabilità, distanza delle molecule e le facce che si disposizione ad incrudirsi, ec.

ranno allora allo stato in eui sarebbero avrà un cangiamento di forma. delle molecule infinitamente piccole ri- Questi principii generali, che qui ri- a altre senza che vi nresse giammai nessu classi di corpi.

esaminare. ne dei carpi varia secondo la distanza che con semplicissimi esperimenti. Se due vi ha fra loro. Questa legge applicasi palle di avorio u di metallo percuotonsi ugualmente alle molecule isolate come una con l'altra quelle parti di esse che ai corpi che furnano colla loro riunione si toccheranno subiranno uno schiacciaed agli astri medesimi. Ora poiche dalla mento, del quale però non apparirà velotta fra l'attrazione moleculare e la ri- run indizio, essendo tosto distrutto dalpulsione attribuita al calore, l'una delle l'effetto della elasticità ; nulladimeno se quali tende a riavvicinare l'altra ad allon- al punto di contatto d'una delle palle si tunare questi atomi, risulta il loro colloca- porrà una leggerissima macchia d'inchiomento ad una determinata distanza, egli stro, questa si troverà dopo il colpo die evidente che qualunque sforzo che si stesa, e mostrerà eosì esservi stata una farà per cangiare questa distanza pro-compressione. I corpi teneri che facildurra una resistenza opposta dalle mole- mente ritengono le impronte come la crecule stesse. Il corpo reagirà tanto alla ta, la cera, il sevo, il burro e simili, hanforza che cercherà di comprimerlo quan- no anch' essi la loro elasticità, ma piecoto a quella che cercherà di stenderlo, ed lissima. e questa renzione che formerà la sua ela-

so sforzo potrà tutto insieme cangiare la dopo la compressione è quasi affatto

opporranno fra loro, ed allora ri sarà Importa qui di osservare ehe questa doppia tendenza al ritorno alla forma tendenza a riporsi nella posizione di pri- primitiva. Può ancora avvenire che la mo sarà tanto più energica, a circostan- tendenza al tornare alla forma prima deze uguali, quanto più vicine saranno le rivante dal cangiamento di distanza venmolecule; quando queste siano troppo ga contrabbilanciata dalla tendenza condistanti l'influenza della forma di esse traria che produce talvolta l'altra causa, sarà debole u quasi nulla. Si riavvicine- come più addietro dicemmo, ed allora sì

dotte, se fosse possibile, ad un pento ma- portiamo soltanto cume un ipotesi molto teriale o delle mulecule perfettamente ingegnosa, applicansi ugualmente alle tre sferiche. Ben si comprende che l'al-classi di corpi solidi, liquidi e gassosi, gli trazione agirebbe ugualmente qualun- ultimi, dei quali sono quelli in maggior que si fossero le facce di queste molecu- grado dotati di elasticità. Esamineres le opposte, e che potrebbero girare so- mo brevemente gli effetti di questa propra sè stesse, oppure le une intorno alle prietà in ciascuna delle anzidette tre

na resistenza da parte loro; purche non Quanto ai solidi quelli più duri saranno si caugiasse la distanza cui trovavansi generalmente parlando, anche i più elastiqueste molecule : sarebbe questa una ci, e lo saranno meno quelli duttili. La elacagione di resistenza che ci rimane ad sticità loro dipendera sempre dalle due cause più addietra indicate. L' clasticità Tutti sunno che l'energia dell'attrazio- dei solidi e gli effetti di essa dimostrausi

L'elasticità dell'avorio è quasi perfetta, poiché la forza che esercita quella Ora si noti che bene spesso uno stes- sostanza per tornare allo stato di prima ELASTICITÀ ELISTICITÀ

uguale a quella che fu necessaria per com-sopra l'altra, questa distruggerà una parprimerla. Se due palle di avorio di ugual te del moto della prima, e le due palle si peso sospendonsi a due fili ed una di mnoveranno tutte due nella stessa direesse viene rimossa alquanto dal soo po- zione che aveva la prima deviando però sto, indi abbandonata a sè stessa, per-dalla linea verticale meno che non l' acuoterà essa l'altra palla facendole per- vesse fatto la prima palla inoanzi di ca-correre una distanza nguale a quel- dere. Anche in tal caso tuttavia la aziola che aveva percorso essa medesima; ne e la reazione sono uguali; ma la azioma la prima palla appena colpita l'altra ne sulla seconda palla non è capace che si arresterà, ricevendo un impulso ugna- di farle percorrere un piccolo spazio, e ale a quello comunicato all'altra, e quin- quindi il moto della prima palla non è di venendo la sua forza viva distrutta, interamente distrutto. Se l'elasticità Nullameno quando un corpo ne per-delle palle è imperfetta si produrranno cuote un altro la quantità di moto co- effetti intermedii fra quelli osservatisi nei municata a questo secondo è minore di casi dei quali abbiamo parlato; si puo quella che aveva il primo, e ciò provie- adunque dire che la palla colpita andra ne non solo dalla resistenza dell'aria, tanto più lontana quanto più elastici sama inoltre dalla reazione del corpo che ranno i corpi, e menolontana quanto meviene colpito. Se sospendonsi in fila sei no saranno elastici, e che la palla che colpalle di avorio di ugual peso a contatto pisce proverà un maggior ritardo nel una dall'altra, si allontani la prima dalla primo caso che nell'ultimo. Se il rospo perpendicolare e la si lasci poi cadere non surà perfettamente elastico, tutte e a colpire la seconda, non si vedrá muo- doe le polle si muoveranno dopo il colversi nessuna di queste palle, tranne po, ma non già alla stessa distauza; e l'ultima, la quale devierà dalla perpen- tauto in questo come nei casi precedisolvre di tanto di quanto se ne era ri- denti il totale della quantità di moto dimossa la prima. In vero quando la pri-strutta nella palla che colpisce, sarà ema palla colpisce la seconda questa ri- guale a quella che si produce nella palla ceve nu controccolpo dalla terza che di- colpita. strugge il suo mota; questa seconda pal- Gli uccelli nel volare percuotono l'a-

corpi perfettamente elastici.

la peró, benche in apparenza non si ria colle loro ali, ed è la reazione dell'amuova, pure trasmette il colpn alla ter- ria che fa che possono sostenersi in essa za, la quale in tanto solo non si muove ed attraversarla. La forza colla quale in quanto che le viene tolto il moto dal- queste ali percuotono l'aria può essere la reazione della quarta, e così l'impul- uguale al peso dei loro corpi in maniera, so trasmettesi fino all'ultima palla, la cioè, che la reazione dell'aria sia suffiquale non avendo nolla che rengista so- ciente a sosteogre il loro peso, nel qual pra di essa ponesi in moto. Questi effetti caso l'uccello rimanesi stazionario. Se la vedonsi avvenire esattamente soltanto forza della percossa delle ali è più granallorquando si faccia l'esperimento con de che non occorra per sostenere sollanto l' accello, la reazione dell' aria lo

Se invece sospendonsi due palle di farà salire ; se all'opposto questa forza è creta o d'altra materia pochissimo ela minore, l'uccello discenderà: la allodola stica, e si rimnova l'una di esse dall. Inlyolta rimane colle ali distese senza f.perpendiculare lasciandola poscia cadera re alcun moto, ed in tal guisa pionda

rapidamente entro il suo nido. Gli ue-juta se non che per una seria di oscillacelli spiegano la loro ali, quando vo- zioni dalle quali producesi il scono (V. gliono dare on impulso la reazione del questa parola ed acustica ).

tore e di molti altri simili casi.

mandiamo i lettori.

quale gli spinga innanzi, a le contraggo- Nei liquidi la forza di ripulsione atno quando vogliono muoversi in dire- tribuita al calore avendo maggiore enerzione opposta. Le natatoie dei pesei gia che l'attrazione moleculare, al comfondansi sullo atesso principio; le loro prenda non essere in essi sensibile l'inpinne standonsi e contraggonsi nella stes-fluenza della forma delle molseule e dosa maniera; ad un anotatore agisee u- var queste scorrere, ed a cost dire rogualmente colla sua mani e girasi facil- tolare con grande facilità le une intorno menta soltanto col diminnire la renzione alle altre. Quindi per questa cagione l'eda un lato ; lo stesso dae dirsi del rema lasticità non può aver luogo. Il caugiamento di distanza all'opposto influirà Ma lasciando questi esempii che ne eon granda energis, a la laggara eostrucondurrebbero troppo oltra, osservere- zione che possono provare i liquidi quanmo in proposito della reazione che es- do si comprimono, sviluppa in essi una sendo quasta contraria all' azione, è ad grande forza clastica, la quale è veramenessa che devesi il moto riflesso. Se get- la perfetta nè conosca aleun limite. Antiamo una palla contro un muro essa da ticamente si era tanto persuasi della inaddiatro ; questo ritorno della palla è un compressibilità dei liquidi che distingueeffetto della reazione del muro cha ven- vansi questi dai gas dando si primi il ne colpito ed è appunto ciò cui si dà il nome di fluidi non clastici a quello di nome di moto riffesso. Una palla riempi- fluidi elastici ai secondi; ma benebè i lita di aria rimbalta più di una piana di quidi sieno d'assai meno elastici dai gas erusea o di lana, e ciò perchè la mag-non perciò può dirsi che sieno senza elagiore elasticità dell'aria reagisea con più sticità. Ciò tuttavia ritenevansi un temforza dopo la compressiona. Se si getta po e citavasi a prova di questa opiniona la palla perpendicolarmente sopra nu l'esperienza fattasi dagli accademici del muro essa torna addietro diritta verso cimento, della quale parlammo all'artila mano che la ha sianciata, benehè la a-colo compassiani rà : ma Canton provò zione della gravità la tragga all'ingiù nel dappoi cha i liquidi sono benche assai suo eammino, ma se la si getta obbli- poco pure alquanto compressibili e per quamente all'insù essa rimbalza ancora conseguenza elastici (V. Acqua). Il suo ancora più alta. Abbiamo vaduto gli ef- esperimento era molto samplice ed affatfetti del moto riflesso prodottosi per la to decisivo. Egli osservò l'altezza a eui elasticità dei corpi all'articolo ravcco a l'acqua ed altri liquidi, privati dapprima tavola del Dizionario, al quale, nonchè a di aria con l'ebollimento, giugnevano in quello noro di questo Supplimento, ri un tubo di vetro, quindi con una tromba vi levò l'aria: vida allora il liquido

È alla elasticità loro che alcuni cor- salire nel tubo, il che provò che il peso pi solidi devono il suono che danno dell'aria lo avava dapprima compresso quando colla percussiona od in qualsiasi riducendolo ad occupara uno spazio altro modo vengono fatti vibrare, per-minore. Egli stabili dietro a ciò che il ciocche le loro molecule smosse violeu- peso dell'aria comprimeva l'acqua di lomente non ritornano allo stato di pri- pioggia di circa un 22,000 del suo

volume osela vi produceva un ristringi-|mento agli articoli armosrana a repunt mento di circa una parte in 22,000; par elastici si quali rimandiamo i lettori. Polio d'ufiva circa una parta in 21.000 : per lo spirito di vino una parte in 15,000s e finalmenta pel mercurio una parte in 55,000 solianto.

Dagli ultimi esperimenti del Perkins sembra risultare cha l'acqua sia molto (Elater striatus, Fabr.), il quale nello più compressibila che non indicavano le stato di larva cagiona molti guasti roanticha osservazioni. Egli notò inoltre dendo le radici del frumento. che calando nna bottiglia diligantemente chiusa con un sovero a riempita di acqua ad ona granda profondità nel ma hanno i corpl di riprendera la posizione re, l'acqua in essa contennta troyavasi di prima quando è cessata l'azione che salata, il che prova cha il turacciolo era li comprimeva. atato forzato, mentre era sotto acqua. Una prova dell'elasticità del liquidi, la si ha in qual giocherello fanciullesco, nel quale gettando una piastrella sottife e volta questo noma al manomerao (V. larga sull'acqua in direzione quasi oriz- questa perula ). zontale ae la vede rimbalzare due o tre volte; lo stesso esperimento può farsi dirigendo a fiur d'acqua a quasi orizzontalmente la scarica di on moschetto questa parola). a palla. Sannonchè per convincersi della elasticità dei liquidi, basta fare atten-zione a quello che accade quando riem-mici a quella scoria che levasi dell'arpiesi d'acqua un bacino; la prima che gento nel depurarlo. cade spruzza all'intorno scappando fuori no stesso.

molecole influirà meno ancora sull'ela- me e di abitudini. Sappl. Dis. Tecn. T. VII.

(SAIRTS-PREUVE-Natural Philosophy) ELASTICO ( Temuto ). ( V. GOMBA elastica).

ELATERIA. Nome di un insetto

(5. J. Viazr.) ELATERIO. Quella proprietà cha

(Giunta bolognesi al Voc. della Crusca) ELATEROMETRO. Si è dato tel-

(BORAVILBA.)

ELCE. V. Laccio. ELCINA, Specie di elca o LECCIO (V.

(ALBERTL)

(BORAVILLA.) del bacino, ma quando pol batte sulla ELEFANTE. Gli elafanti sono mamsuperficie dell'acqua versatasi în quel-miferi dell'ordine dei pachidermi, cioè lo dapprima sprozza tuttavia, ma non a palla molto grossa, al quale apparpiù in goisa da uscira del bacino, e ciò tengono gl' ipopotami, i rinoceronti ed a motivo dell' essere l'acqua meno ela- altri quadrupedi di colossale statura nonstica che la materia onde à fatto il baci- chè i tapiri, i maiali ed alconi altri animali di minor grandesza, ma che hanno Nei fluidi alastici o gas la forma delle tuttavia gli stessi caratteri generali di for-

sticità che nei liquidi, polchè a tempera- Gli elefanti che Cuvier distingue col tura ugnale queste molecole sono più di- noma di proboscidiani hanno una sinstanti; quindi ancha nei gas il cangia- golara organizzazione; la loro tromba o mento di distanza sarà l'unica cogione naso molto allungato muovesi fra doa della elasticità loro, ma questa elasticità lunghi denti o zanne d'avorio che hanno sarà perfetta. Non ripeteremo qui quan- la loro radica all'osso incisivo della mato si è detto su questo importante argo- scella superiore, escono dalla bocca, si 28

rialzano e si allungano di rarii piedi. I petto ; possono attrarsi in un ricinto di loro denti mascellari a corona piatta so- pali mediante una femmina addomeno fatti di parecchie lame paralelle alisticata che sia in calore, forzarli ad pari che quelli di molti fra gli animali entrarvi spaventanduli col fuoco, con roditori servendo a meglio triturare le so- grida e colpi di cannone, od anche farli stanze regetabili ; mancano di denti caoi- circundare da elefanti addimesticati e ni e di incisivi. Congiano più volte i denti prenderli a viva forza; impadronirsene mascellari, ma le zenne non cadono che con nodi scorsoi, o finalmente tagliando una sola volta come i denti da latte, loro i garetti.

Sembrano esse formate di strati conici Un fatto osservabilissimo nella stoche imboccano gli oni negli altri; al cen-ria degli elefanti si è la immensa quantro havri un canale molto sottile dal tità di ossa e di zanne di questi animali quale partono infinite linee che s'in-che truvansi sparsi in quasi tutti i paesi trecciano e si ramificano avvicinandosi del mondo, compresi anche quelli nei alla circonferenza. Lo strato interno è quoli gli elefanti non potrebbero sussipiù duro, più bruno e meno soggetto ad stere per mancanza di alimenti e di caingiallire.

curare che in tutto l'universo non vi proporzionatamente grossi e longhi.

hanno più di 200,000 elefanti. Due sole | Ecco alcune particolarità intorno alle specie vivono ancora, cioè il grande ele- zanne dell'elefante. Sono queste coniche fante d'Asia o delle Indie e quellu d' A- e curve in forma di corna ; la loro cima frica. La prima specie si trova in quasi non è molto appuntita ma un po' rotontutto il mezzogiorno dell'Asia, nelle isole data e schiacciata sui lati. La parte sopeadjacenti e talvolta anche sulle spiagge riore della loro superficie è più gialla e prientali dell' Africa. La seconda specie più colorita che la parte inferiore; coalcita l'Africa soltanto ; ha zanne molto me dicemmo, queste zanne sporgono sograndi che sono la base di un lucroso vente di 5 a 4 piadi al di là della mascelcommercio per la Costa d'oro e la Gui-la superiore. Alcuni viaggistori pretennca. Gli elefanti bianchi di Siam sono duno d'averne vedoto d'una smisurata elefanti comuni, la cui pelle è più rugosa grandezza, lunghe fino a 9 piedi e del e più bianca per effetto d'una malattia peso di 125 ed anche 200 libbra; in cutanea ; gli elefanti rossi che alcuni parecchii gabinetti di storia naturale se viaggiatori dicono d'aver veduto al Ca-ne vedono pezzi di enorme grandezza, po altro pure non sono che elefanti La composizione dell'avorio è quella stescomuni avvoltolatisi in mezzo a della sa delle ossa, contenendo essa al pari di terra di color rosso. Gli elefanti d' Afri- quelle della gelatina e del fusfato di calca sono più selvaggi di quelli dell'Asia : ce : ma ne differisce per la sua tessitura. per impadronirsene i Negri scavano del-per la dimensione dei sooi pori e per la le fosse che coprono di foglie e quando son hianchezza. Esposto all'aria la sua questi animali vi sono caduti gli uccido- materia gelatinosa si combina all'ossino con lunghe picche u zagaie. Vi sono geno di quella, e la sua tinta ingialliperò diverse altre maniere di procurarsi sce, soltanto però alla saperficie e nelle gli elefanti : si può dar loro la caccia col fessure. Varii modi di evitare questo infucile, avvertendo di mirare sempre al giallimento o di ripararvi indicammo

lore. Questi resti sembra che abbiano

Alcuni naturalisti credono poter assi-appartenuto ad animali alti 25 piedi e

all' articolo avonto, e qui aggiungeremo più brillante che il nero d'osso, costa infiche pretendesi pure molto otile a que- nitamente più caro, ed è assai più raro e st' copo l' uso del cloro liquido. Le zan- piò apprezzato dai pittori degli altri nene che trovansi nel commercio hanno da ri. Alcuni anni fa la medicina e la faro",16 a o",22 di diametro secondo l'età macia adoperavano come astriogente l'adell'animale dal quale vennero tratte; la vorio calcinato all'aria libera, cui davano maggior parte sono longhe da o",65 s il nome di spodio d'avorio; oggidi que-174,65 e pesano da 3 fino a 3a chilo- sto prodotto non è più in uso. Siceonie grammi ; l'intero animale pesa da 2,500 la parte interna ingiallisce meno, così se a 4,000 chilogrammi ; generalmente so- la impiega di preferenza per farne deuti no cave per un terzo della loro lunghez- artifiziali. In generale però, siccome l'ata, e la loro tessitura bianca e solida è vorio non ha smalto ed alterasi più faformata di fibre intrecciate, le quali quan-cilmente degli altri denti, così preferido si tagliano trasversalmente hanno un sconsi ad esso a tal fine i grassi deuti aspetto come di maglie, l'incrociamento canini dagli ipopotami, la zanne della delle linee formando dei rombi.

I paesi donde si tragge l'avorin sono che gli assistenti degli anfiteatri anatole coste d'Africa, il Capo di Buona Spe-miei tolgono ai cadaveri per venderli si ranza e l'India, compresivi Malacca, il dentisti (V. peste). Si fauno ancora colregno di Siam. Sumatra, ee. che ali-l'avorio lamine pei pittori in ministura mentano sempre i mercati cinesi. Tro-che vi dipingono sopra con colori ad vasi inoltre dell'avorio fossile in varie acquerello dopo avarle sgrassate con una parti dell'Eoropa, e specialmenta in Rus- soluzione di potassa nell' acqua. Queste sia ed in Tartaria. Le sole vie donde lamine sottili adopransi anche per le inci provenga direttamente l'avorio sono il tarsiature e per le impialiacciature; que-Senegal, l'Egitto ed i dintorni del golfo st' ultimo uso però limitavasi ad oggetti di Goinea. Gli avorii del Capa di Buo-di assai piccola dimensione quando rena Speranza o della costa di Mozambico centemente si giunse mediante una segu del continente indiano ci giungono pegli circolare a procurarsi pezzi d'avorio in Stati-Uniti e per Amburgo.

Nel commercio le varietà d'avorio si ro longhezza e distesi come si fa pel corimballaggio.

Degli osi dell'avorio lungamente paruna tinta vellutata più fina, più dolce e quintali di avorio.

foca n vitello marino, ed i danti umani

forma di tobi, i quali, fessi su tutta la lo-

indicano pel colore, ma più spesso anco- no, danno lamine larghe 12 a 15 pollici ra pel nome dei paesi donde provengo- che si possono adoperare per impiallacno. Ci giungono nelle navi senza alcon eixrue mobiglie anche di grandi dimensioni, come cusse di piano-forti e simili.

Nel 1830 il consumo dell'avorio in fammo a suo luogo, ma qui però aggion- Inghilterra secondo i documenti procageremo qualche altro cenno su questo ratisi dal Parlamento era di 188,007 proposito. Adoperasi questa sostanza per chilogr.; sicchè, calcolandosi a termine moltissimi oggetti delicati di senltura, di medio, cha ogni zanna pesi 27 chilogr., intarsiatura o di tornio, per farne petti- erano circa 7,000 zanne o 3,500 alefanti ni, palle da trueco, steeche da ventagli, muschii distrutti all'anno. In Francia, ec. L'avorio calcinato in un veso ben secondo il conto reso dall'amministraziochiuso somministra un carbone che ha ne della dogana, importaronsi circa 672

Presentemente il suo prezzo varia dasche il trattare di esso menumamente non 7 a 8 franchi al chilogramma, sicchè il si addica a quasta opera, ma piuttosto a valore di una zanna di 50 chilogrammi quelle che della fisica speculativa semviena ad essere di 210 a 240 franchi.

ELEGANO, V. OLIVAGRO.

ELEMENTARE, V. RIEMBNTO.

olio. Non conosciamo questo metodo che le dell' elettricità che incontrasi ad ogni gia del 1833 ed affatto iniotelligibile. (G. \*\*M.)

si ottiene per distillazione dalla radice molte circostanze nelle quali unn sospetdell' enula campana (inula elenina) so-tossi finora. Per tutte queste ragioci non nella farmacia.

ELEOMELI. Manna dell'ulivo.

Siria.

(ALBERTI.)

essenza od olio distillato coo ancchero mentali teorie della elettricità, i suoi per renderlo atto a mescersi con qual- effetti dinamici, fisici e chimici e le utili che fluido acquoso.

(BOBAVILLA.)

nario (V. APPINITÀ).

plicemente si occupano. Se però si ri-(J. Gannian-Cl. Ernand.) fletta al breve tempo dacelle i principali

fenomeni di questo ramo di scienza si discoprirono; se si rifletta al confinoo ELENCALCOGRAFIA. Name dato progredire di questo ramo delle scienze da A. Rothemüller di Vienna ad un me- fisiche, alle estese relazioni che tuttodi todo per colorare le stampe in rame o in esso si scorgono colle altre parti delle litografia rendendole simili ai quadri ad scienze medesime; alla diffusione generaper una descrizione del privilegio spira- passo nei fenomeni della natura c nelle to pubblicatasi nella Gazzetta di Vene-più semplici operazioni delle arti ; se a tutto ciò, ripetiamo, riflettasi il dubbio scaturirà, e giustamente, che l'influenza ELENINA. Specie di olio volatile che della clettricità sia importantissima in

lubile nell'alcoole, nell'etere e nell'olio credinmo che sia in oggi permesso a chi di terebintion. Coll'acido nitrico can-si dedica all'industria di igoorare le giasi in resioa. Finora non ha usi che principali leggi e gli effetti più singolari (Benzazzo.) del fluido elettrico, e non crediamo che possano questi passarsi sotto silensio in nn'opera qual' è la presente, che ha per Et sourts. Balsamo molto oleoso più iscopo non solo di descrivere lo stato spesso del miele e dolce al gosto, il qua-attuale delle arti, ma di promooverne te cola dal trooco di un albero della pur anco, per quanto sia possibile, l'a-

(BONAVILLA.) vanzamento. Perciò indicheremo, sen-ELEOSACCARO. Mistura di alcuna za dilungarci soverchiamente, le fondaapplicazioni di essa che venoero finora travvedute o proposte. Siccome per al-ELETTIVO. Dicesi attrazione od tro assai vasta è la materia, così conaffinità elettiva quella forza in virtù del-sentaneamente all'ordice alfabetico adotla quale on corpo semblice o composto tato in quest' opera, tratteremo qui solo opera la decomposizione di un corpo bi-della elettricità per istrofinio o propriamente detta separatamente dal GALVANI-

(Dir. delle Sciente mediche.) suo, dal TRAMO-BLATTRICISMO, dall'ELET-ELETTRICITA. Se consideriamo TRO-MAGRATISMO, del MAGRATO-BLETTRICIquesto argomento, solo del lato della e- sun e dal miguarismo, e, per quanto ristensione dalle suc teoriche e delle limi-sulti in oggi essere una sola la cagione tate applicazioni fattesene ficora all' in- di tutti i fenomeni di questi varii rami dustria, oascerà certamenta il peosiero delle fisiche scienze, tuttavia tratteremo ti di uno stesso principio.

elettrica solo ed imperfettamente nel-disperdersi per l'aria circostante. Queste l'ambra, e forse in qualche pietra, secon- copesture di taffetà, mentre fanno in cerdo quanto si ricava da Plinio. Sul cade- to modo anche l'ufficio di strofinatori, re del secolo XVI una tale proprietà si rendono molto più energica la macchina. riconobhe auche nel vetro, nello zolfo In luogo di vetro si è goalche volta poed in parecchie altre sostanze ; ma non sto in opera per corpo strofinato lo zol-In soggetto di scienza se non circa 100 fo o qualche resina; ma allora si ottenauni dopo, allorquando Ottona Guerike gono gli stessi effetti del vetro, con una ed Hanxbèe imaginarono un apparato per elettricità contraria, ben sapendosi che eccitare l'elettrico : e quando 20 anni do- due maniere diverse di elettricità, siccopo Grey scopri il modo di elettrizzare per me vide il primo Dufay, si hanno dal comunicazione. Le scoperte di Galvani vetro e dalle resine. Difatti se una pale di Volta sull'elettricità sviluppata pel lottola di midollo di sambuco appesa ad mutuo contatto dei corpi o secondo altri un filo di seta si avvicina al vetro strofiper le ssioni chimiche, e gli ultimi fatti nato, quella pallottola è da prima attratrisguardanti l'ELETTRO-MAGERTISMO ed il ta e poi respinta del vetro; e se nell'at-MAGERTO-ELETTRICISMO (V. queste parole to che è respinta dal vetro, si avvicina e quella GALVARISMO) resero questo ramo alla ceralacca strofinata, vedesi subito della fisica uno dei più importanti e più attratta; ed all'invarso una pallottola estesi, e fecero esiandio che più spesso respinta dalla ceralacca è subito attratta a questi ultimi mezzi che a quelli ante-dal vetro. La ceralacca adunque ed il cedenti si ricorresse per procurarsi gli vetro pigliano collo atrofinio elettricità, effettl elettrici.

abbiamo descritta nel Dizionario (T. V. resinoso o fluido resinoso.

pag. 319).

tifizio di questa macchina, duopo è con- e coperti di pelle, cui si applica un amalsiderara ad una ad una le sue parti, che gama che facilità lo svolgimento dell'esono il disco, i cuscini e il conduttore, lettricità. Sorlionsi anche i cuscini rico-E prima è da riflettere che il disco di prire al medesimo oggetto di un taffetà vetro non è altro in sostaoza che il cor- gommato, ed in generale qualuque corpo po strofinato, il quale non è necessario può servire di strofinatore o cuscino. che sia un disco; poiche Nairne l' ha Il conduttore è sempre di metallo, o formato a ciliudro, che gira sopra un as- almeno coperto di foglie d' oro o di arse e produce ugualmente degli effetti ga- gento, e la sua forma e grandezza suole

dalla elettricità il calonico a la luca, sono accento dei cuscinetti, dalla parte quantunque anche questi sembrino effet-ove si effettua il movimento di rotazione, affinche l'elettrico che si sviluppa possa Gli antichi conobhero la proprietà passare pelle braccia del conduttore senza

ma l'una è all'altra opposta : perciocchè

I fisici per istudiare più agiatamente l'una attrae i corpicciuoli, che dall'altra l'azione del finido elettrico e le sue pro-sono respinti. Su gnesti fatti è fondata prietà costruironsi quella macchina che la distinzione di fluido elettrico vitreo distinguesi col nome di elettrica e che o fluido vitrea, e di fluido elettrico

I enscini non sono che corpi strofi-Per maglio comprendere l'uso e l'ar- uanti. D' ordinario sono pieni di crine

variarsi a piecere; ma è necessario che sie duttori imperfetti, semicoibenti ; e i con-cilindrico a rotondo alle estremità, affin-duttori, elettrici per comunicazione o chè, come per lo innanzi si dirà; non si deferenti. Ma lu vero non si danno corpossa dissipare il fluido elettrico. E per pi che impediscano del tutto il passeggio la stessa ragione dev'essere sempre so- al floido elettrico; giaccha la stessa gomstennto da una o più colonnette di ve- ma-lacca, cha più di ogni altra sostanza tro, la cui superficie talora si copre di gli è d'ostacolo e lo ritiene, quando è asceralacca. sotigliata si lascia dal floido elettrico

Ora girandosi la macchina, questa si penetrere. E però si osserve che l'alatcarica, perchè l'elettricità del vetro stro-tricità a poco a poco va scorrendo dal finato passa subito nel conduttore di me- conduttore della amechina longo i sostetallo; e quando si avvicina la nocca di un gui di vetro ed attraverso dell'aria, e così

dito a qualonque punto del conduttore, va mancando e si dissipa. all'istante il fluido elettrico si slancia, e le macchina si scarica. Il fluido adunque mati itolanti, perche mettono il fluido liberamente e senza alcon ritardo va elettrico fuori di comunicazione, e il viene e scorre sopra il conduttore, ch' è corpo elattrico attorniato di quei corpi

di metallo; ne si comunica ai corpi cir- si dice isolato. In generale viene chiacostanti stando sul conduttore, ancorchè mato isolatore uno sgabello con piedi questo sia in contatto coll'aria e colle di vetro oppure di resina, perche un ogcolonnette di vetro o di ceralacca, che getto od nna persona quivi collocata ricegli fanno sostegno. Ma se queste o l'aria ve elattricità senza comunicarla alla terra. sono umide, il floido elettrico non si Ma quel che più d'ogni altro è degno mantiene più accumulato sol conduttore, ili osserrazione, egli è che i doe corpi par che la macchina non si carichi. strofinante e strofinato pigliano ambidor Da queste osservazioni si ricava che elettricità, ma contraria. Se isolansi in e par che la macchina non si carichi.

l'eria secca, il vetro asciutto e la cera-fatti i cuscini della macchine, una pallotlacca non hene conducono il fluido elet-tula di midoflo di sambuco, ch'è respinta trico, anzi ne impediscono e riterdano il dal conduttore, sarè attratta dei coscini, cammino. Ed al contrario il metallo e e viceverse. Tutti i corpi adungoe, ed l'omido gli offrono pronto ed istantaneo eziandio i metalli, collo strofinio rigliano passaggio. È nata da tali osservazioni lo stato elettrico, e gli strofinanti e gli la distinzione di corpi conduttori e non strofinati danno segni di elettricità conconduttori del fluido elettrico. Non con-trarie. Ma il medesimo corpo strofinato dottori sono la gomma-lacca, le resine, da sostanze diverse piglia ora l'una e lo zolfo, il vetro, la seta, ec.: male anco- ora l'altra elettricità, e la medesima sora lo conducono l'ambra, il cotone, la stanza che strofina corpi diversi manifecarta, lo zucchero le legna diseccate el sta ora l'uno ed ora l'altro stato di eletfuoco, le terre, gli ossidi metallici, le pie-tricità. Il vetro strofinato da un pannotre dure, la lana, i capelli, le piume, ec. lano mostra elattricità vitrea, e da pelle Tra i conduttori sono i migliori i metal- di gatto elettricità resinosa. La seta stroli, le acque, gli enimeli, i vegetabili, il finata colla carta piglia elettricità resicarbone, ec. nosa, e colla gomma-lacca elettricità vi-

I corpi non condottori sono stati chia- trea. Di più, se strofinasi un vetru limati elettrici per se o coibenti; i con-scio con un altro non levigato, questo riere la specia di elettricità che prende grande che le loro capacità nul com-

tra elettricità resinosa, e quello vitrea cun segno sensibile. Ma se il fluido elet-Per molte circostanze in somma può va-trico è nei corpi in quantità più o meno ina corpo per mezzo dello strofinio. portino, allora i corpi si dicono elettris-Se si toglia la comunicazione tra la sati, ed il fluido si manifesta pegli sfor-

macchina e la terra viene totalmente a zi cha fa per ripigliare il perduto equiper cui si suole appendere ai cuscini una chiamato positivo o negativo.

mancare lo svolgimento del fluido elet-librio. Quando soprabbonda alla capatrico. In questo modo lo strofinio eccita cità dei corpi, questi si dicono elettrici sul vetro il fluido elettrico, e come que- in più o positivamente; e quando è mesto passa nel condutture, lo stesso stro- no della capacità, si dicono alettrici in finio l'attira sul vetro dai corpi circo-meno o negativamente. Dall' eccesso stanti e dalla tarra. È questa la ragione quindi o dal difetto il finido elettrico è

ratena di rame, che comunichi colla tar- Secondo quasta ipotesi il fluido eletra, per facilitare il corso al fluido elat-trico per mezzo dello strofinio dai cutrico dalla medesima, che si reputa il suo seini passa nel vetro, a da questo nel serbatoio, verso la macchina ed i cu- conduttore, dove trovandosi in più, si scini.

sa macchina possa servire per eccitare ed fluido alla macchina e questa ai cuscini accumulare le due elettricità, bastando che lo comunicano al vetro. E così si isolare i cuscini per avere dai made-forma una circolazione continua dal fluisimi elattricità resinosa, e dal vetro la do elettrico, poichè restando esso per vitres, e se questo oppure il conduttore lo strofinio in più sul vatro e in meno è in comunicazione colla terra, i cuscini sui cuscini, è in istato di tensione, e duranno solamente elettricità resinosa. dal vetro corre al condutture, e dalla Quindi quelle macchine, in cui isolare si tarra ai cuscini, per mantenersi in equipossono i cuscini, sono atte a dare l'una librio.

manifesta pei snoi sforzi a ripigliare Si comprende parimente coma la stes-l'equilibrio. La terra somministra poi il

e l'altra maniera di elettricità. in si fatta maniera si carica la macchina agli due fluidi eleftrici che tra loro si atelettrica, pure quest'operazione da loro traggono, mentre le particelle di ciascuè oggi spiegata con due ipotesi diffe-no tra loro respingonsi, e vnola cha l'urenti. I fanomeni elettrici, giusta l'opi-nione di questi due fluidi, ch' ei chiama nione di Franklin, derivano da un flui- elettricità combinata, produes lo stato do sottilissimo, le cui particelle si respin-di equilibrio, e la loro separazione lo gono tra loro, ma sono più o meno atti-stato elettrico. Chiama l'uno di questi rate da tutti i corpi. Il globo terrestre è fluidi vitreo e l'altro resinoso, perche il serbatoio di questo fluido; ma ciascun il primo, preso separatamente, manifesta corpo ne ha, a credere di quel fisico, in i segni dell'elettricità vitrea, a il secondo proporzione alla propria capacità a con-quelli dalla resinosa. Di modo che contenerlo, Quando i corpi ne ritengono in viene Symmer con Franklin, che la terra proporzione a si fatta capacità, si dicono sia il deposito dell'elettricità e che ciascun nello stato naturale, e il fluido è in equi-corpo ne abbia la sua quantità naturale; librio, giacche nun si manifesta per al- ma Franklin vuole semplice ed unicu

Un'altra ipotesi ha avanzato il Sym-Ma sebbene convengano i fisici che mer dopo qualla di Franklin. Suppone lettricità vitrea dal Symmer corrisponde sfera di attività. alla positiva di Franklin, a la resinosa Questo disequilibrio o decomposiziodi quello ella pagativa di questo.

nandosi il fluido vitreo sul conduttore, al corpo attuante, si deduce tutta le dot-Il contrario avverrebbe se la macchina, trina delle atmosfere elattriche.

resinoso; sempre però avrebbe luogo sui 1.º Per le figure che prende una polcuscini una scomposizione e ricomposi- vere fina sparsa con uno staccio ella susione di elettricità combinata.

no dei due fluidi la forza di respingersi fonla o di zolfo laveto e seccato, vi si tra loro. Queste forza poi è proporzio- forma la figura di une stella rotonda. nele alla densità o sia al numero delle Quando si fa la stessa esperienza coll'eperticelle elettriche racchiuso in un dato lettricità negativa, si vede similmente spazio; perchè quanto più queste stansi compatire una figura rotonda, ma senza

nell'acqua. E parò in questa seconda qualche distanza trasmettendosi sui corlpotesi il fluido elettrico non diviena sen- pi vicini a quella guisa stessa che fa il sibile quando eccede o manca in riguar- calorico, a siccome questa azione si fa do allo atato naturale, ma quando si intorno al punto ova è adunato il fluido scompone nei due snoi elementi. Ad elettrico, così tatto lo spazio in cui si ogni modo pei segni e pagli effetti l'e-opera si è detto atmosfera elettrica o

ne locala dell'elettrico naturala d'un Con tale ipotesi si spiega del pari la corpo sottoposto all'azione dell'atmosfe-

cerica della macchine. L'elettricità com- ra elettrica d'un altro caricato, viene binata dei cuscini collo strofinio al scom- chiameto dai francesi cul nome di elecpone, e il vetro ne ettrae la vitrea, tricité par influence, che gl'italiani diche manda al conduttora. Ma il fluido cono elettricità attuata o per attuazioresinoso cha è restato sui cuscini attrae ne : cosicche un corpo è elettrizzato per a se il fluldo vitreo dell'alettricità com- ettuazione quendo viene modificato il binata, la quale trovasi nelle parti della fluido che possede naturalmente senza macchioa e di nuovo si combina. Succe- perderne o riceverne dagli altri corpi. de quindi una unova scomposizione ad Del diverso stato elettrico cha prende il ugni istanta, e la macchina si carica adu- corpo attuato secondo quello che si dà

in lnogo di disco o globo di vetro, aves- La elettricità positiva differisca sensise per corpo stroffmto un globo di sol-bilmenta dalla negativa per la maniara fo; perciocche questo piglierebbe dai con cui si comporte in una molfitudine cuscini e darebbe al conduttore il fluido di circostanze.

perficie di un carpo elettrizzato. Quan-Ambedue queste ipotesi convengono do, per esempio, si pone un bottone menell'Idea di tensione elettrica, che con- tellico sopra una lastra di specchio, o siste nelle forza con cui si respingono o sopra une stinccieta di resina, e che ei teadono ad allontenarsi le particelle con-faccie cadere sul bottona una scintilla di tique dell'unico fluido di Frenklin e del elettricità positiva, poi lo si sollevi col fluido vitreo o resinoso di Symmer; mezzo d'un bastone di ceralecca, e si giacchè l'uno e l'altro attribuiscono alle sparge sul luogo del vetro o della resina particella o dell'unico finido o di ciasen- elettrizzati, un poca di polyere di colo-

Questa esperianza riesce anche se siasi possona più facilmente fasciar sperare. sparsa la polvere sulla lastra prima di quando che sia, ntili applicaziuni. elettrizzarla.

l' elettricità negativa.

ci che le due elettricità fanno nascere nei non si carica e questo muuva uell' aria corpi, particolarmente nei liquich. L'elet- un venticello e manifesta nell'oscurità tricità positiva, lanciata da una punt- una luce. sopra una carta tinta di girasole ed. A spiegare questi fenomeni, è da viumida, cangia il suo calore in rosso cordare che il corpo ottuso nell' evrici-Questo iudica che si è formata un ecido narsi el conduttore sente l'influeuza elet-

produtto dall'elettricità positiva.

negativa, non si scorge che un semplice accompagna-la srintilla. punto luminoso. Questi due fenomeni Lu distanza maggiore cui può lan-

nel vuoto.

l'altra.

tando ciò ai trattati di fisica. Non ripe più che nelle resina.

Suppl. Dis. Teen Tal'11.

Avvicinando un corna deferente rus.º Pel sapore che l'elettricità svilup- tondato al conduttore della macchina in puta da una punta metallica imprime attività, osservasi che si slancia dell'uno sulla lingua: esso è ecido nell'elettricità all'altro una sciutilla con istrepito; ma positira; bruciante e quasi alcalino nel- se quel corpo invece è aguzzo, il conduttore si scarica in silenzio. Se ponesi 3.º Per la diversità dei fenomeni chimi- sol conduttore un corpo aguzzo, quello

nel tempo dell' esperienza. Quando si fa trica, e però si addensano elettricità pola stessa esperienza con una punta alet- sitiva nel conduttore, ed elettricità negatrizzata negativamente, non epparisce la tiva nella faccia anteriura del corpo otmacchia rossa, ed ansi sparisce il rosso tuso; ora come la pressiona e lo sforzo ch' esercita il fluido elettrico contro l'a-

4.º Per la diversità della loro luce ria, che lo ritiene, sono proporzionali al L' elettricità positiva, che esce da una quadrato della sna densità, così il fluido punta un pu' muzza, forma un fascetto all'avvicinarsi del corpo ottuso è in istaluminoso, lungo sovente qualche politice, to di vincere la resistenza dell'aria o d'un azzurro rossastro; invece ellorquan-slanciarsi sopra il corpo, e l'arie comdo esce da queste punta dell' elettricità pressa e battuta manda quel rumore che

divengono più notabili quendo si opera ciarsi tra due corpi la scintilla, si chia-

ma distanza esplosira. Varia questa in 5.º Perchè differenti corpi, in certe generale secondu la tensione del fluicircostanze, conducono facilmente l'una do alla superficie dei corpi, e la residelle due elettricità, mentre non si le stenza del mezzo; perciocchè posto il sciano che difficilmente attraversere dal- medesimo mezzo, cresce, come lo sforzo che fa il fluido per vincerlo; e pusta la

Molte sono le leggi che regolano i fe-medesima tensione, crusce nella ragione nomeni i queli hanno Inogo per effetto inversa della resistenza del mezzo. Però della tendenza dell'elettrico a porsi la distanza esplosiva è più gruade nell'ain equilibrio, e lungo e fuor di luogo ria rerefatta che nella condessata; magsamebbe il farci qui a discuterle, spet- giore nell'aria che nel vetru, e in questo

teremo neppure quanto riguarda l'uso Ma l'effetto delle scintille nou condegli stromenti accennati nel Dizionario risponde alle loru distanze esplosive, poie solo diremo elcun che delle scintille e chi queste dipenduna dalla tensione e 20

null'addensamento, e quello dalla quanti-ktrofinato. Le punte in questo luogo attà del fluido. Però se a molta tensione si ltiraco con facilità l'elettricità dal vetro congiunge grande copia di elettricità, la e la trasmettono al conduttore, dove si scintilla non solo punge il dito, come fa accumula; sicchè sono in questo luogo sempre, me scuote estandio il braccio e tanto ntili ad addensare l'elettricità, quanla persona che la riceve.

Quando poi il condottore è fornito di ritenerla addeusstauna punta e di angoli saglienti o di un Quanto alla prodigiosa velocità delcorpo aguzzo, manca la forza esplosive, l'elettrico non può questa misurarsi diperche si disperde nell'atmusfera tutto retismente, poiche occorrerebbero con-

il fluido che riceve.

dissipare l'elettricità, si comprende fa-do. Il professore Wheastone ricorse quincilmente l'effetto ilella girandola elettri- di a tal fioe a metodi ingegnosi e specu. Due filt di ferro (fig. 5 della Tav. VI cialorente all'esperimento che segue. Podelle Arti fisiche) incrocicchiati in A col- se egli un doppio specchio metellico alla le estremita aguzze piegate in senso con-cima di un asse di rotazione e dendogli trario, come si veggooo in ac e in bd, un moto rapidissimo fece che l'arto di si pongono in equilibrio sopra un'asta una carta contro di esso producesse un verticale fermata a vite sul condutto- suono che gli serviva a contarne i giri. Un re B di una macchim elettrica, e con punto luminoso veduto mediante la risi fatto apparecchio si forma la girando-, flessione d'ambe le facce dello specchio, la, soiche caricandosi la macchina i fili produceva ad ugni mezzo giro due cirdivenuti elettrici si mettona a girare con coli luminosi che si movevano in direziorapidda oel senso a, d, c, b, o in senso ne opposta dello specchio. In tal guisa contrario a quello delle punte. Avvici- conolibe egli non essere il fiocco elettrico naodo la palme della mono ed nna delle un tutto e-ntinuato, ma una serie di punte si sente un certo soffio che si scintille minutissime.

le caccia in dietro e le mette in giro.

to sarebbero nocevoli sul conduttore a

duttori di parecchie migliaia di leghe per Conosciutosi il potere delle punte a ottenere differenze di frazioni di secon-

chiama venticello elettrico. È questo Prese poi un filo lungo mezzo miglio e prodotto dalla corrente delle particelle lo dispuse in due pezzi in maniera che le agree, che elettrizzate pel contatto si al- quattro cime fossero in un piano paralontanaoo, cedendo il luogo ad altre, le lello allo specchio, affinche le tre scinquali successivamente accostandosi elle tille si presentassero sulla medesime lipunte ne bevono l'elettricità. E però nea. In vece dei punti che avrebbero si stabilisce una corrente d'aria verso la dovuto produrre le scintille, vide tre arpaste aguzza delle pante, che le preme, chi di circolo, le cui origini, se il passaggio fosse stato istantaneo, avrebbero do-Siccome la forza delle punte si meni- voto cominciare sulla stessa linea retta. festa noo solo atticuodo, ma exisadio Facendo percurrere allo specchio 800 dispergendo e tramandando l'elettricità: giri al secondo, le origini del primo arco coci si vede perchè sissi detto nella mac- e dell' ultimo erano sulla stessa retta, china clettrica dover essere il conduttore ma quelle di mezzo erano più innanzi o cotondato. E per la stessa ragione si com- più indietro, secondo la direzione in cui prende perche sogliausi guernire di pun- girava lo specchio. Ne concluse: 1.º che te le braccia che sono vicine al vetro la velocità dell'elettrico attraverso un filo di rame di 1 di pollice è per lo gettarsi alla scarica pongonsi sull'assicelmeno di 288,000 miglia al secondo; 2.º la, quindi prendonsi le due spranghe che la interruzione di equilibrio avviene scorrevoli mobili in ogni verso, per le in un filo ad un punto stesso ai due ca-loro impugnature isolanti e portansi pi ed alquanto più tardi nel mezzo; 3.º le loro cime opposte a contatto coi lacha la luce elettrica, con una forte ten- ti del corpo pei quali si vunle fare sione, dura meno ehe il 0,000,001 di entrare ed uscire la scarica. Mettesi alsecondo; 4.º che l'occhin può scorgere lora uno dei cappelli di attone in comudistintamenta gli oggetti che se gli pre-nieazione coll'armatura esterna di una sentano in si breve tratto di tempo. boccia o di una batteria, e l'altro si fa

gran copia serve la boccia di Leida, e diante la scaricatore ed eccitatore che più di questa ancora le batterie formate abbiamo descritto nel Dizionario, Per di molte di esse cha si searicano ad un alcuni esperimenti è più conveniente fispunto, i quali strumenti si possono ve- sare la sostanza sulla quale si fanno in dere descritti nel Dizionario.

universale. Consiste questo in una ba- po che si vuole.

una vite di pressione S. Due pilastri di

piedestallo di legno. Alla cima di ciascu- quantità vi produca verun sensibile conno di questi pilastri vi è un cappello di giamento, finche mantiensi in quieta, ottone cui è attaccate un uncino R e tranne quello di renderli soggetti alle riuna giuntura che può muoversi in dire- pulsioni ed alle attrazioni di coi dimazi zione verticale ed orizzontale, ed incli- parlammo. Un individuo posto sopra uno nare in qualsiasi parte un tubo a mol- scannello isolante può caricarsi mediante la nel quala può scorrere una spran- una macchina elettrica, al più alto grado ga di nttona. Ciascuna di queste spran- senza che egli neppore se ne avverga ghe tarminasi da un capo con una palla, fino a tanto che l'equilibrio del finido con una panta a con una pinzetta, e non venga sturbato col trarre scintille tiene all'altra estremità una impugnatu- dal corpo della persona a dal conduttore

Per accumulare il fluido elettrico in comunicare coll'armatura interna, meuna pinzetta di maogani formata di due

Aggiugneremo qui la descrizione di pezzi elle possono avvicinarsi con viti uno strumento imaginato da Henley per le porsi in luogo dell'assicella T. In quadirigere la scarica con maggiore sicurez-lunque di queste maniere si operi si può za e precisione il quale vedesi disegnato dirigere sempre con grande esattezza la nella fig. 6 e venne chiamato scaricatore scarica attraverso quella parte di un cor-

se di legno con un columnino nel mez- Considerate così in questo articolo ed zo, sul quale può adattarsi una piccola in quello del Dizionario le circostanze assicella T sulla cui superficie è incassa- nelle quali svolgesi il finido elettrico per ta una piastrella d'avaria, sostanza che lo strofinio e le praprietà principali di si sa essere non conduttrice dell'elettri- questo fluido medesimo darento ora eità. Questa assicella può alzarsi od ab- qualche nozione sugli effetti elie esso bassarsi facendo scorrere l'asta che la produce nei corpi che attraversa, arguporta in un inenvo del colonnino, e fis- mento che più direttamente interessa allo saria all'altesza che si vuole mediante scopo nostro.

Non sembra che l'accumularsi della vetro PP sono fissati con cementa nel elettricità nei corpi, benche in grande re di vetro. I corpi che vogliono assog. col quale questa comunica. Sedibre pariamete else il passaggio continuato il positione delle particelle dei corpi solditi asa quantità di elettrico attractrum un può considerari cosse in opposizione perfetto conduttore, coma sarcibia une alla tendeosa dell'elettricità di separarea pere il argi passaggio, non cagioni vernan pere il argi passaggio, non cagioni vernan pere tillari participato el proprietti morte socia che no I sono i solidi dal meconiche del corpo conduttore. Al contrato produstona difetti nonacia di contrato produstona difetti nona-

bili quando una carica possente attra- tubo capillare di quelli che impiegansi versa un filo che per la piccolezza delle nella costruzione dei termometri e lo si sue dimensioni non lascii liberamente dispone in guisa che il filetto del metallo passare tutta la quantità del fluido ; quan-formi parte del circuito, quando si farà do la sustanza da attraversarsi, benche la scarica il tubo di vetro scoppierà ed di graudi diroensioni, uon sia abbastanza i frammenti di esso josieme col mercusio conduttrice; quaodo in somma oppon- verranno slanciati all'iotorno. Se si opegasi per qualsiasi mutivo un grado di rerà alla stessa guisa con un tubo di magresistenza al passaggio dell' elettricità, gior diametro, ma riempito con un liqui-Così un conduttore di ferro trasporta do meno conduttore, come sarebbe l'acon sicurezza e silenzio tutta la elettrici- cque, il passaggio di una carica molto tà di un parafulmine, quando jovece una più debule basterà a spezzare il tubo e spranga di legno od un albero lo tra- slanciarne da lungi i frammenti, e ciò che sporta con isviluppo di luce e si riduce contiene. L'olio, l'alcoule e l'etere opin ischegge. poogono una resistenza maggiore che

Quaodo l'elettricità cangia in tal guiss, l'acqua al passaggio dell'elettricità, e le proprietà fisiche del cupri la usa szio- yenguau quiodi slanciati can maggiare ne, generalmante parlando, i iducesi a, violenza di quella quaodo sono attraver-

separare le particelle di essi che iocontra sati da una scarica.

nel suo passaggio. Questa separazione si Beccaria introdusse due fili attraverfa con più o meno di violeoza secondo so i poli o due punti opposti di una la intensita e la quantità della carica ed palla cava molto solida di vetro di due è bene spesso accompagnata dallo svol- pollici di diametro, in guisa che le loro gimento di calore e di luce. Gli effetti cime fossero separate da uno strato di meccanici della elettricità somigliano a arqua che occupava il ceotro della palla. quelli che si producono da un agente Quando tece passare una scintilla frammateriale cacciato con gran forza e ve- mezzo ai fili ed allo strato frapposto, la locità attraverso la sustanza del corpo. palla scoppió con grande violenza. Con Alcuni di questi effetti possono altresi una simile disposizione Morgan giunse a considerersi come cooseguenze dell' e- rompere grosse bottiglie di verro verde spansione produtta dal calore, ma multi riempite d'acque, facendo in enisa che dei cangiamenti effettuati dell' elettricita la distanza l'a i fili, per laguale doveva sono chimici e quindi non si possono passare la scintilla, fosse miligiore di due spiegare coll'aiuto della meccaoica. Pas- pollici. In questa maniera Singer giunse seremo ora a descrivera questi varii ef a rompere tubi di vetro grossi un pollifetti separatemente. ce e mezzo con un'epertura dello stesso

Effetti meccanici dell' elettricità. La diametro, e ciò anche mediante una carica

non molto forte. Se in un pezzo d'a-svetro chinso ad ambi i capi, madiante il tubo che la contiene.

elettrico. Consiste questo in un tubo di mortaio così che le ponte nella carità

vorio si fa una cavità turnita in forme fondi d'ottone, attraverso i quali passadi coppa, atta a ricevere la metà di una no due fili metallici nella direzione delleggera palla di leggo e in un piccolo l'asse del tubo. Questi fili terminano con incavu conicu al fondo di questa cavità palle di ottone, le quali si avvicinano alsi fanno entrare le cime di due fili la conveniente distanza. Ad una apertuattraverso la grossezza dell'avorio, po- ra fatta nel fondo del coperchio infariore scia mettesi unu strato di acqua, di al- è fissato un tubo di vetro curvo, il quacoule o di etere fra queste cime, vi si le è volto all'insù ed aperto ai due capi; sovrappune la palla di legno, questi la parte corva è riempita di mercorio o sarà sianciata con granda violenza allor di un fluido colorato, l'innalzarsi del che si farà passore una scarica attra quale o l'abbassorsi nel tubo, mostra verso il liquido, una parte del quale qualsiasi dilatazione o contrazione, cha verrà convertito istantaneamente in va-lorovi l'aria contenuta pel vaso. Se si fa in pure. Anche una tazza comune di ve- guisa che passi una scintilla fra le dua tro riempita d'acqua può rompersi dalla palle di uttone, il fluido sobitamente forme esplosiva culla quala si forma li sale, poi discende al livello di prima vapore al punto ove passa l'elettricità, immedialamente dopu ciascun scoppio, Beccaria eostrui un picculo morteio con Cost si cunosce che la dilatazione dell'auna pella, dietro alla quale pose uno stra-li ia prudotta dal repentino passaggio delto di argua, sicchè questo venisse ad es- l'elettricità non ha che una durata mosera fra due fili passati attraverso i lati del mentanea. Quando si fa passare una scamortajo. Quando la scarica passava tra i fili rica elettrica possente attravarso dell' ala palla era parlmente cacciata con mul- ria esattumenta rinchiusa, l'effatto espanta forza. Lullin di Ginevra, ossersò che sivo che si produce è grande quanto usando in questo esperimento l'uliu in- quello che si osserva coi fluidi più densi. vece dell'acqua, la palla veniva slanciata Così se ponesi una piastra di vetro di con assai minor furza. Se si introducono un pollice quadrato di grandezza e di i doe fili in un pezzu di creta molle sic mezzo pollice di grossezza sopia l'assi-chè abbiano le loro cime poco distanti cella dello scoriratore universale di Henl'una dall'altra, all'Istante del possaggio ley e la vi si preme sopra con un peso, della scintilla, si veda la creta gonfiare ponendo le cime dei fili conduttori l'una purché non sia troppo dura, ne troppo opposta all'altra ai due capi della lastra molle. Se la creta è troppo dora o la di vetro, cosicchè l'elettricità sia costretscintilla troppo possente, la massa si ta a passarvi al di sotto, la scarica di apezza in minuzzoli. Se la creta ponesi ona forte hottiglia trasmessa dai fili, in un tubo di terra o di vetro, l'espan- spezzera il vetru in moltissimi frammensione di essa è così grande da rompere li e ne ridurrà una parta in polvere impolyabile. Se si chiude diligentemente La espansione dell'aria pel passaggio con un turacciolo di sovero la bocca di del fluido elettrico in forma di scintilla on mortaio d'avorio nel quale v'abbia viene resa sensibile dal seguente esperi- una cavità del diametro di mezzo pollice mento di Kinnersley, l'apparato del qua e della profondità di un pollice, e se in-le venne chiamato termometro ad arie troduconsi due fili attraverso i lati del

interna trovinsi distanti di circa un quar- comunica col lato negativo della batteto di pollice, une forte scarica che passi rie. Ha luogo perimente la feratura nelpei fili, fa espandere l'aria che à nella lo stesso punto anche quando sissi anticavità con tala prontezza da gattare Il cipatamente fatto un foro nella carta turacciolo a qualche distanza.

I corpi solidi porosi come il legno, segnare con esattezza la strada percorsa vengono facilmente spezzati e disgiunti dal fluido elettrico colorando ambe la da una scarica elettrica. Se si fanno con facca della carta con minio, poichè si un succhiello due furi ai capi opposti di vedra allura una linea nera segnata esatun pezzo di legno lungo circa mezzo tamenta dal punto ove tocca il filo posipollice e grosso un quarto a s'inseriscu- tivo a quello ove ha luogo la foratura, e no nel foro le ciasa di due fili sicche le vull'opposta faccia della carta si vedra loro punte sieno distanti un quarto di una larga mecchia nera intorno al foro pullice, passando attraverso di essi una e vicino al filo pegativo. acarica un po' forte, il legno si ridurrà in Quando si fa passare la scarica eletpezzi. Le pietre, un pane di zucchero trica in direzione perpendicolare attra-

ed altri corpi fragili e cattivi conduttori verso la grossezza di una casta. lucchè possono frangersi in somigliante manie- può farsi ponendola contro l'armatura ra. Ponendo sopra l'assicella dello scari-esterna di una boccia di Leida e conducatore universale un pezzo di carta da cendo la palla inferiora dello scaricatore acrivere ben secca, portando le palle contro l'altra faccia della carta, cosicche della cime dei fili scorrevoli a premere la grossezza di questa rimanga interposopra la carta a distanza di due pollici sta fra la stagnuola e questa palla ed l'una dall'altra e sianciando poi una operando la scarica nel modo solito, la scarica elettrica, la carta riducesi in mi-carta rimarrà forata. Gli orli però del nuzzoli. Se in luogo della carta mettesi foro su ciascuna faccia della carta avransulla tavola un certo numero di ostie da no una piccola bava o risalto che sarà suggellare, vengono queste disperse in alquanto più larga dalla parte che è volun modo particolara ed alcuna ridotte la verso la boccia di quello che dall' alpur anche in minuti frammenti.

Ottiensi un effetto singolare variando scaricatore, il primo essendo il lato nenella seguente maniera le circostanze di gativo e l'altro il positivo. Si può meglio quest'ultimo esperimento fattosi da Lul-conoscere il progredire di questo effetto lin. Sospendesi una carta veroiciata a a differenti profondità dalla superficie due fili di seta in maniara cha la punte adoperando in luogo di nua sola curta di dua fili in comunicazione uno zoll'in-lun quinterno di varii fogli. Symmer, che terno, l'altro coll'esterno di una boccia imaginò questo esperimento, osservò che di Leida o di una batteria possano ve- gli orli atracciati dirigeransi per la nire a contatto colla facce opposte della maggior parte all' esterno del quintercarta, ma allo stesso tempo in guisa che nello di carta. Esaminando però sepasieno un mezzo pollice distanti l'uno ratamente le carte, si conosce che gh dall'altro; al momento in cui la scarica orli dei fori sono piegati regolarmente passa tra i fili e lungo la superficie delle in dus maniera diverse, specialmente carta, questa rimane forata, ma sempre quelli varso il mezzo del quinternetto; al punto dove è a contatto col·filo che un orlo di ciascun foro assendo volto da

laddove essa tocca il filo positivo. Si può

tra cha fu a contatto colla palla dello

ena parte e l'altro in diresjone contra-[del tabo in qualche punto si dissotto ria, come sa si fosse fatto il foro nella del livello dell'olio e sospendasi il vaso carta col mazzo di fili passativi in dire- per questo filo al conduttore di una maczioni opposte. L'esperimento seguenta china elettrica, applicando al lato estermostra viemmeglio la natura dell'azione no un'altra punte od una palla di ottomeccaoica prodotta dall'elettricità. Onan- ne, esattamente opposte el lnogo ove è do si pone un foglio di stagnnola nel il filo interno, in gnisa che la scintilla mezzo di un quinternetto di carta, at deva passare dall'uno all'altro si troverà traverso del quale si fa passare la scari-essersi fattó un piccolo foro nel vetro; ca, trovasi allora che la stagnuola ha portando il filo a contatto con varie parti ricevuto dua dentature in direzioni op- della fiala vi si potrà fare un gran numeposte, e che i fogli di carta sono strac-ro di fori. L'effetto dell'olio in questo caciati in tale maniera che sopra ambo i so sembra esser quello di opporsi alla luti della starnuole le shavatore sono tendenza del fluido elettrico di divergere volte verso l'esterno del quintergetto; e di concentrare tutta le forze della cema le deotature della stagnuola e le rica in un solo punto.

opposte. Se si prende un altro quinter-disperdersi venne dimostreta da Prie-no di carta e vi si pongono in mezzo stley coll' esperimento seguente. Prese due foglie di stagnnola in guisa che sie- egli una catena di ottone tuffate dapprino separate dai dne fogli medii del quin- ma entro della resine fusa e postela soterno, risulterà che tutti i fogli sarenno pra una carta vi fece passare attraverso forati, tranne quei due che trovansi in la searica di una battarie di elmeno 32 mezzo alla stagnuole, nei quali si ve-piedi quadrati, la coperta resinosa venne dranno due impronte o dentatura in scacciata da ogni punto della catena che

direzioni opposte.

la materialità del fluido elettrico, ma an-rimarrà segnato in singolare meniera in che come positiva indicazioni della dire- tutti i punti della sua superficie dove è zione dei suoi movimenti, cercandosi di stato toccato dalle cetena, ogni mecchia applicare queste all'una od all'altra delle avendo la larghezza ed il colore della due teorie adottate sull' elettricità. | maglie che vi poggiava sopra. Il metallo

di vetro chiuso da un capo di olio d'u- be luogo cun grendi pezzi.

tiva e si passa attraverso il turocciolo un Ghi effetti dell'elettricità accumulata

shavature della carta sono in direzioni Questa tendenza del fluido elettrico a

rimase netta ed effatto scevra di resine. Se Gli effetti meccanici che siamo andati ponesi una eatena di ottone sopre una lafin qui descrivendo vennero addotti spes- stra di vetro e vi si fa passare attraverso se volte, non solamente come provedel- una scarica simile alla sopraddetta il vetro

Obbligando nne forte scarica elettrien può essere raschiato dal vetro al conad attraversare una lastra di vetro, que-torno della macchia, ma nella parte di sta si frange in mille pezzi, è però osser- mezzo di essa se lo trova penetrato vabile potersi forare il vetro con una pei pori interni del vetro. Priestlev cocarica moderata quando si trovi a con-municò ana tinto simile al vetro col meztatto con olio o con cera-lacca. Così se zo di una catena d'argento e di altri picriempiesi una piccola fisla od nn tubo coli pezzi di metallo, ma la cosa non eb-

Glo piegato ad angolo retto, la cui punte sopra i corpi metallici sono per la megsunga a toccara l'interno della fiala o gior parta provenienti dall'effetto del calora cha svolga il passaggio dell'alettri-rattraverso sottifi fili di ferro, quasti si arcità attraverso di essi; ma i fenomeni in roventano ed in parta si fondono. Eravi ulcuni casi indicano ancha l'operazione creduto dapprima cha per ottanere quel'esperimento. Un filo di rame coperto di ottone.

d'argento della stessa dimensione del Dagli esperimenti di Brooka e di Cuthprimo, ed assoggettato agli stessi elfatti, bertsun si è dedotto che la lunghezza servata nel filo di ferro,

dente esperienza. Questo secondo effetto hocce. depende evidentemente dall'influenza del Quando una batteria elettrica producalore, il quale accompagna il passaggio ce in tal guisa la fusione ed anche in

tà. La ignizione a fusione dei metalli ca. I metalli più degsi vengono infranti medianta la scarica elettrica sono feno- e dispersi con violenza dal passaggio delmeni che si erano osservati da multo l'elettricità accumulata. Se ponesi sopra tempo. Cosi passundo una forta scarica una carta bianca una striscia di foglia

peso.

di altre forze. Trasmettendo attraverso sto effetto occorressero grandi batterie; uo pezzo di metallo delle seariche ripe- ma se il filo è abbastanza fino l'elettritute non abbastanza forti per cagionarne cità accumulata in una boccia di mediola fusione e neppure la ignizione, si pro- cre grandezza potrà bastare a produrduce una alterazione permanente nella li. La prima cosa che accorra per avesua forma, tale che non potrebbe ri- re questi effetti si è quel filo d'accinio sultare dal solo calore. Priestley e Nair- esilissimo che preparasi pegli orologini, ne riconobbero coll' esperianza che una e col quale si fanno le spirali degli uriuoli catena attraverso la quale era passata da tasca. Van Marum ha dato un quadro una scarica elettrica aveva scemato di della lunghesza di fili di varii diametri e lunghezza. Un pezzo di filo di ferro tra- di metalli dirersi che si potevanu fondelilato crudo, lungo so pollioi a del dia-ra colla possente sua marchina ; quandu metro di un centesimo di pollice, trovossi eranu questi ridotti al diametro di 1753 dopo 50 scariche aver diminuito di un di pollice conubbe che si potevano funpullica ed na decimo di sua lunghazza ; dare 120 pollici di filo di piombo e la l'accrescimento di grossezza sembrò es- stessa quantità di filo di stagno ; 5 polsere in proporzione della longitudinale lici di filo di ferro ; 3 pollici e mezzu di contrazione, poiche il filo non aveva di- filo d'oro, e finalmente un quarto di polminuito sensibilmente di peso durante lice soltanto dei fili d'argento, di rame o

provò una diminuzione di lunghezza u- dei fili che si può fondera mediante una guale a due terzi di quella cha si era os- scarica elettrica varia come il quadrato della quantità di elettricità accumulata D'altra parte se si fa passare la scari- che vi pussa attraverso; così la combinaca attraverso un filo, il quale sia carica- zione di due bucce caricate allo stesso to di un peso che lo tenda con molta for- grado potrà fundere una lunghazza di za, la sua lunghezza si truverà anmentata filo quattro volte maggiore di quella che invece che diminuita, coma nella prece- potrebbasi fondera con una di queste

dell'elettricità e diminuisce la coesione alcuni casi la volatilizzazione dei medelle particelle del metallo disponendo- talli i fenomeni sembrano indicare alle così a cedere alla forza estensiva del trasi la azione di forze impulsive e dispersive, coma se l'agenta cha li produ-Svolgimento del calora dall'elettrici- re fosse dotata di grande forza meccanid'oro o d'argento e si fa passara attra-jventata o distrutte dalla stema scarica. verso di essa una forte scarica, il metal- Una spranga di legno alquento grossa lo sparisce con una luce brillante e l'im- che faccie parte del circuito prova un pato con cni le particelle vengono cac- sensibile innalzamento di temperatura ciate contro la carta vi produce una mediante scariche molto piccola. Varii macchia parmanente di colore porpori-corpi combustibili possono venire inno o bigio cenerognolo. Franklin conob- fiammati dell'elettricità, specialmente se be che ponendo la foglia metallica tra questa vi si scarica contro in forma di due quadri di vatro stabilmente uttaccati scintilla ottenuta medianta l'interruzione insieme, lo scoppio, quando il vetro re- del circuito a l'interposizione di nno sista alla scossa, lascierà una macchia strato di aria. In questa maniera si posindelabile per effetto di alcune particelle sono accendera l'alcoole, l'atere, la canmetalliche cacciate a forza in mezzo alla fora, la resina polverizzata a la polvere di sostanza del vetro, in guisa de riuscire cannone. Si pnò anche ottenere l'acceninaccessibili all'azione dei chimici dissol-dimento dall'olio di trementina quando venti applicati alla superficie. Qualche sia in istato molto diviso sopra piccoli volta egli trovò che questa macchia pezzi di fili d'ottone. Se l'acquavite non metallica occupava uno spazio maggio-lè molto rettificata è duopo riscaldaria re di quello che ara coperto dal metal-dapprima algoanto, la quale precauziolo. I colori prodotti dallo scoppio elet- ne deesi prendera aziandio pegli altri trico dei metalli vennero applicati a fluidi come l'olio e la pece, ma non ocstampare lettere od ornamenti sulla seta corre per l' etera il quale si acceude di o spila carta. Singer insegog a tal fine ordinario con grande facilità. D'altra che si segnino prima i contorni della fi- parta è da osservarsi che la temperatura gura che si vuol fare sopra carta grossa del corpo che trasmette le scintille non da disegno, intagliando poscia questa a sembra che influisca sensibilmente sul quella guisa che si accostuma pegli stam- calore che queste producono, così che pi. Ponesi quindi questa carta così iota- le scintille data da un pezzo di ghiaccio gliata sopra la carta » la seta su cui vuol sono ugualmente atte ad accendere i farsi il disegno, quindi vi si mette sopra corpi che quelle ottenntesi da un pezzo una foglia d'orn che poi si copre con un di ferro rovente. Il potere riscaldante altro foglio di carta; comprimesi poscia il della alattricità non trovossi parimente tutto con un peso, e si fa passare la sca- per nulla diminuito dall'essersi questa rica di una batteria attraverso la foglia condotta attraverso diversi miscugli frid'oro. La macchia non può farsi che gorifici, i quali avevano rapidamente asladdova sono i trafori dello stampo, ed sorbito il calore dei corpi vicini. in questa maniera pnò ottenersi una im- Della luce elettrica. Sismo ancora pronta darevolissima del contorni di un incerti donde provenga la luce del flui-

fiore o di qualsiesi altra figura. Il eslore svolto dall'elettricità produ-luce sia una modificazione di esso fluido ce effetti maggiori quanto più grande è che addensato divenga luminoso. Pansala resistenza che opponesi al suo pas- no altri che la luce stia congiunta a quesaggin. Quanto minore è la forza con- sto fluido per affinità, e mostrisi quando duttrice del metallo maggiore si è la pro- il fluido si addensa, non altrimante che

Suppl. Dis. Teen. T FII,

do elettrico. Credono alcuni che questa

porzione di esso che può essera arro-dai gos addensati e dai corpi strofinati si

svolga il calurico. Stimerono taluni che mina di vetro con un pennello, Onesti la luce elettrica si svolga dall'aria per la fatti suoo resi evidanti dall'esperimento compressione che opera sulla medesima seguente di Singer. Segnasi una linea il fluido elettrico. Questa luce è più n con una penna bagnata nell'acqua sopra meno bianca, e varia anche di tinta o la superficie di una lastra di vetro; podi colore, secondo la maggiore o minore nesi una cima di questa linea a contatto quantità del fluido che comprime mecca- coll'armatura di una buccia di Leida, ad nicamente l'aria ed i vapori e i mezzi che a 6 pullici di distanza ponesi sopra quatraversa. Secondo questa ipotesi la luce sta linea la cima di uno scaricatore : quanproverrebbe più dall'aria che dal fluido do la boccia è pianamente caricata poelettrico; ma noi sappiemo invece che la nasi l'altra cima dello scaricatore a conluce elettrica nelle più belle forme si mo- tatto culta palla dell' armatura interna stra così nell'aria addensata, come rare- dalla boccia, e la scarica passa con isvolfatta (a). Non è difficile, oggi che si re- gimento di luce attravarso quel tratte di puta da molti la luca una vibrazione 6 pullici di acqua. Segnasi poscia nua lidell' etere, il pansare che l'elettricità nea come prima sul vetro con una penna scuntendo questo fluido aottilissimo o-bagnata in acido solforicu, ponandosi una peri non altrimente che un corpo lumi- estremità di assalinea a contatto coll'arposo e produca luce. Ma intorno a que-matura esterna della boccia. La palla delste ed altre opiniuni nulla vi ha di certo lo scaricatore potra porsi sul vetro a 12 e di sodo.

ogni puntu dove il circuito è alquanta in-cqua. In ciascuno di questi esperimenti terrotto ad occupato da corpi meno con- se la linea del fluido è più larga in qualduttori. Una cerica moderata produce che punto la luce della acarica appare una brillante scintilla quando se la fa ivi meno brillante, ciocchè può dipendepassare attraverso l'acqua ed una ancora re dalla maggiore divisione che dae propiù brillante nell'olio, nell' alcuole o nel- vare il fluido elattrico passando attral'etere, i quali sono peggiori conduttori verso un conduttore più esteso, anziche dell'acque: al cuntrario nei fluidi che per uno più angusto.

pollici di distanza ad il fluido elettrico La luce del pari che il calore viene trascorrerà con loce questo intervallo. emessa durante la scarice elettrica ad come aveva fatto pei pei 6 pollici d'a-

sono migliori conduttori la difficultà di Non differisca questa luce da quella otottenere luce dell'ejettricità è maggiore, tenuta dalle altre sorgenti. Wollaston ri-Perciò richiedesi una carica più forte conobbe che ossarvandola attraverso un per produrre una scintilla nell'acqua prisma, vi si osservavano quegli atassi calda che nella fredde ed una ancora più colori che si ottengono dalla decomposigrande per le soluzioni salina; negli acidi zione della luce solare; ma la tinta di concentrati non si possuno ottenere scin- colure prevalente variava secondo le vatille che quando il loro vulume è assai pic- rie sostanze attraverso le quali passava culo ; cusicchè è necessario a tal fine se. la scintilla, e secondu la natura della sugnare una linea coll'acido sopra una le- perficie donde emanava o di quella che la riceveva. Brewster conobbe che era (a) Vedi una Memoria del Davy de fr- suscettibile di polarizzazione quando si nomeni elettrici nel voto registrato nel trasmettera attraverso un cristallo n doppia rifraziona, facevasi riflettere da ÉLETTRICITÀ ELETTRICITÀ 2

tiasi superficie piano brunita, inclinata [alto più delleano secondo la ditionta cui autor l'angolo conveniente alla polarizzai ente ramenosa l'elettricità a la resistenziano, o autogettuvvia illa infrasiona ob- la del mezzo che des attraversare. Ni-ficial su straverso una serie di lastre di l'aria molto rarefatta il colore della scintilla everde, rall'aria più desos acquire vetro.

Il colore di esté può varire per un ist una tinto assurra, e col crescet dell'agno nomero di circontana diverse. Leli condensacione dell'aria pera al vio-scialite che passano attraverso palle di letto od al porporino. Trametta uttivagno o d'avorio sono di colore chemi-treva ad latti gaji i suò colore varia ser-fisco; ma questo colore dipende anche condo la densità di quelli; così nel gai dalla lore positione riguardo alla super-lectio carbonico la scialità e di un binarione. Se i consecuenti den Bis appentatio covince; col gai afrageno i languidi.

obliquamenta ed io direzione opposta e rossa. in un pezso di legno tenero in guisa che Nel fare questi esperimenti facilmente le loro punte sieno distanti un pollice e si riconosce che a proporzione che il mezzo, ma penetrino a differenti profon- mezzo è più raro la sua facoltà condutdità sotto la superficie sicche la linea che trice si accresce, e mioure intensità eletcongiunge i fili sia nella direzione delle fi- trica si richiede per produrre la luce. bre, la scintilla che passa dall'una all'al- Nel vuoto ordinario produtto colla mactra punta darà colori differenti secondo china pneumatica il passaggio della sletle varie profondità cui penetreranno i tricità vedesi in forma di pennoncelli o fili; e se nna delle punte è ioserita più colonne di luce diffosa, la cui larghezza profundamente dell' altra, tutti questi ed iotensità variano e danno alcuni mocolori appariraono ad un tratto, come se vimenti che li fa molto somigliare alle la Ince elettrica si fosse trasmessa a varie corruscasioni delle aurore boreali. Smeaprofondità. Le scintille elettriche le goali ton fece rarefare l'aria contenuta in una passano da una superficie metallica po- boccia di vetro lunga circa un pieda a lita ad un' altra sono bianche, ma se si del diametro di 8 poliici a segno che presentano le dita ad un conduttore e- non vi rimanesse più che una 5001 parte lettrizzato si ottengoco le scintille di un dell'aria che conteneva dapprima. Posa colore violetto. Sono verdi quando par- la boccia sopra un toroio e la fece giratono della superficie del cuoio inargen- re rapidamente strofinsodola in questu tato ; gialle quando partonsi da carbooe mentra colle mani. Apparve nell'interno ridotto in polvere molto fios ; e di colo- della bottiglia una grande quantità di re porporino quando si ottengono dal fiamma lambente con tutti i colori delmaggior oumero di conduttori imper-ll'arco celeste. La luce era permanente, fetti. Se uno dei corpi fra i quali si fa ma ogni parte di essa variava sempre di passere la scintilla è una pianta verde, culore. Quando si fa un vuoto perfetto la luce è rossa e lo stesso avviene col- in un cilindro di vetru coperto con uma l'acqua e col ghiaccio. Nel vapore di ete- piastra di ottone il pennoncello elettrico re la scintilla appare verde quando met- passa attraverso di esso e della piastra tesi l'occhio vicino al tubo, ma veduta a del serbatoio della macchina pneumatica, grande distanza sembra rossa. Anche fra conservando la stessa larghezza fo tutta due stessi conduttori pretallici il colore la sua luoghezza. Se si fa il vuoto tortipuò variare dal bianco più vivo al vio- celliano nella parte aperiore di un longo

curio ed arrovesciato col porre la brac-timo esperimentatore osservo che gli cia del tubo curvo in vasche separate di ossidi metallici così ottenuti sembrano mercurio, quando l'elettricità trasmettesi consistere in porzioni distinte di varii attraverso il tubo si vade la luce percor- gradi di finezza. Quando si volatilizza rere lo spazio vuoto in nn arco conti- un filo in un serbatoio nna parte delnuato di fiamma lambente sanza la me-l'ossido cade immediatamente al fondo. noma divergenza.

estesa ed importante si è l'infinanza che tamente. È probabile che questa circoosercita l'elettricità circa al mutare la stanza sia almeoo in parte la cagione dei

nome di GALVANISMO, così questo sogget- In alcone circostanze vedesi l'elettricito verrà più estesamente trattato in quel- tà esercitare una forza per prodorre un l'articolo che consacreremo a quel ra- effetto contrario all'antecedente, decommo della scienza elettrica, accennando ponendo gli ossidi metallici, ponendo qui solamente alcuoi effetti proprii par- in libertà il loro ossigeoo e ritornandoli ticolarmente delle elettricità per istrofi- allo stato metallico. Questa forza disosnio semplice od accumulata.

senti scariche elettriche derivano sem- di stagno e di mercurio mediante l'elatbrano dipendere dal calore che avol-tricità. Si può fare questa operazione gesi in quel momento. Così, per esem-introducendo une quantità dell'ossido pio, le superficie dei corpi metallici at-lin un tubo di vetro, e conducendo attraverso i quali si fa passare la acarica traverso due turaccioli alle cime oppodell'elettricità accumulata vedonsi spes- ste del tubo due fili conduttori appuntiti, se volte ossidate, e ció avviene special- in guisa che vengano a contatto coll' osmente nei casi in cui siansi fusi o vola- sido. Poneodosi poscia gnesto apparato tilizzati dei fili mediante la acarica elet-sulla tavola dello scaricatore universatrica. Si sa invero che i metalli forte-le, e facendo passare attraverso l'ossido meote riscaldati sono disposti a combi-ripetute scariche sioo a che si ottenga la narsi coll'ossigeno dell'atmosfera, cioè riduzione parziele o totale di esso. Il ad ossidarsi, ed è quindi più semplice solfuro di mercurio o cinabro viene in attribuire a questa causa ben nota l' ef- tale maniera decomposto assai facilmente fetto, anzichè ad nna cagione particola- con nne scarica molto mediocre,

re dipendente dall'azione dell'elettricità. Quando si fa passare una serie di sca-Molti sono gli esperimenti riportati dai riche elettriche di nna macchina possenfisici, nei quali ebbesi la parziale ossida- te attraverso l'acqua soccede una decomzione dei metalli mediante scariche e- posizione di gnesto finido che si riduce lettriche. Questo soggetto venne iove- nei suoi due elementi ossigeno ed idrostigato con serupolosa e labororiosa di- geno, i quali assumono tosto la forma ligenza da Van Marum, da Cuthbertson gassosa. Questo fatto venna scoperto nel

tubo curvo di vetro riempito di mer-led ultimamente da Sioger. Questo ulma un' eltra parte rimane sospesa nel-Effetti chimici dell'elettricità. Molto l'aria e deponesi con lentezza e grada-

chimica composizione dei corpi. Sicco- varii colori degli ossidi che produconsi me però questa influenza viene più par- in serbatoi chiusi od all'aria aperta, poiticolarmente esercitata da quell'ispecial chè in quest'ultimo caso una porsione modo di elettricità, al quale si è dato il dell'ossido va sempre perduta.

sidante era conosciuta da alcani dai pri-Alcuni degli effetti chimici che da pos- mi elettricisti. Beccaria ridusse gli ossidi

178a de Dieman, Paeta Van Troo-traverio una portaine di quel miscagio tavych, i quali varuno formato in Ohn-di gas si acceae auditamente, rinnendosi da una società par darsi alle esperium-gli elementi di bal nuovo, formandu in tali ricerche, e fini di mostrare la verità lal guias dell'acqua, e lo spazio che co-della grande sopretta della compositio-cupava il gar produtoia vente immediane dell'acqua, fatta alcuni aoni, prima lamante niempito di acqua, in maniera da Carvandish.

I chimici Olandesi antidetti occupan-erano prima dell'esperimento. Era certo desi unitamente a Cuthbertson nell'in-adunque che i gas così ottenuti consistevestigare gli effetti dell'elettricità che vano in un miscaglio di gas ossigeno e di nassa attraverso a varii corrò desideraro-diforeno.

passa attraverso a varii corpi, desideraro- idrogeno. no conoscere gli effatti di essa sull'aequa Potrà forse apparire strano il vedere para. Impiegarono eglino a tal fine un lo stesso agente nel corso di un medesiapparato composto di un tubo di vetro mo esperimento produrre dapprima la lungo 12 pollici e del diametro di un decomposizione poscia la combinazione ottavo di pollice, attraverso un capo del degli stessi elementi. La maniera più quale era inscrito un filo d'oro che spor- semplice di conciliare questa apparente geva di circa un pollice e mezzo nel tu-contraddizione si è di supporre essersi bo ; questa cima erasi chinsa ermatica- la combinazione dei gas effettuata a momente. Avevasi introdotto un' altro filo tivo del calorico avoltosi nel suo transito per la cima opposta del tabo che si era attraverso un finido aeriforme che oplasciata coperta in maniera che la estre- pone una grande resistenza al suo pasmità del filo stesso rimanesse distante saggio; mentre invece la decomposizionon più di cinque ottavi di pollice dalla ne del liquido era l'azione diretta della punta dell'altro filo. Erasi riempiuto elettricità quando non vi era unita quella questo tabo d'acqua distillata che erasi del calorico.

privata d'aria con una eccellente macchina pnenuntica, poscia se lo avera rovene gli esperimenti di Wollaston abbiano aciato in una vasca contenente del mercurio. Erni lasciata un poca d'aria comudecompositione anche con issariche molne nella ciuna del tubo a fine di eviture! (a deboti mediante fili estissimi.

che si rompesse per la scarica. Fecersi | Quando assogettusi sill'asione dell'eposticapsarse delle scariche dettiche fre letticità del solitato di trame madiante
i due capi dei fisi attraverso l'acqua nel fisi conduttori sottissinoi, trovasi il metabo mediante suo boccia di Leida che laullo ravivato intorna al fion neguivo;
aversa un piede quadrato di superficie ma se si rovescia la direzione delle corceperto di stagnosio. Questa boccia cai-rente elettrizato intorna cia fion espera del serie
rica vasa ne prosente macchina etel-fisio renga ad essere elettrizato positivatica che ne producera 55 scariche in mente, il rame che si era raccolo intor50 giri. Ad ogni suploinose formavami no ad suo tornerà a scioglierai e si debolle di aria che sulviano alla cima dell'positret a precipitato simile sul fisio
tubo. Non si tosto se ne raccolse ana lopposto direnato altora negativo. Facenquantità safficiente perchè le cina dell'o simile reperienza con altre toluzioni
fito superiore risannesse scoperta dell'amentalità capitato periore he cina dell'a simile reperienza con altre toluzioni
fito superiore risannesse scoperta dall'amentalità filo filo progrito espera sempre

238 ELETTRICITÀ ELETTRICITÀ

l'ossigeno dalle sue combinazioni e quel- à un soggetto che più particolarmente lo positivo lo attras sempre e produce al GALVANISSO si riferince, così ci riserl'anione di esso colle basi che gli vengovismo a quella parola di trattarne esteno presentate. Colle soluzioni di sali neu- samente.

tri le basi alcaline o terree venguno attratte dal filo negativo, mentre invece gli elettricità sni finidi aeriformi.

acidi sono attratti dal pontivo. Gli esperimenti di Onofrio Davy colla pila confermarono questi risultamenti anche per l'o decomposti col messo della acinilla quanto riguarda l'azione chimica della elettrica come pare i risultamenti, che elettricità ordinaria, ma siccome questoli ci terroro in questa circostanza.

## Mescolanze dei gas.

## Risultamenti.

Aria atmusferica e gas idrogeno . Acqua e gas azoto. Gas ossigeno e gas idrogeno . . . . Aegua. Cloro e gas idrogeno . . . . . . Acido idroclorico. Acido idroclurico e gas ossigeno . . Cloro. Ossido gassoso di carbonio e gas ossi-Acido carbonico. geno . . . . . . . . . Gas azoto e gas ossigeno . . . . Acido nitrico. Acido sulforoso e gas ossigeno . . Acido solfurico. Gas idrogeno fosforato e gas ossigeno . Acqua ed acido fosforico. Gas idrogeno solforato, e gas ossigeno . Acqua ed acido solforoso. Gas ossigeno e gas ammoniacale. . .

Acqua e gus azotu, ed anche acido nitrico in quei casi, nei quali v'abbis nn eccesso di gas ossigeno.

100 parti (in vulume) di gas oliofacente, e 284 di gas ossigeno. . . . Acidu carbonico ed acqua. 100 parti di gas oliofacente, e 100 di Ossido gassoso di carbonio ed idro-

gas ossigeno.

100 perti di gas idrogeno carbonato e Ossido gassoso di carbonio ed idro100 parti di gas ossigeno.

geno.

100 parti di gas idrogeno carbonato e 200 di gas ossigeno . . . Acido carbonico.

## Gas combinati chimicamente.

## Risultamenti.

Acido idroclorico gassoso . . . . Idrogeno.

— fluorico gassoso . . . . . Idrogeno.

— carbunico gassoso . . . Ossido gassoso di carbonio, e gas ossigeno.

E ...

- ammoniscale . . Gas idrogeno e gas azoto.

L'analogia fa supporre che tutte le scintilla elettrica ; ma se si rifletta alla combinazioni di idrogeno e di sostanne tenuità dell'effetto ed alla fatica che occombustibili, si possano parimente de- corre a mnovera la macchina. difficile comporre col messo dell'ejettricità. rinscirà certamente lo sperare di trarus

L'esperienza coi gas si eseguiscono alcun frutto. ordinariamente in un tubo di vetro chiu- Si à proposto più volta di valersi so ad ona estremità, in vicinanza alla della Inse che prodocono le scintille quale si fanno passare per le pareti del elettriche pello slanciarsi da un corpo tubo dus fili le cui cime sieno distanti conduttore ad un altro per illuminara alcuoe linea : si ampie il tubo col mer- le stanza, e si fecaro esparimenti so tagurio, e lo si capovolge in un vaso pa- le proposito ottenendo, a quanto si disrimente pieno di mercorio. Poscia si fa se, una luee imitante il tranquillo chiaentrare nel medesimo il gas da analis- rore della luna. Par quanto seducente zarsi fino al ponto che spinga il mer- però potessa sembrare questa idea attecurio al di sotto dei fili. Vi si lancisno so il ripetersi un gran numero di volto allora le scintille alettriche fino a tanto della stessa scintilla, tuttavia la fatica di che na sarà accaduto il cambiamento dar moto alla macchina, la scarsezza delvoloto. la Ince di ogni scintilla ad il continoo de-

Allorche si tratta di mescolange di crescera di queste pal disperdimento gas combustibili e di gas ossigano, la pri-dell'alettricità nell'aria, spiegano bastanma scintilla produce solitamente il cru- temente il perchè siasi abbandonato quegiamento. sto progetto. Citeremo qui nullameno

In quanto alle aftre combinazioni, si gli esperimenti solla luce elettrica che devono, generalmente, lanciare le scin- rennero fatti nel 1819 dal professore tille per alcuoe ore (V. zuprouzeno). Meineke di Halle, il quale ne rese conto

Gli effetti magnetici dalla alettricità negli Annah di Gilbert nal modo seformeranno il soggetto di un articolo se- guenta. parato l'unione, di essi costituendo un "Fra i molti saggi sulla loca istruttivi

nuovo ramo di scienza coi si dà il nome o divertenti coi destinsi le serate, volli di avattromacantismo. mostrare altrest ai miai oditori che in

Applicationi. Venendo ora a parlare quella stessa goisa come una scossa edi quello che più importa, cioè delle ap-lettrica può continuarsi, o, a dir meglio, plicazioni che si sono fatte alle arti della ripetersi anzi quasi all'infinito, così la elettricità par istrofinio, duopo è con-scintilla elettrica à suscettibile anch'esfessare essere questa finora assai limita- sa di parpetuarsi un infinito numero di te, massimamente dappoiche la scoperta volte, se le circostanze sono favorevoli, del galvanismo fece conoscera un mez- essendo, cioè, asciutta l'asmosfera ed i zo tanto più semplice di procurarsi l'e-eonduttori ben isolati e posti a convelettricità. niente distanza, con un apparato dispo-

All'articolo acqua abbiamo veduto co-sto con qualche destresza. Voleva in pame giungasi a decomporla mediante la ri tempo conoscere fino a qual limite si potesse estendere la moltiplicazione disilluminare in tal guisa tutto l'edifizio, se un raggio di luce elettrica, e se fosse pos- fosse stato possibile discecare bastantesibile mediante questa moltiplicazione di mente col calore l'eria di tutte queste

produrre una illuminezione continuata. | stanze ed isolare in tal guisa tutto l'ap-A tale scopo fissai ella parete della parecchio. Certamente questo seggio è sala, oltre a sei grendi lastre a beleni sneora molto imperfetto; ma fa vedere (piani di vetro guerniti di rombi di fo-potersi produrre una potabile luce con glie di stagno ) circe cento palle di piom- assei poca elettricità. Meglio però rifletbo coperte di cera, e vi sospesi ancora tendo sopra un metodo cotanto semplice un cordone di seta di circa 20 anne si troverà forse che non è ancore suffiprussiane ( 15 metri ) avviluppato di la-ciente nè addottebile, poichè le scintille minette di stagno. Questi persetti di libere diffondono dopo un certo tempo metallo erano distanti tutto al più no un ingrato odore, corrompono l'aria, e la pollice uno dall'altro, e l'apparecchio rendono eziandio notiva alla respiraziocomunicava mediante una eatenuccia di ne, ed inoltre perchè non si pnò seccare metallo, col conduttore di una maochina l'aria abbastanza perchè non conduca più elettrica in guise che ogal scintilla si do- la elettricità, e le scintille non si affievoliveva ripetere oltre a mille volte. La scano ed enche non si spegnano in bremacchina che feci girare con qualche ra- ve, come ebbi occasione di osservare, pidità per ottenere un torrente di luce poiche in un tempo umido, ripetendo era buone, ma di mediocre grandessa più volte l'esperimento, non potei pronon avendo il suo disco che due piedi di durre che una assai mediocre illuminadiametro; la bella ince ottenutane sorpre- zione. All' aria eperta o nelle strede sese nullameno gli spettatori e mè stesso, rebbe rinscita impussibile.

Era come un balchiero di luna che diffon- " Ma se conduconsi le scintille chinstanti un pollice l'una dall' altra, la luce suna influenza.

crebbe per mode de poterei leggere uno » Anche in questo caso però le luce seritto di carattere minuto nel messo elettrica è ancora insufficiente e non epdella sale. Parve eziandio che nel corso plicabile all' illuminazione propriamente dell' esperimento la luce crescesse. Era detta, poiche se si moltiplice coi tubi o quindi giunto senza combustibile vernno colle palle in tanta copie da esigere una ad ottenere nne luce più eteres di quel- grave spesa non si otterrà tuttavia che la del gas; vale a dire che una stanza un debole chiaro lunere. Uopo è quindi vastissime era ifinminata da scintille re- ricorrere ed altri mezzi fisico-chimici. plicate o propagate sense che il torrente » Vi sono alcuni gas nei quali la luce

devasi nella sala. Allorche poscia in luo- dendole in tubi di vetro impermeabili go di riunire col suolo la cima dell'ulti- all'arie od in globi di vetro che comunima eatene conduttrice la feci giugnere chino fra loro e stabiliscasi nell'interno ad un recipiente votato d'aria su di nna di questi tubi o dei globi i rombi scintilmacchina pnenmatica, nel quale la luce lenti, allora mantenendosi sempre asciutelettrica doveva passare fra due palle di- ti, la esterna amidità non evrà quasi nes-

dl esse apparisse diminuito verso la fu-elettrica riesce più brillante che nell'aria ne; avrei potuto sensa dubbio far ripe- stmosferica, e dietro gli esperimenti da tere queste scintille encor molte volte in me fatti in proposito, non è altrimente, una seconda ed in noa terza stenza, ed come si potrebbe supporre, l'ossigeno, ma sono principalmente l'idrogeno, il gas ne la esecuzione, verranno superati e nitroso, l'idrogenu sulforato e l'idroge-dissipati un giorno mediante il progresno carburato quelli che meglio prestansi so di una fisica più ardita e più illumi-

a tal nopo. Non può però adoperarsi per nata. » fure l'atmosfera elattrica un gas com- Sono queste le parole del Meinacke,

posto, quali sono i tra ultimi, poichè le quali, senza volere erigerei a giudici a puco a poco si decumpone; quindi delle sue predizioni pel futuro, ne parnon rimane per empiere i tubi o le pal- varo meritevoli di essere divulgate. Sugle nei quali dee giugnere la luce elet- gingueva egli altresi potersi almeno aptrica condotta di rombo in rombo, che plicara grandi apparecchi elettrici a prol'idrogeno, il quale anche se non e pu-durre illuminazioni e fuochi d'artifizio, rissimo viene reso tale dalle scintille, e la in luogo di quelli, tanto costosi ed anche introduzione di questo gas, che occorre periculusi, che si fanno colla polvere, e una volta per sempre, non è, coma tutti certo, dice egli, potrebbesi eseguire uno sanno, nè difficile ne custosa. Nell' idro-spettacolo elettrico molto brillante e nel geno, la scintilla elettrica dà almeno dop- quale, per lo meno, otterrebbersi con pia luce, senza che parda nulla del suo facilità cifre, soli, stelle ed anche balevolume, nè della sua vivacità. Mu se ni e fulgori. All' articolo ganganismo vequesto idrogeno è rarefatto ad un certo dremo come siasi menato gran chiasso grado, il che può ottenersi facendone ultimamenta di una luce posta in bottiuscire ana parte col calore, ottiensi tut-glia, produtta colla elettricità galvanica to insieme un più vivo impulso nella in luogo di quella per istrofinio. scintilla ed una luce elettrica altrettanto La acintilla elettrica avendo la prodiante piccoli esperimenti.

furse anco, che potrebbouggidi impedir- ni). Fecesi pure uso di questo proprieta

più forte, del che potei convincermi me- prietà di accendere i corpi combustibili, adoperossi con buon esito dal Vol-" Lo stabilimento adunque di una il- la quella che ai ottiene dall' elettrofoimminazione alettrica entro tubi di vetra ro per accendera l'idrogeno e procuripieni di idrogeno rarefatto, sembra ese- rarsi cusì del fuuco quando occorre, con suibile mediante della perseveranza e quella ingegnosa macchinuccia che dicesi della tecniche cognizioni, ne vi ha rischio Incerna del Volta, e che venne da noi veruno a tamersi, non potendo l'idroge- descritta all'articulo accampi-ruoco del nn brneiare, ne accendersi per la sein- Dizionario. Questa proprietà stessa può tilla elettrica quando è chiuso in vasi se- utilmente servire in alcuni casi per acparato dall'aria atmosferica , mediante cendera delle sustanze in vasi chiusi, nei la pareli del vetro. La primitiva istitu- quali l'elettricità penetra senza ostacolo, zione dell'apparecchio di illuminazione e difficilmente potrebbesi sostituirgi altro elettrica, vale a dire, dei tubi di vetro e mezzo. Una applicazione di questo efdi una grande macchina elettrica girata fetto l'abbiamo, a cagione d'esempio, da una furza meccanica, costerebbe me-nell'approxavao (V. questa parola) e nelno che l'apparecchio pel gas ; ed il man-la macchine propostesi da Brown e da tenimento di essa non cagionerebbe quasi altri, per ottanere una furza motrice dallo nessuna spesa, poichè ridurrebbesi alla scoppio prodotto dall'acrensione istansola sorveglianza ed a poche cure. Alcu- lanca del gas idrogeno o di altre sostanze ne difficoltà particolari, ad il pregiudizio molto facilmenta infiammabili (V. 1071)-

Suppl. Dis. Facn. T. 1'11.

Elettricità Elettricità

della scintilla elettrica di accendera so- facilissima. L'arte della filatura consiste stanze molto combustibili per dar fuoco principalmente nel comprimere, stirare alle mine e far balzare in aria la rocce e torcere fascetti di cotone per farne sotto acqua. Le Molt fece ultimamente fili ; a tel uopo si fanno scorrere sopra sul'esperienza con uttimo esito di un'ap-perficie metalliche, le quali li guidano, rato costruito su questo principio e da li comprimono, gli stirano, li torcono e li lui detto fulminifero, sulla Nava, ove si ravvolgono sopra rocchelli. Questo sfreminarono sotto acqua con tal mezzo delle gamento e questa compressione svolgorocce, tuttoche l'apparato fosse rimasto no molta elettricità : i fili di cotone caesposto per più di 6 ore alla pioggia. La ricansi negativamente e le macchine poproprietà del fluido elettrico accumulato sitivamente. Quando l'aria è umida i fili di forare varie sostanze dure petrebbe di cotone divengono conduttori abbaaltresì in alcuni casi riuscire utilmente stanza buoni, perchè le due clettricità si applicabile. Finalmente anche la pro-equilibrino quasi immediatamente, e gli prietà di riscaldare e fondere i metalli effetti della tensione sono insensibili. Ma può avere utili usi pel caso di analisi o quando l'aria dell'officina è molto asciutsimili. ta, la conducibilità del cotone scema, i

Oltre a queste applicazioni può ezian- fili conservano più a lungo il loro stato die talora interessare al manifattore il di tensione e la loro elettricità comuniconoscere gli effetti della elettricità or- casi all'aria dell'officina. D'altra parte le dinaria o per istrofinio a fine di poterli macchine ed i corpi coi quali sono a evitare, come lo provano i due fatti se- contatto non perdono in terra che una guenti che mostrano la influenza della parte del fluido positivo, l'altra essenelettricità che si svolge talora nelle ope- dovi ritenuta dall' influenza della tensiorazioni industriali. Osservossi il primo in ne dell' aria circostante. Questa elettriuna filatura di Mulhonse, visitando la cità diffondesi sulla superficie delle macquale in un tempo freddo e secco destò chine, accumulasi principalmente sogli sorpresa il vedere la grande quantità di spigoli e sui punti culminanti, ed attrae piccoli filamenti che coprivano tutte le i fili di cotone che svolazzano nella stanparti saglienti dei filatoi sui quali face- za; appena questi sono venuti a contatto vansi i primi lavori più grossolani. Que- sono rispinti, e se non si staccano diversti fili riuniti sugli splgoli delle macchine gono per effetto della ripulsione elettrica. aembravano rispinti con forza e diverComprendesi che questo stato di tengevano fra loro come i fiocchi che at-sione, il cui risultamento immediato si è taccansi alle macchine elettriche nei ga- quello di agevolare la separazione o albinetti di fisica. Provossi ad avviginare lontanamento dei fili dee nuocere notala mano a questi fili e vidersi inclinarsi bilmente alla filatura ed essere cagione dal lato opposto; ritraendo la mano rad-che i fili spezzinsi più di sovente. A drizzavansi tosto diffondendosi la ripul- Manchester si tralascia di fare i nomeri sione alla distanza di 4 a 5 pollici. Que- assai fini di fili quando soffia il vento di sto esperimento mostra che il tavolato nord-est ; parecchii filatori conobbero il dell' officina e gli oggetti a contatto con bisogno di tenere un igrometro nelle loesso partecipavano allo stato elattrico ro officine, e d'introdurvi un getto di delle macchine in moto. vapore guando l'aria è troppo secca. Per

La spingazione di questo fenomeno 🏟 piegare questa differenza supponevasi

che la siccità dell'aria fosse nociva, dimi-lè quasi sempre in istato elettrico ed è nnendo la flessibilità dei fili di cotone : facile accertarsene mediante una spranga spiegazione che può auche in parte esser metallica innaizata ad una certa altezza vera, ma che ci sembra più esatta aggiu- sopra la terra e che abbia l'estremità iofegnendovi la influenza della tensione e- riore isolata ed in comunicazione con un lettrica.

Il secondo esempio che abbiamo a ci- delle più alte regioni dell'arie più adopetare ne venne comunicato dal Zuber rarsi un acquitone o prago voltante nelpresidente della Società Industriale di la funicella del quale siasi introdutto un Mulhouse, il quale osservollo in una sua filo metallico che condoca l'elettricità. Se

fabbrica di carte stampate. stendesi prima con istampi iotagliati un positiva, la intensità della quale andrà intonaco di colla su quelle parti della aumentandosi quanto più sarà alto lo carta che si vegliono coprire di caluggi-strato che si esamina. Nello stato ordi-ne. Si fa poi passare la carta così pre-nario dell'atmosfera la sua elettricità troparata nella parte superiore di una gran- vossi essera invariabilmente positiva . de cassa, mediaote due aperture fatte ai maggiore nal verno che nella state e più lati di essa ; il fondo della cassa è riem- il giorno che la notte. Dal levar del solo piuto per alcuni pollici d'altezza di lana si actresce per due o tre ore, poscia sminuzzata in un molino conico. Questi scema fino al mezzogiorno, essendo gefili vengono slanciati in ogni verso me- neralmente minimafi a mezzogiorno e una diante cordoni elastici che li battono ora. A misura che il sole declina la incontinuamente. Ne risulta che tutta la tensità va sempre aumentando fino al parte libera della cassa riempiesi di una momento del tramonto, dopo il quale didensa polvere di lana che attaccasi a minuisce e continua ad essere assai dequelle parti della carta che si erano in- bule durante la notte. Nei tempi nuvotonacate di colla. Zuber fece parecchii lusi lo stato elettrico è assai più incerto tentativi per fabbricare alla stessa ma- e quando vi sono alcuni strati di nuvole niera carta coperta di filamenti di seta, che muovonsi in direzione diversa è sogma finora senza successo, ed attribuisce getto a grandi e rapide variazioni, mutanquesta mala riuscita all'influenza della dosi talvolta di positivo in negativo e torelettricità che si svolge per l'attrito dei nando di nuovo allo stato di prima nel fili di seta. Questi invece che deporsi corso di pochi minuti. Al primo apparire unifurmemente sulla carta, aderiscono della nebbia, pioggia, neve, gragnuola o alle pareti interne della cassa che hen brina, generalmente la elettricità dell'atosto ne sono tappezzate, specialmente sia è negativa e spesse volte molto forte; vicino agli angoli e nell'interoo degli ma in segnito poi prova frequenti passpigoli da esse formati. Tentossi di nen- saggi da uno stato all'altro. All'avvici-

riuscì.

· (Donesico Scini-Giovanni Pozzi no una all'altra con osservabile rapidità. -Banzalio-D. Collabox Possono allora trarsi molte forti scin--Natural Philosophy.) tille dal conduttore, e diviene perico-

ELETTRICITÀ atmosferica. L'atmosferelloso di proseguire gli esperimenti, se-

elettroscopio. Per raccoglicie l'ettricità

l' elettroscopio è abbastanza sensibile es-

Per fare la carte a panno o vellutate, so indicherà d'ordinario dell'elettricità tralizzare questa elettricità, ma nun vi si narsi d'una procella queste alternative dello stato elettrico dell'aria si succedonere gli apparecchii isolati:

quali cadde oeve gelata potè egli veri- momenti delle ricerche elettriche. Erasi rimane in quiete, ne lo si vede deciare else geri tosto un metodo migliore e più facile ria libera, quando non vi abbiano parti- con isolatore di seta, stette con grande e Pelletier provo da varii soni che il l'esperienza, Molto tempo trascurse seosuolo e i corpi che vi poggiano sono ne- za che l'apparato desse veron segno di gativi. Anche l'aria delle stanza chiuse, elettricità berchè fosse passata e rimaviziata a motivo della raspirazione, tro-sta sopra di esso una mite apparenvossi ossere elettrigenta negativamente temente carica di folgore: Franklin co-Quindi allorche le nobi peù basse so-minciava quest a disperare dell'esito, no negative il suolo cangia d'elettricità quando venne richimmata la sua alteoed è da ciò che dipendono quegli effetti zione dal dirizzarsi delle fibre sottili delcho provansi allora più o mego forti, se- la funicalla ; presento immediatamente condo la fisica custituzione e la intensità il suo scaricatore alla chiave a riceelettrica della proceffa, che sono per lo vette una scintilla elettrica. Vinto dalpiù un peso al capo, una cefalalgia ed un l'emozione ispiratagli dalla decisiva evigenerale mai essera che non soperasi a deoza dalla grande seoperta che aveva che attribuira finora. compiuta, a couscio che per questa il suo

non si usa somma diligenza per mante-i La analogia fra la scintilla elettrica e specialmente quella proveniente dalla Pelletier fece recentemente delle im: scarica di una boecia di Leida, e la luce portanti osservazioni sullo stato elettri- atmosferica della folgore è così polese che co delle nubi. In alquanti giorni, nei sembra strano come sia sfuggita nei primi ficare l'opinione esposta altra volta, cioè osservata da Wall e da Gray e più preciche fosse questa accompagoata da scari-samente ancora da Nollet. Franklin fu talche elettriche, come avvicos della gra-mente colpito da varii punti di somiglianenuola. Prima cha abbiaco luogo questi za fra la folgore o l'elettricità che rimucangiamenti vedesi l'ago del teometro se convisto della identicità lora e detero moltiplicatore devisce di più o meno mino di accertarsi con esperimenti diretti gradi, poscia retrocedere ad un tratto della verità di questa antica congettura. rapidamente e passare dall'altra parte del- l'inaginò di prevalersi a tal nopu di una lo zero, cuma avviena prima ed al mo-guglia che erasi eretta a Filadelfia; ma mento della folgore nei temporali. Con mentre attendeva a disporre le cose per queste indicazioni prevedesi facilmente questo esperimento gli venne veduto un la vicina cadota di quella minuta gra- drago vofante che erasi innalzato per bagnuola ; quondo la nava cade sola l'ago lucco da alcuni fanciulli, e questo gli sugquando formasi della neve golata che ca-le di ottenere il suo scopo. Costruito quindi ben tosto con altra neve. Osservò pure un desgrecon un grande pezzo di seia teso lo stesso Pelletier che ogni qualvolta una sopra due bacchette inerociate; al primo procella è disposta in maniera da avere avvicinarsi d' un temporale nel giugno le nubi infariori negative, il suolo posto 1752 si recò in un campo insieme a sno al di sotto, e tutti i corpi che vi stanno figlio cui aveva partecipato le propria iden sopra divengono positivi, vale a dire, e slanciato lo aria queste drago volante, trovansi allora in istato opposto all'ordi- appesa una chiava alla cina infeciore delnario, aspendosi da gran tempo che l'a- la funicella di canapa, ed attaccata questa cofari influenze locali, è sempra positiva, ansietà aspettando il riultamento delnome sarebbe divenuto immortale, diese ebbe una furte scossa e rimase privo di con un sospiro che sarebbesi chiamato sensi per qualcha tempu. La imposta contento quand'aache quello fosse stato dell'uscio della stanza si fendette, e la l'ultimo momento della sua vita. La piog- porta stessa venna levata ilai gangheri. giu cade allura a torrenti e bagnando la Meritano pure di venire qui ricordati fane la rese conduttrice in totta la sua gli effetti ottenuti dal canonicu Giulio lunghezza, sioche poteronsi raccogliere Cesare Gattoni di Como, mediante le gran copia di scintille. È da notarsi nul gigantesca sara colica da lui eseguita lameno che circa un mese innanzi di (V. questa parola) il che faremo riporquesto sperimento cransi fatti tentativi tando le sue stesse parole problicatesi con buon esito da alcuoi fisici e partico- nel fasciculo di dicembre i 808 del Giorlarmente da Daliberd e De Lors, ed ot-nale della Società di Incoraggiamento

teputi simili risukamenti in Francia ac-italiana. guendo il piano raccomandato da Fran- » Sino dalfa mia giovinezza, scriv'egli, Llin. Tuttavia la gloria di questa sco-avando letta la storia de' primi tentativi perta viene universalmente attribuita e fatti la molte parti d' Europa per dirlquest'ultimo, il quale aveve suggerito gere e in certo morlo signoreggiare la pel primo il modo di ottenerla.

studiata dai fisici con granda ardore in malzare nel più alto muro del mlo giarogni parte d'Europa. I primi esperimen- dino un pino con asta isolata a punta tatori incorseru gravi rischii tentando acutissima di rame dorato, dalla quale di trarre la alettricità dalle nubi ed è condussi nel mio gabinetto un filo mespecialmente a deplorarsi la fatale cata- tallico sopra un apparato di nove camatrofa avvenota al professore Richman di panelli; ed essendosi trovato dal mio Pietroburgo il 6 agosto 1755. Aveva celebre concittadino il Volta, come la egli costruito un apparato per fare delle scintilla elettrica, attraversando un miosservazioni sull'elettricità atmosferien, e sto di idrogeno e di ossigeno in luogo stava assistendo ad na turnata dell'Ac-chiuso fa forte scoppio, in più maniera cademia delle Scienze, allorche lu stre- feci che l'elettrività atmosferica portata pito di un tuono lontano gli gionse all'o- da nube procellosa sopra la mia spranga. recchio. Affrettossi egli immediatamen- non solo coll'usato suono dei campanelli, te a recarsi a casa insieme al suo dise- ma più ancora collo sparo delle pistole gnatore Sukolow, il quale dovera dipi- elettriche ne dessa l'annunzio. La figura gnere quei fenomeni che sarebbersi loro d'un moro di legno con testa di bronzo, presentati. Mentra il Richman era inten- tenente in mono una di quelle vistole, un to ad esaminure l'elettrometro un am- giorno spavento fortemente il celebre pi. globo di fuoco slanciossi dalla spran- De Saussure mentre salin le mie seste, ga conduttrice che era isolata alla di lui sicche chino ben bene la fronte all'udire testà e passando attraverso il suo corpo l'inaspettato e forta eolpo,

materia fulminea, ora con cervi volanti e Questa importante scoperta venne poi ceraunografi, ora colla spranghe, feci in-

lo privo istantaneamente di vita. Rimase » Per l'innalzamento della mia spranuna macchia rossa sulla fronte nel luogo ga elettrica si menò qualche rumore dai ove era entrata l'elettricità le sue scarpe vicini, spayentati dalla parola Conduttore adrucironsi, e la sue vesti trovaronsi al- dei fulmini, ma cul tempo ne riconobbequanto abbrostite. Il suo compagno na ro il vantaggio, poiche fulmine nin nue

ELETTRICITÀ cadde in queste vicinanze o almene non tecceti ad altra orizzontale trave con levi apporto danno: e notisi che nei 28 gami di ferro tenuta immobile, ed assianni precedenti eranvi caduti dieci ful curata a due colonne di larice piantate mini, e vi avevano fatte molte raine. Spe- nel pavimento, ed essicurate alla sommità rai che tale asempio inducesse i fabbri- nel soffitto. Tutta la stanza era cinta da cieri della cattedrale a corredare di un una balaustrata di ferro distante a niedi parafulmine quel tempio che era ed è dalle mentovate colonne. Due lastre di frequentemente soggetto a risentire i ferro orizzontali stringevano la balaudanni della folgore; me preferirono certi strata e le colonne dell'arpa, e v'era loro ragionamenti alle prove di fatto, e fra le lastre della stanza, la balaustrata

le mie speranze furono deluse. niana, che unica ere e trascurata ( non imagineva che in une strabocchevole vedendosene, non so perchè, mai fatta quantità di materia fulminea non assormenzione ne' libri di quel tempo) io me bita interamente dagli scaricatori, la scinne valeva per fare osservezioni elettri- tilla sarebbe saltata dall' arpe alla balanche ; e fra le altre cose determinai il pri- strata, ed avrei potuto bene osservarla, mo che, ad eguale superficie, i conduttori ma la cosa fu altrimenti. elettrici più lunghi e sottili hanno più » Ai 19 giugno del 1787 alle 5 della azione che i più grossi e corti. E perchè mattina, mentre infieriva sopra Como

più lungo e di maggiore attività, chiesi ni apportò alla non difesa cattedrale, me ed ottenni dal R. Governo di potere a- ne stava nella stanza fra l'arpa e la baequistere un'antica torre poste sulle mu-laustrata ad osservare i guizzi dei beleni ra della città, da dove, avendovi collo- e delle folgori, ed e sentire l'incessante cata la spranga, tirai i fili alla mia casa. suono dei campanelli fra il muggito dei Al conduttore feci poscia adattare l'eoli- tuoni moltiplicato dagli echeggianti nostri ca arpa gigantesca descritte negli Opu- monti. Scoppiò il fulmine, c le colonoe

" La torre mia pentagona è elevata tallica si spezzarono come se colpite foadalle sna base circa 29 metri, a distante sero state da palle di cannone, ed una circe 80 metri della mia stanza, in cui en- tavola e alcuni mattoni del soffitto caddelonne, ad una trave orizzontale erano glio piace.

con grossi anelli di ferro attaccati tredici » Agli 8 dello scorso aprile 1808 alle fili di accieio d'un solo pezzo ciascuno, ore 9 e tre querti pomeridiane, mentre Questi, introdutti nella stanza, erano at- il cielo era perfettamente sereno, come

e le colonne una interruzione metallica " Contentu delle mia spranga fraokli- di un metro. Con questa costruzione mi

sperimentare potessi cun un conduttore una terribile procella che gravissimi danscoli scelti di Milano (V. ABPA colica). dell'arpa nel luogo d'interrazione me-

travano le corde aspeggianti, lunghe 1 18 ro presso ai miei piedi. Ebbi certamente metri, ed entra tuttora il conduttore de- grave danno nell'edifizio che mi conferente lungo 124 metri. Sopra la volta venne poi riettare, me nessuno nella mia della torre aveva fatta edificare una cu- persona, sebbene non senza molto peripola di legno sostennta da quattro co- colo sia ciò avvenuto. Ebbi da questo felonne, e dal suo centro usciva un pino nomeno nuovo argomento che mi dimocun la spranga isolata, da cui il filo de- streva che il conduttore deve essere conferente veniva nella mia stanza. Sotto la tinuo e senza interrazione, per condurre cupola, attraverso delle due prime co- pienamente la materia fulminea ova me-

lo ara da lungo tempo, insorse improv-|della natura il supporre che questo posviso vento di norte si fiero a possenta, sentissimo agente ivi si trovasse per solo che scoprì i tetti, rovesciò le gronde del- danno della terra e dell' uomo, e siamo le case, abbattè i fumainoli, svalse molte d'opinione che verrà certamente giorpiante e fece altri mali. Venticinque mi- no in cui l'industria umana, non conunti dopo l'incominciamento della bu- tenta di avergli soltanto impedito di nuofera, si copiosa e possente mostrossi l'e- cere, saprà altrest renderlo ai suoi bisolettricità atmosferica, cha una uguale gni proficuo, ritraendolo a suo talento non ne vidi mai nei tempi delle maggiori ed approfittandosi o dell'immenso caprocelle. I nove campanelli del mio ap- lore che svolge o della sua forza decomparato testè descritto senza alcana tre- ponente. Così, per esempio, un apparato gua suonarono fino alle ore dieci, get-convenientemente disposto, e lasciato tando stridentissime sciutille fulminee da sempre in azione potrebbe procurare deogni parte, a si furti che nessuno avreb- componendo l'acqua massa di ossigeno be osato accostarvisi per esaminarne la e di idrogeno, cioè del combustibile più qualità; ma il lungo uso che io ho della possente che si conosca, e ciò senza spesa diversa indole loro me le fe' giudicare ne fatica veruna; questo stesso apparato di elettricità positiva. La serenità del potrebbe ugualmente servire a rivivificare cielo, il bel lume della luna, lo scintilla-li metalli ed a tutti gli altri usi chimici. mento delle stelle in tanta abbondanza di alcuni dei quali potrebbero riuscire di elettricità mi secero temere un qualche tanto vantaggio alle arti, e che annovereterribile disastro nelle vicinanze, ma sep- remo all'articolo GALVANIMO. Desidepi poi che non era avvenuto nulla di fu-riamo perciù e vivamente che gli studii nesto, ne di straordinario, nemmeno nel-dei fisici volgansi a gnesto importantissile Alpi che ne circondano. Alle ore 10 mo scopo, operando sempre con quelle cesso l'elettricità straordinaria, ed a mez-avvertenze che occorrogo ad assigurate za notte s'acchetò anche il vento, restan- da ogni rischiu gli operatori. do nella tranquilla atmosfera l'ordinaria elettricità ».

siasi fatta delle teoriche della elettricità nente dell'atmosfera e le frequenti vaatmosferica si è la preservazione degli riazioni cui va soggettu. In varie arti di edifizii dalla folgore ( V. PARAFULMINI ). fatto apporta risultamenti cui molto in-Tentossi pure di applicare lo stesso prin- teressa avvertire, e citeremo ad esempio cipio alla preservazione delle campagne quelli che si presentano talora nella randal flagello della grandine, ma fino ad MENTAZIONE è conservazione dei vini e ora non si ottennaro successi abbastanza del Latte e nelle fabbricazioni del ausao sienri ( V. PARAGBANDINE ).

Ció frattanto che chiaramente apparisce si è non dover rioscire indifferente La più importante applicazione che per le arti questo stato elettrico permae del cacio.

Da questi brevi cenni e dagli esperi- Più importante però deve essere l'amenti di Romas, riferiti alla parola praso zione dell'elettricità atmosferica in quanvolante, chiaramente risulta quale im- to riguarda l'agricoltura. Si sa invero menso deposito di fluido elettrico si tro-che nei tempi procellosi, la germinaziovi nell'atmosfera, e crediamo che sa- ne avviene più facilmente, le piante crerebbe certamante un far torto a quella scuno più presto, le frutta maturano più sapienza che ammirasi in tutte le opere prontamente, e la vita vegetativa è atti-

(DOMERICO Seina'.)

ste generali nozioni poco più si sa finora sissen. At tale proposito, ma soltanto ohe la sca- ELETTRICITA' statico. Quegli effetti delriche potsenti d'elettricità distruggono la la pila che provengono della tensione delvita delle piante, alla guisa stessa della la elettricità accumulata nei due estrami folgore, ma che invece le piccole forze di essa (V. GALYARISMO). elettriche vi rieseono utili. Dalle osservazioni di Achard risulta che la fermentazione della materia vegetabile viene ac- ELETTROMAGNETISMO. Questo celerata dalla elettrità. Si è parimente auovo ramo delle scienze fisiche, tottoconosciuto che la elettricità pegativa ha che scopertu da assai brera tempo, moun azione stimulante assai utile sulla ve- stra tuttavio di duver divenire di grande getaziune e che invece l'elettricità posi-importanza all'industria, essendosene già tiva le è sfavorevola. Queste asservazio- tentate perecchie utili applicazioni. Può ni d'altronde accordansi con fatti incon- esso dividersi in tre cia-si secondo cha trastabili, i quali provano l'utilità di un dipende dall'azione del fluido elettrico leggero eccesso delle basi alcaline elet-[sulle calamite; dall'azione magnetizzun-

ELETTRICITA' voltaica. V. GALVANISMO. tro-negative, come la calce, l'ammonia- te e magnetica del fluido elettrico stesso co, la potassa e la soda negli ingrassi. « finalmente dalle azioni elettriche dal mentre invece gli acidi liberi, che sono magnetismo. Parleremu in questo artielettro-positivi riescono bene spesso no- colo dei fenomeni delle due prime classi, civi; e possonu anche in piccola dose im- rimandando per quelli della terza ad un pedire la germinaziona. È qui da notare, articolo a parte che intituleremo nassaper l'unore italiann avere l' Accademia ro-ELETTRICISMO. di Lione accordatu un premio al Giardini Influenza dell'elettricità sulle cala-

felici risultamenti a quelli istruiti delle questa scoperta, dovuta ad Oersted, fosse fisicha scienze che si dessero a colti- prime stata travveduta da molti. Noterevarlo.

l'azione della elettricità sulla vegetazione. Ira volta avemmo occasione di parlare Da quanto però siamo andati fin qui in questo Sopplimento all'articolu CALAdicendo sulla elettricità atmosferica chia- mira (T. III, pag. 140), ed ivi accennamramente risulta, essere ancora assai scar- mo quali sieno gli affetti di nna corrente se le cognizioni che si hanno sulla in-galvanica, la quale passi sopra o sotto di fluenza e sulle applicazioni di questo un ago magnetico sospese alla sua metò, fluido, ed essere questo un vasto sogget- a quella guisa che suolsi praticare nelle to di studio che lascia speranze dei più acusota, ed abbiamo ivi indicato come

per evere dimostrato primo di ogni altro mite. Di questo arcomento medesimo al-

sonduttori (V. GALTABISMO).

(Oscas Lacizac-Trocis-Pararries osservatosi dal celebre nostro Beccaria -Natural Philophophy-G."M.) verso l'anno 1777. Osservò egli che un Exarraierra dinamica. Quegli effetti ago magnetico attraversato da una scariche hanno luogo colla pila quando i dua ce elettrica aveva acquistata in conseestremi di essa sono posti in unione per guenza di ciò una specia singolare di messo di un sistema non interrotto di polarità, poiche invece di girarsi, come è al solito, al norte ad al sud, mettevasi lin posizione perpendicolere a quella di

mo qui spacialmente un affetto analogo

(Donarico Scina'.)

a ponauta. Non vi ha dubbio che se egli i fenomeni succedono in modo affatto avesse spinto più oltre le sue siœrche su opposto. questo fatto importante avrebbe fatto Molte altre osservazioni potrebbersi quasi un mezzo secolo prima quella gran-qui riferire intorno all' influeoza dell' e-

de scoverta che resc immortale l'Ocrsted. lettrico sugli aghi calamitati, la quali pe-Venendo ora a parlare delle scoperte ro porterebbero a soverchia lunghezza il

di questo, noteremo non aver noi con-presente articolo, e riduconsi da ultimo siderato all'articolo calamira se non che tutte agli stessi principii ed effetti analogli effetti sull'ago magnetico posto in bi- ghi a quelli dei quali abbismo finora lico alla sua metà e produtti da uoa cor- parlato. Discorreremo piuttosto dei morente che passi sopra o sotto del centro vimenti rotatorii prodotti da Faraday, ed . intorno a cui gira l' sgo. Considereremo i quali, e per la singolarità loro e per qui brevemente l'influenza dell'elettri-l'importanza di cui possuno un giorno cità sull'ago magnetico in circostanze da tornere, meritano d'essere dai tecnologhi

quelle diverse.

conosciuti. Quando il filo conduttore dell' elet-Dimostrò il Faraday con ben dirette tricità galvanica è posto nello stesso pia- esperienze che la polarità elettromagneno orizzontale in cui muovesi l'ago, ed tica dipende da ciò che essa produce in è insieme paralello ad esso, non vi ha uno dei poli della calamita una tendenza più declinazione, ma l'ago a' inclina, di- a muoversi continuamente a dritta inmodochè quella cima di esso che è pros-torno alla corrente elettrica, mentre l'alsima a quella parte del filo per cui entra tra tende a muoversi a sinistra nell' opl'elettricità negativa si abbassa quando posta direzione. Siccome in conseguenza il filo è situato dal lato d'oriente e si ab- l' una a l' altra tendono con eguel forza bassa quando il filo è dal lato di occiden- verso punti opposti, così è necessario te. Se invece di essere paralello all'ago che l'asse di polarizzazione dell'ago si il filo fa un sogolo retto con esso andan disponga in maniera di formare un ando da Levante a Ponente, sonra o sotto golo retto colla corrente elettrica. Se il dell'ago, questo rimane fermo in quiete filo metallico lungo il quale si opera la eccetto il caso in cui il filo passi vicino scarica, invece di essere posto in diread uno dei poli, poiché allora questo si ziona orizzontale fra i poli della pila, è innalzerà quando la elettricità negativa diretto di alto in basso, terminando in un cammini nel filo da Levante a Ponenter vaso riempito di mercurio, nel quale un e si abbasserà quando cammini in dire- secondo filo conduca una delle due eletzione opposta. tricità dell' altro polo, e che una leggers

Se invece che orizzontale ponesi il filo calamita, per esemplo un ago da cucire verticalmente presso al norte od al sud calamitato, sia attaccato per una estredell'ago e lo si conduce vicino al polo mità ad un filo di platino in guisa che adiacente, quando la parta superiore del possa un poco immergersi nel mercurio, filo riceve l'elettricità negativa questo po- e prandere una situazione verticale, tolo muovesi verso l'oriente; ma quando stochè la pila si scaries pel filo verticale, quasto filo è portato vicino ad un punto la culquita comincia a muoversi in giro dell'altro capo dell'ago, lo stesso polo intorno a questo polo. Il movimento condevia a ponente. Quando la parte sope-tinua finchè dura la scarica elettrica. Se Suppl. Dis. Tecn. T. FII.

250 ELETTROMAGNETISMO ELETTROMAGNETISMO

l'elettricità positiva scorre dall'alto, e gesi questa cima all'ingiù, indi si veril polo dell'ago volto all'insù è quallo sa nel tubo tanto mercurio cha copra norte, questo gira da destra a sinistra ; la punta del filo di ferro. S'Introduca se il polo dell'ago, oppure la direzione poi attraverso il sovero un filo metaldell' elettricità nel filo pel quale si fa la lico che termina, nell'interno del tuscarica, si cangia, l'ago gira da sinistra a bo, con un auello al quale è sospeso un destra. Se la calamita è fissata sul mercu- filo di platino che arriva fino al mercurio in maniera da non potersi muovere, rio. Se allora si unisca il filo inferiore con e che invece sia mobile il filo, allora uno dei metalli del circolo elettrico, e il questo gira circolarmente intorno alla superiore con l'altro, le elettricità si scacalamita dietro le medesime leggi. Si ricano per la comunicazione fra il merpuò ottenere questo fenomeno collo-cario e il filo mobile nel tubo. Allorchè cando all'estremità d'una lamina larga si pone in seguito il polo d'una colamita e piotta calaroitata, posta orizzontalmen- molto energica vicino all'estremità esterte, un piccolo vase di vetro o di porcel- na del filo di ferro inferiore, questo acquilana ripieno di mercurio, dal quale parta sta la polarità, e il filo di platino sospeso un filo metallico che comunichi con uno nell'interno del tabo comineia a muodei metalli del circolo elettrico semplice, versi in giro intorno alla estremità del facendo terminare il conduttore dell'altro filo di ferro. Se si cancia il polo della cametallo termini con un anello alconi polli- lamita, il filo da addietro e si muove in ci al di sopra del vaso ripieno di mercu- direzione contraria. Faraday è pervenurio. Si sospende a questo anello un filo di to, col mezzo di apparecchii conveplatino, che peschi nel mercurio, la cui nienti, a far descrivere dei movimenti estremità inferiore sia munita d'un pez-circulari al filo eccitatore sotto l'influenzetto di sovero per impedire che s' im- za della polarità magnetica della terra ; merga di troppo. Tostochè il circulo elet- in questo caso esso descrive sempre dei trico è formato, questo filo si muove in-leircoli il eui pisno taglia ad angolo retto torno al pouto ov'è il polo della calamita, la linea esprimente l'inclinazione dell'ago il quale non è situato all'estremità della calamitato.

l'amina, ma un poco verso l'interno. Il movincutto continua fino a tanto che segue rimenti sul novuncato elettromagnetico; a a scorrere l'elettricità attraverso al filo, perciò adoperasi a preferenza una sola In questa esperienza la direzione dell'espisia di piastre grandi alla maniera del

movimento del filo non è un circolo in-calorimetro di Hare.

torno all'use polare delle calonits, ma interno al polo di esse che taglia questo cici quando la superficia el mercurio è ci sano. Si può anche procurara il movimenunettat con un paco di acido nitrico con to elettromagnetto in una maniere più per riputtivo dalla pelico dal di oridio che scapilice e più fielle. A quesso oggetto copre sovente questo metallo e difficulta ai prendo un tubo di vervo longo e pol-la rotazione dei fili.

lici, del diametro di mezzo pollice, è se popo la scopetta della proprietà delle me otturnno le due estremito no sveven, calamite di girrie intorco ad un filo com-Aitravecco uno dei turnecioli passa un diettore, e vicevarsa dei fili conduttori di filo di ferro che risitta da ambeline le girare intorno ad una calamita studiaparti per la lungliezza d'un pollece, vol-iconsi vaire maniere per cottenere la roia-

sarà molto utile leverlo dal suo esse,

ELETTROMAGRETISMO

sione intorpo al suo proprio asse di una cario, ed ii filo metallico che lo portava calamini o di un conduttore. Lungo da le tennianze nel pozzetto che è sotto la ficori di luogo sarebbe qui il riferirle, e rotos stabilendo con esso la comunicaci limiteremo perciò a parlare di quelle cisone. Un simile reodellino P, pieno sapità semplici che oggidi si conoccono.

Le calamite e ferro di cavallo sono superiore dal filo B. Sopra la stessa baquella che possono in modo più conve- se dell'apparato vi è una calamite M. niente applicarsi a comunicare il moto ai Ponendo in comunicazione uno dei scofili conduttori poiche l'ezione dei due dellini N P colla corrente positiva d'una poli facendosi in direzioni contrarie ai pila e l'altro colla corrente negativa, la loro lati opposti contribuiscono lenta-ruota A vedesi girare rapidamente. Il mente a produrre lo stesso effetto su di senso in cui gira la ruota dipende dalla un filo posto frammezzo ad essi. Così direzione che segue l'elettrico e dallo ciascuno dei fili conduttori p n, p' n' posizione dei poli della calumita; ma della fig. 7 della Tav. VI delle Arti fisi- Barlow osserva che in generale l'esperiche, nei quali scende la corrente elettri-mento riesce meglio quando la ruota gira ca da p a n essendo posti fra i poli ma-andando colle punte inferiori verso quelgnetici N e S il primo dei quali è norte la parte ove è il colonnino. Non è però ed il secondo sud, si vede che la in-necessario dividere la ruota a punte, bafluenza di questi riunita tende a farli stando a produrre lo stesso effetto un muovere in direzione paralella ad essi disco circolare metallico, il quale girerà indicata nella figura colle frecce aa, da ugnalmente bene nell'essere attraversato destra a sinistra se il polo norte è all'in- da una corrente elettrica che passi pel dietro e quello sud all'innanzi ; da sini-mercurio fra i dua poli di una calamita a stra a destra se i poli sono in posizione ferro di cavallo. In tal caso la circonfeopposta. renza del disco dovrà semplicemente

Dietro a questo principio si fecero lambire il mercurio del truogolo. È nevarii esperimenti nei quali ottenavansi in cessario eziandio che il disco sie molto varie maniere movimenti vibratorii di ro-bene amalgamato col mercurio; perciò

tazione

Gi biniteremo al accanarae due sole pulirae accuratemente gli orti con une che per semplicità ed ingegnosa disponi-libra, quindi immergere un, persu di zione dalle altre distingnossi. La prima, filo nel nitrato di mercurio, e prendemingianta da Bardov, consisteria nuevota di co ca questo una parte del mercurio, a stella A, comesi vede nella fig. 8 adattas lin quello contenuto e portalo sull'orin una specie di stafa in modo da giarrai lo del disco, irrofinandovi inturno il filo liberamente, alla parte inferiore d'un filo [coperto dal mercurio, come si disc. El che poi stabilimente attaccaria il barc-Questa sustituzione di un disco intero ciò C portito da un colonatina piantato ad uno a punte venne suggerità da Stursul piedestallo della macchinuccia. Que-i geon.

sta rous entra alquanto in un poazento Si può adoperare la stesa corrente e D che contiene del mercusio in guisa far muovere due ruote a punte disponenche una punta della ruota non esca mai ilo queste, come mostra la fig. 9, alle eprima che vi si tuffi la seguente. Uno istremità di un ause orizontale sostenuto scodellino N è anch'esso ripieno di mer-supra due colonnitio, il paintati sopra un'el-

tavola. La punte inferiori della ruota pe- il polo norte di una calamita posta nel scano in due truogoli di mercario, cia-centro muoverebbesi a dastra e quello scuno dei quali si trova framezzo si and a sioistra, come mostrano le frecca poli di calamite a ferro di cavallo. Cia- in NS. Se però si presentasse il polo scun traogolo ha il suo filo e la soa cop- norte d' una calamita a parte destra di pa Ded N per metterlo in comunicazione questa corrente circolare, tenderebbe con una pila voltaica. La corrente, passan- quello ad allontanarsi da essa come sa do da una coppa di mercurio nel trungo- ne fosse respinto, ed una simile azione lo che è dalla stessa parte, risale lungo avrebbe loogo reciprocamente fra il polo quella delle ruote che pesca in esso, e magnetico e la correcte elettrica, la quale passando lungo l'asse giunge all'altra ultima pertanto, se potrà muoversi liberuota ; quivi scende lungo le punte nell'ramente insieme col filo nel quate scormercurio e trova uscita per la coppa di re, sfuggirà dalla calamita come se ne fosessa che è dall'altra parte. Siccome la se respinta. Avverrà esattamente il concorrente elettrica si muove in direzione trario se presentasi alla stassa parte il polo opposta nelle due ruote, così i poli delle sud di nna calamita, nel qual caso si avrà due calamite che agiscono sopra di quel-l'apparenza di pna mutua attrazione. Ma le devono essere in posizione diversa: di- quando ciascupo di questi poli si presenmodoche i poli delle due calamite che tro- terà dalla parte opposta del piano della vansi fra le due ruote dovranno essere correnta circolare, si prodorranno affetti dello stesso nome, e così parimente quelli opposti, poichè il polo norte sembrerà che sono all' esterno. La velocità cun attratto e quello sud respinto. Se il polo cai girano queste ruote per l'azione riu- norte, il quale sembra essera attratto, nita delle due calamite è assai grande. | come dicemmo, da una data parte del

A quella stessa guisa, come abbiamo piano della corrente circolare, si anvedato più addietro, che un filo condut- drà gradatamente avvicinando di più in tore posto fra i dua poli opposti di una più al piano medesimo, l'apparente atcalamita riceve da questi un impulso dal trazione andrà sempre crescendo fino a quale viene spinto a muoversi in una data che il polo della estamita si trori nel piadirezione per la forza riunita di entram- no della corrente; ma dal momento in bi, così può ottenersi una stessa combi- cui il polo passa attraverso ad esso, e si nazione di forze eziandin ponendo il po- avanza dall'altra parte, incomincierà una lo di una calamita fra due fili conduttori ripulsione d'ugual forza della prima atparalelli, nei goali scorrano correnti e- trazione che andrà gradatamente dimilettriche in direzione opposta. Da que- nuendo a mano a mano cha crescerà la sto principio si trasse partito per con- distanza dal piano.

centrare gli effetti dell'elettromagnetismo Questo caso ipotetico venne in qualche e renderli più sensibili, ed una applica- modo realizzato con un ingegnoso appazione particolarmente importante se ne recchio inventato da De la Rive, il quala face nella costruziona dei GALVANOMETRI consiste iu una piccola pila formata di due ( V. questa parola ). 7. questa parola ). piastrine di zinco e di rame attaccate ad Supponendo possibile che la corrente un pezzo di sovero di sufficiente grandez-

elettrica prodotta da una pila camminas- za per poter galleggiare insieme colle lase in un circolo perfetto nelle direzioni mine sopra l'acqua acidulata. Ciascuna che indicano le frecca nelle fig. 10 e 11, delle piastre metalliche è larga circa meszo ELATTROMAGRATISMO

bini nello stesso senso. La differenza degli effetti che presen-lassa resti nel centro. tano le due facce del piano dell'anello di Sigiunsero ad imitare viemmaggiormenquesto strumento sullo stesso polo d'una te gli effetti magnetici coll'elettricità piecalamita è nn fenomeno assai sorpren- gando il filo, non più sullo stesso piano, dente e che ha grande analogia con ma in maniere che descriva una spirale soquelli della calamita medesima. Se infat- pra una superficie cilindrica, a quella guisa to consideriamo l'anello come una cala-che fanno i pani d'una vite; questa fienmita che galleggi e che abbia i spoi due ra, chiamata dai matematici elice, è una poll nel centro di esso l'uno sopra l'una disposizione che presenta molte notabili snperficie e l'altro sull'altra, vedremo proprietà tanto in riguardo alle sua ache essa darebbe gli stessi fenomeni. Se zione interna come all' esterna. Ciascun ad una delle superficie le corrente si giro di gneste elici agisce alla stessa mamuoverà in quella stessa direzione in cui niera del circolo onde abbiamo parlato. vede camminare l'ombra di un orolo- ed un ago magnetico posto nell'interno gio da sole l'osservatore posto dinanzi d'una serie di queste spire tende con all'ago di esso, questa saperficia potrii forza a parsi nell'asse di esse ed a girare riguerdarsi come dotata delle proprietà i suoi poli nel modo più conveniente alla del polo sud, e la superficie opposta a-attrazioni e ripalsioni sopra indicate. attratta dal polo sud e viceversa.

che quando se lo compone di varii cir- zione inverse di prima, tenendo con nna coli concentrici, l'azione dei quali si com- mano l'anello si può introdurvi la calamita coll' altra meno, sicchè il mezzo di

vrà quelle del polo norte. La prima at- Questa forza dipende da dne circotrarrà e serà attratta dal polo norte di stanze; dalla direzione della corrente nna celamita; la seconda attrarrà e sarà relativemente all'asse dell'elice, e dalla direzione delle spira che la compongono,

## ELETTROMAGNETISMO

ELETTROMAGNETISMO

Tutti sanno esservi due sorta di viti Le azlooi magnatiche di una elice alle che si distinguono col nome di ritte o sue due estremità ed alla stessa distanza rovescie; nelle prime, come si vede nel- fra loro possono facilmente spiegarsi come la fig. 12, le spire vanno all'ingiù (sup-quelle di nn solo circolo od anello di vaponendo l'asse della vite verticale) da ril fili ; avendo l'un capo proprietà sidestra a sinistra, relativamente alla situa- mili a quello norte e l'altro a quello sud zione in cui trovasi lo spettatore. Nella vi- di una calamita; ma la imitazione può te rovescia, che vedesi nella fig. 13, le rendersi assai più compinta se le due spire vanno in direzione contraria. La porzioni di filo onde sono formate le polarità magnetica dell'elice elettrica che elici, e che vangono ad essere alle estresi esercita nello spazio compreso fra il mità si curvano in guisa che camminansnoi giri, dipende della direzione in cui do lungo l'asse, giungano el punto di cammina la corrente, relativamente ad nn mezzo, ove si curvino di nuovo ad anpiano che sia ad angolo retto col suo asse : golo retto rimanendo paralelle fra loro, cosi se la correnta in una elice orizzonta- e terminino l'una alla piastra di rame, le discenderà per la parte di essa vicios l'altra a quella di zinco del galleggiante allo spettatore, il polo norte di nna cals- di De la Rive. Queste spirali obbedimita posta nell'asse sarà alla destra e scono al magnetismo terrestre ed alle caquello sud alla sinistra; e questa disposi- lamite in quella stessa maoiera come fazione avra luogo nell' elice diritta sa la rebbe un ago calamitato, della quale poscorreute si trasmetterà in essa da sini- sono fare le veci, invertendosi però i loro stra a destra ; ed in quella rovescia se poli secondo che la corrente scorre in andrà da destra a sinistra. no senso o nell'altro opposto, e cessan-Quando l'ago calamitato è nel mezzo do il suo magnetismo tostochè cessa la

dell'asse dell'elice le torze opposte che corrente galvanica. ne spingona i due poli in direzioni con- Un apparato semplicissimo che agisce trarie, compensandosi esattamente le une sullo stesso principio è quello del procolle altre l'ago rimane in equilibrio. La fessore Vanden Boss, che si vede nella azione dell'elice è cusì possente in tal fig. 14. Consiste questo in una piastra caso che se ponesi in mezzo ad essa un pic- di rame di circa no pollice quadrato, ed colo ago o spranghetta calamitata cosic- in noa simile piastra di zinco posta parachè resti sulla parto inferiore delle spire, lella alla prima, evitando che vengano a al punto in cui si chiuderà il circuito toccarsi mediante la frapposizione di uo della pila voltaica, facendo che la corren- pezzo di sovero. Alla parte superiore di te elettrica circoli pei fili, si vedrà l'ago una di queste piastre vi è un sottile filo di sollevarsi e porsi ila se stesso nell'asse, ottone il quale ascende, ed è inserito in rimanendo sospeso in aria coatro le leg- una apertura fatta nel lato di un lango gi della gravità. Patrebbesi eziandio por-cannone di penns o di un tubo formato re l'elice in direzione verticale ed avere di varii cannoni di penna inscriti successiil singulare spettacolo di uo corpo pe- ramente l'ano nell'altro, e lungo circa 6 sante sollevato in aria da una furza invi- o 7 pollici. Il filo prasando lungo l'insibile e manteuuto, come la statua favo- terno della penna, va fuori da un capo losa di Temide, io una situazione affatto e ravvolgesi quindi ad elice all'esterisolata senza veruna connessione o so- no del tubo per tutta la sua lunghezza. steguo.

Facendolo poi entrare all'altro capo della

penna e passandolo per l'aste di essa, sel dopo (nel 1811), il Socumeriu; prelo fa unicir evro il mezzo e dandolo jantia il l'Accadenia reela di Monaco il di Monaco il di Monaco il di Monaco il di serio e all'annolorelo. So-i modello di una ingegnasa macchina, in appendei poi tutto l'apprato pel suo ciu al 'simagino di applicare alle counnicentro di gravità con un pezzo di filo di cazioni telegrafiche il fenomeno della dasetta non torto. Soutenendo queste to pic-compositione dell'acqua.

colo apparato in guisa che la pisstre di esso sieno immerse in acido diluito, l'a l'estremità della pila, e si riunivano in siune galvanica da esse prodotta, lasta un fiscetto di lunghezza indefinita, cioè, a rendere magnetica l'elica.

Le applicationi degli difetti dell' elel- sona che zerite telegraficamente da quelticità sulle calunite rennero indisteta in la che elve Eggeze. In visionana di questo Sapplimento all'articolo casastra, l'quest' ultima a filit congiuntiri si distri-C. III, pag. 4, 20, a percio ci limiterer- luniurona di artenita inferiore di ventimo a putare solunto del telegrafo elettero-magnetico, dal quale crediamo utile alteratate lettere di un alfabeto, dispotrattare piuttosto che altrove, rimoniansi le langierso il fondo di un truncola di preciò che ne sumbra patresi davo più al tributeri del circuito voltacio incosassi facilmente comprendere in seguto sindava ad difettunasi la decompositione dell'acqua, e, d'unorita supraente medell'acqua, e, d'unorita supraente medell'acqua, e, d'unorita supraente me-

La velocità inconcepibile con cui la diante due piecole correcti di gua idrocettricità sonde tramatettari pie correjicano e di agi outigeno che varigevani conduttori assai da lontano, eccitò fine all'attenuità delle due punte per le quali da 1796 nel Reisser, e qualche amono i diculatera il circulto medicino; cosicdopo nel dottor. Solva apaguacio, la lela essendo in arbitrio dello sertitore di idea di un tetegrafo elettrico. Ma in al estabilite de tentes gal ania con aftue quarrificaria, e l'apprarectivo dell'interio alcorrera successivamente al lettore tutte probarre les estitulis; di cui nausero do-le lettere dell'allabeto.

vava cuttituire una spriede di linguaggio, et rationate suggestionale riscissituit in conversionale involvero si tratamente suggestionale riscissituito al suprimento progetto. Primieramente accuminativi de di modificite, da ricunare perfino di curi-quento progetto. Primieramente accuminativi de di modificite, da ricunare perfino di curi-quento progetto. Primieramente accuminate de di modificita donde potera avvenire el tevato in purite adverati alla punta delle con di relegardo restanse molificiono. Deperimento delle progetto dell'accuminative dell'estato di modificionale presidente dell'estato delle progetto dell'estato dell'estato dell'estato dell'estato delle predimenta presidente dell'estato dell'estato delle predimenta del

Frattanto il Volta pose in mano dei meno si rende insensibile coll'aumenisio 41 famosa sua pila, a dieci aoni tare delle distanze, cosi diveniva necesfrotto d'una utile applicazione.

sario l'uso d'una pila vigorosissima, per- gnetico nulla influisse il numero degli eiò dispendiosa, e pel grande numero di elementi della pila, impossibil cosa divaelementi difficile eziandio a maneggiarsi niva il tramandare questa azione a quale ripulirsi, qualora si avesse voluto otte- che distanza senza immense quantità di nere la decomposizione a qualche mi-metallo, il che venne dal Magrini dimoglio di distanza. Aggiungasi la difficoltà strato coll'aiuto del calcolo. La telegrafia di stabilire con tanti fili metallici fra loro elettrica colla pila vestiva adunque apisolati le necessarie comunicazioni tra parenza di pratica ineseguibilità, la quadue lontani osservatori, e risulterà maui-le veone innanzi a tutto vittoriosamente festa la ragione per cui questo ingegno- tolta dal Magrini, che potè con ripetuti

lettromaguetismo che tosto si pensò ad quelle medesime deviazioni che si ottenapplicarlo all' esecuzione di un telegrafo gono con un elemento di una tale granelettrico e tentarono esperimenti a questo dezza ad una data distanza, possono auopo Siller di Pietroburgo, Dujardin di versi ad una doppia con due elementi si dee merito sopra ogni altro al Magrini questo devii dalla posizione di equilibrio si è d'avere scoperta una nuova legge relativamenta al meridiano magnetico, per mezzo della quale la costruzione dei verso Ponente o verso Levante, secondo telegrafi elettrici a molta distanza ren- il senso in eui cammina la corrente eletdesi senza confronto più semplice e me- trica nel filo : come è ben naturale queno costosa.

189, 23 agosto 1837.

sissimo ritrovamento non poteva dara il esperimenti riconoscere la insussistenza dall' anzidetto fatto negli estesi circoi-Non appena però venne scoperto l'e- ti, e scopri la semplicissima legge, che

Parigi, Steinheil di Monaco, Gauss di ugnali al primo, ad una tripla con tra, Guttinga, Luigi Magrini di Venezia ed il e così via seguitando. In forza di quefisico inglese Weastone. Alcuni però va- sta nuova e bellissima legge, la stessa levansi di mezzi incerti, altri ricorreva- deviazione, per esempio, che seenndo gli no al magnaro-electricismo, che, come anteriori principii, cioè con un solo elevedremo a quella parola, male si presta mento, trasmettersi non poteva da Vefinora a tal uopo. I due ultimi sembrano nezia a Milano che con piestre di suessere stati quelli che meglio abbiano perficie molte e molte volte maggiore raggiunto lo scopo, avendo il Magrini, di quella del globo terrestre, ottiensi inper quanto ne risulta, pubblicato i suoi vece con una pila di cento elementi, ciaesperimenti molto prima del Weasto- seuno di 9 pollici quadrati di superficie. ne (a), ed avendo quest'ultimo posta in Vedremo ora con quali mezzi ottanesecuzione la cosa in grandi misure sta- gansi i segnali telegrafio dal Magrini e bilendo una linea telegrafica fra Londra dal Weastone, Abbiamo indicato come, fae Liverpool sotto le rotaie della strada cendo nassare un filo investito dall'elettridi ferro. Ciò però di che maggiormente ca corrente vicino ad un ago calamitato.

ste deviazioni sono tanto maggiori quan-Attenendosi invero ai principii fino- to piò vigorosa è la corrente quindi eon ra adottati, che sulle deviazioni prodot- ona piccola pila si potrà avere una dete dalle correnti voltiane nell'ago ma- clinazione, per esempio, di 8 a 10°, e con ons più forte di 80 a 90 gradi ed anche (a) Gazzetta privilegiata di Venezia, n.º più. Posti adunque il Magrini sopra una tavola stessa a poca distanza tre galva-

legrafi ordinarii. la stessa grafica disposizione addestra rialzato da una molla a spirale quando l'occhia e lo rassicura da ogni equivoco. si cessa di premerlo, e che abbassa na ba-

si avranno altri quattro movimenti; don- gando l'elettricità ad entrare per uno dei de risultera un sistema invariabile ili 24 fili anzidetti, passare supra uno, due o tre differenti e ben distinte indicazioni, cui si degli aghi dei galvanometri poscia torpotraono apporre le lettere dell'alfabe- nore per un altro filo alla pila. In tal to, o altrettante frasi, alla maniera dei te- guisa si fanno deviare uno solo, due o tre aghi rontemporaneamente, e questa La fig. 15 mostra la disposizione del-deviazione è più o meno grande secondo l'apparecchio di lettura del telegrafo del che è più o meno forte l'apparato vol-Magrini. Non vi ha difficultà alenna pei taico unde si empie il circuito. Ciascun semplici movimenti : per quelli composti tasto è formato di un buttone che viene

dunque altri otto segnali; e qualora si l'alfabeto od una frase. Premendo uno farà passare la corrente per tutti e tre i di questi tasti si fanun tuffare in due vafili congiuntivi, devieranno tutti e tre i setti di mercurio due punte di metallo, le galvanometri nello stessa tempo, pel che quali compiono il circuito voltaico obbli-

Quando l'agu del prisco galvanumetro stoncino orizzontale di vetro, alle cui cisegna, per «sempio, la lettera a, e l'ago me stanno due punte metalliche che cudel secondo galvanometro iodica nello municano una coll'uno e una coll'altro stessa tempo la lettera e, è manifesta dei sei fili dei galvanometri. I due vache si deve leggere la lettera o che ab-setti sottoposti a queste ponte comunicabraccia tutte due le sugreennate indi-no uno col polo negativo l'altro col pocazioni. Similarente quando i soddetti sitivo di una pila debole a forte secondue aghi segnano rispettivamente le let- do che occorrono piccole o grandi detere b, f, per effetto delle maggiori de- viazioni per indicare la lettera segnata viazioni comtemporance, è indicata e- sul hottone premuto. È chiavo in tal cavidentemente la lettera p; e così via di-lao, per esempio, che facendo cammi-

Suppl. Dis. Teca. T. PH.

ELETTROMAGNETISMO

nare il circuito fra il filo 1 e quallo 2 cantimetri quadrati possonsi ottenere le (fig. 15) devierà l'ago del galvanometre piccole deviazioni in un circuito di 1200 superiore soltanto, in quel senso in cui metri, e che occorrono tante copia simili norte la direzione della corrente. Sta-quante volte 1200 metri comprendonsi bilendosi invece il circuito pei fili 1 e 4 nella distanza cni si hanno a trasmettere devierenno dalla stessa parte cotrambi i segnali. Un doppio numero di coppia gli aghi, a così via discorrendo. serve a dare le grandi deviazioni.

A questi congegni di lettura e di scrit- Poco o nulla conosciamo del telegra-

quali fundasi la sua costruzione. tamente a grande lontananza si possono di 25, e che le lettera vedonsi mnoversi stabilira sezioni intermedie ove arrivino in un quadro anzichè devansi rilevara

le cime dei fili da due punti opposti, fa- dalle deviszioni degli aghi.

ture aggiunse il Magrini mediante altri fu di Weastona e rileviamo soltanto da que fili uno scampanio o avvisatore del un articolo inserito nel Journal des dequale però discorreremo alle fine di que- bats. 1.º settembre 1838, essere desso sto articola dopo ever parlato delle ca- in moltissime parti somigliante a quello lamite temporarie, sul principio delle del Magrini con lo scampenio alla stessa

guisa, ma con questa differenze però cha Siccome la grandezza della pila che ha cinque galvenometri in luogo di tra, occorre cresce a tenore delle distenze, e par cunseguenza dieci fili invece di sei, così anzichè trasmettere i segneli diret-avendosi però 200 indicazioni invece

cendo comunicare le une coll'apparec- Non siamo di parere che questa più chio di letture, le altre con quello di complicata disposizione venga compenscrittura. Cangiando le comunicazioni si sata dal maggior numero di segnali ottepossono mandare i segnali in direzione unto, potendosi colle combinazioni della opposta, o rispondere e quelli ricevati. lettere dell'alfabeto produrre un namero

Siccome la maggiore spesa di questi immenso di cifre o di parole. Ci parve talegrafi consiste nell'acquisto e colloca-però utile ad agevolare la lettura ed a mento dei fili, cusì è di molto interesse il togliere ogni equivoco l'idea di additare sapersi che il professore Steanheil fece le lettere, e tuttochè non si conosca il recentamente, d'ordina del governo ba- metodo di Weastone, dietro a queste varese, delle ricerche sulla strada ferra- scarse ed incerte notizie, volle il complta che va da Norimberga e Furth per latore dell'opere presente studiarsi di indagara se le rottaie possano servire di indovinarlo ed imaginò invece il modo di conduttori al fluido elettrico pei telegrafi fare che cinque soli fili bastassero a proe trovò la cosa eseguibile, potendo la durrezo lettera dell'alfabeto ed anche lo rotaie di ferro non solo tresmettere le scempenio, apparendo le lettere dinanzi correnti elettriche, ma eziandio farlo in al lettore in un quadro. A tal uopo si varie maniere, la quali assicurasi poter costruisca, con due soli galvanometri, il tutte servire benissimo, non dipendendo telegrefo elettro-magnetico a quella guiche da vista economiche, le scalta del- se che le fig. 16, 17 e 18 rappresentano. l'nna piottostochè dell'altra. La fig. 16 mostra la tastiera od appa-Per evere une idee anche delle di-rato di scrittura. Quettro truogoli sca-

mensioni della pila che occorre, secondo vati nel legno e contenenti del mercurio gli esperimenti del Magrini, noteremo comunicano, mediante fili conduttori, i che con una pila di un elemanto di due dua di mezzo, l' uno col polo positivo l'altro col negativo della pila più forta/pato dal pezzo del raggio dal disco supecha dà le grandi deviszioni; i due ester- riore su cui sono le lettera." ni coi poli positivo e negativo della pila Bene intesa questa disposizione sup-più debole che dà le piccole deviszioni, ponismo i due aghi dei galvanometri in

Venti bastoncelli di vetro mossi da al-listato di quiete, e che in allora i dischi trettanti bottoni A B C D, ec., simili af- portati dagli aghi siano in tale posizione fatto a quelli adoperati dal Magrini ten-che non apparisca nell'apertura X che gono delle punte metalliche, segnata nella l'arco di circolo bianco del disco superiore fig. 16 con piccoll numeri che indicano attraverso l'apertura più vicina al centro ton quale tra i fili dei galvanometri del- del disco inferiore come mostra la fig. l'apparato di lettura sieno in comunica- 17. Egli è certo che se allora lo scrittozione. Questi fili che servono per la scrit- ra telegrafico comprimendo il bottone tara sono quattro e vedonsi segnati nelle A (6g. 16) chinderà il circuito della pila figure coi numeri 1, 2, 3, 4. Vanno que- più debole facendo che il fluido elettrico sti a due galvanometri, disposti a quella ginnga al galvanometro superiore delstessa guisa che abbiamo veduto esserlo la fig. 17 pel filo 1, e n'esca pel filo i tre del Magrini. Gli aghi di questi gal- 2 l' ago di quel galvanometro farà una vanometri portano al di sopra due pezzi piccola deviazione verso ponente, e

di disco molto leggeri, i quali si vedono traendo seco il disco su cni sono le letpunteggiati nella fig. 17, e separati poi tere porterà sotto l'apertura che rimanee disgiunti, per farne meglio conoscere va in X la lettera A. Se invece si prela disposizione, nella fig. 18. Uno di merà il bottone B la deviaziona nello questi dischi, cioèll superiore, tiene cin-stesso senso sarà più grande e comparique archi di circolo concentrici divisi da rà in X la lettera B. Se invece premenaltrettanti raggi in cinque parti ngnali, do, per esempio, il bottone E la corrensicchè dall'incrociamento dei raggi e degli te galvanica entrerà nel filo 4 ed nacirà

delle quali contengono ciuscana una let-friore deviando l'ago suo leggermente tera diversa dell'alfabeto scrittavi ripetn- verso levante ed apparirà la lettera E ; tamente, come vedesi nella fig. 18 suc- e così medianta il movimento degli aghi citata. L'altro disco inferiore tiene cin-dei galvanometri soli o combinati si aque aperture ripartite su cinque diverse vranno venti indicazioni corrispondenti circonferenze ed in cluque diversi archi alle venti lettere dell'alfabeto italiano, di circolo, come vedesi pure nella fig. 16 omessa la V, in inogo della quala può bemedesima. I dne centri dei galvanometri, nissimo sostituirsi la U come i nostri antiche sono quegli stessi dei dischi, devonsi chi facevano. Si sono segnate varia letteporre a tale distanza fra loro che quella re in ciascuno degli erchi di circolo del

archi di circolo risultano 25 caselle, 20 per quello tre si muoverà il disco infe-

al di sopra di quella dell'altro sul quale disco superiore, a motivo che apparisca sono le lettere, come mostra la fig. 17. sempre la stessa lettera quando le devia-Una sottile assicalla o piastra metallica zioni mantengonsi fra certi limiti, e perricopre il tutto lesciando soltanto una chè una inesattezza di pochi gradi in più apertura longitudinale nel mezzo in X o meno nelle deviazioni stessa non re-

parte del disco Inferiore, sulla quele so- disco inferiore delle fig. 17 e 18 e si con-

no le anzidatte apertura venga a riuscire tinuarono su grandi archi le aperture del (fig. 12) lunga quanto è lo spazio occu-chi confusione. Vedremo più innanzi

| LETTERA<br>corrispondente | DELL'AGO MAGNATICO DEL GALVANONITRO |                       |  |  |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|--|
|                           | Superiore                           | Inferiore             |  |  |
| Nulla                     | Nessuna                             | Nessuna               |  |  |
| A                         | Piccola verso Poneute               | 1 dem                 |  |  |
| В                         | Grande Ponente                      | Idem                  |  |  |
| С                         | Piccola Levante                     | Idem                  |  |  |
| D                         | Grande Levante                      | Idem                  |  |  |
| E                         | Nessuna                             | Piccola verso Levante |  |  |
| F                         | Idem                                | Grande Levante        |  |  |
| G                         | Idem                                | Piccola Ponente       |  |  |
| Н                         | Idem                                | Grande Ponente        |  |  |
| I                         | Piccola verso Ponente               | Piccola Ponente       |  |  |
| L                         | Grande - Ponente                    | Grande Ponente        |  |  |
| M                         | Piccola Levante                     | Piccola Levante       |  |  |
| N                         | Grande - Levante                    | Graode Levante        |  |  |
| 0                         | Piccola - Ponente                   | Grande Ponente        |  |  |
| P                         | Grande Ponente                      | Piccola Ponente       |  |  |
| Q                         | Piccola - Levante                   | Graode - Levante      |  |  |
| R                         | Grande Levante                      | Piccola Levante       |  |  |
| S                         | Piccola Pouente                     | Grande Levaute        |  |  |

T

11

Grande -

Grande -

Chiaramente risolta aversi con questa cate aelle tabella dec comparire in X la dispositione i elletto stesso del telegrafo letters stess che cos solbottone predi Wesstone, cioè che premendo un tasto mutosti. È inntile il dire che anche nella dato comparica a quello deb dee legge- tastifera per iscrivere non occurre che si re, la lettera che si vuole, e ciò cos soli reggano all' estero so e non che i bottoni quattro fili, poichè se si ouser-reranno jusi quali sono scritte le lettere.

- Popente

- Levante Piccola -

Piccola - Levante

Piccola - Levante

Grande - Poucute

attenhamente i aumeri delle fig. 16, si [Gii steasi cinque fili servono ad ambi verdà che secondo che si preme l'uno o l'espie per l'epparechio di eltura e l'altro bottone si devono ottenere quelle mini-famo comunicare coi glaviamente i deviazioni degli agli che la tubella indi-famo comunicare coi glaviamente i or preme l'apriacente esaminando le fig. 17 e [Degli effetti dell'eletricità sul fero se si veda che con le deviazioni indie autiliarecia pon calaminatio, costa del-

l' induzione elettromagnetica. Abbiamo ne, anche molto possente, non produce considerati fin qui i fenomeni elettro- effetto sensibile ed ottiensi soltanto un demagnetici che risultano dall'azione reci- bole magnetismo anche mediante granproca delle correnti galvoniche sui corpi di scintille : passando invece la scarica magnetizzati ; ubblamo presentemente ad di una batteria di Leida attraverso del esaminare l'azione di queste medesime filo, gli ughi posti trosversalmente e vicicorrenti sul ferro o sopra altre sostanze ni al filo stesso acquistana il magnetismo ferrugginose non magnetizzate. permanente. La scarica di una batteria

L'esperienza ha dimostrato che un elettrica della superficie di 70 piedi quafilo conduttore, mentre è attraversato da drati fortemente caricata, passando atuna correute elettrica tende ad indurre il traverso un filo d'argento grosso un megnetismo in alcuni corpi posti vici- ventesimo di pollice rese megnetiche ni ad esso, ed i quali sieno soscettibili spranghe d'acciaio lunghe due pollici e di prestarsi a questa modificazione. Ono- grosse un dodicesimo a un decimo di frio Dary ed Arago aveyano scoperto pollice, in maniera da far loro attrarre quasi allo stesso tempo che il filo con-pircoli fili od aglii di arciaio; e questo giuntivo d'una batteria galvanica attrae- effetto magnetizzante comunicavasi alla va sensibilmente i piccoli fili di ferro, e distanza di 5 pollici dal filo, attraverso che potera tenerli sospesi formando co- l'acqua o grosse pinstre di retro o di me una calamita artifiziale, fino a tento metallo isolato.

che la corrente elettrica seguiva a circo- La efficacia dell'induzione elettrolare in esso; ma al momento in cui s'in- magaglica viene molto accrescinta, come terrompeva il circuito galvanica la uzia- era ben facile ad imaginarsi, adoperando ne cessara e la limatura cadeva imme-elici di fili, e ponendo l'ago o la sprandiatamente. Negli esperimenti di Davy ga da magnetizzarsi nell'esse loro. Arala limatura aderente al filo congiuntivo go fo il primo ad adoperare questo medei poli di una pila formata di cento todo e lo conobbe atto a produrre il paia di piastre di 4 pollici, era in tanta massimo effetto sull'ago quasi istantaquantità da formare intorno ad esso una neamente. Non è però necessario che la massa dieci o dodici volte più grossa del spranga da magnetizzarsi sia esattamente filo (a).

L'azione magnetica della corrente e- qualsiasi altra situazione, ed anche chin-

trovossi essere proporzionata alla quan-rimangano soltanto puchi momenti nel tità di elettricitò che passa per un filo in tubo, praducendosi gli effetti magnetizun dato tempo. Quindi un filo elettriz- zanti quasi istantaneamente, ed essendosi

nell' asse dell'elice, potendo essere in

lettrica sopra il ferro che trovasi in vici- sa in un tubo di vetro o di qualsivoglia nanza venne poscia da Watkins e da altri altra materia, tuttoche non conduttrice viemmeglio riconosciuta mediante sue- dell'elettricità. Così un tubo potrà essecessivi esperimenti che lungo qui sareb- re un conveniente sostegno per le elici del filo e per l'introduzione degli aghi La intensità del magnetismo indotto in mezzo ad esse. Bastera che eli aghi

zato con una macchina elettrica comu- anzi osservato alcune volte che lasciandoveli varii minuti la loro polarità si cunfondeva, e talvolta pure svaniva del

<sup>(</sup>a) Philosophical Transactions del 1823, lutto. pag. 9.

nell'asse di un elice, la direzione dei cui 750 libbre (540chil.) e sambro il masgiri si cangii in diversi punti, il filo si simo di forsa magnetica che potesse svitroverà avere un numero di punti con-l'oppare la elettricità voltaice in ostella secutivi corrispondenti a quelli nei quali spranga. È da osservarsi che quando le

erano questi cangiamenti. questo Supplimento abbiamo veduto co- il peso innelzato era di 145 libbre (66 me dictro questi fatti siasi ginnti ad ot- chilogrammi) soltanto. tenere possenti calamite col mezzo del- In un esperimento sasseguente si av-

possa in tal guisa ottenere. gli Stati Uniti, e Ten Eyek costruirono tuttavia a 728 piedi (222"). Ciascun gouna calamita temporaria d'una spranga mitolo era avvolto intorno ad un tratto di ferro tenero di due pollici (5cent.,08) di circa un pollice (2cent.,54) nel mezzo di lato e venti pollici (50cent. 8) di lon- del ferro da cavallo, formando tre grosghezza, a spigoli rotondati e curvata in sezze di filo, ed alle cime, ossia presso al forma di ferro da cavallo. Erano rav- poli, era avvolto in maniera da formare 6 volti intorno ad essa 540 piedi (164",6) grossezze di filo. Con una pila di 5 piedi filo d' ottone divisi in q elici ciascuna di quadrati (46cent quadr.) circa, la caladi 60 piedi (18th,29). Queste elici non mita sostenne 2063 libbre (954chil ,40) erano continuate da un capo all'altrolo circa una tonnellata. Crediamo essere della calamita, ma ciascona di esse avvol- questa la più possente calamita semplice gevasi interno ad nos porzione del ferro che siasi costruita sinora, tanto corti nr-

Sa si pone nn lungo filo di accisio menti più grandi il peso sostennto fu di cime dei fili univansi in guisa da formare All' articolo Callamira temporaria di un filo continuato di 540 piedi (164",6)

l'elettricità, le quali quasi istantanea-volsero intorno ad pna calamita 26 gomente acquistano o perdono una grande mitoli di filo di ottone fasciato di cotoforza. Meritano di essere citati in questo ne, e lungo 31 piedi (9",45); circa 18 proposito alcuni esperimenti che mostra-pollici (46cent.) alle cime eranzi lasciati no quale immensa forza magnetica si sciolti, così che soltento 28 piedi (8",53) di ogni gomitolo erano intorno al ferro. Henry della Accademia di Albany de- La lunghezza riunita delle elici gingneva

da cavallo di circa un pollice (acent, 54) dinarii mezzi di calamitazione, quanto di lunghezza, lasciando le cime dei fili col mezzo delle correnti voltaiche. sporgenti convenientemente numerate. Queste cime crano alternativamente sal-lmite temporarie che potessero portare date le une ad un cilindro di rame, le un peso assai grande a confronto del altre ad un piccolo cifindru di zinco, la loro proprio. Un piccolo ferro di cavallo cui superficie era soltanto di due quinti fatto di una spranga cilindrica alquanto di piede quadrato (circa 2001.quadr.) e appianata, lunga un pollice (2001.54) e che formavano una coppia voltaica con del diametro di ∔ di police (resul,52) acido diluito. Posta l'armatura di ferro si ravvolse con tre piedi (o<sup>m</sup>,914) di filo tenero sutto ai capi del ferro da cavallo, di ottone, e mediante una pila cilindrica se lo trovò capace di sostenere 650 lib-linnaleò 420 volte il proprio peso. Nebre (295chil.); effetto assai sorprendente wton descrisse une celamita del peso di con si piccoli elementi, per porre in azio- tre grani, che era legata in un anello e ne i quali non occorreva che una mezza che egli dice avere innalizato 746 grani, pinta (olit, 47) di acido diluito. Con ele-cioè 250 volte il proprio peso, e quasta

à la maggior forza relativa di una cala-|questa l'ago non acquistò verun magnemita che sia mai stata annonziata. È co- tismo ; ad una distausa alcun poco magsa nertanto evidente potersi sviluppare giore, presentò un magnetismo positivo ; nal ferro tenero colla corrente galvanica e questo effetto continnò per un certo un grado di magnetismo maggiore di intervallo, dopo del quale la magnetisquello che nell'acciaio di uguali misure zazione era nnovamente negativa. Pocoi metodi ordinarii di magnetizzazione scia ancora più lontano era positiva e

Presentasi una differenza molto essen- continuava così fino alle maggiuri diziale nella comunicazione del magneti- stanze che si avessero nell'esperimento, smo permanenta alle spranghe od agli Quindi è che l'azione sembra essere proaghi d'accisio, secondo che essa pro-porzionata alla distanza alla quale si eviene dalla scarica di una batteria elat- sercita. Il numero dei periodi di queste trica attraverso un filo o della corren- alternazioni del pari che le distanze cui te prodotta da una pila galvanica. Sa- esse accadono, sembra dipendere dalla vary pubblicò in questo propusito alca- varietà di molte circostanza, di ciascuna ne singolari particolarità che non ancora delle quali separatamente è difficile apvennero sufficientemente spiegate. Quan- prezzare l'influenza, e sono queste la indo si fa la scarica di una batteria di Lei- tensità della scarica elettrica, la lunghezda attraverso un filo diritto, varii aghi za del filo diritto, il suo diametro, la di uguali dimensioni e paralelli fra loro grossezza degli aghi ed il loro grado di disposti trasversalmente dallo stesso lato lorza coercitiva. In generale quando i del filo, ma a diverse distanze non ri- fili sono molto sottili e la forza coercitiva cevono tutti nna polarità disposta alla degli aghi debule, le periodiche alternastessa maniera. In alcuni i poli hanno la zioni anzidette sono meno numerose ed atessa situazione relativa che quella di in queste circostanze avviene anche spesun ago già da prima calamitato che si so che la magnetizzazione è da per tutto muovesse liberamenta e prendesse quel- positiva e che le sole differenze che si la direzione che avrebbe se fosse sotto osservano a differenti distanze sono una l'influenza di una corrente voltaica con-intensità più o meno grande. tinua che passasse nella stessa direzione Quando la scarica di una batteria elet-

lungo il filo.

trica viene trasmessa attraverso un filo În alcuni altri però la posizione dei piegato in forma di elice intorno a tubi poli indottivi è inversa della precedente, di vetro o di legno, osservasi una simile così che per brevità l'azione che produce differenza negli effetti che essa produce una disposizione di poli simile a quella sopra varii aghi posti successivamenta che risulterabbe da una corrente voltaica, nell'interno dei tubi ed in varie posiziopuò chiamarsi magnetizzazione positiva, ni relativamente all'asse di essi. Variando l'effetto contrario intitolandosi magne- la intensità della carica della batteria, o la tissazione negativa. In una serie di espe- lunghezza o grossezza degli aghi, variasi rimenti nei quali eransi posti gli aghi a anche la natura dei risultamenti. Il massidistanze dal filo che andavano crescendo mo di intensità magnetica che si possu di intervalli uguali, al punto di contatto produrre con un dato filo dipende dalla col filo l'ago si magnetizzava positiva-relazione che v'ha fra la sua grossezza mente; ad una piccola distanza negativa- e la sua lunghezza; cosicche il grado mente; ulla prima piccola distanza dopo massimo di magnetizzazione dipende del

valore di questa proporzione. Il grado consiste in un telaio formato di due ritti. di forza magnetica che riceve un ago per e di una traversa alla parte apperiore l'influenza di una scarica elettrica, ed che sostiene un comune maanomerno di anche la direzione de suoi poli, dipende Regnier, al quale sospendesi la calaeziandio dalla natura e dalle dimensioni mita temporaria di cui si vuole conodei corpi che sano a contatto con esso o scere la forza. La traversa di ferro che intorno ad esso. La influenza magnetiz- unisce i poli di questa calamita può abzante di un elice attraverso la quale pas- bassarsi mediante una vite od un martisi nna scarica elettrica viene affatto in- nello. La calamita temporaria segue la tercettata da un cilindro di rame di suf- traversa, facendo piegare la mulla del liciente grassezza, nel quale introducasi dinamometro, fino a tanto che, crescenl'ago prima di porlo nell'elice. Quando do sempre la resistenza di questa, la trail cilindro interpusto è multo sottile, versa si stacca, segnando allora l'indice scorgonsi molti effetti magnetici; e quan- del dinamometro il giusto valore della do la grossezza del cilindro di rame è fotza magnetica che teneva insieme legaridotta ancora minore, l'ago risulta atu- te la traversa e la calaodta.

gnetizzato più possentemente che quan- Delle applicazioni finora propostesi do viene esposto all'azione dell'elice della influenza dell'elettricità sul ferro senza alcuna sostanza interposta. Lo sta- dolce, ossia della magnetizzazione temguo, il ferro e l'argento posti intorno al- pararia, abbiamo e lungamente latto dil'aga, producono non simile modificazio- scorso all'articolo callanta temporaria, ne degli effetti elettromagnetici dell' eli- ed abbiamo ivi veduto come la principale ce; vale a dire, che frapposti in lamine si fosse quella di trarne una forza motrice, molto sottili, ne accrescono l'azione e del che la prima idea dovevasi al profesquando hanno una certa grossezza inre- sore Dal Negro di Padova. Abbiamo ivi ce l'intercettano affatto. Non si hauso pure esposto francamente il nostro parere gli stessi effetti con cilindri composti di sulle speranze che potevaosi nutrire in tafili metallici; ne vi ha pure intercetta- le proposito, e, rendendo giustizia al memento quando la sostanza frapposta com- rito dell'idea, abbiamo detto non crederpongasi alternativamente di struti metal- la realizzabile utilmente nello stato delle lici e non metallici. Sembrerebbe quindi odierne cognizioni. Dopo quel tempo che le soluzioni di cantinuità in direzio- menossi grande rumure per una pretesa ne perpendiculare all'asse dell'ago o a scoperta americana di un fabbro ferraio quello dell'elice avessero notabile in- per nome Davenport, il quale a suo difluenza sugli effetti magnetizzanti che ce, otteneva grandissimi effetti dalla forza delle calamite temporarie. Il modo cerescreita il secondo sul primo.

al quale canimini una electrica corrente; ed imagició a tal fine uno strumento che e 11 novembre 1837. Que' nostri articoli

L' abate Dal Negro, che con tanto retanesco con cui si annunziava un mecamore coltiva questo ramo delle fisiche canismo che era affatto simile a quelli imadiscipline e cui devonsi tanti belli risul- ginatisi molti anni prima dal Jacobi, dal tamenti, pensò a trovare maniera di po- Botto e dal Magrini, ci mosse a sdegno tere facilmente misurare la forza magne- e confutammo l'importanza di questa tica che acquista il ferro dolce intorno scoperta (a). Sentiama ora dai giornali

chiamo Divamo-mignetometro, il quale ebbero la disgrazia di non essere intesi dal

ti gl'increduli sulla veracità degli annun- carono questi dapprima di fare in guisa si pomposi del Davenport e che questi che l'ago di un galvanometro ponesse in volle dare loro un saggio del potere della libertà col suo deviare lo scatto di uno sua macchioa, e mandó a Londra dall'A-svegliarino, ma incontrarono na forte merica il modello di una macchina loco- ostacolo sulla debolezza della forza con motiva che è una vettura posta in moto cui l'ago si muove, bastando la menoma sopra nna strada di ferro circolare, e resistenza cha si opponga ni suoi effetti che traggesi dietro altri dae carri me- per esigere una pila di forza molto magdiante due pile galvaoiche. Le tre vet-giore. Inoltre, lasciaodo anche di esamitore percorrono tre miglia all' ora ed il oare sa questo effetto si potosse ottenere peso mosso in tal guisa è di 80 libbre. a con quanto vantaggio, sarebbero sem-A chiunque però sa che la forza neces- pre stati necessarii meccanismi di tutta saria a muovere un dato peso sulle stra-squisitezza, facili quindi a divenire inatde ferrate non è che di 3 4 a del peso tivi pel più leggero sconcerto. stesso, risulterà evidentemente che la Daechè però vesoe scoperta la proforms ottenuta riducesi ad assai poca co-sa, e che questo modello concorre piu-chè altro a mostrare la poca importanza di far cessare o invertire il magnetismo del trovato del Davenport.

tromagnetici.

segonia a quello che doveva riceverli era vatore di prestare attenzione a quanto duopo richiamare in qualche modo la sua sta per iscrivergli. Nel descrivere questo attenzione. Difficilissimo assunto però apparato, vedremo anche come si adatti erasi quello di trasmettere a centionia di al telegrafo imaginato dal compilatore di miglia un segnale che non potesse sfuggi-re ad un osservatore disattento, e che con immensa velocità venisse trasmesso, e plicazione dell' ariete elettro-magnetico molti di quelli eni non bastarono le tante del Dal Negro, e vedesi disagnato nella e portentose scoperte dei nostri tempi a fig. 19. Formasi di una calamita tempupuò più su cheechessia proferirsi con si- base orizzontale BCDE e volta coi piedi curezza, l'avrebbero eerto a questo easo all'insù per attrarre l'armatura FG che applicata. Non così però, grazie a Dio, pende dall'estremità n della leva mu,

runproters quast ene ci tossumo data a so-que proposo contro di quase trene ai uni-stenere l'imposibilità di applicare gianunsi latera la leva, quando la traversa è altrat-la forza della magnetirazione temporaria la, ed è posto in modo che pel ricevulu ulle art. Il contesto però dis nostri articoli impulso piegandosi alquanto la leva il nuotra chiaramente che non prenderamo ai martello m balta sul campanino senza giabo che il certralmismo del Daveoport. Imartello m balta sul campanino senza

Suppl. Dis. Tecn.T. VII.

dell' Inghilterra che ivi pure erano mol-țla pensarono i fisici più illumioati. Cer-

di esso coll'interrompere od invertire il Un' altra applicazione delle calamite circuito, trovossi nelle ealamite teroporatemporarie si fu quella ai telagrafi elet- rie nn valido aiuto, ed eeco in quale maoiera il Magrioi avverte a qualsiasi di-In vero perchè non isfuggissa verun stanza col suono d'ona campana l'osser-

convincere che la parola impossibile non raria abc fissata stabilmente sopra una ig. Marco Antonio Costa, il quale in on lo mi il quale va a battere sopra un marticolo, coi modi prei i più cortesi inattipanio do oriuolo. In o vi è un puoto to nel Giornale l'Omeniur di Najoli, ci improverse qual che ci fosimo di à as ci d'appoggio contro al quale viene ad unperò rimanervi sopra ne ammorzarue il polo il filo n.º 1, come rilevasi dall' esa suono, ma riulzandosi tosto per la cla- ma dei numeri di quel bastoneina di vesticità della leva medesima. Dappoiche tro della tastiera fig. 16 sul quale è sala traversa venne attratta per effettu del guata la figura d'un companino.

magnetismo indotto della corrente elet- Ben intesa questa disposizione, chiatrica in una direzione, se questa s'inver- ramente risulta, che se essendo lente, la traversa è rispinta, ed è appunto merse le pante del bastoneino p la traad un rapido alternarsi di queste attra- versa a viene attratte, il muoversi della zioni e ripulsioni che deesi il tintinnio leva traendo fuori dal mercurio quelle avvisatore. A tal uopo è chiaro che ba- punte ed immergendovi quelle di r. la sta mutare la comunicazione della cime traversa surà tosto rispinta. Uscendo alx e a del filo che è ravvolto intorno ella lora le punte r dal mercurin ed immercalamita temporaria. Molte sono le ma- gendusi quelle p vi sarà di nuovo attraniera di ottenere questo cangiamento e zione, nè quindi le leva ma potrà mai molti i congegni immaginatisi a tale effet- cessare dal bilicarsi fino a che la corrento da Ampera e da altri col nome di te continui.

Commutatori dei poli. Indicheremo qui Prima di finire questo articolo dire! solamente quel modo di avere questo effet- mo essersi gli effetti dell' elettro-magneto che a noi pare il più semplica e più tismo applicati da Mac Cauley a sussidio al nostro casa conveniente. del galvanismo per rendere molto più

Ad uguali distanze dal fulcro q sono forti gli effetti d'una pila composta di fissati di traverso solla leva mn due ba- scarsissimo numero di elementi, renstoncini di vetro per che tengono alle ci- dendo interrotta la corrente che era me delle punte metalliche, alla stessa cantinua. L'artifizio che adopera si fonmaniera che quelli della tastiera. La pun- da sulla proprietà che he il ferro dolce ta del bastoncino r che è sul dinanzi di essere istantaneamente magnetizzato comunica col filo », quella che è sul di dall'azione della corrente. Una calamita dietro col filu x. Viceversa la punta sul temporaria attrae un pezzo di ferro che dinanzi del bastoneino p comunica col serviva a chiudere il circuito, che trovasl filo x e quella sul di dietro cal filo 2. interrotto per lo spostamento di questo Queste quattro punte sono di tale lun- ferro, e la forza magnetica del ferro dolghezza da pescare nei due truogoli s.t ce tosto cessa, il pezzo di ferro ricade ripieni di mercurio e scavati nella base pel praprio peso e ristabilisce il circuito; dell'apparecchio, allora soltanto quando e così di seguito. Questa successione di la leva mn si abbassa dalla parte ove so correnti interrotte cagiona scosse insopno, c da uscire dal mercurio quando la portabili allorchè nno ponesi nel circuileva si innalza. Questi truogoli s e t sono to, e nessuno può reggere più di un icostantemente in comunicazione con quei stante colle mani bagnate a contatto del due fili dell'apparato di scrittura che conduttore.

conducono l'uno al polo rame, l'altro (Benzello-Meinere-Luisi Magnini a quello zinco della pila più forte. Nel -Natural Philosophy-G. \*\*M.) telegrafo del Magrini sonovi perciò due fili ELEVATORE. Strumento chirurgiappositi; in quello del compilatore vi è cu che serve a rialzare le ossa depresse un solo filo apposito segnato nelle fig. e componesi di un'asta d'acciaio longa 16 e 17 col n.º 5, servendo per l'altro da sei ad otto pollici, le cui estremità

sono più o meno curvate in senso inver-¡Lyngen o 69 e mezzo di latitudine, o esta dalla corona del trapano.

spiagge del mare ove l'influenza di que- al di sopre del livello del mare. sto rende le stagioni più miti e la man-Se ell'opposto l'elavazione è grande canza o la poca durata delle nevi, lascia-influisce notabilmente sull'agricoltura no esposta continuemente la terra alla obbligando specielmente l'agricoltore ad luce. Nel norte dell'America ed in alcone isolore la sua abitazione e dimorare coparti della Russia, ove l'iotensità del stantemente in mezzo alle sue terre, cofreddo non diminuisce giammal in tutto me vedesi avvenire nella Svizzere ed in l'inverno e dove il suolo rimane sei o Norvegia. Nella Svizzere i villoggi sono sette mesi sepolto sotto un grosso strato spesse volte collocati a 5,000 piedi al di di neve, tutta la vegetazione erbacea pe- sopra del livello del mere. Le patate e risce.

lemberg l'orzo dà un buon raccolto in primi di settembra. Lapponia dovunque i mesi d'estate giun- Siccoma l'elevazione del suolo ebbas-

so, schiacolate e tagliate in isbieco, con vicino e Munioniske al 68º grado, me asprezze nella parte concava, la quale si all'eltezza di 116 tese. Nella zona temadopere come una leva di primo grado perata, per esempio ad Edimburgo, il per rialzare i pezzi ossei depressi e con-fromento da un abbondante raccolto se Secati verso l'interno del cranio o per durante 7 mesi dai 20 marzo si 20 ottoestrarre la rotella ossee che viane atac- bre la temperatura media è di 15°; il celore medio di gnesto clima scende be-

(Dis. delle Sciense mediche.) ne spesso e 10 e mezzo; se fossa dne ELEVAZIONE del suolo. Quendo la gradi più besso l'orgo, l'avena e gli altri elevazione dal auolo non è considerevole cereali non potrebbero maturarvi. Nalle non nuoce ai diversi metodi di culture, Alpi marittime e vicino di Alais, De Cenne alle abitudini degli animali, ma il va-dolle trovò la segala coltivata all'altezza lore di un podere sceme se la sua posi-di t soo tese ed il frumento a quella di sione è tale che i trasporti riescano diffi- quo. Le varie specie di frumento reggocili e dispendiosi. Chi vnol darsi quindi no difficilmente ai calori della zona equiall'agricolture dee avere riguardu alla nozlale; tuttevia e motivo di particolari situazione locale. Il formentone, il riso circostanze locali, non abbastanze atndised il miglio che nell' Asia ed in Africa te, si coltiva il framento nella pianura danno copiosi prodotti, non riescono nel di Carcesene vicino e Vittoria all'altezza norte dell' Europa. Le graminacee vi- di 270 tese, e, ciò ehe è ancora più osvaci amano meglio que' luoghi ove la servabile, nella parte interna dell' isola temparatura a la luce sono moderati in di Cuba, a 23º di latitudine, vicino a tutto l'anno, come è in vicinanza alle Las Quattrovillas, in nna piannra poco

l'orzo possono coltivarsi in Savoia a

Il framento, la segala e l'evene colti- 4500 piedi; il formaggio, il latte e nn vansi con profitto, quantunque il calore poco di formentone formano il nutriennuo medio scanda al di sotto di dne mento dei contadini; la mietitara che si centigradi, purchè il calore della state fa nelle pianure ai primi di giugno non mantengasi fra 11 e 12. Secondo Wah- può avere luogo nelle montagne che ai

gono ad nua tamperatura di 8 o 9 gra- sa proporzionatamente la temperatura di ; egli è perciò che incontrensi i ce- secondo che si ve allontanandosi dal lireali e le patate fino nelle pianure di vello del mare, così la sua influenza è

ELICA

268

ELIRO

gradatamente sensibile alle piante ed agli sioni di questa curya. In molte altre guianimali. Cento metri d'altezza risguar- se torna utile l'elice alle arti, e citareme dansi come equivalenti a un messo gra- ad esempio le macchina per la conarraa do di latitudine e eagionano una diffe- dei panni, e le applicazioni propostesi renza di temperatura analoga. Da ciò ne delle elici per dare movimento alle aansegue potersi talvolta introdurre l'agri- cuz a vapore e per innalzare i gravi nelcoltura delle zone temperate, sotto la zo- l'aria mediante l'azaovelieno (V. queste na torrida, ed alcone mantagne della parole).

Giammaica possono contenere dalla loro hase alla cima quasi tutte le piante del Euca. Nome che si dà ad unu scala a mondo. Alia latitudine di 50º l'elevazio- chiocciola, quando i gradini girano attorne di circa 200 metri è la maggiore cni no di uno stipite cilindrico.

possa vantaggiosamente coltivarsi il frumento, ed iri pure il grapo sarà legge- Elica. Chiamansi pure i caulicoli o le rissimo e maturerà spesso un mese dopo piccole volute che sono sotto al fiore del quello seminato al basso della montagna, capitello eorintio. Sinclair riguarda, per l'Inghilterra, l'altezza di 600 a 800 piedi come il massimo d'elevazione per le specie di grani latino le casoccione (V. questa parola e meno delicate, e tuttavia quando la sta- LUMACA ). gione riesce tarda, il produtto ha poco

queste regole. In Europa il punto delle nevi e dei ghiacci perpetui è per lo meno a circa aboo tese al di supra del livello del ma- e deserivere le eliche o spirali.

re; immediatamente al di sotto trovansi pascoli coperti di neve 7 a 8 mesi dell'anno, poi vengono i larici, al di sotto Linn.). Questa pianta graminaces cresce dei quali crescono gli abeti, i pini, i fag- naturalmente sulle pune, giovando molto gi, le querce, ec. alle quali piante oc- a fissare le sabbie di esse. La facilità con corre presso a poco lo stesso grado di cui sostiene le siecità più prolungate, e prospera nei terreni meno sostanziose calore e di umidità.

(HUMBOLDT-C. B. Da MALEPEYRE.) rendooo importante la sua propagazione equistare muggior forza che fa il calore. sabbie e per l'uso che può farsi dei suoi (ALBERTI.)

canna

ELICA ed ELICE. Che sia questa come foraggio, e benche quando sono eurva lo abbiamo indicato nel Diziona- secche, veogano rifiutate dai bestiami, pavio, ed abbiamo iri vedoto come sieco re le foglie verdi donno loro un cibo sano, elici i vermi delle viri ordinacie, le quali il quale, dietro agli caperimenti dei chisono quindi una delle principali applica- mici, abbonda di parti assimilabili. Que-

(BORAVILLA.)

(BORAVILLA.) Euca. Dicono alconi dal loro nome

valore e riducesi a sola paglia. Alcuni ELICOIDE. Dicesi parabola elicoiluoghi soltanto sono da eccettorrai da de o spirale parabolica la rasasora comune appolloniana.

(ALBERTA) ELICOSOFIA. L'arte di conoscere

(BONAVILLE.) ELIMO sabbioso (Elymus arenarias,

ELEVAZIONE della temperatura. L' a- c per l'anzidetto vantaggio di fissare le steli e delle sue foglie per riscaldare i forni ELIANTO. V. GIBASOLE e TABTUFO di e per accrescere la massa dei concimit Vennero anche proposte queste piante

ELIOPILE ELIOSTATO

ste riflessiuni ne sembrano di tal natura motrice imaginatasi che si conosca, e da non essere trascurate dagli abitanti benché per molte ragioni, che non è qui delle spiagge del mare e dai proprietarii il luogo di diseutere, sembri non poter di terre sabbiose. Chi volesse procurarsi essa tornar utile, almeno nella semplice una quantità di semenze d'elimo delle mauiera come fu imaginata, certo è tutsabbie per farne delle seminagioni in tavia non essere idee da sprezzarsi ne grande, dovrebbe cominciare dal culti- priva di merito. Venne dessa poscia povare questa pianta in piccolo, per non sta in campo di nuovu, nel 1570 da on essere desso nna pianta comune. In pri- Italiano per nome Scappi che la applicò mavera, dopo i venti dell'equinuzio, è il a girare uno spiedo, e si volle farla rivitempo, in cui converrebbe spargere que- vere nel 1835 nella Nuova-York in Ameste semenze, perche allora sarebbero me- rica, ova vantossi melto una macchina no esposte ad essere trasportate, o trop-di sei cavalli di forza, custrulta dietro po sutterrate dai venti o mangiate dagli questu principio. Il Branca aveva prouccelli, che ne sono avidissimi. posto di usare il getto del vapore che

(Oran Luciale Thronis—Bosc.)]etce da un eliopida a porre in moto una ELIOPILA o ECUIPILA. Nel parla 'invala, dirignodo contro le pale di este di questo strumento adoperato nei ga- la 3 finalmente altri segnarono di applibitutti di ficiale per mostrure la forza del care l'effecto dell' ebipila alta diesione vapore, si è conesso di indicase nel Di- deglia serostat, propositione troppo vidinoniro come sopha lativolta dispositioni so- colo per maitrare neppure di essera con-

pra un carrettino mobile, lasciandoue la futata.

bocca un pol granda chiusa con un turecciolo, al partice del quale secceido
dal vapore vedesi il carrettino retroceistromento d'inventione di Benistry si
dere alquano. Non è qui di passarsi dini al violonello, se non che tirce alva
meppure sotto sitemio come il celebre coma vuote haterali pressoche quadre;
Erone Alesanardicho abbia prima d'oquili se accurete e suonasi coli rochetto, el
sitro mostrato estesa conoccensa delle il suo manico è a tastica some quello
proprieta meccaniche dei vapore, e dopo delle chitrar. Po où care i sonosi di 5 otaverba opplicato a produrer soffii e far lares, riunendo così quali totti del vinirisuonare strumento, abbia e riundi poe-no, della viola e del visionecolio. Si assisato ad ottenene un movimento median- cua che la sua voce è ad un tempo forte appunto una applicasione dell'objudia, le e doliviamo.

Projoneva egli di purra al di sopra di un vaso contenente l'acqua di riduati in Vapore due tubi, i quali piegandosi ad strumento e la pratica pore di esto venangolo retto, e desendo faggiari a robi- serce d'assai migliante da honto i lafisbinetto alle c'ine, servisarco di pernii ad mo dottor Prandi. Cercheremo qui di datuan palla dallo quole partisarco due altri; et qualche cenno sulta contraviune dello tobi piegatt ad angolo retto, aprendosi istrumento assai semplice da loi imagiir difezioni opporte. Il vapore usenendo juato, e de presenta varii vatanggis sugli

con impeto per questi tubi poneva in eliostati ordinarii.

giro la palla. Non v'ha dubbio essere Un'asta che comunico coll'oriuolo trostata queste la prima macchina a vapore vasi nella direzione dell'asse del mondo te superiore di un pilastro verticale, re apportuoo. Un' altra asta attraversa queste sfera perpendicolarmente alla prima, e nel piano del meridiano: la cima inferiore di e fiore del GIRASOLE (V. questa parola). questa seconda asta tiene una rotella forata che può muoversi in varii sensi, e che riceve uon tersa asta, anch' essa nel ELLISSE. Abbiamo vedoto nel Di-

piano del meridiano, che attraversa libe- zionario come si segni questa curva, sie ramente la rotella e tiene alla parte su-mediante un filo ed qua matita, sia con periore lo specchio riflettitore di cui for- apposito compasso; indicheremo ore uoa ma l'asse perpendicolare. Il centro della maniera pratica e facilissima di ottenere sfera è ugualmente distante da quelli lo stesso effetto.

della rotella e dello specchio, dal che ne Se piglisi un cerchio di filo di ferro viene che il raggio solare incideote trova- ACBD (fig. 4 della Tav. VIII delle Arti si sempre riflesso sulla linea che va dal del calcolo), il quale sia iscritto in on ceotro della sfera a quello dello specchio goedrato EFGH della stessa materia, e nella direzione del primo al secondo ; attraversato da due diametri AB,CD che siccome questi due centri sono fissi, e passion pel centro X inerocicchiandovisl per effetto del movimeoto dell'orologio, ad angoli retti; se lo si esponga al sole, il piano che passa pel sole, il centro del- avvertendo che i raggi di luce vi cadano la sfera, e quello dello specchio suno sopra normalmente, e se l'ombre allora sempre perpendicolari al pieno dello da loi trasmessa, sia ricevota sapra on specchio stesso, cust i raggi riflettonsi piano disposto paralellamente a quello sempre in una stessa direzione. Può que- del eerchio ad una distanza maggiore del sta variarsi in gnisa da rendere lo stru- soo semidiametro, piogerà questa una

mento servibile a qualsiasi latitudine. strumento ed il disegno di esso possono mnovere questo cerchio attorno d' uno vedersi nella Nuova Collesione di opu- dei due diametri con lasciare fisso il piascoli scientifici di Bologna, dal 1825. (G.\*\*M.)

chiama linea dei rombi (V. acssor.a.) (ALEESTI.)

strae da uoa o più sostanze, cioè la per- quelle dell'altro diametro CD, e questa te di esse la più pura e la più sostanzia- vedremo accorciarsi ognora più, secondo le ; ed è lo stesso che ESSENZA O eSTRAT- che faremo girare il congegno, fino a sva-TO (V. queste parole). (ALBERTY)

ELLISSE

al punto del mezzo giorno nell' equino- ELISSAZIONE, Cottura fatta a leszio. La sua cima superiore giugne fino al so : e propriamente dicesi di un' aperacentro d'una sfera poggiata sopra una ziona farmaceotlea che consiste nel far cavità dello stesso raggio che è alla par- bollire a fuoco lento uo rimedio in liquo-

> (ALEXATI.) ELITROPIA, ELITROPIO, Piante (ALBERTI.)

ELLERA. V. EDECA.

figora del tutto simile ed uguale e quel-La compiuta descrizione di goesto la del eerchio in goistione. Facendo poi

no ehe gli era paralello, verrà tosto a mutarsi in un rettangolo l'ombra del ELISFERICA. Dicesi in marineria quadrato, e io una ellisse quella del cerquella linea che più comunemente si chio : l'ombra del diametro AB che servì d'asse di rotazione, non cangerà mai d'aspetto, e costitoire l'asse maggiore ELISIR. Liquore spiritoso che si e- dell'elisse, e il minore sarà segnato da

> nire del tutto, e ridorsi ad una sola lioca retta l'insieme delle ombre del quadra

CD: vadendosl perciò che coll'umbra di trano. questi oggetti così disposti e mossi, pos- Si perviene el secondo metodo, elesono segnarsi tutte la ellissi possibili vando sul masso dei lati del poligono

decagono oppure an dodecagono, egli è l'asse minora prolungato, quivi si fissechiaro che l'ombra dai loro lati formerà ranno i centri degli erchi più appiattiti. nel cerchio d venuto ellisse, un altro po- e ell' incontro di esse coll'asse maggiore ligono corrispondente, i cul angoli, a cau- seranno i centri degli archi più curvi. sa del paralellismo de' varii raggi di lu- Può anche interessare talora nelle arti ce, staraono sempre ed tina nguale di- di comoscere l'area occupata da una el-

stansa dal dismetro AB; cosicebè, se lisse, e perciò indicheremo qui il modo allora quando i raggi di luca cadono per- facile di calcolarla. h . 1 12 pendiculari sul congegno, si segnono sul Colla geometrio superiore si dimostra piano che ne riceve l'ombra le paralelle che descrivendo nn carchio concentrico ef. KO, CD, gh, im in guisa che passi-all'ellisse, e che abbia per raggio il seno pegli angoli del poligono iscritto, si mi-asse maggiore della medesima, l'area vedrà che nel girare dello stromento, le del cerchio stesse sta a quella dell' ellisombre degli angoli seguiranno esattamen-lae, come il semi-asse maggiore di queto tali lioce. La posizione poi di questi st' altima ste al suo semi-asse minore: angoli, non che la projeziona delle loro perciò se l'asse maggiore della clisse saombre sn cadauna d'esse linee in ogni rà, per esempio, di sa", 14, e l'asse miellissa, potrà fissarsi agevolmente descri- nora di 7",36 i due semi-assi staranno vendo una circonferenza sul piecolo asse fra loro come 6,07: 3,68. Calcolando cd, iscrivendovi entro un poligono simile quindi l'area di un circolo del diametro e quello del maggior circolo ACBD, me- di 12",14 si troverà essére dessa di nandu da vatii suoi sagoli a' e' K' ... delle 115=4-,7549 facendo allora la proporparalelle al grande asse AB, e segnando zione i punti del loro incontro con gnelle dei punti corrispondenti A e K.....

Da tutto ciò si desome un altro metodo per seguare quanti punti vogliansi si avrà per l'araa dell'ellisse d'una curva ellittica di cui si conoscano gli assi coniugati, e il metodo ancora per a=68m4-,5652 mitare la stessa curva colla successiva riuuione di più archi di circolo a sumiparalelle ef, KO ...... K g', s'i ..... a cia- genpaio 1817. scuuu di questi assi AB, ed, e in segnore

to, del cerchio e dei suoi diametri AB, ji punti A e' K'e g' ove queste s' incon-

comprese fra il cerchio e la linea retta. iscritto, altrettante perpendicolari NO, Iscrivendo quindi in questu cerchio un PQ, RS ..... : dove queste incontreranno

6.07 : 3.68 :: 115mq.7560: x.

(LUIGI CELESTING FAPPIANI -Gio. ALESSANDRO MAIOCCEL.) glionza delle curve dette discontinue o ELLISSOGRAFO. Strumento che policentriche. Consiste Il primo nel de- serve e descrivere l'ellissi, uno dei quali scrivere uoa circonferenza sovra ognano venne descritto nel Dizionario all'artidegli assi proposti AB,cd, nel dividerla culo allessa, e due altri dello stesso noin un numero qualunque di parti uguali me possono vedersi nel Bullettino della A e KC ..... a' e' K' ..... in condurre delle Società d' Incoraggiamentu di Parigi del

mente alla frazione che esprime il rap- amianto e di tela metallica suggeriti dalporto che vi ha fra gli assi di un ellisse ll'Aldini. La necessità però di guardarsi o la differeoza fra il grande ed il picco- da mille altri pericoli, oltre a quelli del le asse di essa.

(Dis. delle matematiche.)

tore inglese, imaginò una specie partico- d'ogni intorno prodotta da questi aplare di elmo od appareechio destinato parati sia forse più dannosa che la prea conrire la testa di un uomo, permet-servazione dal calore non torni utile. tendogli di raspirare e lavorare molto a lungo in mezzo ad un' atmosfera di fumo intorno al collo mediante coregge e fib-menti (V. arada). bie. Di contro agli occhi vi ha una laatra di vetro, sicchè l'operatore possa ELUDORICA. Nome datosi ad una vedervi attraverso, ed in faccia alla boc- nuova maniera di miniatura ioventata ca una specie di manica di cuoio lunga da Vincenzo de Montpetit : e così detta 3 a 4 piedi ehe termina con un imbuto dalle grache voci ¿λαιον che significa il quale contiene una spugna inzuppata olio, e vomo, cioè acque, perciò appunto d'acqua ed é chiuso eoo un pezzo di pan- che non si adoperano in essa che olio nolano. Io tal maniera il minatore è ri-led acqua, parato delle emanazioni nocive mediante e ne usci soltanto chiamato dagli spet- interessare questi ultimi. tatori, senza averne menomamente sof- L'opinione che si ha che alcune emaferto. Una candela che erasi lasciata ne- nazioni deleterie possano attaccarsi ad

36 gradi di Resumur.

ELLITTICITA. Nome dato recente- Venezia, e quelli di tela o di cartone di fnoco cui sono esposti quelli che si azzardano in messo ad no edifizio che ar-ELMO pei minatori. Roberts, mina- de, fa si che la minore libertà di vedere

ELSA od ELSO. Quel ferro intorno soffueante. Consiste questo elmo io nna all'impugnatura della spada che difenda specie di berretto di cuoio che strignesi la mano; e dicesi per altro modo forni-

(ALBERTI.)

EMANAZIONE. Particelle sfuggite la filtrazione dell'aria attraverso la spu- dai corpi, sciolte e sospese nell'atmosfegna bagnata. Roberts fece pubblico espe- ra che endono anche, ma più di raro, sotrimento del suo apparecchio, e rimase to si nostri sensi. Se lo studio di esse è per più di mezz' ora in una piecola sala molto importante pel medico, lo è assai che erasi riempinta di fumo brueiandovi meno pegli industriali; quindi è che non del zolfo e dei copponi di legno bagnati, ne parleremo se nen in quanto possono

cesa nella stanza, si era spenta in cano alcune sostanze, aderirvi più o meno a a pochi mionti, ed uo termometro posto lungo, e riprodurre in seguito quelle sieino alla finestra invalzossi presto a malattie stessa donde ebbaro origine, quasta opinione, ripetiamo, cagionò la (Archives des découvertes.) istituzione dei lazzaretti, dei cordoni sa-El no pei pompieri. Si proposero più nitarii, delle guarantice e di altri provevolte varie specie di berretti che servis- dimenti che inceppano le relazioni fra i sero a riparare dall'azione immediata del varii popoli, e eagionano al commercio fuoco la testa dei pompieri. Citeremo fra considerevoli perdita. Considerata sotto gli altri l' elmo di pannolano preparato questi varii aspetti la goistione delle econ allume, e guernito di una maschera manazioni interessa quelli cui è destinadi sovero imagioato da uo pompiere di ta questa opera, esseodo invero di molta importunta pel commercio e per l'indu- EMATITA od EMATITE. V. HATITA. stria il conoscere fino a qual limite sie- EMATOSSILO. Genere di piante il no realmente utili le misure sanitarie cui legnu somministra una tinta rossa delle quarantine; sicché meritano ogni colore di sangue, e dicesi volgarmente incoraggiamento gli sforzi di quelli che campeccio o campeggio (V. questa paoggidi hanno presu a studiare tale qui-rola).

stione. Ben più importante però risulta e pel EMBATE. Il modulo o la misura onnegaziante e per l'industriale la quistione de servonsi gli architetti per misorate delle emanazioni che produconsi in certe tutto le porti dell'intrapreso lavoro, di-

arti, e che escono da alcune fabbriche, stribuirle glustemente, e dar loro la do-Infiniti sono gli errori ed i pregiudizii vota simmetria. invalsi su questo proposito, infiniti i timori divulgati dalla credulità o dai medi- EMBRICATO. Dicesi di ciò che è inci, ed infinite, per conseguenzo, le vessa-cavato a guisa degli embrici. zioni di ogni sorta operate contro le febbriche antiche u che etanno per istituira. EMBRICE. Qual differenza v' abbia Molto quindi importa in oggi il cunosce- fra gli embrici proprismente detti e le re mediante osservazioni positive e di- rasona può vedersi all'articolo coratrone rette se alcune emanazioni infette sono di questo Supplimento ed a quello ron-

reva ferma determinazione, ed un grande vosi di terra cotta. desiderio di essere utile, ed egli crede avere riconosciuto non esservi professio- EMBRICIATO. Vale fornito o cone, le cui dannose influenze non sieno perto d'embrici. state esagerate, ad essetsi spesso elassificate fra le emanazioni insalubri multe ili quelle che non averano altre difetto (V. questa parola). che di essere nansenti ed iucomode

zione della caospa, della salubrità, degli altri simili soggetti, i quali tutti si attro-dove sono raccolti i semi u il seme anvano nei tomi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e gleora tenero.

degli Annales d'Hygiène publique. (PARENT DICHATRLET.)

mento degli animali morti, della macera-

Suppl. Des. Teen. T. FII.

(VITECVIO.)

di tanto periculo di quantu si è datto e nacrasu si parla di quanto spetta alla fabcreduto finora. Parent Duehatelet intra-bricazione degli embrici, la quale puco u prese questo assunto, pel quale occor-iu nulla differisce da quella degli altri la-

(G. \*\* M.)

EMBRICIATO. Lu stesso che americato

(ALTE-TL) Non potendo qui riferira quei particola- EMBRIONATO. Dicono I chia ici lo ri tutti che occorrerebbero per mostra-zolfo che non è ancora sprigionato da re con quali esperimenti ed osservazioni un corpo, e si può dire altresi eziandiu sia il Duchatelet giunto a convincersi di di altri corpi minerali che non sono anquesto futto, rimanderemo a suni lavori cura svolti, e si stannu nascosti, come in che truttano de' macelli, del sotterra-embrione, dentro altri.

(Giunte bolognesi al Voc. della Crusca.) sufitestri anatomici, dell'influenza delle EMBRIONE. Presso i botanici vale il emanazioni putride sugli alimenti e di frutto d'una pianta ancora imperfetto

> (A142811.) · EMBRIOTLASTO, Strumento oste

trico, che serve per ammaccare o schiac-jvedere meglio l'effetto soglionsi adattare ciare le ossa di un embrione o di un dua anelli alla sommità degli emisferi, bambino morto, a fine di renderne più acciò vi si possa più agiatamente applifacile l'estrazione e prepararlo per l'em-care la forza. brinleo.

(LAYOIS.)

spezzare il feto morto nell'utero ma-li quali operano soltanto dietro notizia (Dis. delle sciense mediche.)

che serve per estrarre il felo morto nel-sere appunto empiricamente che si stul'ntero dopo che si è schiacciato coll'em-diano a coltivano le arti io que' psesi briotlasto.

(LAVOIS.)

EMICICLO. Termine che si applica l'empirismo o i manifattori stessi abbiparticolarme ote nell'architettura alle vol- nando la teoria colla protica, producono te che honno la forma di cuna ed agli que' solleciti progressi che tutto giorno archi od alle volte che costituiscono un si ammirano. perfetto semicircolo.

(Bazzanini.) Execucio. Era altreal presso gli anti-checche sia, chi noa sorta di orologio solare.

(BAZZABIRI.) EMIOLIA. Proporzione aritmetica guernizione o veste soppannsta ed imche contiene tutto un iotero e la sua bottita. metà, come è 15 a 10.

(ALBERTI.) strare l'ingente peso dell'aria Ottone di fra doe tavolati, cioè con quella specie di Guericke imaginò di costruire due emi- maratara che dicesi anche opera incerșferi, le basi dei quali potessero comba- fa o muno a cassa (V. questa parola). ciare insieme per modo da intercettare esattamente il passaggio all'aria. Uno dil EMPORETICA, Aggiunto che si di questi emisferi è guernito di un robinet- alla carta senza colla che adoperasi per

to, pel quale, adattandolo alla macchina feltrare. poeumatica, si può levare l'aria compresa nell' interno. Chiuso allora il robinetto se questi emisferi sono un po bondaco le mercanzie di ogni genere. grandi si osserva non esservi forza uma-

riesce a disgiugnerli tostochè si lascia rien- ci (V. prposito). trare l'aria aprendo il robinetto. Per

EMPIRICAMENTE, Vale alla ma-EMBRIOTOMO. Strumento atto a niera degli empirici, cioè di que' medici delle esperienze anzichè per teorie ra-

zionali. Senza entrare qui a discutere EMBRIULCO. Strumento ostetrico sull'empirismo in medicina, noteremo esova mancano le tecniche istituzioni : altrove le teorie vengono in soccorso del-

(ALRESTI.)

EMPITURA. Ciò con che si emple Empiresa. Vale fornitura o fattura di

(ALBERTI.)

EMPLETO. Genere di fabbrica fatta EMISFERI di Maddeburgo. Per mo- di pietre e di rottami gettati io malta (Dis. delle matematiche.) .

EMPORIO. Dicesi quella città ove ab-

na valevole a separarli, tanta è la resi- Emponio. Applicossi oggidi questo nostenza che oppone il peso dell'aria ester- me anche a que' vasti magazzini ove na. All' incontro il più debule fanciullo conservansi grandissime quantità di mer-

(G."M.)

ENCAUSTICA ENCAUSTICA

EMULSIONE. Châmasi émuluione (quodri od anche sulle murgile, mediamo liquido acquore, opace, hatticumo, le l'aiude del calore, come attestano vache tiens in sospensione delle parti cadose, olevas, nuculaginose, resinose, ec., ed Varroue. Il nome l'ecrassito delris de Queste sottanse suou divise meccanica delle voig regrete is, in detarce, e szarse, menta sell'acqua, e non combinate chimenancie colla mediama.

Si distingueso due sorta di emolisioni, delle sostanze solle quala applicavana; L'emabisone di semi pato detterris di Quéstio gener dei pittura fo, per quanto tatte le fratte che danno con la spremi-dificesti, inventata da Aristide e perfeciotora un noi organo. Triturando questi mata da Prassileti; ma pato ecceleria insemi soll'acqua, si ottiene un liquido cora più antica, glacche Pasfilo la iorelaticiono. L'ematisione di mandorie geò a Passensia, che, secondo Plinico, contiena, secondo Pirota, una parte cai il primo che in casa si distinue. Quella ciosa combinata son olio, mucilaggine e imaniera di dipingere rimane per longo acchero. Altre emisioni si preparano tempo sifitto ignorata, e sembarva più combinando, con un intermedio, delle difficile il fasta trivieve in quasto che sostante reniones e grane coll'acqua. La fono rimanera quasi alcun quago degli

gomma arabica mischieta con na poco antichi lavori.

di olio, e triturata coll'acqua di un'emalistone che ha molta compliante coll'ecqua di un'emalismo di mandorie. Lo permaccii, il l'artista usava d'una stiletto e dipingera guaisco, il abbasso del Coppuside, is enal-supra svoto o legano politi is tal fine, ti-fors, e.o. danno amultioni coll'acqua peri genedo pol i controni con un perzo della meniaggiai, ec. I succhi regatabili primat di qualche colore; la punta dello escecti, che contragno della menian, danno amultioni con l'acqua le "altra cina di essa e levare le piaco della resina, danno amultioni con l'acqua le "altra cina di essa e levare le piaco della renina, danno amultioni con l'acqua della renina, danno cambino i con l'acqua della renina del

EMULSIVO. Nome dato ai semi che colla punta fino a che fosse finitic. La semialto spremerii readono olio.

mello spremerli rendono olio.

(Diz. delle scienze mediche.)

ENCARPO. Oruaneuto rappresso-lveuiu a sea sopra la superficie della piùtante du astro mestrevolanne i intessitu fora necificane lo safetto, i colori essendi fori, di fronde e di varie fouta, ed do preparati a nil uopo in forma di picacconodato agli architrati, ai capitelli coli cilindir. Finalmente la terra maniera della colonne, sin felsio della porta, ed consistera mello tendere, mediante uti in altra porti cospiene degli edifizii, volgarmente deltu festone.

la in cui la cera impregnita di colore

(Dis. delle matematiche.)

ENCAUSTICA. (Pittura) o ENCAU

STO. Quest'arte era impiegata dai Gre-l'azione dell'acqua marina.

es e dai Romani, e consisteva nell'uso Alcuni moderni si accinsaro a ristabidella cera per fissare i colori sui loro lire quest'arte, advi francesi cituno questa materia due memorie molto istrut- geriti da Caylus e Majanlt, siccome queltive. In Italia multi eruditi eransi occupa- Il dei queli conosconsi i più estesi e miti nell'indagare il vero artifizio degli an- nuti particolari. la pittora all'encausto che gli antichi dicate da Caylus e da Majault. praticavano come un'arte nobilissima e dei metodi da quelli impiegati.

Que' metodi nun si sono ancora trovati con certexza; non si sono fundate le congetture de moderni se non sulle frasi degli antichi scrittori encausto pingere, pietura encaustica, ceris pingere, picturam inurere, ec. Non si puù neppuro determinare l'origine di quella pittura, ne l'epoca in cni si abbandonasse c e soltanto dalle Pandette di Giustiniano puù raccogliersi, che essa era ancora praticats nel IV e nel V secolo.

Bachelier pittore dell'Accademia, come il Riporteremo qui i matodi più interesprimo artista moderno che abbia dipinto santi suggeritisi dai moderni per la nitin cera, e indicano come il primo qua-tura all'encausto, e ciò tantu più che redro conosciuto di questa specie di lavoro cantemente si fecero pitture a cera assaf maderno il busto di Minerya che quel-bella, non si sa però se con ulcuno del l'artista esegui nel 1749. Nel 1755 metodi già conosciuti e in qualche perte il celebre conte di Caylus e Majault, modificati, o con mezzi del tutto muovi. dottore in medicina, pubblicarono sul Daremo primieramente i metudi sug-

tichi nella pittura all'encausto. Il celebre Il primo metodo di Caylus a Majatift cay. Lorgna portò molto lume su que equiste nel mantenere la cera fusa mensto argumento colle sue dutte ricercha tre se la mesce ai calori, mentre rimane sulla cera punies, anteriori anche si la-salla tavoluzza e mentre si adopera. A vori del Caylus. Multi artisti si sono an- tal fine se la pone sopra apparecchii riche occupati inItalia, al pari del Bache-sculdati con acqua bollente. La pietra her, nel fare pitture all'encausto, ed al-da macinare è formata di un vetro spincuni hanno presentati saggi meritevoli di puto e dispusto sopra un piccolo cavsetattenzione in questo genere; si distinse- tino elle ha una apertura per la quale vi ro tra questi sleuni Lombardi; tentativi si introduce dell'acqua che riscoldasi com di qualche merito fecero i fratelli Gerlion braciere o con una lampana ad alin Milano, ed altri se ne fannu tuttora cuole che esige meno curs. Ponesi sul nella stessa città ed in altri puesi della retro della cera, che si fonde, vi si uni-Panisola. Non v'ha dubbio che non silsce il colore con un macinello che si & possa dipingere cui colori a cera, e che prima ben riscaldato sffinchè non indur? nun si riesca in questo modo a formare e- la cera raffreddandola, e si opera pel releganti figure; tutto il dubbio si riduce al sto come se si macinassero colori ad olio. sapere, se le pitture colla cera, che i mo-Sarà però da osservarsi che le proporderni tentarono di eseguire, sieno il ve-izioni fra la cera edi i colori variano per ro encausto, o ci diago qualche idea del-ognano di questi ultimi. Ecco quelle in-

| Colori 100 gramme                       | 1     | Сега       |
|-----------------------------------------|-------|------------|
| di riascuno.                            |       | Bianca.    |
| Cinabro                                 |       | ₫ 2 gramme |
| Smaltu fino inglese                     |       | 5u         |
| Bianco di piombo<br>Giallulinu di Napel | · } . | 56         |
| Cerussu                                 |       | 62         |
| Ceneri szzurre .                        |       | 75         |
| Rosso brunu ingles                      |       | 100        |

| Enc                          | ATATICA                                  |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Lacra verde                  | loss " to !                              |
| Oren beudiata                | Tile . Try .                             |
| Oora gialla                  | in and the                               |
| Oera gialla<br>Oera di fango | ( 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, |
| Terra d'Italia               |                                          |
| Nero d'avorio                |                                          |
| Nero di pesco                |                                          |
| Carmino                      |                                          |
| Lacca /                      |                                          |
| Grana di Barb                |                                          |
| Terra di Colog               |                                          |
| Azeurto di Bar               |                                          |
| gero i                       | 200                                      |

esperció non verra certo mai aduttos generalmente: tuttavis se la potreble sunderé meno incomnda facendo nso del sopro inveza cha dell'acqua bollente par sicaldare i vasi.

Cercaronsi mezzi più fueili ad esegoirsi e si giunne a rinvenirli; ma difficilmente si può con essi nguagliare il precerlente per ciò che spetta alla ballezza del lasaro.

del lavoro. Il secondo metodo di Caylus e Ma-

jault consiste nel dipignera con colori stemperati ad acqua su di una tavola intonaccina di cera, e nel flassaveli in ediante il calore. Riscaldasi una tavola, preparata come si è dello, a grado che posti in invoccome di canto i en pre-

L colori dorranno assera stati bine juvata come si è delle, a grado che pusimacinati ion quojne a seconi primo din intropparii di cera fossi; e ne landri uniti alle crea. Quando questa opera-lalia superficie eiren la grascetza di nan since aria fata si leveranno con uno sottile estra de giono; listaisi quanto è stecca d'avorio e si porranno uppra tondi sfinché soddifichiani nel rafficeldaches vi si fa selerie stropiechandola queto bianco fa the si possono opplicase i con la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del sento.

Quando si vogliono adoperare i colo- colori ad acqua sulfa cera.

si macinati a cera pougonai esti in pic-Control i pittura è terminata e finire coli vasi di vettoro di proteina nodo che possono introdursi nelle nicchie di un la cera si fonda : questa penetra altora cassettino riscaldato con acquia hollente: li colore, e fo finsa noolto solidamente, iri si fondono e prosmo tosto possi si-Questro metodo ha lo scanniggià di norr la trovolta anche de putte mantenerai jermettere i ritocchi e di essere inestre di temperatura di circa sovo."

Il avorasi soggetto agli incurrenteniti tutti

Questa pittura si pratica sel legno ed della pittura a tempera, vale a dire di affection ani sibicchi, si fenno suiccelle potere coaglière di inste secondo lo riato formate dell'o onione di tre tavoltete su-di onistità dei colori, al dor. la presenza illi le cui fibre sono disposte in senso della cera potrà forse contribuier; per contrain e ad angole retto. Questa sui-i queste regioni il lavoro non può rioscire.

cella ha d'uopo di un apparecchio che perfetto.

consiste nel riscaldarla ed immeparla di Un terzo metodo di Caylos. Majaoli cores fisus; allora posi ricceres il colore ha il vantaggio di puerbois esquite a sena che questo si allarghi. Per innalizare la temperatura se la introduce in riscaldandola se la sciogle e valdo nel una scanalistra che la tiene sopra una l'olio voldide di tremenium, ed adopterati restro con aqua bollente.

"Sul questa preparatione per intemperate i colori che applicanti senza difficultà, In-

Questa maniera di pittura esige tante vece però di far uso soltanto dell'olio preparazioni che è difficile ad eseguirsi volatife di trementina, attoperarono gli-

ERCAUSTICA inventori einque vernici diverse prepa- na selolgono 88 gramme in 625 gramme

ESCADSTICA

d'olio voletile di tremantina, vi si agrate nei modi seguenti. Prima vernice. Sciolgonsi 88 gram- giungono 28 gremme d'oho d'uliva cotme di mastice in 65 gramme di olio vo- to e fekrato, e le quentità poi d'olio volatile di trementins, vi si eggiungono 24 tile di trementina che occorra perche il

gremme d'olio d'uliva cotto, facendolo tutto pesi 750 gramme. bollire in un matreccio, filtrato e con- Quinta vernice. Questa vernice ha la

serveto in nu vaso chiuso; feltrasi poi sola differenza dalle precedente, che il miecuglio e si aggiunge tanto olio vo-l'ambre che vi si adopera, viene riscallatile di trementine che il peso totale ri- data più a lungo, acciocehà acquisti del culti di 750 gramme. colore.

Seconda vernice. È questa composte come la precedente; me non contiene glie della cera bienca, in verie propor-

Terza vernice. Componesi uguslmen- devonsi etemperare.

me d'olio cotto.

Quarta vernice. Fondesi dell'ambro re 100 gramme di ciascun colore. gialla, si lascia freddare, polverizzasi, se

Per usere questa vernici vi si discioche 16 gramme d'olio d'uliva cotto. | zioni, escondo la natura dei colori che

te, non contenando però che otto grem- Nel gnadro ceguente trovansi indicate le proporzioni necessarie per istempera-

|                                   | -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          |          | _         |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| PERO IN GRANME DELLE VERBICI (a). |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          |           |
| 1                                 | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4          |          |           |
| -                                 | _     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _          | 237      | 125       |
| 100                               | -     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          | —,       | 50        |
| -                                 | 300.  | l — I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _          | -        | 200       |
| l — I                             | _     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 237,5      | - 1      | 75        |
| -                                 | 112,5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1        | _        | 62,5      |
| 112,5                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1        |          | 56,2      |
|                                   | 92    | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I — I      | l — I    | 50        |
| I -                               | 100   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 1        | <b>—</b> | 5o        |
| _                                 |       | . —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 237,5      |          | 125       |
| l —                               | 200   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          |          | 112,5     |
| 112,5                             | -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1        | 1        | 50        |
| -                                 | -     | 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          | -70      | 150       |
| -                                 | -     | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 1        | - 1      | 112,5     |
| →                                 | -     | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 1        | -        | 800       |
| -                                 | -     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 180        | -        | 100       |
| I I                               |       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200        | -        | 100       |
| -                                 | 58    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          |          | 33        |
| -                                 | 125   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          | - 1      | 75        |
| -                                 | 58    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          | -        | 33        |
| -                                 | -     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          | 133      | 75        |
| I                                 | 225   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          | - 1      | 125       |
| -                                 | -     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          | 237,5    | 125       |
| 1 - 1                             | -     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>I</b> — | 180      | 100       |
| -                                 | -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          | 237,5    | 125       |
| 1 -                               | -     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58         | -        | 33        |
|                                   | 112,5 | 1 2 110,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 11 | 1 2 3      | 1 2 3 4  | 1 2 3 4 5 |

I colori proparati mediante i miscugli colori non si devono applicare che sopra indicati qui sopra devono conservarsi in materie insuppate di cera sol calore, pobocce ben chiuse, affinchè non si disectendo servine bassissimo il lagno, la tela chino, il che prontamenta avverrebbe-, dei il gesso.

Quando si ruol farne uso dispongonsi sopra ma tavolozza coms i colori ad olio tura molto solida, ma la varietà delle macomunia, a si ha cura di unire colla stec- teria adoperate per fasare i colori è ua ca na poco d'olio voltalie di trementina difetto che moce evidentemente alla loa quelli che nono troppo densi. Questilo a romonia a conservazione.

<sup>(</sup>a) I numeri delle vernici corrispondono a quelle delle quali abbiamo indicata la com-

Fabroni credette dopo varie analisi di bottiglie. Quando è ben fatto deve esseantichi quadri all'encausto esseral assi-fre denso come un hor di lafte ed il cocurato che vi si abbia adoperato un olio lore che vi si mesce deve essere macinalvolatile ed impegno il suo amicu Gut-to fino come per la pittara ad olio. tembrun, pitture sassone, a farne una. Per adaperare questa composizione prova. Gli preparò una soluzione di ce- se ne mesce coi colori in polvere una ra binnen di Venezio nel patrolio rettifi- tale quantità da dure a quasti la consicato, ed il pittore la mescolo ai suoi co-stenza di quelli ad olio, quindi se ne lori che riuscirono vivacissimi ed acqui- stande uno strato suttile sull' oggetto che starono una bellissima lucidezza stropic- si vuol diningere. Questa composizione ciandoli con un pannolino. Il petrolio si è molto utile quando addimandasi che i vidatilizzava senza lascime residuo : Gut-colori riescano traspareuti ; in molti casi tentlarun esegui varii quadri în tal guisa conviene adoperarna un grosso strato. tutti con'uguale bunn esito. ed allora si adopera il pennello come

Hookar in un memoria sull' encansto nella pittura ordinaria. La composizio-

premiala dall'Accademia di Lundra in ne è secca quando si mesca ai colori, e per stemperarla vi si mette un po' d'asegnò il metodo seguente. Pongonsi in un vaso di terra vernicia- cqua si di sopra. Quando la pittura è to quattro parti a mezza di gomma ara-finita si espone ad un fuocu mite della bica, e otto parti d'acqua di funte calda cera in un vaso di terra verniciato, e Quando la gomma è sciolta, aggiungonsi quando questa è fusa, ma non in ebolfisette parti di mastice ben lavato, secca- zione, copresi la pittura con uno strato to, mondato e polverizzato; poscia e- di questa cera mediante un pannello, a sponesi il vaso che contiene questo mi- vi si passa sopra leggermente un ferro scuglio ad un fuoco mite, e si agita cun-simile a quelli che adoperansi per istirare tinuamente premando con un eucchiaio la hiancheria, caldu ma non tanto da proper mescere il mastice. Quando il liquo-durre un sibilo quando sa lo tocca con re ha sufficientemente bollito non deve alcun che di bagnato. Se la cera è perfetessere trasparente, ma opaco e denso co- tamente calda e la pittura anch' essa fatme una poltiglia. Quando l'ebollizione e la a caldo, dee questa comparire come cumpiuta si aggiungono al vaso senza le sotto una nebbia, una se non appare varlo dal fuuco. 5 parti di cera bianca chiara abbastanza si può tenerla al di sotidutta in piccoli pezzi; agitasi e sbat- pra del fuoco per fondere la cera, al tesi bene il miscuglio fino a tanto che che occorrono alcune precauzioni, o si la cera sia ben fusa ed abbia bollito. può anche passarvi sopra un ferru caldo si ritrae dal fuoco il miscuglio quando a distanza conveniente per fonderla adaha bollito abbastanza a lungo perchè la gio adagio, specialmente in quelle parti cera sia indureta e possa mescersi coll'a-lebe sembrano menu trasparenti e vivaci. cqua. Quando levasi la composizione dal Si adopera il calore per rendere la pitfuoco è duopo batterla in un vaso di terra tura trasparente; ma ae si applica in caverniciato, e mantre è aucora calda, ma lore troppo grande si può ottenere un non bullente, mescervi a poco 16 parti effetto diverso; epsi pare se si riseglda d'acqua di fonte calda. Allora, se vi ha troppo a lungo la cera scurre sulla suqualche sozzora proveniente dal mastice perficie e la pittura si scaglia.

decantasi il composto, e se lo pone in! Quandu la pittura è finita può acea-

dere che lo strato di care sembri inu-jeque gommete, come qui addiatro si disguale lo varii punti ; vi si rimedia pas- se, al quale effetto si prendono 12 parti sandovi sopra un ferro caldo o raschian- d'acqua calda di fonte, vi si fondono 4 do la cera con un temperino. La cera parti e mezza di gonima arabica in un poò anche presentare que e là della vaso di terra verniciato, e quando la poliche per esservisi applicato il calore gomma è disciolta vi si aggiungono atto con soverchia fretta o con soverchia parti di cera bianca. Mettesi il vaso contelentezza ; queste puliche si fanno sparire nente l'acqua e la cera ad un fuoco lento mediants un ferro od anche col cammino fino a che quest'ultima siasi interamente di una pipa un po' caldi ; si può anche disciolta ed abbia bollito per alcuni miatropicciare la cera con qualcha corpo nuti, e colasi in un bacino, perciocche la duro, affinche non vi resti nessuna cavi- cera potrebbe indurirsi; quindi battesi tà. Ouando la pittura è calda se la stru- in un vaso di terra questo miscuglio piccia con un sottile pannolino. mentre è ancora caldo. Siccome în con-

Si paò adoperarla sul legno tagliato fronto alla quantità della gomma e della di traverso della sua grana, sulla tela, cera avvi assai poca acqua, così quando anlla carta o sul gesso. Quest'ultimo non impastansi i colori con questa compoabbisogna cha d'essere ben polverizzato, sizione, fa d'unpo agginngervi un poco mesciuto con acqua calda in guisa da d'acqua. Talvolta gli ingredienti del farne una poltiglia, gettato in istampi di colore si separano, nel qual caso deesi cera gialla dell'altezza e grossezza che si agitare la bottiglia per mescere bene il

yuole, poi si può dipingervi sopra colla tutto.

maggior facilità. Il legno e la tela abbi- Hooker trovò che questa composiziosognano di essere coperti con un qual ne rimasta in una bottiglia per circa 20 che colore secco che si mesce colla com- anni era divenuta solida come la cera. posizione di gomma arabica, di mastice ed altrettanto atta a mescervi i colori e di cera onda abbiamo parlato. Questo che quando è preparata espressamente, apparecchio serve a coprire la grana del poiche agginogendovi un poca d'acqua legno e la tessitura della tela. calda, e lasciandovela per qualche tempo,

Si può anche dipingere alla stessa guisa la composizione diviene della densità di secondo Hooker con un miscuglio soltan- un capo di latte. Egli trovò ancore che to di gomma arabica e mastice prepara- un miscuglio composto di acqua gommato come quello di mastice e cera. Invece ta e di mastice che aveva presentato alla però di adoperare 7 parti di mastice e Società delle arti di Londra, nel 1792 di aggiungervi 5 parti di cera quando il nel 1810 era divenuto secco, ed aveva miscuglio bulle, mesconsi invece i a parti arquistata la consistenza e l'aspetto del di mastice con l'acqua gommata prepa- corno ; versandovi dell'acqua calda si rata a quella maniera che si disse più so- può adoperarlo per dipingere come se pra. Riscaldasi e quando l'ebollimento fu fosse preparato di fresco. continuato abbastanza versansi gradata- Fra quelli che tentarono di ottenere mente, mentre la materia è ancor calda, la pittura all' encausto vi fu pure pochi 12 parti d'acqua di fonte calda, e levasi anni sono Friry di Remiremont, il cui il miscuglio dal funco.

Si può anche, dice lo stesso Hooker, quello primo di Caylus e Majault. dipingere colla sola cera sciolta nell'a- Altri proposero ancora di pingera ad Suppl. Dis. Tecn. T. I'II.

metodo però in nulla quasi differisce da

desimi che adoperansi per dipingere ad logna 1785. olio, e di fissarvi poi questi mediante Tomaselli Giuseppe. Della Cerodella cera fusa applicata dietro al goa- grafia. Ferona, 1785. dro che si fa penetrare attaverso la tela Astorri. Sal moderno encausto. Veed i colori coll'aiuto d' ona temperatura necia, 1804.

molto elevata.

il migliore per dipingere all' encausto Firenze, 1803. aarebbe forse quello di servirsi di cera disciolta nell'olio volatile di trementina eaustique. Genève, 1803. per preparare i colori e di applicarli so- Hooker. Memoria sull'encausto prepra una superficie intonacata di cera miata dall' Accademia di Londra. Quando la pittura fosse finita e l' olio volatile interamente svaporato si potreb- operati da Antonio Boiardo di Volo, bero fissaryi i colori mediante il calore, nel palazzo patriarcale di Fearsia il Per evitare che succedessero inconve- 29 marso 1825. nienti converrebbe porre l'intonaco di cera piuttosto sottile, acciò non venisse a dilutarsi aquagliandosi.

varii secoli inalterata e per questo conto, parazioni che contengono la cera, e sono ha una immensa superiorità sulla pittu- destinate a servire di vernici o a stemra ad nlio. Ha un aspetto fosco e può perare dei colori, quantunque veramente gnardarsi in qualsivoglia direzione senza non vi si usi l'aiuto del fuoco, come la riflettere la luce in guisa da impedire denominazione loro sembrerelibe indiche se ne scorgano le tinte. Questo è care. Parleremo qui brevemente di alforse un vantaggio, ma d'oopo è confes-leune delle principali di esse. sare che le manca quella freschezza che Vernice per incerare i puvimenti. hanno i quadri coperti di una vernice. Preparasi questo con cera seponificata

tura all'encausto

à la cire. Genève, 1780.

Requeno dottor Vincenzo. Saggio finita.

un discorso del Cav. Lorgna. Appendice al libro del Requeno. meno.

Roma, 1806.

Fabront Giovanni. Derivasione e Il metodo più semplice e forse anche coltura degli antichi abitanti d' Italia.

Tingry. Traité sur la peinture en-

Relusione degli esperimenti d'arts

(A. BAUDRIMONT-RICHARD PRILLIPS -House Dis. delle Origini.) ERCAUSTICA (Vernice). Si dà oggidi

La pittura all'encausto conservasi per il nome di encaustiche ad alcuna pre-

Daremo fine a questo articolo indi- nel modo seguente, Sciogliesi in 20 a 30 cando le opere principali cha vennero parti di acqua, una parte della miglior pubblicate a nostra cognizione sulla pit- potassa del commercio, poi si riscalda ed aggiungonsi 8 parti di cera gialla in pic-Caylus et Mojault. Memoires sur la colissimi pezzi ; si fa bullire ed agitasi il peinture encaustique et sur la peinture tutto per circa 20 minuti, dopo di che si ritrae il voso dal fuueo e l'oparazione è

sul ristabilimento dell'antica arte dei Ottiensi in tal ginsa un liquore denso Greci e Romani pittori. Penezia, 1784 le della consistenza di un miele piuttosto Ristampatori a Pirma nel 1787 con fluido, secondo che vi s'impiega più o meno acqua o se ne fa evaporare più o

Stendesi questa preparaziona sul pa-Requeno. Lettera al Lorgna sulla vimento mediante un grosso penuello o minitosto con un cencio legato ella cime spazzole o con lo strofinacciolo come nedi un bastone, perchè i crini del pennel-corre.

ta o. strofinacciolo.

stano per compiutemente spiegare ciò cul raffreddamento il prodotto prende le che syviene nella preparazione di questo consistenza di un miele poco solido, o encaustico. E noto contenere le casa (V. pinttosto fino a che, essendo di sufficienquesta parola) due metarie, una sola te dansità, possa non pertanto stendersi dalle quali è saponificabile, quindi eg'i è sopra la superficie senza formarvi grumi. su questa che potrebbe agire il carbona- Per fare uso di questo encaustico lo si to di potessa, quantiunque non molto stende sopra il mobile, e se lo liscia priatto a produine la saponificazione; il ma con una spazzole, poi con un mazzo secondo principio tlella cera ed una par- ripieno di burra. Col calore che svilupte del primo nun intaccato trovarebbersi pa l'attrito evaporasi tutto l'olio voletile, in istato, di estrema divisione e sospesi ne rimane più che la cera stesa de per nel liquore per la viscosità che comunica tutto ugnalmente, ciò che sarebbe assas a questo il sapone formatosi. In tal guisa difficile di attenere senza sveria sciolta si forma una specie di emulsione, le cui depprima. Questo encaustico pon si edoparti solide meno desse del liquore al- pere che per le mobiglie di poco valore, calino, vengano a riunirsi alla sua super- essendo ben langi dall' avere quella belficie sa lo si lascie in riposo a se contie- lazza e durata che si uttengono colla ne molta erqua. E più difficile ancora vernice di la ca. comprendere come si possa migliorare Lefevre, specchiaio di Parigi, presentò notabilmente le buone qualità dell' en-altresi nel 1817 alla Società d'Incoragcaustico, aggiungandovi una piccola quan- giamento uno specchio la cui foglia erasi tita di nitrato di potassa, tuttavia questo guarentita dall'umidità ed anche da nu è un fatto riconosciuto da quelli tutti discreto attrito, mediante une specie di

d'alcali caustico che contiena, il quale ne alle piuggia, ad una immersione di tre produce un'azione molto più energice giorni nell'ecqua e ad uno sfregamento che il carbonato di potassa; in secondo vivo a ripetuto della meno a delle dite, luogo enmantando la viscosità del liquo- e non costando che un prezzo assai mite ra, il quale tiene allora più fecilmente cioè circa 1 fr. 30 per ogni 1000 pollici aospese qualle parti della cera cha non quadrati di superficie. si saponificarono. Tentossi di fare del l'ancoustico adoperando il carbonato di soda invece che quello di potassa; ma il tenente osservazioni particolari, precetti produtto che si uttiene si indurisce nel o simili cose, detto in tal guise dalle due

che ne fanno uso.

lo vengono facilmente alterati. Si lascia l'ernice per le mobiglie. Preparasi ascingare, poi si polisce con una spazzo- nna vernice detta encaustica a tal uono sciogliendo, mediante il calore, della cera

Le cognizioni chimiche attuali non be- nell'olio volatile di trementina fino e che

vernice, da loi chiemata encaustica, la cui Talvolta si aggiunge all'encaustico, per composizione, a quanto sappiamo, non randerlo più omogeneo e più grasso, del venne mai pubblicata, ma che sembrava sapone tenero il quale sembra agire in presentare tutta la qualita necessarie, due meniere; primieramente cull'eccesso avendo resistito a sei giorni di esposizio-

(A. Barremony-G. "M.) ENCHIRIDIO. Piecolo libreito condiseccarsi e non può venire polito con la parole greche se, fi a, e xiin, mano, per-

(A1.82871.)

acienze od arti.

(ALBERTI.)

che tratta iu generale di tutte le scienze cioè il livello del liquido si abbassa nel od arti La gigaotesca opera pubblicatasi tubo e si iunalza nel vaso. Quando il tuin Francia alla metà del secolo scorso bo ed il vaso contengono dissoluzioni di con questo nome fu la prima nella qua-sali diversi, allo stesso grado di concenle si imprendesse a trattare ragionata- trazione all'incirca, il livello del liquido mente di diverse arti e mestieri, e se- non mutasi notabilmente; ma, dopo qualgna per questo titolo un' epora impor- che tempo, trovansi i due sali unitisi intantissima negli annali dell' iodustria. La sieme attraverso la vescica elle gli sepadifferenza dalle arti odierne a quelle che rava. Quando una della due soluzioni è in quell' opera sono descritte, mostrano molto più concentrata dell'altra, s'innali rapidi progressi fatti da esse in grazia za la superficie di questa più concentrata della tecnologia, e sono la prove più evi- e si abhassa quella dell'altra; ma, in tale dente dei vantaggi a questa arrecati dalla caso, una parte delle materie disciolte nel Enciclopedia, la quale sotto questo rap- liquido più concentrato passano attraverporto non può in aggi quasi più conside- so la vescica nell'altro liquido meno conrarsi che come una storia di quello che centrato, mentre da questo si separa in era allora semplicemente. senso contrario, parte del sale discioltovi

(G.\*\*M.) ENDECACORDO, Strumento musicale degli antichi di undici corde. (BONAVILLA)

che ha undici facce o lati.

(Dis. delle matematiche.) ENDIVIA. V. INDIVIA e LATTEGA.

ugualmenta mesciuto dentro e fuori attraverso la vescica, in guisa che se il ENCICLOPEDIA. Dottrina univer-Imbo non è a tale nopo inngo bastautesale ossia concatenamento di tutte le mente, il liquido salirà fino a traboccare fouri di esso. Se, al contrario, il tubo contiene l'aequa, ed il vaso esterno la Enciclopapia. Vale anche Dizionario dissoluzione salina, avviene l'opposto,

camente quando membrane animali umi-ENDECAEDRO Dicesi quel solido da servono di separazione tra liquidi eterogenei miscibili l'unu all'altro, ma anche quando il corpo interposto è inorganico, sottile, poroso e bastantemente forte per ENDOSMOSI. Se si versa in un tu- sostenere la colonna crescente del liquibo la cui estremità superiore sia aperts do più concentrato, come sarebbero dele l'inferiore chiusa con una vescies ba-le sottili lamine di ardesia, ec. In ganeguata una dissoluzione aequosa di un sa-rale la facultà di produrre questo fenole qualunque, poi là si immerge in un menu appartiena a tutti que' corpi che vaso più ampio contenente dell'acqua possono assorbira e ritenere i liquidi nel-pura in modo che la dissoluzione sali- la loro esilissima porosità. Poissun diede na nel tubo si travi alla stesso livella una spiegazione matematica della caosa dell'acqua nel vaso esteriore, contro di questo fenomeno, la quale riducesi a ogni espettasiuna si troya, dopo un cer-l'confermare un'idea, prima di lui pro-

ed anche dell'acqua pel che il liquido più

concentrato si diluisce e il sau livello s'in-

nalza. Questo fenomeno non accade nni-

posta da Megnus, vale a dire, che l'et-inegativa, e ritorneva al primitivo suo trazione tra le molecole d'una dissoluzio-luogo quando cangiavonsi i fili, senan ne salina compongasi delle mutue attra- che la crescente altezza del liquido della zioni dell'acqua e del sale. e dell'attra-perte negativa sembrasse opporsi sensi-zione reciproca delle molecole di ciascu-bilmente a questo passaggio. Il fette sintrato.

Il fenomeno onde parliamo venne per nalmente il fenomeno venne studieto più la prime volte osservato, nel 1816, de ancora recentemente da Dutrachet, che Porret, che credevalo propriamente elet- he specialmente il merito di avere rivolta trico, perchè quando separava un liqui- l'attenzione dei fisici sulla di lui influendo in due perti con una vescica, come za nelle operazioni dei corpi organizzati nelle esperienze ore riferite, ed immer- viventi. Egli lo attribut, dietro gli esperigeva in ciascuna di queste due porzioni menti di Porret, ell'elettricità, e gli diede uno dei fili metallici che partono dai po- i nomi di endosmosi e di esosmosi, per li di una pila elettrica possentissima, la esprimere nel tempo stasso le due oppoporzione di liquido in cui penetrava il ste direzioni dei liquidi attraverso la vefilo positivo passeva sempre alla parte scica, del di dentro al di fuori e dal di

no di questi corpi preso separatamente, golare che in tal caso il liquido segua il Onest' attrazione riunita è più forte di filo positivo, e non il filo negativo, poquelle delle molecule dell'acqua tra loro: trebbe richiedere un nuovo esame, esda ciò ne viene, che l'acqua dee tanto scodo verosimile che dei liquidi di natupiù facilmente passare attraverso i puri ra chimica differente si comporterebbero della veseica, o di qualunque altro corpo in tal easo diversamente. Sei anni dopo. poroso interposto, quanto più tiene in Fischer di Breslau, pubblico nuova spedissoluzione uoa maggiore quantità di rienze per dimostrare questo fenomeno. corpi stranieri. Ma quando la vescica se- ed espose che quando si versa un acido para due dissoluzioni acquose (oppure diluito di acqua nel vaso esterno, si poune dissoluzione ecquosa e dell'acqua ne dell'acqua nel tubo e vi si immerge pura), nelle quali l'attrazione tra le parti un metallo, in modo che tocchi la vescisia ineguale, e che inoltre i liquidi eser-co, l'ecido penetra a poco e poco fino citino un'attrazione reciproca gli uni ri-lal metallo, anmenta il liquido e scinglie il spetto agli altri, e nel tempo stesso un'at- metallo, operandosi ciò con tenta megtrezione relativemente ai pori della ve- gior prontezza quanto l'acido è più forte scice, ne segue che l' uno è attratto cun e il metallo più solubile. Questo fenomemaggiore forza verso questi pori; che io no, osservato sotto un punto di vista conseguenza la quantità essorbita dee elettrico, indica una direzione del liquido essere proporzionalmente maggiore da opposta a quella che vi aveva conosciuun canto che dell'altro, dopo di che il ta Porret, questa in fatto andando dalla liquido situato ella parte opposta della parte ossidante ella parte ripristinante. vescice ettrae quello ch'ere in essa pe- Magous, che assoggettò le osservazioni netrato e si mesce seco lui. Ne risultano di Fischer ad un esame ulteriore, le spiequiodi, attraverso la veseica, due corren- gò colla formazione di un sele metallico. ti opposte, delle quali, quella del liquido che si produce in uno streto concentrato più tenne o più acquoso è più rapide di alla parte superiore della vescira, ove quella del liquido maggiormente concen- formesi tosto un liquido più saturato che non è l'acido libero posto al di sotto. Fi286 Евровном Европом

facei di datro. Per dimerere che l'experiment de l'accident de l'acciden

güo prontissimamente quando mettesi uns vescica unsida fer l'albusina e l'acqua, punto potesse giugeres in simili circo-Tattivia silto non sembra sissilate da sissue la forza dell'endousosi volle il siò, se son che le attrazioni della mesabernosa unsida sibilation parte atella proda-isperimento del Magnus, senitatendo alla sione del fisonoseno e che non si debbaron engigere nella spiegazione di casa. Grando della penole comuni, senza ver-

Detrochet fees innite: l'apprimente jie a sibutta alla sobs groussean di so dimini discisso panendo nel tubo di mer, millimetri, in bacca al ci vano essenda so dell'alcoole a valil centimetri di altea; di quettro esseinanti di dismetro cisa, poria lo limmera nell'acque vide di 12; centimetri qualtati di superdopo un quarto d'ara il livello dell'alcoo-ficie e il tubo del dismetro di tra mile innitarati d'alconi millimetri, di tubo limetri in copo a bravismo tempo il sesendo lungo 4 a 5 decimetri dopo un mercarira sali fiano a 6 politici, al qual giorno vide il ligiglio alira e traborara punto piastrella si docolo diquanto nel re alla parte superiore. Accadde lo atesso messo e laccio entrare dell'aris. Soutisoutiumedo all'alcode acque gommata, initia altera nello atesso apparato un'attra sedii accitico, nitrico e specialmenta idrociporio.

All'endousoni prodotta dalla sfinità o l'8 pullici e mezzo. A nisara ch'esto sara uttrasione che chiamar la i rojala dalla jira, l'aria che contecera l'ecqua svolge-molecole dell'acqua fra loro e con quelle vasi a veseiva alla parte superiore sutto dill'aria, de pura stributairia l'effetto one la pisaratti di etrera; fino a tanto però servato dal Sómmering supra numican-che questra toccò l'acqua in un qualche gilo di acqua e di accolo del quolo para punta, l'effetto seguità, na appena l'almonto d'all'ariacido atconsta diquesto Sop-jeti impedi totalmente il contatto della più monto del Magana nell'esperimena leccò passar l'aria a modo che ben prestu to seguenze.

Prèssu uvaso di larga spertor e termal-[con suos ; sò provo che quella piastrina nato con un lungo tubo sperto, ne chium che prima bagata impedira l'accasso alegli la bocca con un prazo di vescica l'aria sotto una prassione di 18 pollici e digrassate a manollata, lo espai d'acqua, "enzo di mercirio, ascitta non la interpol rovesciollo in un pozzetto di uner-[cettava neppare la modo da sostenare carò, tenendo chium col·lisio a lacina di un mettro pollico di secun.

tubo. Ad onts del paso della colonne di Che l'endosmosi abbis luogo, non soliquido di 6 a 7 politici, che la vascica lo fre varii liquidi a fra i liquidi e i ga; avera a sostenere, l'acqua segoitò a tra-juna ancora fra i varii gas, na abbismo na pelare attraverso i pori della vascica; prova nell'apperimento di G. Magnua de noi riferito all'articole assocrare di forze illimitate quento quelle delle macquestu Supplimento (T. I, pag. 147). | chine a vapore. Rimarris ad essminare

sensibile la affinità e mostrando quenta sia meriti che lo si foccia. sia guale cagione di forza, chiaro essen succhio nelle piante, la furmazione di do, per esempio, che se si avranno, co- alcune funti e la umidità soverchia di alme spesso accade, vicine duc grandi euna terrs. quantità di liquidi l'uno salino l'altro

no potrà innalgarsi insieme con parte di di qualsivoglia forza. quello salina producendo cost una forza. Queste circostanze s'incontrano a tutte ENGISCOPIO. Lo stesso che micaole foci dei finmi. Furse anche l'affinità scorio (V. questa parola). dell'acque per l'aria, che abbieme veduta nell'esperimento del compilatore di quela facilità di costruire appareti in cui oggetto di cariosità.

queste sia molto estesa, e se notisi che, da quento si è osservato, appare di

Di quanta importanza assere debbano se questa forza presenti vantaggi reali o gli effetti dell' endosmosi in varie opera per economia di combustibile o per semsioni di multe arti, facile è il giudicarlo plicità di meccanismo o per simili altre and ogni modo utile è sempre il cono-longioni, il che nun si patrà riconoscere scerli pegli industriali, rendendosi per essi che studiando la cosa, come a noi pare

la forza di esse. Egli è inultre assai pro- Egli è altresi molto probabile che delbabile che, meglio studiato, questu argo- l'endosmosi provengano infiniti fenomemento nuove ed importanti applicazioni ni che difficilmente potevansi, prima deldall' endosmoni scatteriscano, sia quele la conoscenza di essa, spingare. Fra i sorgente di asioni chimiche particolari, quali citeremo ad esempio il salire del

(Bensalio-G. "M.) nò, e si dividano questi con sostanze ENERGIA. Presso i matematici è si-molto porose e sottifi, il liquido non sali- nonimo di momento (V. questa parola)

ENIDRI. Nome di alcuni piccoli geost' opera producre una tensione di due di di Calcedonia, che si trovano nelle terzi e più d'atmosfera, potrebbe dive- lave porose del vicentian, i quali rinnire una sorgente di forsa. Se si consi-chiudono una goccia di acqua nelle loro deri la piccola anperficie adoperatasi e cavità, e si fanno legare in anelli come

(BOBATILLA.) ENOALCOOMETRO. Si da questo certo che l'azione aia uguslmente rapi- nome a quegli stromenti, i quali servoda quando le colonna è vicina alla mas- no a far conoscere la quantità di alcoole sima altezza, coma negli altri momen- che contiene un dato vino; e siccome ti, si vedrà quanta forza si possa otte- generalmente enche il merito del vino nere da un tala effetto anche senza al- desumesi dalla quantità d'alcoole che estro aiuto che quelli del vento e del sole, so contiene, così applicasi a questo strudai quali tennesi sempre al coperto l'ap- mento anche il nome più semplice di parato che servi agli esperimenti dianzi Enometro. Bertholon imaginò uno straindicati Che se poi la superficio evapa- mento che serve per conoscere la qualirante sin estess e la si circondi con una tà del mosto, e cui diedesi il nome percorrente d'aria riscaldata e discocata ar- ciò di GLEUCOMETRO ; un altro strumento tifizialmente cul fuoco, non teminmo as- imaginato allo stesso scopa chiamossi serire potersi in tal modo ottenere una mostrastan. Non parleremo qui però che mente detti.

L'enometro più semplice è po anno-METAU particolare, applicato specialmente esatto veramenta dal vino è duopo rial vine, il quale, segnando zero nell'e-correre di preferenza alla distillazione, caus comune, tento più si immerge nelle verii spedienti fondati su questo prinvino quanto più questo contiene dell'el- cipio vennero indicati all' erticolo ALCOOcoole. Questa maniere di essaggio sareb. marao del Dizionario. be invero ginstissime, se il vino non fosse Descriveremo qui un limbleco assai composto che di ecqua ed alcoole sem semplice per fare il saggio dei vini di poplicemente, me i multi auoi altri princi- ca spesa, e che qualunque lattaio meno pii contribuiscono graodemente e veriar- esperto potrà eseguire con tutta facilità.

metro.

Sarà facile procurarsi il sotto acetato te in una apertura quadrata del refridi piombo ed il carbonato di potassa dai gerante e dell'eltra è sostenuto da un farmacisti o dai fabbricatori di prodotti braccio X anch'esso appoggiato al refrichimici. Sapendosi che l'alcoole di una gerante. Un piecolo imbuto in L serve a densità di 0,825 contiane anoora 15 versare un filetto d'acqua fredda per centesimi d'acqua, serà facile calcolare la produrre la condensazione dei vapuri alquentità d'alcoole puro o del peso spe-|coolici ; l'acqua riscaldata singge per M.

Quando però si voglie fare un saggio

pe la densità, e rendono molto incerte Vedesi questo disegnato nella fig. 3 della ed joesatte le indicazioni dell'ereo-Tav. XII delle Arti chimiche, e componesi di nna caldaia A formata di nn ci-Brande imagino un metodo differente e lindro diritto del diametro di o pollici e più esatto per conoscere la forza del vi- dell'altezza di 12 centimetri ; la BB vi è no. Prendesi un tabo di 2 a 6 centi- saldato tutto alll'intorno un piccolo cametri di diametro e di 20 a 25 cen-poletto di 2 centimetri di larghezza e di timetri d'altezza, diviso in 150 parti altrettanta altezza, che lascia lo spazio uguali. Vi si versa del vino fino ad necessario per ricevere la seconda parte empierne cento divisioni; poi si aggiu-dell'apparecchio, cioè il cappello C, cheè gne del sottoscetato liquido di piombo un cilindro presso a poco dello stesso dia-Entanto che non si formi più nessun pre-cipitato ; lescissi riposare il tutto, poscia nel canaletto BB, Si può fare che entri vi si gettano a piccole porzioni del car- a sfragamento, o meglio encora empire, boosto di potassa secco e caldo fino a il canaletto BB di cenere o d'altro effiuche il liquido più non ne sciolga. Que-chè chiuda più esattamente, Questo capsto sale deliquescante si impadronisce pello che è alto 5 centimetri è forsto alla dell'acqua, o a meglio dire della maggior sommità con un buco D, sul quale è salperte di essa, e forma una soluzione più dato un serpentino piatto a zig zag E. densa dell'acqua; l'alcoole che era nel Questo serpentino è fissato in un cilinvino separandosi soprannota al di sopra dro refrigerente alto 12 centimetri cui delle soluzione, ed il numero di gradi che serve di fondo il cappello C, e adattasi occupa lo strato di esso indica la propor-jalla cima ad un tubo e gomito G alquanzione in volume di elenole a 0.825 di to inclineto. Questo tubo passa ettraverpeso specifico che contenevano le centu so di nn altro tubo quadreto H che lo inviluppa, e che è saldeto da una parIl provino N che serve di recipiante par ne levando la lampana. Esaminasi pol'acquavite e di misura pel vino da distil- scia coll' alcoometro centesimala il gra-larsi è diviso io tre parti ciascuna di un do dall' acquavite raffreddata dappridecimetro. La caldaia antra in un for- ma a 15 gradi centigradi. Distillando il nello di lamierino PP, sel quale avvi una vino ad un terzo, si è pressochè certi lampana a spirito di vino O che vi si in- che quanto resta nel limbicco non controduce per una apertura fattavi a tal tiene più alcoole. Sa l'acquavite prove-

struzione dell'apparecehio ben si vede quarti dell'areometro di Cartier, dividi quanta facilità riesca l'assaggio di dendo per tre si otterrà la ricchezza alun vino qualunque. Se na misnrano coolica del vino assaggiato che in tal canel provino tra decilitri e versansi que- sa sarà uguale a 8 ; il cha indicherà che sti nella caldaia A. Poscia adattasi il il vino contiene 8 per 100 di alcoole in cappello C coi suoi accessorii, lutando volume, o 10 per 100 di acquavite a 100 con tela o carta e colla l'orlo di esso, se di Cartier. Ne duole non poter qui rifenon si è posta, come abbiamo suggerito, rire risultamenti di esperieoze fatta con una sostanza polverosa nel canaletto BB; questo strumanto sopra i nostri vini; ma riempiesi di acqua il refrigerante ed il crediamo tuttavia che non sacanno sentubo refrigerante H. Se ll provino N è za interesse quelle fattesi sui principali di un po' largo se ne ottura la bocca con Francia, I quali, per l'esteso commercio un turacciolo di sovero attraverso del che se ne fa, sono fra noi pure comuni. quale si fa passara il tuho G. Disposta I risultamenti di esse potranno parago-

decilitro di liquore distillato, vale a dire Francia. d'acquavite, si sospende la distillazio-

in ebollizione.

oieote dalla distillazione segna 24º del-Intesa che si abbia a dovere la co-l'alcoometro centesimale o 15 gradi e tre così ogni cosa si accende la lampana e narsi a quelli di Brande riportati all'artiriscaldasi il vino che mettesi ben presto colo vino del Dizionario (T. XIV, pag.

300 ). I vapori passano dapprima nel ser- La tavola seguente indica la quantità pentino donde l'alcoole o la parte spi- d'alcoole assoluto e di alcoole del 'peso ritosa passa pel tubo laterale nel reci-specifico di 0,825 ritrovatosi coll'enosipiente N. Subito che si è ottenuto un coometro in varie specie di vini di

| AINI                 |  |    |    |  |    | alcools<br>contenuto del peso<br>specifico di |       |
|----------------------|--|----|----|--|----|-----------------------------------------------|-------|
|                      |  |    |    |  |    | n,895                                         | n,792 |
| Hermitage blanc      |  |    | Ξ. |  |    | 12,43                                         | 16,21 |
| detto ronge . ,      |  |    |    |  | .  | 12,52                                         | 11,46 |
| Côte-Rotie           |  |    |    |  | .  | 12,32                                         | 11,46 |
| Frontignan blanc     |  |    |    |  |    | 12,79                                         | 11,90 |
| Lund                 |  |    |    |  | ٠. | 15,52                                         | 14,43 |
| Roussillon blanc . , |  |    |    |  | .  | 17,09                                         | 15,81 |
| detto rouge          |  |    |    |  |    | 18,13                                         | 16,87 |
| Baurgogne            |  |    |    |  | .  | 14,57                                         | 13,55 |
| detta                |  | ٠  |    |  |    | 16,60                                         | 15,54 |
| Bordeaux             |  |    |    |  |    | 15,10                                         | 14,04 |
| Champagoa            |  |    |    |  |    | 13,80                                         | 12,83 |
| detto Mousseux       |  |    |    |  |    | 12,89                                         | 11,90 |
| detto rouge .        |  |    |    |  |    | 11,93                                         | 11,10 |
| Sauterne             |  |    |    |  |    | 14,22                                         | 15,22 |
| Vin de Grave         |  |    | ,  |  |    | 15,37                                         | 12,43 |
| Burzac               |  |    |    |  |    | 13,86                                         | 12,88 |
| Anjou blanc          |  | ٠, |    |  |    | 14,0n                                         | 13,20 |

I vini deboli dei dintorni di Parigit ENODE. Dicesi quel fusto o culmo di non contengono, al dire di Gay-Lussee, una pianta che manca affatto di articoche 5 per unn di alcoole. Quei vini che lazioni e di nodi, e che è perfettamente contengono da 6 a 7 non possono con-liscio. servarsi, a perchè un vinn resista ai viaggi e al trasporto, occorre una ricchezza enologiche. di 15 e 16. Quelli che si trasportaco con più sicurezza per ecqua o per mare, o vioo mielato. sono quelli che contengono più concino. I vini d' Italia sono più o meno carichi di alcoule secondo i luoghi, ed avvici- colonna (V. ABCHITTETURA e COLORNA). nansi per questo riguardo a quelli del mezzodi della Francia. Quelli più alcoo- ENTE (Primo). Chiamano i chimici lici ricercansi principalmente per me- quella parte di qualsivoglia corpo, in cui scerli a quelli più deboli e dar loro for-isi trovano compresc, come in ristretto, za, ma bene spesso ciò non si fa che e tutte le sua qualità o virtù essenziali (V. danno della bontà a delicatezza di questi assenza ). ultimi. (Masson Four.)

(PELLEGRING BESTANI.) ENOLOGICA (Società), V. società

ENOMELE. Bevaoda di vino e miele

(CASTRLLI.) ENOMETRO. V. ENGALCOGMETRO. ENTASI. Gonfiezza n ventre della

(ALSERTL)

EridaBHIDE

misco ossis colcovan. (ALBERTL) Storia naturale che riguarda gli insetti.

(ALBRETS.) ENTRATA. Dicesi l'ingresso d'un edifizio o il luogo dove si entra.

(ALBERTI.) ENTRATA, V. SERDITA.

dove si scrivono le randite a la spese ; convenienta, sicchè mettere a entrata, vale a scrivere L'unico strumento che sappiasi esin quel libro tutto ciò che si riscuote sere finora costruito dall' inventure non (V. CONTABILITÀ e SCRITTURA doppia).

ga in alcun luogo come arte antrando scun lato del quale aveva una corda a nell' esercizio di un qualche mestiere.

(ALBESTI.)

(ALBERTI.) EOLICA (Arpa). V. ANYA colica. EOLICORDO. Questo strumento, inventato da Isoard, rende suomi, come indica il suo nome, per le vibrasioni pro-sotzuat (V. questa parola). dotte sopra corde da una corrente d'aria. Suppongasi una cassa di 15 a 18 pollici (o", 40 a o", 49) in quadrato ed contengoro del gas idrogeno solforato od alta da a a a a mezzo (o",65 a o",81). una base alcalina di sulfo pel che esalano Nella parte inferiore di questa cassa vi è come un odore di uova putride. un mantice che muovesi o a mano con nns leva o col piede mediante una cal-cola; il suffio che si produce viena di-che si fa all'anno lunare per pareggiarlo retto sopra una corda di minugia po- al solare, e così conoscere i giorni della sta in diresione perpendicolare alla lun- luna (V. CALANDARIO). ghessa di questa cassa. e, dopo averla EPIALO. Insetti che vivono a carico fatta vibrare, esce dallo strumento per delle radici delle piante, e cagionano un imbuto posto alla parte superiore del- specialmente grave danno a quelle del la cassa. Questa corda è lunga 12 a 15 luppolo; si prendono vegliando con granpolitici (o",35 a o",40), e stesa sopra de cura e scavando la terra intorno a un'assicella di abete, forsta de parte a quelle piante che ne sono attaccete. parte pei tre quarti della lunghezza della corda di un' apertura longitudinale, lar- EPIDERMIDE delle piante. L'epiderga circa un millimetro. La corda è tesa mide serve di esterno inviluppo alla cordioanzi s questa fenditura ; sicune pic- teccia, e riveste le foglie, gli steli e le frutta. cole leve in bilico, fissate anch' esse sul- Il miglior metodo per oftenerla pura è

Eura di Penere. Fiori di sale ammo-tie scala, sarvono come le dita nel violino ad according la corda ed a fare che ENTOMOLOGIA. Quella parte della dia tutta le note dell'ottava. Questa lave in bilico sono legate a dei tasti che vedonsi alla parte superiore dell'istromento, e che ne formano la tastiera come nel piano-forti. Una vite posta da un lato della cassa, girando in un dado mobile posto sull'assicella, serve a dare alla Errnava e mecita. Dicesi a qual libro corda quella tensione che stimasi più

ha che una sola corda, nè può quindi dere gli accordi, ma Isoard stava occu-ENTRATURA. Quella rata che si pa- pandosi di costruire un colicordo, ciaparte. Non sappiamo se abbia poi compiuto il suo lavoro, nè con qual' esito. (ISCARD.)

EOLIPILA. V. SLIOPILA. EPATE. Nome dato anticamente si

(ÁLEESTI.) EPATICO. Diconsi quei corpi che (BEAZELIO.)

l'essicella, ed agli intervalli musicali del-ritrarla dalle radici o dalle frutta carno-

se, donde si può togliere del tutto, come cino, e perciò è più di danno che di utisi usa per la patate cotta. L'apidermide le alle arti. Levasi colla macaraziona nelè impenetrabile all' eris ed all'acque, e l'acque e sciogliesi enche cogh alcali fissi preserve le piante dall'influenza di mol- puri a colla calca. tissimi corpi strenieri coi quali si trova a contatto. Questa epidermide, privata delle mataria solubili che contiene, le alcune combinazioni cristalline confra la quali puossi citara la materia co- vertonsi in eltre conservando la propria lorente che esiste nes gusci delle nve forma. rosse, è insolubile nei dissolventi ordinarii, trasparente, spesso liscia e coerente EPILOBIO. Piente, verie specie delle come una pelle snimale. Talvolte è molle, quali henno utili applicazioni. Citereme

flessibile, imbevuta di un liquido : talvolta fre queste l'epilobio e foglie stratte (Eè secca, elastica, come gl' inviluppi delle pilobium angustifolium, Linn. ). Trosementi secche, p. e., quelli dei cersali ; vasi per tutta l'Europa nei piccoli boschi, talvolte dare, solida, inflessibile, come i e può riprodursi assei facilmente con bergusci di noce ed i nocciuoli delle frutta, batelle o coi semi. In alconi paesi del-Del resto s' ignora del tutto queli sieno l'Europa settentrionale mangiansi le sue le proprietà chimiche della epidermide, radici, i suoi teneri getti e la midolla dei an sin analogo al lagno od al sovero, o suoi steli ; le vacche e le capre ne amese non abbia ralazione con alcuna di que- no molto le foglie. Si fa entrare l'epiloste sostanze. Rimane del pari a deter- bio nella composizione della birra, ed i

condo Humphry Davy, offre la singolari- dei pannilani e dei cappelli di feltro. lice, in quella del bambù 17,4 in quella tentativo. della canna d' India 48,1, e nel culmo dei cereali ordinarii circa 5.

te della pelle che la copre all'esterno, i corpi esterni sui vegetabili. Questa sola E poco elastica, non combinasi col con- definizione basta a mustrare essere questa

(G. Possi-Berskillo.) EPIGENIA. Quel fenomeno pel qua-

(Berezzio.)

minersi se le diverse specie di epidermi- spoi semi sono uniti ad pas materia code siano o no composte in guisa enaloga. tonaces che tentossi inutilmente di Ma-L'epidermide delle graminacee, se- re a di fer entrare nella composizione

tà che contiene moltissime silice depo- L'epilobio emplessicaulo (epilobium stavisi, la quale, veduta al microscopio, hirsulum, Linn. ) e quello pubescente si presenta sotto la forma di un tessuto (epilobium pubescens, Wild) crescono lucente retiforma, e rende la corteccia nei Inoghi umidi e sono talvolta tanto ruvida e tagliente. Appunto alla esistenza abbondanti da potersene trarre granda della silice la canne d'India (calamus ro- partito per ciborne i bestiami, per farne tang) deve la proprietà che possede tal- strama e concima, per iscaldare le forvolta di scintillare coll'acciarino, e per la naci o finalmente per trerne della potasragione medesima la resperalla (equise- sa. Maggiori venteggi potrebbesi forse tum hyemale) puossi adoprare a polire il ritrarre da queste piente coltivendole in legno. Davy trovò nella corteccia esterna luoghi inetti ad altre produzioni, ma del giunco delle Indie 90 per 100, di si- non sappiamo che se ne sia mai fatto il

EPIRREOLOGIA vegetale, L'epir-(Brazerio.) reologia vegetale abbraccia specialmente Epipanuine degli animali. Quella par- la conoscenza dell'azione che esercitano scienza le plù importante a studiarsi per parta costituenta; 5.º per la sne azione quelli che si danno gi varii rami della colti- umettante, ammulliente a dissolvente sui vazione delle terre, poichè serve loro più corpi che circondano i vegetabili non che la luce, della elettricità e della tempera-tura, a grado che si ginnse a vincere le tuni di farli ginngere sni vegetali. Questi dotate la varie parti di esse devousi al- mo secco e di que ne viene l'arte de'auscol'azione del sola ; l'abbondanza dell'aria camenti. Il suolo influisce sulla vegetae della luce accresce la consistenza del zione sotto molti aspetti affatto diversi, loro organi, donde na venne l' uso delle come per la maggiore o minore sua inspalliere a l'arte dell'impedir loro di clinazione e stabilità, all'eccesso delle crescere tenendole all'ombra. Nei climi quali l'uomo rimedia con interramenti s temperati le piante soffrono sempre mag- per la materia organiche che vi si trovagiormente pegli effetti di una temperatu- no mesciute, alla maneanza delle quali si ra troppo bassa che per quelli di nua ripara col concimi e cogli avvicendamenti troppo elevata; quindi i bnoni coltiva- cha costituiscono la vera scienza del coltori teogono conto di questa circostanza tivatore ; così che può dirsi che i mezzi e sanno ritardare a proposito le loro se- generali dell'industria agricola relativamine. L'effetto più grave dell'abbassa- mente al suolo possono ridarsi a quattro mento della temperatura si è il gelo, la classi, cioè : le arature, gli abbonimenti, eni intensità cagiona tanti disastri. Con- le concimature e gli avvicendamenti. In siderando quindi le circostanze che l'ac-fatto ne' paesi vergini basta arare la tercompagnano rendesi più facile la natu- sa per fertilizzarla; quando la fertilità si ralizzazione della piante. L'atmosfera in-spossa si pensa a concimarla o ad abfluisce forse assai meno sui vegetali per bonirla. Finalmente l'arte degli evvicenla soa chimica composizione di quello damenti nasce dall'ubbligo e dal desideche per le materie e le molecule che rio di trarre costantementa ogni anno porta seco, pei gas che contiene e spe- un certo prodotto dallo stesso spazio di cialmenta per l'acqua che tiene disciolta terra.

che quella della nomenclatura e della sui loro organi stessi. Questa aziona riorganizzazione di esse, lessendo a questa sulta anergicamente dagli inaffiamenti naprincipalmente che l'arte ricorre per turali od artifiziali, l'osservazione dei prigiustificare e perfezionare maggiormenta mi dei quali fondasi sullo studio dei proi suoi migliori metodi. I vegetabili sono nostici meteorologici e la pratica dei seprimieramente soggetti all'infinenza del-condi sulla conoscenza della quelità e naturali loro abitudini, cangiando la ma- soli metodi costituiscono nu' intera scienniera come sono illaminata. La più gran za. La troppa abbondanza d'acqua però forza dall' odora e del sapore onde sono nuoce talvolta alla fertilità più che l'estra-

in istato e quantità variabili. Ma l'azione Vi sono alcune influenze prodotte sui immediata dell'acqua propriamente det- vegetali da cagioni semplicemente meata sulle piante è assai più sensibile : ope- camiche che non sempre sono accidenrasi in tra maniere divarsa: 1.º traspor- tali soltanto, ma che possono anche ritando seco la diverse materie solubili sultara dalle operazioni dell' arte, come che formano gli elementi delle piante ; dalla tosatura. L' influenza di molti ani-2.º per le combinazioni che subisce nel mali non è di minore interesse pel coltessato stesso del vegetale di cui diviene tivatore, poiche più della metà di essi le piante succhiandone il tronco. Vi sono ppranco animali microscopici che crescono, non si sa come, in certi grani, essendo uno de principali elementi d'income il vibria tritici che nasce nel grano dustria agriacola e manifattrice, ed alcumi del frumento, e vi produce la malattia di essi potendo eziandio risguardarsi del rachitismo. Molti animali attaccano quali macchine e veri elementi di forza, i vegetabili per annicchiarvisi e stabilirvi lo studio delle malattie che li attaccano. la loro razza. Tutti i metodi che tendo- diviene per ogni industriale di altrettanno a lasciare qualche tempo alcune ter- ta importanza quanto l'investigazione re incolte, sono atti a fevorire lo svilup- delle cagioni che impediscono ed arrepo degli animali nocivi, e le cure di col-Istano i movimenti delle macchine, protivazione sono quindi un primo mezzo priamente dette, o le logorano e le rendi scemarne il numero, ed anche la col-dono in qualsiasi modo inette al servitivazione successiva di piante di varie fa- zio che devono prestare ; si devono tanmiglie diviene uno spediente assai valido to maggiori cure a queste mecchine viper la loro distruzione. Una delle cagio- venti, in quanto ché il primo acquisto ni che più agevola lo sviluppo degli in- di esse è molto costoso, e le cause che setti nocivi, si è la distruzione irrillessi- possono guastarle sono più numerose; va degli animali insettivori.

dalla influenza che hanno i vegetabili gli resse alla loro conservazione. uni sugli altri pel loro solo riavvicina- Non si può certamente ristringere nel-

EPIZOOTIA

(SOULANGE BODIE.) EPISTILIO. V. ARCHITRATE. EPITIDE. Quella parte o membro

(Dis. delle matematiche.)

EPITOSSI. Quella cavità dell' arco (VITRUVIO.)

EPITRITO. Numero che contiene on come i panteruoli : altri delle radici come altro namero e la terza parte di lui, co-

EPIZOOTIA. Gli animali domestici

il loro mantenimento costa ugualmente Finalmente le piante influiscono le caro sia che producano o no; e fra tutti une sulle altre e ve ne ha una classe da i capitali impiegati in un' impresa non temersi in particolar modo per varie ve n'è alcuno esposto a maggiori perispecle ntili, e sono le piante parassite. coli e che più presto distruggasi : per Distinguonsi queste in vere e false, e tutte queste regioni quelli tutti che si ne parleremo all'articolo PIANTE paras- danno ad un' industria, nella quale ocsite. Altre interessanti quistioni nascono corrano animali hanno un grande inte-

mento, come l'ombra, l'accrescimento l'articolo di un Dizionario ciò che forma delle radici, le secrezioni, ec. i quali stu-l'argomento di una intera arte, nè pre-

mo nelle scalta del suo combustibile? innenzi, n per prolungara la loro esisten-Egli conosca e rigore la potenze dinami- za tanto preziosa. ca che otterrà con un dato carbone ; il L'industriala che se uso di macchine danno cha ciascana specia di questo re-considera come una cusa per lui di molcharà alla sua caldaia; i miscugli che si ta importanza, l'avere nozioni meccaavranno a farna ad il modo migliora di niche; è atrano che quegli che adoalimentarne il fuoco. Si è ban lontani del pera gli animali non cerchi d'avere alfara altrattanto quando trattasi di sce-cune nozioni d'igiene veterinaria; i gliera il nutrimento pei cavalli ; non si proprietarii di macchine trovarono une studiana le preparazioni qui questo na- sensibile economia nell'impiego di un trimento putrabbe assoggattarsi, non le unmo speciala per tenere un conto gior-

fronto fra il proprietario d'une macchina quindi chiedere a malti e molti perchè importante, quale sarebbesi, per esem- trattino i loro cavalli peggin che se fospio, una macchios e vapora, e l'intra- saro di bronzo, a se credonn forse che prenditore cha per qualsani oggatta ab- sie questo un buon mezzo per fare che ribisogua d'un grande numero di esvalli. producano il di appresso la stessa forza Quanta diligenza non impiega il pri-muscolare che svilupparono il giorno

luogo in un' opera destinata al perfezio- Il proprietario d'una macchina non namento dell'industria, si trattati d'igie- na affida certamenta la cura el prima ne a di medicina velerinaria, e fra quasti che se gli presenta; non l'abbandona fra specialmente al Dizionerio di Hurtrel la mani d'un ubbriscone che le lesci man-D' Arboval. Per guerentirsi dalle api-care il combustiblle, o di un distrattu zootie, e per conseguenza da perdite che non abbie veruna regolarità nell'aliimmense, in molte intraprese il mezzo mentaziona di essa. Questo proprietaria più efficace e migliore si è quella di eve- ben sa che se lo facesse vedrebbesi rore degli animali domestici tutte qualle vinato. Ma sa questa cura minuziose socure che si prodigano alle macchina più no indispensabili per far camminare con volgari ; disgraziatamente il numero di ventaggio una macchina, egli è ban straquelli che sanno valutara il frutto di no il crederla inutili pegli esseri vivanti, queste cure è assai piccolo, ed alibiamo la cui forza variano secondo che alimentutti i giorni l'occasiona di deplorara la tansi n no a sufficienza, e secondo gli incuria d'una quantità di persona che eccessi di ogni sorta cui si assoggetteuan tengono conto della grandi perdite no. Finalmante questo proprietario di che fanno, della queli continuamente la-macchioe non le abbandona certo senza mentansi, senza per altro avvedersi d'es-verun motivo alle intemperie delle staserna eglino stessi la principale cagione. gioni, poichè altrimante ben presto sa-Facciamo per un momento un con-rabbero quelle inservibili. Converrebbe

tandera di fara qui conoscera si padroni, imodificazioni necessaria nalla somminied in conseguenza ai domestici, come straziona di esso, secondo la netura del eglino abbiano a ragolarsi, non tanto per lavoro che fa l'animala e la diversità delquarira gli animali ammalati, quanto par la stagioni ; non si pansa finalmanta nepconservarii in buona salate e prolungere la pure a paragonara i varii generi di alidurata del loro sarvizio utila. Egli è adun-mentazione par riguardo alla forza muqua nostra melgrado che rimandiamo, per scolari che danno all'animala ed alla duquei particolari che troverabbarsi fnori di rata di questa potenza,

EPIZOOTIA

loro acquisto.

296 naliero del lavoro di esse, e lo stessoj EQUAZIONE. Tutti senno che Pamezzo potrebbe carto riuscira altret-scal è l'Invectora di nna maechina intanto ntile per la maechine viventi. I gegnose per accelerara le principali opeproprietarii di macehina danno un pra- razioni aritmetiche; dopo di lui Clairaut, mio a quell' operato che giugue a pro- Leroy, Diderot, Abramo Sterne, Gattey, durre l'evaporazione di una data quan- Perrault, Lépine, Royet, Boistissaudesa tità d'acqua con mano combustibile, e e Thomas, proposero de perfezionamenfanno lo stesso per quello che colla soa ti alla di lui macchina o ne inventarono di diligeoza seema gli attriti, ed accresce quove più o meno utili. Babbage incost la forza della sua mecchina, faceu- veutò euch' esso una di queste macchine dola anche dorare più a lungo, a lo stes- che fa con molta sollecitudine un grande so avrebbe a farsi con quelli che hauno numero di calcoli, e l'uso della quale pagli animali in governo. Insomma è cosa re assai comodo. J. F. W. Herschell, osevidente che i proprietarii di cavalli de-scrvendo la somma esattezza cui riduvono preudere a modello i proprietarii consi in oggi que' congegni, nei quali vi delle macchine, e ciò, fa d'uopo ripeter-sono combinazioni di ruote dentate e di lo, con tauto maggiore cura, quanto più pezzi che hanno movimenti rettiliuci e delicate delle altre sono le macchioe vi- paralelli, ed esseudo allora occupato nelventi, bastando na nulla ad annientarle, la ricerca delle orbite elitticha di alenna nè essendovi capitale esposto a maggiori delle stelle doppie più notabili, pensò an-

dismo non è facile ad ottenersi : occor- l'arco ehe i suoi moltiplicatori e sottomolrono a tal fine nnovi studii ; modifica- tiplicatori, i loro seni, cosseni, corde, ec., zioni nei nostri costumi e nelle nostre mediante un particolare meccanismo che idae ; nua particolare istruzione da parte darebba una soluzione delle equazioni del padrone, del palafreniere e del car-che riguardano questi archi con una rettiere; non dubitiamo però che col esattezza proporzionata alla perfezione tempo non ebhiano ad aver luogo que- del lavoro della macehina. Il meccanismo sta modificazioni, e come la epidemie si da lui a tal fine imaginato dà la soluziocomuni altravolta divengono sempre più ne immediata delle equazioni trassenrare a misura che il ben essere sociale si denti quali estende e moltiplicasi. lo stesso avverrà eziandio delle epizootie, quando si avranno pegli animali che tornano utili quelle cure che esige la loro delienta organizza-(PARRET DUCHATELET.)

due travi posti alla prora dei vascelli, ai Caleolavosa, e torneremo su questo didue lati dello sproue per difandere il ba- seorso a goelli macenta aritmetiche e stimento dell'urto dei vascelli nemici.

· (BARRARISE.) EPTAEDRO, EPTAGONO, ec. V STTARDRO, ETTAGQEO, ec. ;

u+e . sen. u=A u-e . sen. u - A. Del principio sal quale queste mac-

EPOTIDI. Presso gli eutichi erauo chine si fundano, parlammo all'articolo assono da calcolare.

EQUICAURE. Diessi quel triangolo

che ha due lati upuali, e che chiamasi

EQUEBRAE

eventualità di quello che s' impiega nel ch'esso che potrebbersi rappresentare esattamenta gnasi tutte le combinazioni Egli è bensi vero che quanto doman- delle funzioni circolari, compreso tanto

EQUIDIFFERENTE, Diconsi quantità continuamente equidifferanti quelle nione dell'acido aquisanco (] V. questa che costituiscono una serie nalla quale vi perola) alle basi. ha la stassa distanza fra la prima a la seconda che fra la seconda a la terza e così via discorrendo.

(Dir. delle matematiche.)

loro le linea paralelle. (ALBERTA)

aguale.

(GIO. PIETRO BREGARTINI.) aggiunta a quei numeri, i quali conten- rite, finchè più non si formi precipitato gono i loro sotto-multiplici due volte, di fosfato di barite. Il liquure decantato tanto l'uno come l'altro ; così, per esem- si evapora a consistenza di sciloppo, si pio, 12 e 6 sono equimoltiplici di 4 e di priva coll'alcoole dell'acetato di potassa, 2, perchè contangono l'uno 4 e l'altro 2 si ridiscioglie nell'acqua, e si precipita un numero di volte eguale. (ALBERTI.)

EQUINO, Di cavallo.

(ALBERTA.) EQUINOMIO. Nome che si dà agli angoli ed ai lati di due o più figure quandine.

(ALBERTI.) EOUIPAGGIAMENTO, Provvisione e assortimento di tutto quello che è necessario per la sassistenza e per la sipaggio.

(ALBERTIA) possanza e valure.

(ALBERTA)

equivalenza. (ALBERTI.) è senza colore. Suppl. Dis. Tecn. T. VII.

Equisarico più comunemente, con voce tolta dal EQUIPONDERANZA. Uguaglianza

> (ALBERTI.) EOUISETATI, Sali formati dall' n-

(BERZELIO.)

EOUISETICO (Acido ). Ouest' acido venne scoperto da Braconnot e trovasi nell' equisetum fluviatite, in cui è EOUIDISTANTE. Vale che in tutte combinato colla magnesia ed in parte le sua parti è ugualmente distante da un colla potassa e colla calca. Per ottenerlo, corpo dato: tali sono, per esempio, fra si feltra il succo spremuto da' rami freschi, si evapora a consisteoza scilopposa, separando i sali che si depengono EQUIDIUTURNO. Che è di tempo durante l'evaporazione, e trattando il residuo coll'alcoole bollente. Il nuevo residuo si tratta collecqua, e la soluzio-EOUIMOLTIPLICE. Si da questa ne acquosa si mesce coll'acetato di bacoll'acetato di piombo. Il precipitatu è un equisetatu di piombo che si decompone coll'acido solforico o col gas idrogeno solforato. Il liquore acido, evaporato a consistenza scilopposa, dà col raffreddamento cristalli di acido equisetico. do si seguono sempre nel medesimo or- Questi si ridisciolgono nell' alcuole concentrato, per separarli da piccola quantità di fosfati di barite e di calce che ritengono, e restano indisciolti. L'acido così ottenuto è colorito: per privarlo della mataria colorante, si evapora la dissoluziocurezza di un bastimento e del suo egul- ne alcoulica, si ridiscioglie l'acido nell'acqua, ed aggiungesi alla dissoluzione un poco di nitrato di piombo che preci-EQUIPOLLENTE. Vale di uguale pita la maggior parte della materia colorante. Si versa dell' acetato di piombo nel liquore feltrato, e si decompone l' e-EOUIPOLLENZA. Lo stesso che quisetato di piombo col gas idrogeno solforato: l'acido in lal mudo ottenuto 298

sura che togliesi.

L' acido equisetico cristallizza in aghi; dall'acido equisetico quando è scerro di confusi, la cui forma non si potè deter- acido fosforico.

minare: il suo sapore è acido e meno forte di quello dell'acida tartrico ; non EQUISETO. Cresce questa pianta si altera all'aria; colla distillazione secca oltrecche nei prati, come nel Dizionario si fonde, gonfiasi, si decompone e pro- si disse, anche in mezzo alle biade, ma duce un liquido acido eristallizzabile, e in tal caso non si pnne grande imporpiccola quantità di olio empireumatico; tanza alla distruzione di essa, e perchè è meno solubile nell'acqua dell'acido non sembra noocere gran fatto, e pertartrico, si discioglie nell'ulcoole, e non che inoltre resiste si soliti mezzi di dicristallizza colla evaporazione, ma forma struzione. Questa pianta ha due sorta sultanto alla superficie del liquore una di steli : gli uni che portano le frutta pellicola cristallina, che si rinnova a mi- compariscono nei primi giorni di pri-

cristallizzabili ; coll'ammonaca una com- facile adunque convincersi che per dibinazione cristallizzabile; colla barite un struggere l'equiseto duopo è strapparue sale solubilissimo che rassumiglia ad uno gli steli fertili a mano a mano che comsmulto bianen, dopo l'evaporazione del- pariscoco. Non si dee neppure sognarsi l'acqua. Con la calce, con la magnesia e di strappare la radici, poiché queste pecoll'ossida di zinco forma sali solubilissimi netrano a troppo grande profondità. che acquistaco nu aspetto gommoso quan- L'equisetum flaviatile avendo lo stedo si evaporano a secchezza, non si alte- lo più tenero viene ricercato dai bestiarano all'aria e non si disciolgono punto mi e specialmente dalle vacche e dai nell'alcoole. I sali di protossido di ferro porci : aumenta il latte delle prime, ma ttoo vengono precipitati dall'arida equi- lo rende iosipido, ed il burro fatto con setico, ma hensi quelli di dentossido di esso ha un colore piombaceo ; in alconi ferro. Coll' ossido di piombo forma una paesi conservano questo equiseto per cicombinazione insolubile nell'acque e nel- harne i porci nel veroo. l'acido acetiro, solubile nell'acido nitrico. Per tal ragione l'acido equisetico viene precipitate dall'acetate di piombo, men-

(BERZELIO.) mavera, e massime appena finita la frut-L'acido equisetico non venne analiz- tificazione, cioè da sette a dieci giorni zato, e la sua capacità di saturazione non dopo, secondo le circostanze. Egli è alè pur anco determinata. Forma colla po- lora sottanto che cominciano a sviluptassa e colla soda sali deliquescenti, in- parsi gli altri steli sterili o fogliacei. E

(ANTONIO DI ROVILLE-Bose.)

EQUISONO V. TRISONO. EOUIVALENTI CHIMICI. E note

tre il nitrato non la precipita. Forma dopo l'esperienze di Richter, di Dalton, coll'assida di rame un sale di un bel co- di Wollastan, di Davy, di Berzelio, di lore azzurro-verdastro, che, prepara- Thomson, ec. che le sostanze capaci di to per doppia decomposizione, si preci- cambinarsi insieme si uniscono can una pita in piccoli cristalli in un liquore di-data legge che dicesi delle proporzioni luito, e in fiocchi in un liquore concen- determinate (V. AFFINITÀ); cioè che se trato. L'acido equisctico forma cul pro- diverse sostanze combinandosi con un'altossido di mercurio un precipitato bian- tra, la quale sia per tutte in uon quantità co, insolobile nell'acido acetico. Il ni-costante, serbano fra loro delle ilate protrato di argento non viene precipitato porzioni, serberanno queste proporzioni FOUNDALENTI EQUIVALENTI

medesime anche combinandosi con un'al- della tavoletta, a fianco della scala sono tra sostanza qualunque: ossis che a cia-scritte le diverse sostanze chimiche si seuna sestanza semplice e composta può semplici che composte, le quali, quando darsi un numero rappresentativo, il qua-fil regolo scorrevole è pella sua situaziole stabilisce le proporzioni ch'esse so-ne naturale, corrispondono ciascuna al stanze delibono serbare nel combinarsi proprio numero rappresentativo; cioè, insieme. Di maniera che assegnato il nu-l'ossigeno corrisponde al 10, l'acqua mero rispettivo a ciascuna sostanza, si all' 11,33, l'azoto al 17,54. Ma goundo pun giudicare preventivamente in qual muovesi il regolo tutte le sostanze perproporzione debbano essere due qua-dono il loro numero e ne assumono un lunque di esse che vogliansi combinare altro, ed è tale la costruzione della assiiusieme, ovvero si può indovinare in cella che i numeri nuovi assunti dalle diquali proporzioni troviusi i componenti verse sostanze, sono fra loro nella stessa di una sostanza composta quando sia co- relazione di quelli che esse avevano dapnosciota la qualità loro. Sappiasi, per prima; cioè i numeri corrispondenti escupiu, che 27,54 è il nomero dell'aci- alle diverse sostanze crescono o dimido carbonico; 5o quello dell'acido solfo- nuisconn tutti nella stessa propurzione, rico; 55,46 quello della calce; 34 quello e quindi se si suppone che la proporziodella soda; 50,1 quello della potassa : si ne di una sostanza sia espressa dal nusapra ancora che volendosi combinare in- mero ch'essa ha presentemente, le prosieme acido carbonico e calce per for- porzioni di tutte le altre saranno espresmare il carbonato di calce, converrà che se esse pure dai numeri che luro corrile quantità dell'acido carbonico e della spondono. Come ciò addivenga s'intencalce sieno nella proporzione di 27,54 derà facilmente allurchè si saprà con a 35,46; si saprà che nel solfato di po- qual legge procedano i numeri segnati tassa l'acido solforico sta alla potessa co- sulla scala.

me 50 a 59,1; che nel muriatu di soda l'acido muriatico sta alla soda come della così detta linea di Gutner; ciua in guisa che crescendo le distanze da un lo seguito a queste cognizioni Wulla-punto fisso in proportione aritmetica, i

and regarded Aquestre composition was a proportion of the proporti

Price of Lines

EQUIVALERS! 300 EQUIVALENTS

distanza dal numero s; ussia che i luga- 92 di acido nitrico, e che si ottiene un ritmi dei loro nomeri crescono tutti di precipitato di 237 parti di muniato di una stessa quantità; ma se i logaritmi piumbo, rimanendo in soluzione e46 di vengono accresciuti di ugnala quantità, nitrato di soda. Si può inoltre vedere i lora numeri vengono moltiplicati tatti che l'acido muriatico contenuto in queper una quantità medesima ; adunque i sta quantità di muriato di soda pun somnuovi numeri che queste sostanze assu- ministrare 132 parti di sublimato corromono, sono quelli stessi di prima, mol- sivo contenenti 185,5 di ossido rosso di tiplicati tutti per una quantità mede-mercurio; nevero 91,5 di muriato di aima, e perció sono essi pure nella stessa ammoniaca contenenti 62 di gas muriarelazione di quelli. tico, e 29,5 di ammonisca. Oltre a ciò

Per seguare poi i numeri sulla scala questa tavola mostra che per ottenere mobile, la maniera più comoda si è quel- da questo sale tutto l'acido per mesao la di fas uso del compasso geometrico della distillazione, si ricercano presso a di Gallilen, col quale, qualunque sia la poco 84 parti di acido solforico, e che grandezza della scala, si pnò, con molta il residuo di questa distillazione contiene facilità trovare in quali punti debbansi 122 di solfatu di soda secco, d'onda si notare i numeri, com' è neto a chi copo- possono ricavare, colla cristallizzazione, 277 parti di sale di Glaubero (solfato di

sce quell'utilissimo stromento.

Per dare un saggio dei molti usi di soda ), nelle quali contengonsi 155 questa tavola, prandiamo a considerare parti di acqua di cristalliazazione. Ciò il muriato di soda, il quale, nella situa- pel solu muriato di soda: lo stesso pnò zione naturale della tavola, corrisponda direi di qualanqua altro sale o in geneal numero 73,2, e facciamo scorrere la rate di qualanque altra sostanza composcala dei numeri in guisa, che questo sale sta, per una quantità data della quale venga a corrispondere al numero 100. vogliansi conoscere le quantità dei com-Tutte le altre sostanze prenderanno degli ponenti, e quelle dei reattivi atti a dealtri numeri propurzionali a questo 100: comporla.

erescendo il numero di ciascuna di esse Sono questi gli nai, quasi mera vigliosi, nella proporzione in cui è crescinto qualla ai quali con somma facilità si presta quedel muriato di soda : e la tavola prande-sta tavoletta, della quale non istaremn se rà quella situazione nella quale l'abbia- ragionare più a lungo, potendo, quelli che mo rappresentata nella fig. 4. Da questa ne bramassero nas descriziona più drposizione del regolo si vede primiera- costanziata, leggere la bella memoria delmente che 1 00 parti di muriato di soda ne lo stesso Wollaston, inserita nelle Trancontengono 46,6 d'acido muriatico sec-sazioni Filosofiche del 1814, e tradotta co, e 53,4 di soda; uvvero 46,6 d'acido negli Annales de Chimie del maggio mnriatico, 39,8 di sodio, e 13,6 d'ossi- 1814 ; ma passeremo invece a descrivegeno; ovvero (considerandolo come un re la modificazione di essa proposta dal cloraro di sodio) ch'esse contengono Brugnatelli. Imaginò egli pertanto di 60,2 di cloro, e 39,8 di sodio. Riguardo fare questa tabella invece che rettangoai reattivi si scorge, che per separare l'a-lare, di forma circolare, e sarà facile il eido muriatico col nitrato di pinmbo, formarsene idea, supponendosi che quelfanno d'uopo 283 parti di nitratu di la di Wolleston, prolungata fino al nupiumbo, contenenti 191 di litargirio, e mero 1000, venga piegata in circolo da

ERADICARE, ERADICATORE, V.

dei numeri ed i nomi delle sostanze. meri, dopo di essere arrivata al suo ter- utili onde esse sono dotate. Così intc-

no, che possiamo dire piuttosto anello ; sono privi di occini o bottoni, sia che e nel quale sono i nomi di tutte le so- durino un solo anno o che le radici lostanze : questi due circoli sono steccati, ro emettano annualmente nuovi canli. potendo l'uno girare indipendentemente Infinite sono le specie di erbe che intedall'altro ; e la linea di separazione è nel- rassa all'agricoltore ed all'industriale la figura quella che vedesi fra le divisioni pur anco il conoscere, sia per evitare i danni che da esse possono derivare, sia Con una siffatta forma la scala de'nu- per trarre profitto da quelle proprietà

mine nel numero 1000, torna a riprodursi ressa purgare i campi dalle sana cattied a rinnoversi un' altra volta sotto di- ve; promuovera la diffusione e l'accreversa forma, potendo i numeri 20, 30 e 40, scimento di quelle che servono di roec., far le veci di 2000, 5000, 4000, ec., aaggio ; raccogliere e talvolta anche colcosì ella si può imaginare continuata al- tivare appositamento quelle che servono l'indietro dal 10 fino all' 1, potendo i agli usi del PROFEMIRER O del DISTILLATOnumeri 900, 800, 700 .... 100 e i loro se, ec. Il voler parlere cumulativamente intermedii, fara l'uffizio di q. 8, 7... sino di tutte le erbe utili o dannose in quead 1, e delle frazioni intermedie. E se oc- sto articolo sarebbe un allontanarsi dal corre si può supporla continuata innanzi piano di quest' opara, sicche n' è duopo e indietro indefinitamente, poiche dopo rimandare ai varii articoli sovraccennati ogni giro ella rientra in sè stessa, e si ed a quelli altresi che particolarmente si riproduca nuovamente.

oecupano di ciascuna delle erbe più im-La formazione di questa seala è, per portanti all'agricultura o all'industria. Essa. Dicesi fare erba o far l'erba per

vero dire, alquanto più difficile che nella tavola di Wollaston, poichè qui non si può far uso del compasso geometrico. Ci segarla o raccorla. limiteramo quindi a darla eseguita nella figura, rimandando pel modo taorico di Essa aromatica. Molte sono le spacie si è detto.

(ALBERTA.)

dare di conformita.

segnare la divisioni al T. X del Giorna- di erbe, le quali crescono spontaneale di Fisica e Chimica di Gasparo Bru-mente e raccolgonsi o per uso dei fargnatelli, d'onde traemuo quanto fin qui macisti, attese le proprietà mediche loro attribuita, o ad uso dei profemieri o dei Per quello che spetta alla nomencia- distillatori per la piacavolezza del loro tura nella figura dalla tavola circolare, si odore o del loro sapere. Queste erbe in è voluto sagnire rigorosamente quella a- generale si hanno a raccogliere quando doperata da Wollaston, a così si è pure banno cominciato a fiorire, in un temfatto nel corso di quest'articolo, per an- po asciutto e nelle ore della mattina. Si (BRUGHATRALIA) polianno seccare prontamente son uscalore moderato, e dovranno poi conser- naggi da quella erbe cattive che nuocovarsi in lungo asciutto ed oscuro. Si no loro in particolar modo, e meoo poi dovraono levar loro le parti scolorate o parleremo dei metodi speciali che si adotmarcite e eeroire quelle che sono escoti tarono per ciascuna delle principali pianda questi difetti. Occorre tanto maggior te nocive, considerate come erbe cattive avvertenza nel seccere le piante quaoto dagli agricoltori. Tutte queste noziooi, più sono desse soggette a questi iocon- io quanto l'indole di quest'opera le comvenienti, e durante il loro diseceamento porta, si troveranno meglio al loro luoconverrà sempre stenderle ed agitarie. go in urticoli seperati. Qui parleremo Quando soco secche converrà agitarle soltanto dell'importenza che ha la diben bene per cacciurne le uova d'insetti struzione di queste erbe per l'agricoltorc. che ecotenessero. Molte piante quanto I contadioi fiamminghi soglicoo per più fragili divengono, riescono tanto più distruggere le male erbe nai loro terreni; odorose ( V. REBOLATO, RESERVA e PROFE- preticarvi lavori continuti di sascentature

MIESE ). (RICHARD PRILLIPS.)

nere si fa il vetro.

(ALGEBTI.)

(V. questa parois), e spesso vi si vedono braachi di donoe in ginocchio nei campt ERBACALI o ERBA CALI. Sorte di le quali attendono e questi lavori. pianta che cresce in luoghi paludosi el lo generale, si viene a capo di monsalsi altrimenti detta soda della cui ce-dare delle male erbe i terreni erativi : 1.º

con maggesi compiuti ed accuratamente condutti; 2.º ponendo cura che gl'in-Essa cattiva. Grandissimo è il danoo grassi posti in opera sieno scerri di ra-

che recano ai raecolti le male erbe, e dici e di semi dell'erbe cattire: perciò tanto oraggiore eura si dee porra per di- il concime fermentato è sotto questo struggerle, quanto maggiori sforzi sem- aspetto più utile; 5.º scegliendo le sebra fare le natura per conservatle ; im- mente dei grani cultivati ben netta ; 4.º perciocche talune le vediamo copiosissi- per mezzo di brevi periodi di rotezione me di sementi, che largamente si span- agrario, nei queli non si soccedano l'uoo dono, e sono eziandio, per la particole- all'altro più raccolti di grani; 5.º facendo re luro cooformazione, tresportate as- uso del semioatoio laddore è edottabile sai lungi; altre vediamo propagarsi per la coltara a filari; 6.º praticando sarchiasemente e per radici : in alcune di tali ture a mano, e faceodo uso frequeote piante queste radici sono fitte sì pro-della Lappa; 7.º avendo cure particolafondamente nel suolo, ch'egli è quasi rissime di far si che le sementi delle impossibile di strapparne le perti inferio-preterie artificiali non sieuo miste a cetri; in altre ogoi nodo della radice può tivi semi, e sistruggendo in quelle prariprodurre una pianta notella, rosieche terie l'erbe nocive, acciò non si propoda osolti ustecoli e impedita le loro estir- ghino per sementi; 8.º aduttando iofine, pazione; ed anzi le provvidenze date allorchè il suolo è ritornato ad una buoper la distruzione di qualche specie di na coltura, una rotazione agraria bece esse, non riescono e bene ove non sieno intesa, la quale non favoreggi le moltiuniverselmente praticate nei luoghi de plicazione delle male piente, e in cui riedano di frequente i raccolti verdi.

Non ci occuperemo in questo articolo Le sementi di alcune erbe cattive mane del modo di liberare i causa od i ro-cinate col frumento fanuo che il pane

ciesca sgradito ed insulubre, in gene-versano per ben tre volte i frumenti colrale poi, le piante nociva rapiscono al la zappa a mano ; ma invece di fare una suolo i suoi principii nutritivi e si pro- si grossa spesa, torna meglio il conto di nagano, siceome si è osservato, talmente, seminare in riga. Nella contea di Gloceche spesso una regione trovasi infestala ster i piedi di frumento vengnno diradatutta intera da certe mal'erbe, le cui sla- ti, cosiechè rimangono alla distanza di te sementi assai da lungi vi vengono tras- sei pollici l'uno dall'altro, e si ottengono portate dal vento. L'estirpazione delle in tal guisa spiche lunghissime e bene piante pocive è adunque un oggetto, il guernite. Le marre da cavallo sono quelquale oltre al toccare agai agriculture in le stesse che chiamansi marre olandesi : particolare, si riferisce insieme all'inte- talvolta si denominano pure cust dei pieresse generale. Perciò agni coltivature coli aratri della forma consueta. Nell'uno dovrebbe essere obbligato, sotto pene e nell'altro caso, l'intraversamento debcomminate dalle leggi, a recidere nei b'essere eseguito con un cavallo e da un mesi di giugno e di luglio tutte le piante huon operaio. L'espire da rompere è nocive che si trovsssero nei nuoi pascoli, più efficace e più speditivo per estirpare nelle suc sieni e sull'orlo delle vie che le radiei delle male erbe che l'aratro. I nolcano i suoi poderi. Gli effetti di tale suoi denti delibono avere 15 pollici di provvidenza rinscirebbero vantaggiosis- lunghezza, non essere taglienti e venire simi, Ne solamente tornerebbe opportu- inclinati sul dinanzi. Se la terra è bene pu recidere quelle male erbe che span- asciutta, si dee passarvi il cilindro e dendo largamente i loro semi possona l'erpice alternativamente. infestare i lunghi coltivati, ma anche nei Spesu della estirpazione delle erbe

Intervare i lungin coltivati, ma anche nei

Spesu della estrepassone delle erbe
prati converrebhe estirpare quelle che
cattive. Le spese per la distrumenti
le male erbe non sonu poi tanto tilevanti

Istrumenti da adoperarsi per la di- se si rignarda ai rantaggi importantissimi

stresione delle piante nocier. Si adoporeno a quest'un que vati intromenti, quel, "Porera si stata comoleta con guidirio,
iin particione che giovano per tragino: "e ne ottene un anpo risarrimento. Non
te erde e quere delle giorno per tragino: "e ne ottene un anpo risarrimento. Non
te erde e quere delle giorno per tragino: "e ne ottene un anpo risarrimento. Non
te erde e quere delle giorno per dello mon abbiano altro vantaggio che quello
mano, le marce dispute con ole supper di
mono le marce dispute con la giorno e gli non abbiano altro vantaggio che quello
editorate. E colo monitori da grasso (unter quete erde non nel brom meggiore
vangono strepano como cominità da grasso (unter quete erde non me di non meggiore
vangono strepano monitori, col quate tribigere oppassire al sole per qualcho con, i livpiante novire, a finance, col quate tribigere oppassire al sole per qualcho con, i livpiante novire, a finance, col quate tribigere
piante novire, a finance, con della discontinente los colores della stagione,
c. il quale reministra non pount di feci somministrando autrimento la repla reroito di ligno coll'internitio tre le che pet piante divengono novire.

junnte dentellatu. Le zappe o marre a l'entiratori nella Luisana agli Stati Ucimanu sono di varie forme e adattate ai li rendom utili tutte le specie di cuttre varii lavori e bei voglicono fore. In alcuerhe, di cui abbondano i loro campi, conne parti della contea d'Essex s' intra-'vertendole in cenere nel mudo segnente.

Si fa con queste erba un letto alto un golamento, ogni coltivatore presso if piede, sul quale si stenda uno strato sot- quale si taprassero tra o più capi di quetile di calce viva ridotta in grossa polve- sta pianta, soggiaceva a pena: a si sarba re, e si continua così a sovranporre al-lancora memoria delle assise del barone teroativamente, in varii strati, la quan sconzese Guglielmo Grierson, destinate tità d'erba, che si è levata dai cam-particolarmente a gludizii su di queste pi. Il contatto della calce colle erba ver- contravvenzioni,

di non tarda a produrre una grande. Se venisse genegalmente adottato un fermentazione, la quale passerebbe all'ac-divisamento siffatto, sarebbero ben precensione, se non si coprissero i mucchi sto distrutte le erbe cattive. In molti concon zolle di terreno erboso. Quando la tratti d'affittanza suolsi introdurre una decomposizione è compiuta, la ceoere clausola, in forza della quale il locache ne risulta, possiede tutta le qualità tore può a spese del fittatuolo, ove quedi un eccellente ingrasso. La condizione sto il trascuri, far estirpare le mal'erbe; che le erbe siano verdi è assolutamente questa clausola dovrebbe essere generalnecessaria; imperocchè più la erbe souo mente adottata, e la legge dovrebbe preverdi, e la calce di recente preparata, scriverla si locatori.

più la fermentazione è attiva, e più l'in- In Inghilterra si è più volte pensato grasso contiene di parti nutritive. a disposizioni legislative di tal genere :

Pubblici regolamenti per la distru- che anzi nn regolamento con cui i coltizione delle piante nocive. In molti paesi vatori erano obbligati ad estirpare nella le leggi provvedono coll' autorità loro siepi e sugli orli delle vie le piante noalla distruzione delle mal'erbe. In Fran-cive, su già adottato dalla Camera dei cia, per esempio, esiste, benchè inosser- comuni ; ma è stato rigettato da quella vato, un regolamento in virtù del quale dei lordi. un agricoltore può costringere il vicino Somma dei vantaggi diretti che rea distruggere i cardi sulle di lui terre ca la distrusione delle erbe cattive. I nel tempo opportuno, ed ove questi il vantaggi diretti che si ottengono della

trascuri, fare eseguire l'opera a di lui distruzione delle mal' erbe consistono spese. In Danimarca avvi una legge che nella cessazione dei danni che cagiona obbliga ognuno ad estirpare ne' suoi ter- la loro iofezione, i quali sono rilevantisreni la margheritina delle biade (chry- simi.

elie come ai grani.

santhemum segetum), pianta più difficile Tutte le pianta che crescono naturaldelle altre ad estirpare, e di grave danno mente nei seminati. debbono essere rialle biade, perché impedisce il disecca- gnardate come novive, ossia nuocono mento del raccolto, e nuoce così alle pa- sempre al raccolto che l'agricoltore vuole fare : laonde in generale se thescurasi

La distruzione di questa pianta ri- di estirparle, risulta sempre nel raccolto guardata come tanto dannosa ai raccolti una diminuzione d'un terzo o d'un quardelle granaglie, fu pure l'oggetto in Isco- to anche nei terreni di ottima qualità. zia del regolamento più antico che pro- Ma questa diminuzione e deteriorazione babilmenta esista relativamente alla di- del raccolto semioato, spesso è assai magstruzione delle erbe cattive, perciocchè giore; il che non è disagevole a compranconta la data dei tempi di Alessan-dersi da chi avverta che le mal'erbe : 1.º dro II nel 1220. In virtù di questo ra- impediscono che si ottengano tutti i vantaggi sperati dalla concimazione; 2.º as-, il riguardo eziaudio del pubblico benefiserbicono l'umidità cotanto necessaria al zio, la suprema potestà potrebbe avvisacrescimento dei racculti; 3.º influiscono re con opportuni regolamenti a promouspecialmente nel mandare a male il rac- vere la distruzione delle erbe parassite colto allorchè questo per effetto d'un e nocive. wanto vecmente o d' un dirotto acquarzone è gettato per terra; 4.º accrescono il rischio che corra la messe allorche si indugia la mietitura, perchè un raecolto parenta. scevro dall'infesione dalle mel'erbe è ERBACCIA, V. ERBA cattiva. più presto condotto a maturazione cha ERBACEO. Dicesi di quelle partiun altro che na sia infettato : 5.º final-idelle piante che sono ancora tenere a mente detariorano con la mescolanza non legnose, e di quelle che non acquidelle loro sementi la qualità dei grani, stano consistenza legnosa. Eppure, malgrado questi immensi syan-

taggi, poco fanno i coltivatori per liberarsene. Molte esperienze si fecuro per co- per mangiarla in erba or cotte or crude, noscera i vantaggi reali che auche lu

prodotto coll'opera della sarchiatora.

Suppl. Dis. Tecn. T. VII.

(JOHN SINCLAIR.) ERBA galletta. V. PIBELLO di prato. ERRA gialla ed eRRA guada. V. GUA-

(GAGLIARDO.) ERBAGGIO. Chiamansi con questo nome quelle piante, le queli coltivansi

(Filippo Re.) campi di abertoso terrano e non ol- ERBAIO. All'articolo GRAMINACES intremodo infestati dalle mal' erbe, produ- dicheremo quali sieno le piante migliori ce la sarchisture di queste : a dal raf-e più importanti atte alla formazione defronto del produtto d'una parte dello gli arbai. Questa parola verrà qui conatesso campo equalmento concimata, la siderata nel suo senso letterale o generiquale sia stata sarchiata, con quelle d'al- co di terrano piantato con erbe di foragtre parti del campo suddetto non sar- gio, e suscettivo perciò di essare diviso chiata, si è trovato cha un vantaggio in due spacie secondo l'oggetto cni si demaggiore del querto del raccolto viene stina ; vale a dire in praterie, nelle quali

si ha principalmente di mira la ridozione

Si faccia ora ragione del danno che dell' erbe in fieno secco pel nutrimento recano l'erbe cattive in nu suolo non dei bestiami nella stalla, ed in pascoli, tanto buono e dove allignano in mag- ove, senza rinunziare interamente al racgior copia, e si troverà di quale diretta colto ottennto coi metodi regolari di e massima ntilità debba tornare la loro falciatura più o mano ripetuti, secondo distruzione. Da ciò segue che il tenere che le circostanze sono più o meno famondi i terrani dalle mel'erbe è per l'a- vorevoli, si abbandona tuttavia una parte gricoltore un oggetto della massima im- dei prodotti erbacei al bestiame, acciocportanza, e che se non vi si pone mas-chè questo li consumi sulla pianta, e sima cura, si paga certamente il fio della mentre sono ancor verdi. Siccome però propria trascuratezza. Se non che le il bestiame stesso è di specie assai diffeperdite individuali del negligente non renti ed anche la sua azione sull'erbaio ricadono soltanto a suo proprio dan-le assai varia, così nel formare questo erne , ma a scapito altrest del paese, i baio per mantenerlo in buono stato e proaui prodotti e le cui ricchesse vengono lungarne la durata, saranno primieramente così ad essere scemati; perlochè sotto a considerarsi le proporzioni che avranno

39

306

no a serbarvisi fra le specie d'erba da mazione delle piote degli erbai, la qua consumarsi dal bestiame sul luogo e la le dee sempre attenersi a quei princimaniere come questo dee consumarla, at-pii d'economia senza dei quali non vi tesa le sua organizzazione. Queste rela- ha certezza di vantaggio nelle intraprese zioni sono molto importanti a studiarsi agrarie, si poco lucrose di loro natura. ed a hen conoscersi, per occuparsi giu- In simile caso basterebbe procurarsi daldiziosamente della scalta delle priocipali le migliori praterie vicine dei semi recpiante che devono entrare nella forma- colti a piede delle biche o nei granai, zione degli erbai, le quali saranno più ove si fosse riposto il fieno tolto da numerose e più veriata se diverse specie quelle, o nelle rastrelliere ove fosse stadi bestiame vi hanno a pascere succes- to consumato, e seminarli in terre debisivamente, di quello che se vi si dee tamente preparate. Se in pari tempo che nutrire una sola specie, come cavelli, orescerà la buona erba, le terra produce buoi o pecore, per tutta qualla perte di goelle erbe forti e dare che conodell'anno che non si serà destinata alla sconsi inette a formare un buon foraggio raccolta del fieno. Ad altre circostanze secco, si estirperanno facilmente queste ancora sarà duopo avvertire, quali sono ultime in una o due sarchieture, fatte da la qualità del terreno coltivabile, più leg- file di donne e di fanciulli, alla cui testa geru o più tenace, più secco u più umi- v'abbia un sorveglistore intelligente, e si du, ed il suo statu più superficiale o più vedrà la superficie dell' erbaio prendere profondo, e più o meno atto quindi a rice- essai bella apparenza. Non è però da vere le radici serpeggianti o quelle a fitto- sperare che questa apparenza duri a ne. Nei terreni di natura e di composi-lungo la stessa; alcune piaote cui non zione mista, vale e dire, ove nessuna di si era posto mente dapprima o che eraqueste qualità prepooderi molto sulle al- no poco numerose succederanno in cotre, sarà prodeoza mescere di più i semi, pia ed altre, e si produrrà una specie di e si potrà essere certi che quelli fra essi al avvicendamento naturale, per effetto del cui accrescimento il suolo sarà partico- quale i resti delle antiche piante serlarmente favorevole, basteranoo a co-virenno di letto e di nutrimento elle. prirlo bene, occupando ben tosto il luo- nuove. Recherà sorprese, a chi voglia go di quelli che il suolo stesso nun fa- attentamente osservare, il vedere a quali vorirà in ugual modo. cangiamenti possa così andare soggetta

Checché si faccia la terra contiene lla flora della istessa prateria nel corio di sempre nel sua sono nai sofinit quanti- dicci anoi. Quella pre-ò che fin qui disti di grami che tutto l'a operazioni pre- cemmo non vooi giù significare che non paratorie non giumgono a situzgegra, che si sibilia a porre verena cera nella scelta i molli rivoltamenti del suolo contribol-i della piante destinate alla formazione descono anzi a far germogiure, e se la gli richa, una soltanto tende a far conscelta rigorosa a la seminogione siois- prendere che quetta scelta viene pratici di piote che si sedimano da dabbiliri che derromo ditorne dall'applicare i i giardini ed il cui supperazamento omo- principii con troppo rigore e con un especa o forma la belletza, e non può caso di spassa; duopo è eccuriare alla mantocersi che con sarchistare ripeta- naturale fertitità del suolo una parte di ri, non può essere lo stesso nella for-lua sindienean. Quanto al sisseggio della con con parte di fic, non può essere lo stesso nella for-lua sindienean. Quanto al sisseggio della-

Ensaio Ensaio 5

buone specie di piante, si avrà questo corre pericolo di perdere una parte dei col maggiore vantaggio possibile procu- semi massime se sono minuti. Coando la randosi i semi necessarii alla seminagio-terra arata non si è abbastanza assodata, ne, in quel modo che abbiamo indicato, se la spiena con un cilindru di peso ottenendosi allora semi perfettamente proporzionato alla leggerezza di esse; vi maturi, poichè i più maturi sono quelli si trascina sopra un erpice rovesciato e appunto che più facilmente distaccan-carico di pietre; la si assoggetta al calsi dagli steli seccati a che trovansi quin- pestio delle pecore colla stabbietura. Oldi in maggiora copia nella rastrellie- tre al concime che è già steto sotterrato, ra, nel granaio ed appiè delle biche. Un è un grande vantaggio quellu di sporgepo' di sventolamento li sapare dei fran- re solla tarra pronta a ricevere il seme tumi cui sono mescioti ; e seminansi più un composto polverulento, da coprirsi o meno fitti secondo che sono più o me- insieme col seme stesso, delle terre fangose no depurati, che la loro qualità sembra rimaste esposte al sole per uno n due anpiù o meno bnona e che il suolo è più lni, od un miscuglio di terra vegetale, di o meno festile e ben preparato. I semi calce, di ceneri liscivate e di concime più recenti, specialmente fra le legumi-di stalla, gettato a manciate.

noss e le graminaces, sono in generale quelle che recoon aeglie e che secon aeglie e che secon aeglie e che secon imagiori d'antumo, non opreferibili a stano maggior vigoris. Il bro estivo quelle di primavera, perciocchè dano odore di luogo e tenner di un principio li generale prodotti più promi ed abbopterbor noncere alla germinantione; gorosamente nel terre colle, secche ed marh prò sempre utile di provave i semi lale; si devono eccetturare però i terresche non si serano zaccolti di set.

La preparazione del sunlo consiste in ro compacità ritengono l'acqua delle arature, erpicature, e cilindrature che pioggie eutonnali in si grande quentità henno, per oggetto la distruzione delle da far perire i grani. In tal cesu ritarerbe cattive e lo sminuzzamento del suo- dasi a ragione la semina fino ella primalo ; una coltivazione serchiata presenta vera. Il tempo della seminagione dipesple gli stessi ventaggi e paga co' snoi pro- ancora da certi lavori di coltivazione e dotti le spese, e fra le altre quelle delle dalla costituzione del clima, caratterizconcimature che tornerenno poi utili an- zato in alcuni luoghi dalle grandi piogge che in seguito. Il prolungamento di que- estive. Del resto le piante erbacee dei sta influenze del concime deve impe-pescoli seminansi a manciote in una sola gnare gli agricoltori a non seminare ad volta, quando la grossezza dei semi è a -rbsio permanente ed un tratto che un dipresso uguale; in due volte se la quella quantità di terra che evranno po- inuguaglianza è troppo grande. Spartuto concimare abbondantemente; una gonsi dapprima, dopo averli mesciuti stabbiatura, un raccolto soversciato in insteme, i semi più voluminosi; poscia verde, produrranno anch' essi un buon copronsi con una erpicatura tanto più effetto. Se il terreno è buono le arature energica quanto più profondamente si non sono mai troppo profonde, ma è vogliono sotterrare. Mesconsi poscia uduopo evitare di spargere il seme sopra gualmente e seminansi su questa ergiun terreno arato recentemente, poiche si catura i semi più fini, che sotterranci.

The Lough

recombo la spacia lora, com l'erpice o col l'arpice rovenciato ad il ciliadro s'elifadro s'emplicemente. Quando si semi-l'apparimento dalla terra di sesse ad sea in primavera sopra un framencio di suoto torsa milliantea alle pinnte vicine automno l'esperienza moutrò che giura licacidandohe. (V. vazza inservo, vazza della mangila erpicare happirnia il girano cessa cazacazarea, ecc.) In quanto appirta ai orfarii timore di spettare una parte delle inaccazarea edila manassiston ed musu-toglite, pargere poscia il rosse e co-insenzare, ecci la manassiston ed musu-toglite, pargere poscia il rosse e co-insenzare, riamandiamo a quelle parole. Partico tosto con una secondo passaggio. La durata degli erbai dispende in gran dell'erpice più o meno profondo, recom parte dall'artitio di mantenerii pari,

dell'erpice più o meno profondo, recon parte dall'artifizio di mantenerli puri, do la leggeretza della terra; la quantitia labbondonti e vivad. Se le irripazioni di seme da adopperarsi sopra uno spazio molto ri contributicono, norvi giuvano dato varia molto eccondo la specie, le meno gl'ingrassi e gli abbonimenti, e la qualità dei senti, la noture e la preparsa combinazione di quei die principii di tione del nolto, lo stato del cielo e le miglioramento, uniti ad un quolche gra-

circostanze meteornlugiche. do di calore li porta al maggiar segne-Le cure generali pel mantenimento di prosperità. Rimandando il lettore a degli erbai riduconsi a 5 punti princi- quanto si disse in tale propositu negli erpali; ro la distruzione delle piente inu- ticoli azzoniezaro e concinane, soggintili o nocive alle buone piante nd si be-gueremo qui che, siconme gli erbai prostiami medesimi; 2º la distruzione degli priamente detti sono destinati ad esse> animali nocivi; 3º le concimature ed ab- re messi a pascolo per quasi tutto l'anbonimenti sparsi alla superficie del suo- nn, al contrario delle praterle, i cni prolo, nella staginne conveniente; 4º i di-dotti levansi senza alcun compenso per seccamenti ed irrigazioni; 5º il riempi- la terra con falclature o misura che si mento dei radori con seminagioni par-formano, così gli erbai sbbisognano di ziali. Le erbe cattive rignardansi come ta- minor copia di concimi delle praterie, li per le loro qualità deleteri, pel sapore perchè riceyono giorealmente in cambio sgradevole che cumunicano a certi pro- del nutrimento che ne ottengono i bedutti degli animali, come al latte ed al stiami, la maggior parte dei letami che lugro; a cagione che occupando il ter- da questi provengono; occorre tuttavir reno tolgono il lougo alle buone piante. di concimarfi, ma in minor proporzione Si puù suettarne i cămpi mediante la delle praterie. Generalmente confonvanga, l'erpice e lo scardicriatoio ; me-donsi sotto il pome di concimi i letami diante concimature soperfiziali ed abbo- propriamente detti ed i varii abboniminenti calcarei . salati, eccitanti; me- menti u stimolanti della vegetazione; ma diante certe combinazioni nella falciatu- la lorn azione è tanto diversa che dec' ra che producono la distruzione di que- indurre a distingoerli in quanto riguara ste piante. (V. ERBA CATTIVA.) L'agri-da la luro applicazione. I letami lungia coltore possede ancora ben pochi mezzi di stalla possono spargersi nell'antonno, di sottrarre gli erbai ai goasti dei vari ma quelli consumuti si spargono più unianimali quali sono : i topi campagnuo- formemente. La scelta e l'uso de' letamili, i vermi bianchi, e le cavallette. In determinansi secondo la loro natura e le pari tempo che si perseguono le tal-relazioni loro colle qualità del terreno: pe fa duopo cercare di distruggere le Quelli meno caldi e più grassi, quali suluro tane mediante le zappa, la vanga, no quelli di vacca e di maible, conven-

con letame molto diluito d'acqua. Il mi-ta, e la ridusione di essa in fieno, il priglior means di utilizzare le varie sostan- mo si è quello onde qui abbiamo ad ocse fertilizanti si è quello di mescerle e cuparci principalmente: pel terzo vedasi ridurle in composizioni artefatte, nelle la parola riano.

quali possono introdorsi il letame di In moltissimi luoghi mettonsi i beatalla, le varie terre ed eltre sostanze stiami sugli erbai da falciarsi, durante fertiliazanti, ette a dare loro della ener- una parte dell'inverno e della primagia: mesconsi ed agitansi piò volte le so- vera. Quando il terreno è asciotto e stanze durante la bella stagione, e si con si lascianto dimorare troppo a lunspargono poi nell'autunuo. Possono go gli adimeli sugli erbsi , queste maaltresi riuscire ottimi abbonimenti le ter-niera di pascolo, che è molto antica, re anche senza aggiunta di letome, mas- presenta in generale piuttosto vantaggi sime quando sierro di qualità alquanto che inconvenienti. I custrati e specialdiversa del fondo dell' erbeio, esponen-mente le pecore da latte vi trovano moldole prima all' aria ; il che può farsi sen- to profitto, e la loro maniera di rodere sa grave spesa, poscie spargendole sul- l'erba giova anch' essa molto all'erbaio, l'erba che calzano; potsono ugualmen- In autunno i pascoli negli erbai bassi ed te fornare utili le cerreri liscivate, quelle omidi potrebbero nuocere alla salote di torba, le ceneri piritose, e, sni fomidi delle pecore, e goindi si usano di preleggeri e secchi, unche le argille marno-ferenza pegli animali bovini. È utile per se. Gli abbonimenti calcarer ed alculini la buone conservazione degli erbai, e che convengono agli erbai bassi ed omi- per prolungarne la durata, non trarne di non operatio tottavia che molto im- annoalmente che uo solo raccolto fal-

falciatore. Abbiame indicato come un mesto di chè rodono le erbe ad una certa altezza a spargere semi di qualche grossezza, si ro gli erbai seminati di recente.

cilindra il soolo per appianarlo, e se il semi sono minoti non si passa il cilindro che dopo averli sparsi; è d'uopo porvi poscia al dissopra una compostaione od ERBARIO. Una specie di erbagia

gooo elle terre saporté als sicitit; quel-le calif all'opporte, come quei di caval- l'ultima volta. de ci di pecora glie réba più modif. Tal- Fra i tre modi d'utilissare i predotir volta si fa uso di questi concimi allo ta- degli erbai, il parcelo proprimente det-to secco, e tal altri malliani i Pentolit, il comune in verde dell'erba ficia-

perfettamente soi terreoi ave l'acqua ciata, abbandonare il pascolo di primamanca di scolo; quindi fa d' 0000 spar- vera agli animali lanuti e quello di augerli prima della stagione delle grandi tunno ai bovini, ai quali abbandonasi il pioggie ed, in alcuni casi, subito dopo la gosime. Gli animali a corna recano minor danno degli aftri agli erbai, percioc-

conservare gli erbai le seminagioni par- senza mai strapparle. È cavalli tosano ziali ; il primo elemento per la loro riu- l'erba algosnito più corta dei buoi e l'efscita si è una erpicatura quanto più com- fetto del loro calpestio è nocivo alla ripiuta e profonda è possibile; in tal caso produzione. Gli animali lantti afferrano to scarificatora può vantaggiosamente l'erba ancore molto più vicino a terra, e sostituirsi all'erpice; poscia se si hanno conviene guardarsi dall'abbandonere lo-

(SOULANGE BUDIN.) ERBALE, Che è di natora d'erba. (ALSBATL.)

esente dai difetti di quello formato colle vaso, e conosconsi più generalmente cof pianta nel modo accannato nel Diziona- nome di terra di braghiera, derivato dal rio. mu eziandio meno esatto di esso, nome francese delle ariche, Bruyeres, ne può formarsi ritraendo in una carta im-parleremo a suo luogo. pronte colorate delle foglie e dei fiori. stendendo sopra questi con un mazzo da stampatori dell'inchiostro nero od lane il più delle volte il loro merito, e altro colore ad olio di lino cotto, poi quindi eziandio il loro valore, dipende comprimendo i fiori o le foglie così in-dalla finezza dei fili di esse, la quale diftonacati fra due fogli di carta. Si avrà in ficilmente sì può valutare dalla mano del tal guisa una impronta esatta delle parti proprietario o del mercante per quanto saglienti dell'oggetto la quale potrà con- sia questo istruito da una lunga pratica, aeryarsi come qualsivoglia stampa. Ben senza far uso d'uno strumento, il quale si vede però che queste impronte non facendo apparire più grossi questi fili od danno un' idea così precisa delle diverse altrimente dia modo di misurarne il dia-

(Bassage.) ce di quantità di biade di fresco nate. (ALBERTI.)

erba. (ALBERTI.)

(ALESSTI.)

con erbe o con succo di erbe. (ALSERTI.)

fere e saporite.

(ALERSTI.)

fabbrico, una macchina o simili. . (ALBERTI.)

(V. questa parola).

(Dis. delle matematiche.) ricercate pei giardini e per le piuate da un eriometro, il quate da con prontezza

(Oscas Luciese Thorn-G. \*\*M.) ERIOMETRO. Nel commercio delle piante quanto le parti di queste seccate, metro. Moltissimi sono i congegni a tal fiue imaginati, ed ai quali diedersi i no-ERBATA. L'essere in erba ; e si di-mi di Misuratori delle lane o più generalmente di Eriometri. All' articolo CONTA-PILI del Dizionario abbiamo de-ERBATO. Vivanda o torta fatta con scritto un mezzo grossolano per tale oggetto; e mezzi più esatti descrivemmo all'articolo Lana, ove si è parlato del micro-ERBIRE. Vestirsi o coprirsi d'erbe, metro applicato a tal uopo da Daubenton (T. VII, pag. 202) e di uno stru-ERBOLATO. Specie di torta fatta mento introdotto da Ternaux in Francia ed imaginato da Koehler, nel quale con un mezzo meccanico, misurasi la gros-ERBUCCE. Erbe da mangiare odori- sezza di 100 fili ad un tratto ( T. VII, pag. 202), ma che però non dà la necessaria esattezza. Finalmente all'articolo ERETTORE. Quegli che innalza una antancia, pure del Dizionario (T.II, pag. 451), abbiamo detto come si possa, mediante questo strumento, conoscere il ERGATA. Dicesi da alcuni l' ARGANO peso dei filati sia di lana o di qualsiasi altra specie, esaminando quate sis il peso d'una lunghezza conosciuta di essi. Molti ERICA. Queste piante crescono in altri strumenti di tal fatta potremmo acalcuni terreni i quali non si coovengo- cennare, i più conosciuti, fra i quali sono no che alla loro vegetazione, e vengono quelli di Dollond, Lerebours, Voigtlantalvolta mangiate dalle pecore, principal- der, Schirmer, ec. : tutti però esigono mente quelle due specie che distingnon- molta abitudine per adoperarsi come si coi nomi di Erica cinerea e vulgaris. conviene, e riesce con essi difficile evi-Le terre però ove crescono sono molto tare de' gravi errori. Skiadan propose welntanioni esatte, ma il meccanismo di es-tlute di questa molecule, o di quelle soso è complicato, ed ha inoltre il difetto, staoza tutta moleculari o fibrose, i cui comuna cogli altri stromenti di questo dismetri sono pressu a poco nniformi. genere summentovati, di essere truppo Ynung pensò di applicare questo effetto costoso, e perciò fuori della portata dei alla misura della fibre delle lane, ed imacoltivatori.

imaginato de Young, l'altro da Carlo eriometro, e che qui descriveremo. Chevalier, i quali per la semplicità ed Otticosi il punto luminoso facendo in esattezza loro sembranci meritevoli di pna laminetta di ottone un foro del diaessere conosciuti.

iscoprire le particelle solide che troyansi - pollice, formato di 8 a 10 fori più minei liquidi, i quali a primo aspetto sem- nuti che sia possibile ; si fissa la sostanza brano trasparenti, si è quello di riguar- da esaminarsi sopra un filo sottile di medare attraverso di questi liquidi un og- tallo portato da un regolo scorrevole agetto luminoso di poco volume, diretta- dattato dietro alla lamina, che presentasi menta o per riflessione, come sorebbe, ad una lampana all'Argand o dinanzi a per esempio, l'imagine di nna candela due o tre candele poste di fila. Si fa veduta sulla superficie di una certa quan- inuovere il pezzo scorrevole fino a che tità di liquido posto in un piccolo cue- veggasi coincidere il circolo luminoso col chiaio. In tal caso se vi sono piccole mo- primo anello colorato che è il verde, ed lecule in sospensione, come, a cagione allora l'indice del pezzo scorrevole modi esempio, nel latte diluito di acqua, stra la grossezza relativa della sostanza danno nn' apparenza tremola o scintil-esaminata. Per fissare la unità della nna lante, che vedesi più distinta con una scala, Yonng approffittussi d'una osservalente, e che dipende dalla diversa ma- ziune di Wollaston, il quale conubbe che niera come viene intercettata la luce dal i polviscoli del Lycoperdon Bovista avemovimento lodividuale delle molecule vevano il diametro di 1/8500 di pollice. del liquido. Questa prova è applicabile Questo polviscolo dava auelli nei quali a tutti i casi, nei quali v'abbiano delle il limite del priocipio del verde e del molecula molto sottili sospese in un li-rosso indicava tre e mezzo sulla scala; quido; e quando queste molecule sono cosicche il valore d'ona unità della scala di volume presso a poco ugnale, l'ogget- era tre volte e mezza 85on ossia 1/101to to inminoso che si guarda attraverso del di un pollice : ossia, in numeri rotondi, liquido produce un effetto ancora più la trenta millesima parte di un pollice. I osservabile ; poichè è cinto di anelli co- risoltamenti ottenuti da Young col suo lorati a gnisa di archibaleni, se non che strumento vedonsi annoverati nella sei snoi culori sono disposti con un altro guente tavola. ordine e talvolta brillantissimi.

Siccome il dismetro di questi anelli Latte diluito, anelli poco digrandi sono le particelle che si produco- Pulvere del Licoperdon Bonot così essi possono ancora service a vista, anelli moltu distinti. 5.5 misurare le dimensioni relative ed asso- Sangne di giovenco e di bue. 4,5

ginò nno strumento per facilitarne la os-Descriveremo qui due eriometri, l'nno servazione, al quale diede il nome di

metro di circa un ottantesimo di pollice. Il metodo più facile, dice Yoong, per circondato da un circolo del diametro di

colorati è tanto maggiore quanto più stinti . . . . . . . . . 3 parti

glese, basterà solamente moltiplicare per si sarà creduta la misura. 1130000 il numero della tavola.

## Entonerso

5.5 partifsioni delle fibra a delle molecule, ma sarango però tanto meno distinti quanto più grande sarà queste differenza. In tal cuso si avrà a prendere la misura intermedia fra le dimensioni estreme, tenendosi d'ordinasio un po' al di sotto della media precisa, a cagiona che i colori prodotti dalle fibre più fine la vincono augli altri.

La latitudine che procura questo apparecchio, riunendo in un risultamento comune gli affetti di parecchie migliaia di particelle o di nna varietà indefinita di piecola differenze nel diametro della fibre, lo rendono preferibile seuza dubbio ad ogni micrometro che misuri un pezso date con una sola esservazione. Questo rantaggio riesce specialmente manifesto nelle sue applicazioni all'agricultura od ulle manifatture; poiche in effetto fra i milioni di fibre di lana che compongono un vello non ve ne ha uns sola che conservi lo stesso diametro in tutto la ana lunghezza, e la differenza è più ancora sensibile fra le fibre che crescono su varie parti dell' animale, di modo che l'osservare uno di questi dismetri con un micrometro dei più esatti per trarne una Per conoscera il diametro delle parti- conseguenza sulla qualità del vello, e an celle o fibre di una della sostanza di esporsi all'adottare una congettura od un questa tabella in parti di un pollice in-errore tanto maggiore quanto più esatta

Anche con l'eriometro del Young vi Quando l'oggetto è composto di fibre ha tuttora grande difficoltà di ottenere che si possono disporre in direzioni pa- una media della qualità di un ssggio praralelle si otterranno colori più vivaci fa- so da un velle. È d'uopo assolutamente cendo nella lama di metallo un'apertura conservare le fibre, per quanto è pomilongitadinale invece di un semplice foro bile pella loro situazione relativa naturacirco, re ; forando i punti in linee para-le ed esaminarle verso la metà di loro relelle a questa apertura ; ma se trascurasi lunghezza. La cima verso la pelle è moldi tendere sufficientementa le fibre ve- to più fina dell' altra, e questa differenza dute attraverso la fessura esse appari- è maggiore in certe specie di pecore che ranno più gaosse che non lo sieno real- in alcune altre. Secondo l'osservazione mente. Appariranno i colori anche se vi dell'autore è minora nei merinus e nei sara una notabile differenza pelle dimen-loro metioci che nelle altre razze; essen-

parti d'uno stesso vello.

diametro delle fibre verso la metà di lo-nel fuoco dell'ocolare E al quale appliro lunghezza.

nocchiale, si ha piuttosto nn offuscamen- di questo oggetto ingsandito quale apto che nitidezza nei colori; Young pro- parisce nell'oculare. vò, me sensa frutte, a far nso di vetri Si vede che tutte le disposizioni sono

colorati o di varie sorta di luce.

scopio composto, mediante una data dis- tubo dell'oculare e che penetra all'inposizione, si giungerebbe a misurare la terno. Nulla vi ha di più facile che mifinezza delle lana con una esuttezza suffi- surare un filo di laua assoggettato a queciente per tutti quei tentativi di miglio- sto microscopio, Invero se ponesi a conramento ai quali volesse darsi un pro-tatto la punta P dalle vite II con l'orlo prietario o per valutara il prezzo rispet- dell'imagine G produtta dall'obbiettivo tivo di varie specie di lane, e chieste a CD, nell'interno del doppio oculare E,F, vendo alcune dilucidazioni su tale pro- poscia girasi la vite in maniera che la sua posito a Carlo Chevalier, giovine costrut-cima appuntita P attraversi interamente tore di stromenti d'ottica e di fisica di questa imagine, tenendo conto del nu-Parigi molto bene istruito, gli suggeri mero dei giri e delle frazioni di giro che questo varie maniere di valersi di questo si avranno fatto fere alla vita per obblistrumento che soddisfanno perfettamente garla a percorrere il diemetro dell'imaallo scopo. Un primo mezzo è molto esat- gine, conoscendosi esattamente le distanto, ma abbisogna di un microscopio oriz- ze dei pani di queste vite o la altezza zontale e di una camena chiara, ed essen- del passo di esse, è cosa evidente che do quindi alquanto complicato e richie- riesce assai facile determinare la grossezdendo particolari diligenze ed alcuni cal- za dell'oggetto; poichè se il passo delle coli, non ci parve di un uso abbastanza vite è di 1/4 di millimetro e la sua ca-semplice per essera qui descritto. Dare- pocchia è divisa in 100 parti è chiaro mo invece piuttosto la descrizione di un che ad ogul giro intero si conterà 1/4 di altro mezzo il quale può usersi anche millimetro, e ad ogni divisione della mocon qualunque microscopio comune.

dovi pure nella razza dei merinos assai lenti; CD è l'obbiettivo, ed E,F sono le usinore differenza di finezza fra le varie lenti che compongono l'oculare doppie del microscopio. Il è una vite assai fina il È probabile che si potrebbe forse tro- cui pusso si conosce molto esattamente.

vare una data parte del vello la quale e la cui estremità dell'asta P termina in desse la finezza media del rimanente, ed punta assai fina. I è la capocchia delle Young crede che si avrebbe presso a po- vite, che forma una mostra divisa in parti co questa finezza, prendendo la lane sul uguali, come per esempio, in 100 parti. dosso vicino all'ernione, ed osservando il P è la punte finissima della vite posta

casi l' occhio. L'oggetto L posto dinanzi Impiegando la luce del sole invece all'obbiettivo CD, nel caso di cui si tratche qualla di una lampana, e ponendo il ta, è un filo di lana del quale non vedesi circolo di fori alla estremità di un can-che la sezione trasversale; G è l'imagine

simili a quelle di nu microscopio comu-F. Malepeyre peasò che con un micro- ne, traune la vite Il posta di fianco al stra 1/400 di millimetro, avendosi così un

ABCD (fig. z della Tav. VII delle mezzo molto facile ed esatto di conosce-Arti fisiche) è il corpo o tubo d'un mi- re il diametro o la finezza delle laue. croscopio composto, guernito delle sue Una lana quindi per la quale si avesse

Suppl. Dis. Tecn. T. VII.

dovuto girare la vite di 8 divisioni avrà Heeren la sostanza contenuta nel lichea par grussezza 8/100 di 1/4 di millimetro, roccella che dà la materia colorante. Si o 3/100 di millimetro, che è la finezza può estrarla coll'alcoole o coll'ammodella lana di merinos ordinaria, ed un'al- niaca.

tra invece per la quale si fosse dovuto. Si fa digerire il lichene per qualche girarla di 1/5 di giro, avra il diametro di tempo collo spirito di vino, che non si

sezza della lana comune.

10/fon 0 5/100 di millimetro, ed è la gros- dee riscaldare fino all' chollizione, perchè una parte dell' eritrina verrebbe de-

Un altro metodo ancora più comodo composta. La soluzione alcoolica è verconsiste nel porre soltanto nell'oculare de. Feltrasi a caldo, e la si mesce con E.F. sol diaframma R un vetro diviso in due volte il proprio volume di acqua, parti uguali. Queste divisioni dovranno ed allora s' intorbida: riscaldasi fino alcorrispondere all' ingrandimento del mi-l' ebollizione, e vi si introduce della crecruscopio, vale a dire che, se, per esem- la stacciata, finchè il precipitato sospeso pio, quello strumento ingrandisse 100 vol- nel liquore raccolgasi in fiocchi. Questo te il diametro, ogni divisione per rappre- precipitato è un roccellato di calce unito sentare un decimo di millimetro posto a della clorofila. Si feltra il liquore bollente dinanzi l'obbiettivo, dovrà avere sul ve-e nel raffreddamento deponesi dell'eritritro posto nell'oculare una distanza di nn na in polvere fina e brunastra. Ridisciocentimetro; ma siccome questo spazio gliesi nell'alcoole tiepido, si fa digerire così largo può facilmente dividersi in 10 la soluzione col carbone animale; si felparti, ne risulteranno delle suddivisioni tra e si mesce con una volta e mezza il ciuscuna delle quali rappresenterà un proprio volume di acqua bollente : il licentesimo di millimetro. Ora se iovece quore non s'intorbida al momento in cui della divisione in centesimi di millimetro vi si aggionge dell'acqua, ma col rafche supponiamo posta in L sotto la len-freddamento l'eritrina quasi bianca si te si pone un filo di lana, sarà facile va- precipita. Heeren trova peraltro più ntilutarne il diametro, paragonandolo agli le usare l'ammoniaca per estrarre l'eritrispazii segnati sul vetro del diaframma na. A tal uopo si versa sul lichene picdell'oculare, in maniera da aversi misure cola quantità d'emmoniaca concentrata esatte a 1/50 ed anche a 1/100 di millime-freddissima; si mantrugia per qualche tro circa. Si comprende che con questo tempo il miscoglio, si diluisce con acqua mezzo si potranno avere misure ancora la soluzione torbida e rossastra così otpiù piccole aumentando l'ingrandimento tenuta, e vi si aggiunge nna soluzione dello strumento e adoperando divisioni diluita di cloruro di calcio, già mescinto aucora più minute. con poca ammoniaca. Precipitasi del roccellato di calce. La soluzione alcalina

(YOUNG-F, MALEPEYRE.) volgarmente saettoni,

ERISME. Dicono così gli architetti i feltrata è rossastra. Vi si versa na leggepilastri, chiamati anche anteridi e gli ar- ro eccesso di acido edroclorico ; l'eritrichi opposti per sostenere i mnri affinche na precipita tosto, e dà al liquore l'aspetnon si pieghino o cadano (V. coxraxe- to di una gelatina giallastra, semitrasparoam ). Nelle opere militari chiamansi rente, Riscaldasi fino all' ebollizione : l'eritrina disciogliesi, a si depone poscia (Dis. delle Matematiche.) in forma polverose, durante il raffredda-

ERITRINA. Così venne chiamata da mento del lignore. Purificasi questa pol-

Entraina Entraina 315
vere, come nel primo metodo, col carbo-llo. Gli idrati ed i carbonati alcalini la

sciolgono facilmente in un liquido, scone animale. L'eritrina è una polvere tenue, che lorito, trasperente, donde viene precipiha una leggera apparenza cristallina tata dagli acidi. La soluzione ammoniaquando deponesi da un liquore debol- cale, abbandonata in on vaso piatto almente acido. D'ordinario ha una tinta l' evaporazione spontanea, depone della rossastra ehe non le è propria, e ch' è critrina scevra di ammoniaca. Per l'aziodifficile fare sparire, ma quando la si ne prolungata degli alcali l'eritrina viene sia ottennta bianca perfettamente, man- decomposta. Quando questa reazione si tiensi sempre in tale stato. Non ha odore opera foori del contatto dell'aria, formanè sapore ; riscaldata on poco, oltre ai si una sostanza estrattiva solubile nel-100°, fundesi in una massa trasparente, l'acqua, di sapore amaro, che Heeren poco fluida, che divien dora e spezzabi- chiamò amara di eritrina ; ma quando le col raffreddamento; ad una tempera- l'aria concorre coll'azione degli alcali, tora più elevata spameggia molto, vola- ottiensi del rosso di lichene. In tal circotilizzasi in parte, ed in parte si carboniz- stanza l'eritrina offre qualche analogia za. În tale circostanza non formasi am-coll' orcina, poiche la potassa e la soda moniaca, donde puossi conchiudere che la trasformano in una sostanza d'un brul'eritrina non contiene nitrogeno. Al no-rossastro appannato, mentre coll'amfooco brucia come nna resina; è insolu-moniaca prodoce un bel rosso di lichene. bile o poco solubile nell'acqua fredda: Ottiensi l'amara di eritrina introesige per disciorsi 170 parti d'acqua docendo l'eritrina in una dissoluzione di bollente, e deponesi tosto che la tempe- carbonato di ammonisca, già riscaldato in ratura si abbassa; sciogliesi alla tempe- un matraccio fino all' ebollimento. I yaratora di 17º, in 22 parti e mezza d'al-pori acquosi e quelli di carbonato di egule a 80 per cento, e cull'ebullimento ammoniaca scacciano l'aria dal matracin 2,20 parti dello stesso alcuole: cul cio, e si oppongono così all'azione delraffreddamento, la solozione calda rap-l'ossigeno sull'eritrina. Si continua a far pigliusi in massa simile a poltiglia. Colla bollire il liquore, finchè più non contenebollizione nell'alcoole, l'eritrina soffre ga ammoninca: talvolta la soluzione riun cangiamento di cui parleremo in ap- manente depone col raffreddamento un presso. È insolubile nell'etere, poco so- puca di eritrina non decomposto, che si lubile nell'olio di trementina; l'acido separa dal lignore, dopo di che lo si evasolforico concentrato la scioglie : l'acqua pora. Ottiensi l'amaro sotto forma di un precipita da questa soluzione dell'eritri- estratto bronastro, d'un sapore amaro ana alterata, che acquista un color brono stringente, solobilissimo nell'acqua e nelrossastro quando si vuol trasformarla in l'alcoole. Con dissolozioni ed evaporarosso di lichene; l'acido idroclorico con-menti ripetoti, l'amaro di eritrina diviene eentrato, anche bolleote, è senz' azione sempre più brunastro, senza prodorro sovr' essa : l'acido acetico, al contrario, alcan sedimento; ma questa colorazione in la scioglie facilmente coll'ebollizione e bruno viene prodotta dall'aria, e paossi col raffreddamento la precipita ; l'acido ottenere na amaro scolorito, escludendo nitrico a 1,22 la scioglie decomponen-del tatto l'aria quando si prepara. L'adola : il liquore è giallo, e l'ammonisca maro di eritrina non contiene ammonialo fa volgere al rancio senza interbidar- ca combinata.

516 Il rosto di lichene del lichen rocella l'alcoole, e si evapora le soluzione rosottiensi mediante R eritrina nel modo se- so-cremisina fino a secchezza. Si tratta guente : introducesi l' eritrina in un ma- il residno coll' ammonisca che scioglie il traccio a collo stretto ed a fondo largo e rosso di lichene, e lascia la materia gialpiatto, vi si verseno sopra 20 volte il suo la indisciolta. Evaporando la soluzione peso di aegna, indi un poca di ammo- ammoniacale si ottiene il rosso di licheniaca caustica, e mettesi la soluzione ne, che è d' un rosso carico traente un scolorita eosi ottennta sulle eeneri calda poeo al violette. E' alquanto solubile In pochi minuti il liquore acquista una nell' acqua. L' alcools lo scioglie, e la tinta giallastra, che a poco a poco cresce solnzione, ch'è d'un rosso cremisino d'intensità, e passa dopo ventiquattr'ore vivissimo, fornisce coll'evaporamento (nel qual tempo bisogna agitario soven-una vernice dello stesso colore e di lu-te) al rosso vinoso carico. A tal punto centessa metallica, alla cui amperficie i più non si altera. Offronsi gli stessi feno-raggi di Ince che cadono oblignamente meni quando si nsa l'amero di critrina don-riflettonsi con un color giallo-rossastro e de puossi conchiudere che l'eritrina, prima con Incentezza metallica. Questo rosso di di passare allo stato di rosso di liehene, lichene è affetto insolubile nell'etere. Gli trasformasi in amero. Colla riduzione idrati edicarbonsti alcalini lo sciolgono adell' eritrina in rosso di lichene, si otten- equistando un bellissimo colore violetto. gono tre sostanze diverse, cioè il rosso La solnzione ammoniacale s'intorbida coldi lichene, una materia gialla, ed un l'evaporazione, ed acquista una tinta rosprincipio colorante d'un rosso-vinoso, so-vinosa fosca; ma aggiungendovi del-che si può trasformare in rosso di liche-l'ammoniaca, il colore primitivo ricomne. Evaporasi il liquore vinoso finchè pare in tutta la sua bellezza. Gli scidi lo comincia a intorbidarsi, poi vi si agginu- precipitano dalla sua soluzione negli alge del carbonato di ammonisca solido, cali, in polvere di un rosso cremisino arfinchè produca un precipitato. E questo dente, un non lo precipitano dalla souna combinazione del rosso di lichene luzione alcoolica, di eui rendoco più colla materie gialla, e la sua formazione chiaro il colore. Il gas idrogeno solforato ha lango perchè questa combinazione è lo scolorisce, ma il suo colore risppare insolubile nell' acqua contenente un sale quando si scaccia o si satura quel gas. in dissoluzione: per ciò viene pure pre- La maleria gialla non venne studiacipitata dal sale marino, dal sale ammo- ta in modo particolare. E' noto peraltro niaco, ec. Il precipitato allo stato secco che sciogliesi nell'alcoole, ed è insoluè in forma di massa di un bruno-casta- bile nell' segua e nell' ammoniaca, e degno, che acquista quando si pùlisce un componesi facilmente per l'azione del color giallo ed una lucentezza metallica, calore; così che, riscaldando lentamente tali che la carta sulla quale se ne stende la sua combinszione eol rosso di lichene, nn sottilissimo strato sembra come dors- si può distruggerla seusa alterare questo ta. Questa combinazione non è solubile rosso, che poscia può venir separato dal nell'acqua, o nell'ammonisca; ma scio- residno.

gliesi nella potsssa caustica, e la solutio-ne ha un bel color porporino. Per sepa-che rimane disclolto nel carbonato di amrare il rosso di lichene dalla materia moniaca, quando precipitasi la combinagialla, sciogliesi questa combinazione nel-zione del rosso di lichene culla materia

gialla, non muta colore per l'aziona del- te un poco al verde. L' etera estrac da l'aria, a non viene trasformato in rosso questo precipitato dell'acido roccellico di lichene dall' azione simultanea e pro- e della clorofila, e lascia dell' eritrina, in lungata dell' aria e dell' ammoniacs. Ma quale non si discioglie che difficilmente quando si evapora il liquore e si riscal- e parzialmente nell'ammoniaca anche da il residuo, finche sia semifuso, esala calda, e le cui altre proprietà non venneun vanore d'odore particolare non am- ro studiate. moniacale, e acquista subitamente no color rosso più puro e più carico, convertendosi allora in rosso di lichene. di drappo leggero, così detto dalla città Questo mulamento proviene da una de- di Ormus donde fu prima portato in composizione, non già da una ossidazio- Europa. cello e nel persio del commercio

di lichene dal carbonato di ammonisce, della pietra filosofale, della trasmutazione è insolubile nell' sequa e nell'ammoniaca da metalli o della penacea nniversale. caustica, ma solubile nell' alcoole. Viene facilmenta decomposta ad nna temscia dal residuo.

si vantaggi alle arti dell' eritrina.

donde l'acqua precipita una materia umidità. che, allo stato secco, è d'un grigio traen- Talvolta l'erpicatura si fa per lo lungo.

(Baazelio.) ERMESINO, o ERMISINO. Sorta

ne, perchè si opera anche sotto l'olio di ERMETICO. Diconsi ermetiche queluliva o sopra il mercario. Questo prin-la scienza o quelle operazioni, tanto in cipio rosso-vinoso non trovasi nell' ori-favore altra volta, e oggidi per progresso ello e nel persio del commercio dei lumi abbandonate dal generale della La materia gialla, precipitata col rosso ganti, le quali occupavansi della ricerca

> (ALBERTI.) ERMISINO, V. RAMESINO.

peratura poco elevata : così che guando | ERPICARE, ERPICATURA, Seconriscaldasi lentamente la sua combinazio- do le ordinaria abitudini questa operane col principio rosso, la materia gialla sione è quasi sempre considerata come viane distrutta, mentre il principio rosso il compimento dalle arature. Interessa conservasi al tutto, a si può estrarra po- che la si faccia a tempo opportuno e nal modo più eonveniente. Sopra terreni Decomponendo l'aritrina coll'alcoole leggari la erpieatura riesce meno necesottiensi una sostanza bianca di neve che saria a molto più facile che sugli altri, presenta la forma di pagliette sottili che poiche, siccome questi trattengono poco dicesi preudo eretrina, della quale non l'acqua e non si indprapo come le argille, parleremo perchè non promette gli stes- così non è difficile cogliere il momento più

favoratole : ma la cosa è ben diversa nel-Il rosso di lichene tratto dal lichen le terre forti poiche quando le zolle sotartareus è prodotto da una sostanza no troppo nmide si impastano per così analoga all' eritrina estratta dal lichen dire sotto ai piedi degli animali e cedono roccella, non però identica. Trattando piegandosi all'azione dei denti ; quando il lichene tartareo coll'ammonisca, ot-linvece sono troppo secche rotolano sentiensi, secondo Heeren, una dissoluzione za spezzarsi, la guisa che l'erpice camrossastra, e l'acido ldroclorico vi pro- mina con andamento irregolare ed a balduce un precipitato appena sensibile. zl. È duopo quindi cogliere il momento Trattato coll'alcoole caldo, questo li- in cui la terra siasi bastantemente asciuchene fornisce una soluzione verdastra, gata senza però aver perdata tutta la sna

ERPIGARE Envicana

vale a dire nella direzione dei solchi; ad un tale lavoro con erpici più pesanti. tal' altra se la fa perpendicolarmente a Quando il campo venne interamente erquesti solchi medesimi; in alcune al-picato in questa maniera vi si passa altre circostanze erpicasi obblignamente: lora l'erpice per lungo ed anche ciò si finalmente, bene spesso si fa una erpica- fa di gran trotto, montando a tal fine il tura incrociata, che torna assai utile. Nel conduttore sul cavallo dinanzi per farlo Mecklemburgo ed in alcune altre parti più rapidamente avanzare ».

dell' Alemagna erpicasi ancora circular- Se i coltivatori sono convinti ganeralmente. Ecco in qual guisa Thaer descri-mente della efficacia delle erpicature ve questo metodo. " La erpicatura cir- per preparare le terre e sotterrare le secolare non può fersi che sopra tavole menti, non riconoscono del pari tatmolto larghe o sopra campagne lavorate ti i vantaggiosi risultamenti che ha quesenza solchi. I cavalli sono, per solito, 4 sta operazione praticata anche dopo per e talora anche 6, attaccati gli uni al conservare od aumentare alcuni prodotbilancino, gli altri all'erpice. Il condutto- ti. La maggior parte degli agricoltori re tira la briglia del cavallo dinanzi a quando hanno consegnate alla terra le destra più spesso che quella dell' al- piante più non se ne occupane se non tro a sinistra, facendogli in tal guisa fare che per raccoglierle o tutto al più dag un giro sopra sà stesso. Si comprende loro una qualche sarchiatura insuffi-

che i cavalli che stanno a lato di quello ciente.

devono descrivere un circolo tanto più Duopo è confessare che il buon esito grande quanto più sono lontani dal cen-dell' erpicatura sulle terre ove sono le tro. Quando il circolo è quasi terminato piaute dipende più dalla sagacia nella scelscendesi qualche poco all'ingiù e si fa un ta del momento opportuno di farla che altrogiro, continuando in tal guisa su tut-dall'abilità nell'esecuzione di essa. Se la ta quella lunghezza che gli erpici posso-terra è umida e pastosa l'erpice roveno abbracciare. Si comprende facilmen-scierà tutto, e ben si sa che il terreno te che il cavallo più lontano dal condut- smosso quaudo è troppo umido è magtore è quello che maggiormente affatica- giormente disposto a far poi una crosta si : mettonsi quindi nel mezzo i cavalli più quando si secca. Al contrario se si erpipiccoli e più deboli ed i più grandi e più ca allorquando la siccità ha più indurita forti all' esterno, oppure se sono presso la superficie lo strumento non penetrea poco ugnali si mutan di luogo. Per lo rà che difficilmente ed a scosse : la terra più è duopo che il cavallo che è al di leverassi a glebe e le piante verranno fuori cammini d'un trotto un po' solle- strappate dalle radici. Non per questo il cito henchè quello del centro non faccia coltivatore cui si presenti una tale circoche alcuni passi assai lentamente. Egli stanza dovrà rinunziare al vantaggio delè certo che questa maniera di erpicare la erpicatura. Facendo passare dapprima fa perdere molto tempo, poiche si per-sul suolo il cilindro ordinario o meglio corre più volte ciascuna parte della su-quello detto a scheletro di Dombasle (V. perficie; ma produce anche un effetto conspono), la terra spezzasi in piccoli framche non si pnò in verun' altra maniera menti, l'erpice penetra senza fatica e aspettarsi. Le rapide erpicature si fanno sminuzza il suolo che non pno più solsolitamente con erpici a denti di legno levarsi in grandi pezzi. Ma per ottenere puiche i cavalli non potrebbero reggere un pieno buon esito dee scegliersi il mo-

mento in cui la terra riducesi in polvere po sembra devastato, a segno che è passotto una leggera pressione ed al meno- sato in proverbio fra i Belgi « quelli che mo urto anzichè pel laceramento del- erpicano il ravizzone non dover guardala sna superficie, ed occorre a tal fine re dietro a sè. » Questa coltivazione non molta vigilanza, ed un tatto particolare. applicasi esclusivamente alle piante sar-L'istante opportuno è facile a cogliersi chiate, seminate a volo, ma anche a quelnelle terre argillose, ma non già in quel- le disposte in linee regolari.

le sabbiose dette terre bianche; nelle Finalmente la erpicatura è vantaggioquali lo atrato superiore è spesso trop- sissima sulle praterie in generale e più po secco, quando la parte inferiore e an- ancora su quelle artifiziali quantunque cora troppo umida. Pei terreni di que- di raro in esse si praticbi. Nullameno la sta natura non avvi sovente ebe un solo proporzione in cui in eerti casi la erpigiorno favorevole all' erpicatura e quelli catura aumenta i prodotti nelle praterie che li coltivano dovrebbero star pronti è appena concepibile. Nei prati naturali a trarne profitto allorche si presenta. ha lo scopo di ealzare le piote di aprirle Uno dei grandi vantaggi dell' erpicatora all' influenza dell'aria e per conseguenza sui cereali si è quello della produzione di rinnovarle. In Alemagna non contenti dei talli. Il tallire è una specie di pro- della erpientura si scarifica (V. scancaduzione spentanea di margotte che non rozz). Questo lavoro è specialmente utiavviene se non che quando si calzano le le per levare il musco e das passaggio ai pianta con terra nuova. Tutti quei mezzi concimi, i quali penetrano più facilmenche possono calzare i vegetali produco- te nella terra e non sono più esposti ad no questo risultamento, ma non ve ne essera portati dalle acque piovane lunha alcuno più economico nè più solleci- gi da quei luoghi ehe dovevano fecon-

to della erpicatura. erpicatura dei cereali non distrugga un stacca dal suolo le pietre ebe vi possono numero troppo grande di piante, ben essere incassate, e che si opporrebbero almaggiormente si tremera al solo pensar- l'azione della falce, le quali in tal gnisa si di vedere un erpice passare in un riunisconsi con la maggiore facilità e con campo di barbabietole, di colza, di ra- notabile economia. Potrebbesi credere vizzone o di altre piante sarchiate. Sic- che il laceramento degli steli di sanofiecome questo strumento cammina alquan- no, di erba medica, ec, facessero morire to a caso, cost si potrebbe temere che da le piante offese, ma la cosa non è cosi, ultimo il risultamento finale non fosse poiche la natura cerca di riparare le sue piuttosto pernicioso che utile. Certa-perdite, il succhio affluisce abbondantemente allorquando le piante sono ginn- mente verso la parte ferita, e la vegetate a grande dimensione sarebbe difficile zione rianimasi. farvi lavorar l'erpice senza produrre

dare. L'erpicatura produce un effetto af-Se alcuni coltivatori temono che la fatto simile, ma più energico, ed inoltre

(ANTONIO DE ROVILLE.) guasti consideravoli ; ma la cosa è assai ERPICATOIO. Sorta di rete assai diversa quando queste piante sono sul grande, colla quale l'uccellatore copre e principio del loro erescere. È prudenza prende le pernici, quaglie e faggiani, ed non adoperare che un erpice i eul denti alcuni altri uccelli, coll'aiuto di un cane sieno perpendicolari al suolo e tuttavia che gli cerca, trovatigli si ferma e fa codopo il passaggio dello strumento il cum- poscere dove stanno.

ERPICE. La forma di questo stru-limparò a conoscere quanto valga un buon mento varia per ogni paese, vedendosi erpice : è attaccato in maniera da cam-erpici di tutte le forme, ma in generale minare inclinato e formasi di quattro possono distinguersi in due classi, vale traverse munite di punto. a dire, leggeri, e sono per lo più a denti Non è indifferente di attaccare i ca-

di legno, o pesanti e sono a denti di valli all'erpice piuttosto in un modo che ferro. I primi bastano si lavori delle in un altro, poichè quando si fa tirare terre sabbionose o poco compatte, gli al- lo strumento mediante una semplice catri sono indispensabili per quelle argillo- tena, come è di quello di Valcourt, l'ansc e tenaci.

I denti dell'erpice sono bene spesso regolare a cagione delle scosse che gli quadrangolari ; più spessu ancora trian- danno la glebe e le inclinazioni del tergolori, ma negli erpici moderni più per-reno. Egli è per rimediare e questo in-fetti hanno la forma di coltri, la quale conveniente che l'uncino cui sono attacdisposizione, fra gli altri vantaggi presen- cati i cavalli fissasi ad uno degli anelli ta esiandio quello di potersi fare erpica- della catena non già nel mezao, ma al-ture profunde o leggere secondo che at- quanto verso la destra, cercando con taccensi gli animali in maniera che le ripetute prove a qual' anello si abbia ad punte stiano all'innanai o all'indictro, attaccarlo affinchè l'espice cammini di Generalmente soglionsi porre i denti schiancio tanto appunto quanto occorre, pressochò a caso sull'intelaistura clus parchè tutte la linea segnate dai denti li porta, quendo invece in teoria non sieno ugualmente distanti fra loro. Si solo devonsi disporre in guisa che cia- conosce che l'erpice cammina a dovere scuno faccia il suo solco particolare, e quando due pezzi posti diagonalmento che questo solco non venga percorso da uno fra due traverse ed uno fra le altra un altro dente, ma altresi in maniera due camminimo in direzione paralella a che tutti i solchi sieno ugualmente di- quella dello strumento e non obliquastanti fra loro.

Le dimensioni c la forma degli erpici pelli servono anche a sostenere l'erpice variano necessariamente secondo l'uso che si rovescia quando si vuol condurre eni si destinano. Sui terreni lavorati in campi,

ebbe a dire che solo da che ne fa uso diante quettro piuoli posti a ciascun

damento dell' utensile diviene molto ir-

mente. Questi due pezzi di legno o cap-

piano possono essere più o meno grandi; Si comprende che la direzione in cui tira inoltre secondo i casi si hanno talvolta si dee variare secondo l'inclinazione del triangolari e talvolta quadrati. Dove lavo- suolo a destra o a sinistra, ed anche seransi le terre in tavole inclinate c non si condo che lo strumento prova più o mepossono quindi erpicara che per lo lan- no resistenza; poiche in questi vari casi go, dividonsi gli erpici in duc parti, spes- la estremità posteriore dell'orpice tende a se volte concave, che si riuniscono fra gettarsi dall' una o dall'altra parte. Canloro mediante anelli od in tutt'altra ma- giando il punto pel quale si tira, vale a niera. L'erpice triangolars venne da noi dire attaccando l' uncine una o due madescritto nel Disionario. L'erpice rettan- glie più a destra o più a sinistra, si obgolare di Valcourt venne adottato a Ro- bliga l'espice a seguire una direzione ville, come uno dei più perfetti, ed il uniforme. Si giunse a far variara grandotto direttore di questo stabilimento demente gli effetti di questo erpice meERPICE

Eapice

angolo dell'istrumento e forati di 5 o 4 cqua nei vivagni del campo. Armato il buchi. Per ottenere il grado più forte primo erpice di 3 file di coltalli alquandi erpicatura girasi l'erpice in guisa to acuti e taglienti, vale a solcare di tache i denti camminino colla punta in-gli ordinatamente profondi ed a sminnznanzi, ed attaccansi le due cime della ca- zare il duro e compatto maggese, prima tena ai fori superiori dei piuoli. Se al-|di condurvi l'aratro ; dal che ne viene l'opposto si attaccano i capi della cate-che in questo primo apparecchio del na nella parte inferiore dei pinoli l'erpi-suolo, l'erpice non ha da muovere molto ce penetrerà meno innanzi nel suolo. le zolle grandi, sulle quali poca azione Quest' erpice a trapezio coi denti di fer- può avere l'erpicatura. Rivoltato il campo ro per un paio di animali colla sua cate- coll'aratro, vi si passa sopra l'altro erna ed i snoi uncini costa a Roville 45 pice dell'istessa curva, ma furnito di ben franchi. Lo stesso erpice per due paia 7 file di ferri, che vanno degradando di animali con regolatori ed uncini viene dall' indietru delle file all'innanzi, per a-

a costare 75 franchi. gevolare il lavoro al resto dello stromen-L' erpice di Berwickshire, il quale ri- to ed apparecchiarlo a tagli più profunguardasi in Inghilterra come uno de'mi-di. Seguono la tre ultime file di ferri gliori strumenti di questo genere, com- quadri in punta, che valgono a strappare ponesi di due parti riunite insieme con e portar via la gramigna. Questi stroispraughe di ferro fissate con viti e at-menti promettono maggior regolarità di taccavinsi i cavalli mediante due uncini insolcatura e di colmate e terreno più e due piuoli. La sua forma è romhoida-lavorato.

le al pari di quella del precedente e la sua Finiremo questo articolo colla descri-

essera meuo perfetta.

molte, e molte altre specie di erpici più cennammo nel Dizionario.

costruzione non differisce se non che per zione dell' erpice di Machon per istrappare le erbe cattive dalle terre e prate-Non ci fermeremo qui a descrivere rie naturali ed artifiziali, del quale ac-

o meno perfetti, ma crediamo utile in- L'espice pesante di Machon compodicare alcane variazioni proposte alla nesi di un intelaiatura di legno, armata forma dell'erpice da Gio. Domenico di 4 file di lame, disposte in tal maniera Silva. Gli erpici onde egli produsse il che i solchi furmati da quelle della primodello all'Ateneo di Brescia diversifi- ma fila cadano frammezzo ai solchi forcano dalla costruzione degli usitati in mati da quelli della seconda fila, e così di questo, che figurano un segmento di cir- seguito, in maniera che non isfugga veculo dal sotto in su, guernito sotto di più run tratto di terra al lavoro. Questa inferri taglienti di varia lunghezza. Questo telaiatura è sostenuta da sei piccole ruoerpice per la sua forma vale a solcar te che si possono porre o levare come si meglio e colmare fra un solcu e l'altro, vuole dalle loro sale, mediante scanalaaffondando maggiormente e con più rego- ture di ferro onde sono guernite. Quelerità i solchi; mentre l'erpice fin qui sta disposizione produce l'effetto che le adoperato, per essere uniformemente o- lame penetrano nel suolo alla voluta prorizzontala, appiana quasi i rialzi, poco la- fondità. Le due ruote di mezzo servono sciandoli distinguere dai solchi che lo principalmente nei terreni inegnali, ed imfiancheggiano; per lo che mal vi cam- pediscono specialmente che le lame pemina l'irrigazione e male scolano le a- netrino troppo innanzi nelle parti saglienti.

Suppl. Dis. Tecn. T. VII.

I due carretti formati da queste due si fare una diligente, cultivazione ad un ruote suno adattati ei pettini con viti, e campo o ad una pradrie la si lavora priportati da due grandi ruote; servono : ma con l'erpica pesante; pui vi si fa 1.º a trasportare la macchina; 2.º a ca-passare in ogni ferso l'erpice leggero ricare i pettini quendo occurre, innal-che distrugge tutte le inuguaglienze, leva zendo, e fissando i carretti mediante due tutto ciò che lasciarono le leme del pripiccole incanalature di legno poste sul-mo, appiana il suolo co suoi remi minula quarta traversa; 5.º a sberazzare i pet-ti, e l'egricoltore nulla più trova che gli tini delle erbe cattive che hanno raccol-imbarazzi i lavori.

L'erpice leggero non he che due file riduzione in concime eccellente basta a di lamine di ferro, ma tatte la parte po- compensare con usara delle spese casteriore dell' intelaiatura è guernita di gionate dall'uso dell' erpice. In un giorminuti remi d'albero intrecciati che so-no con due cevalli si può levorare in no fissati mediante due traverse che si tal guise più di un ettaro di terra; se ne caricano d'un peso, il che prodoce l'ef-ottengono più di 20 quintali di erbe catfetto del cilindro. Questo erpice tiene tive e si possono raddoppiare questi efanch' esso tre piccole ruote scorrevo-fetti aduperando quattro cavalli invece li in iscanaleture che servono a regolare di due. A questo primo vantaggio, per la profondità cni vogliono introdursi le sè stesso rilevantissimo, eltri se ne nnilame. Pinalmente tiene enoh' esso i suoi scono ben più importanti relativamente due carretti e due grandi rnote che ser- ei prodotti dei raccolti. Le praterie nece pesante.

a due teste, che serve ad eprire i da-terie vicine della stessa qualità che si di delle viti delle lame e di tutte le al-erano lavorate come all'ordinario. Le tre chieverde. terre da grani erpleate alla stesse guisa

L'erpice pesante può servire în tutti miglioraronsi notahilmente ; il raccolto i terreni tanto forti che leggeri; se lo fa fu più netto, il grano meglio nutrito, ed agire in ogni verso, e mediante questa il prodotto fu di circa un querto megcoltivazione incrocieta, si strappano e giore di quello delle terre vicine. ai levano le erbe cattive che affogano le buone; si diradeno e si liberanu queste dalle piante parassite che recano loro ERRE. Dienno i magnani ed una spetento nocumento; rendesi loro tutta la cie di mensula fatta a sproni per reggere sostanza, sicchè approfittano di tutta la diverse cose, così chiamata dalla sua figura fertilità del terreno e si ottengonu più a guisa di R coricata arrovesciata. Così,

abbondanti raccolti. L'erpice leggero è utile principalmen-sospendono i lumi delle strade, le insete nelle terre leggere; ma quando voglia- gue delle butteghe e simili ; quellu che

te nel loro lavoro. Si ottiene questo ef- I primi vantaggi cha ottengonsi da fetto innalzando i pettini mediante un questo erpice nelle praterie naturali od verricello, sul quale ravvolgonsi le coreg-artifiziali o nelle terre a grani, sono quelge: allora bilicusi il pettine e si fe cadere li di procurare una grande quantità di tatta ciò che strappò e portò seco. musco, di erbe cattive e di stoppie, la cui

vono agli stessi usi di quelle dell'erpi-turali o artifiziali che vennero lavorate con questo erpice meccanico, produs-Ogni pettine ha une chiave di ferro sero un terzo più di foraggio delle pra-

(ANTOINE DE ROVILLE-MACHON

-GIANDOMENICO SILVA.) per esempio, dicesi erre quel ferro cui si

Esca i ...

regge i lastroni delle ringhiere e terraz- in macerazione in una cantina per due o sini; e dicesi erre da sederino un pezzo tre settimane nella state e per un mese di ferro mobile sopra un fusto, su di cui nel verno, poi levansi le fette di agarico, è fissato il sederino n terzo posta di den-lasciansi sgocciolare, quiudi si battono tro nella cassa dei legni a due luoghi.

(ALBESTS.) ERRO. Quel ferro od erre che si tiene affisso accanto a pozzi per raccoman-

darvi le secchie. (ALBERTI.) va all' insù.

(ALRESTI.)

stare all' erta per avere attenzione, e stibilità dell' esca. Potrebbesi adoperare ciò perchè la lepre ha per istinto di fug-lalla stesso scopo una dissoluzione di egire sempre alla volta della sommità del- stratto di saturno (sotto acetato di piomle alture per non essere facilmente arri- bo), o meglio ancora di clorato o di crovata, e pigliando i suoi riposi ingannare mato di potassa. Per preparare l'esca i canl.

(ALRESTI.) ESAGIO. Dicevasi anticamente la se-

sta parte dell' oncia. (ALBBRIL)

ESALAZIONE. V. SMANAZIONE.

assai combustibile che tutti conoscono semplice, specialmente quando si voglia sotto questo nome il vedemmo nel Di- accrescerne la combustibilità, si è quello il modo di ottenere piccole quantità di dinaria e di minor prezzo. esca, di quello che la preparazione in Sembra che in alcune parti dell' Ale-

tima.

garico, come dicemmo nel Dizionario, tenerli sempre in istato di nmidità. Queposcia lo si dispone a strati in una botte sfe disposizioni favoriscono telmente lo ponendovi sopra un coparchio caricato sviluppo dei funghi che se ne possono di pietre. Versasi in questa botte una fare parecchii raccolti all'anno.

forte lisciva di ceneri feltrate, n meglio L'esca è preparata diversamente nei ancora una dissoluzione di potassa, nella varii paesi. Quella ottenuta dall'agarico proporzione d'una libbra di questo aloa- colla polvere s' indura all'aria, sporca le li per egni 25 di agarico. Lasciasi il tutto dita e si accende con difficoltà. Quella di

sopra un ceppo di legna con un maglio pure di legno, fino a cha formino piastre unite e sottili. Lasciansi allora seccare e

323

quindi riduconsi alla necessoria flessibilità e mollezza brancicandole lungamente ed in ogni verso. Spesso aggiungesi sila ERTA. Luogo inclinato, pel quale si soluzione di ceneri di potussa del salpietra o nitrato di potassa, nella propor-

zione di una libbra su 3n a 50 di agari-ERTA. Nella caccia della lepre dicesi co, e ciò a fine di accrescere la combu-

> nera tignesi talvolta l'agarico con dissoluzioni di legni di tintara, di noce di . galla e di solfato di ferro. In questo casa non se la passa nella lisciva alcalina li-

mitandosi ad immergerta nella dissoluzione di salpietra, alla quale si aggiun-ESCA. Donde traggasi quella sostanza gono le sostanze coloranti. Un mezzo più

zionario, nve pare accennamino come la di ravvolgerla nella polvere da cannone, si prepari. Siccome però quest' ultima come dicemmo nel Dizionario, 'Gli altri parte di quell'articolo riguarda piuttosto mazzi di tintura adoperansi per l'esca or-

grande di essa, così suppliremn qui, de- magna coltivisi a bella posta il fungo da scrivendo più particolarmente quest'ul- cni traggesi l'esca. Piantansi a tal fine in luoghi umidi dei faggi, che curvausi poi Per fare l'esca si spela e si taglia l'a- fino a terra e ricopronsi di piote per

Spagna non coutiene alcun corpo stra- Generalmente però si attacca una nicniero ; si fabbrica col fiore del cardo (E-|cola quantità di fulminato nel fondo di chinops strigosus, Linn. ). 'Il flore rac- un piccolissimo vasetto in forma di un colto nella sua maturità si secca al sole ditule, il quale si adatta sopra l'incudie si batte fra due fogli di pergamena ; netta della piastra, e snll'esterno di coi conservasi in luogo ascintto e brucia sen- batte il cane ; questi piceoli ditali diconsi za odore spiacevole.

(F. MALEPEYSE.)

Esca. Dicesi generalmente quella quan- appellano carrellozzi fulminanti ed a tità di polvere che mettesi nel focone del quella parola ne abbiamo trattato. Non fucile ed altra ormi da fuoco, perciocchè essendosi però ivi potuta dere la descriappunto a guisa di esca si accende la zione di alcuna delle macchine colle prima per poi trasmettere il fuoco alla quali que' cappellozzi si fanno ; supplicarica. Oggidi si va sempre più diffon- remo ora descrivendo quella imagineta dendo la sostituzione alla polvere delle a tal fine da Ginseppe Tommaso Trem-ESCER falminanti (V. queste parola e blot fabbricatore di Parigi, la quele non CAPPELLUZZI ).

(G.\*\*M.)

perció in esse o la polvere fulminante ne verticale e trasversale. quale rimandiamo. Talvolta queste pol- CD della fig. 5. veri si riducono in forma quasi di pillo- b.c. Ritti o sostegni dell'albero a. le, e si coprono di una vernice impermeabile, al quale uso può servire quella muovere il porta-punzone f, i coi partimedesima che adoperano gl'incisori in colori si vedono nella fig. 6. rama ed è quasi interamente composta di g,h (fig. 1 e 2). Forchette sulle quali cera, od altra enaloga; si pnò applicarla sono invitate le spranghe d,e. o fondendola a calor dolce a passandovi i. Cilindro spezzato in A adattato al ripetotamente la pallottole di esca lascia- porta-punzone I (fig. s. 2 e 6). te freddare ogai volta prima di tufferle m. Coperta di rame applicata aul cidi nuovo ; oppure riducendo la vernice lindro i. in lastre sottili e ravvolgendovi i grani n. Pezzo nel quale sono fissate le cidi polvere folminante, come fanno i far- me soperiori della forchette g.h.

è pure suggerito per evitare il pericolo mantiensi l'equilibrio delle apranghe d.e. di trasportare sostanze che detonano si e del cilindro i. facilmente di tenere i varii componenti p. Volante. separati e di mescerli soltanto sul luogo. q. Guancialetti.

da alcuni capsule o cassule dal loro nome francese capsules; ma in Toscana si

ci fu dato di conoscere che molto dopo la

pubblicazione dell'articolo expressozzo, Esca fulminante. Le armi da fuoco Vedesi questa macchina disegnata de si vanno tuttodi più generalmente ridu- faecia nella fig. a della Tav. XXVII delle cendo a piastre a percussione, ad usansi Arti meccaniche e nella fig. 2 in sezio-

col clurato di potassa ebe, a cagione del a. È un albero od asse della macchimolto ossigeno che svolge, ha però il na, il quale si vede a parte solla sua lundifetto di arrugginire e gusatara le pia- ghazza ed in iscala maggiore nella fie. 3. stre, od altre analoghe preparazioni, del La fig. 4 mostra una seziane di questo le quali parlasi all'articolo relminari, al medesimo albero aulla linea punteggiata

d,e. Spranglie verticali che servono a

macisti delle pillole nelle foglie d'oro. Si o Pezzo a goide, mediante il quale

r (fig. 6). Punzoni.

seire i cappeñozzi.

no il canale in cui scorre la lamina di l'uso di esse poò cagionare. rame.

della maechina che fa muovere il cilin- la piastra : si è però conosciuto potere di dro i (fig. 1).

no in moto le sprangbe d.e.

Fig. 7. Alzata del porta-coltello. la madre.

Fig. 9. Il punzone entro alla sua madre visto dall' alto.

l'asse opposta a quella dove è il vo-varsi.

ata macchina.

porta la madre (fig. 8) servendo di ta- sono accadere benissimo.

fare da sè e di un solo tratto i cappel- sot, Robert ed altri abbiano fatto in molozzi ad esche fulminanti, pei quali cra do da evitare simile gravissimo inconveduopo valersi di due o tre macchine di- niente. Le cache pei cannoni mettonai. verse.

Non dee omettersi in questo articolo cie di cappellozzi fatti meccanicamente,

un' avvertenza importantissima alla sis (6g. 1 e 6). Apertura per lasciar u- curezza di quelli che servonsi di armi ad esca fulminante, intorno a due gravis-# (fig. 6). Piastre di ferro che forma- simi danni che la poca antiveggenza nel-

Accostumano alcuni indifferentemente

u (fig. 3). Parte eccentrica dell'asse caricare il fucile prima o dopo innescata leggeri avvenire se calcasi lo stoppacciolo v. (fig. 1 e 5). Eccentrici che metto- rapidamente cha l'aria la quale era nella canna comprimendosi a quella guisa ehe

fa nell' accenti-ruoco pneumatico ( V. Fig. 8. Sezione verticale e pianta del- questa parola) si riscaldi abbastanza per accendere l'esca e far partire la scarica. Un cacciatore fu vittima di simile accidente, e fattisi poi alcuni esperimenti si y. Manubrio montato sulla cime del- conobbe che facilmente poteva rinno-

L' altro pericolo nasce dalla malintesa

Ecco in qual guisa facciasi uso di que- fiducia con cui molti credono di potere lasciare l'arma carica al ritorno dalla cac-Disposta la lamina di rame nel carrale cia, levandovi il cappellozzo. Spesso acformato dalle piastre & (fig. 6 e 7), si dà cade però che rimane sull'incudinctta il moto alla macchina mediante il manu- un poca di polvere fulminante staccutasi brio y ; le parti ecceotriche u,v, in que- per attrito, e se taluno per ischerzo od sto movimento, fanno agire le spranghe altro fa scattere il martello, la detonad,e ed il cilindro i, ed il pezzo I che zione ed accendimento della polvera pos-

gliatoio, riavvicinasi al pezzo sottoposto Quando si vollero sostituire le escha ove è la lamina di rame ; con questo mo- fulmioanti alle ordinarie miccie pei canvimento ciascuoa delle due madri taelia noni incontrossi un ostacolo difficile a una superficie di rame uguale al pro-superarsi, imperciocchè il martello che prio diametro. Nello stesso momento e battera sull'esca veniva respinto indictro senza ritardo veruno, scende tutto il si- con tanta forza dai gas che si svolgono stema 600 al porta-punzone, obbligando coll'esplosione che l'artigliere ne rimacost il punzone a cacciare nelle madri i neva spesso ferito, ed inoltre il fuoco pezzi di rame tagliati, i quali premutl fra che schizzava pel focone era così attivo i punzoni e le madri, formano i cappel- da bruciare sovente il viso, le maoi e le lozzi, che escono poi per l'apertura g. vesti ai soldati. All'articolo PIASTRA G. Questa macchina ha il vantaggio di percussione vedremo in qual guisa Pari-

al pari che quelle pci fucili in una spe-

ed hanno sopra le micce comuni il van-Ida non molti anni a questa parte, introtaggio di non esporre a quei gravissimi dotto l'usu di costruire ancora nella case pericoli che possono risultara dalla vici-dei contadini ampie latrine, a alcun brananza di esse ai cessoni, nei quali sono vo reggitore di famiglia seppe avvezzare riposte le eariche.

(Giusappe Tanmaloy-G. "M.)

(V. CACCIA, UCCELLAGIONE). (ALBERTA)

ESCANDOLA. La stanza dell' aguz- il padrone. zino nelle galee.

(ALSEBIL) gli uccelli vi si calino per pigliarli.

(ALBERTI.) ESCENTRICO, V. ECCENTRICO. ESCHIO, V. 15CHIO.

ESCIAME, V. APR e SCIAME.

tura del suolo.

quale non si feccia più o meno conto niere fre noi si usano gli escrementi umadelle materie escrementizie che si unisco- ni, cioè 1.º in istato secco e polverizzati; no nei cessi. In una gran parte delle cit- 2,º in istato di terriccio : 3.º mescolati tà si votano questi regolarmente ad ogni ad altre sostenze solide; e 4.º per ultitanto tempo. Pochissima sono quelle che mo verdi, che così si chiamano in alcuni fornite di sotterranei canali d'acqua ri-luoghi quando sono appena raccolti fnori nunzino a questa utilissima sorte di le-dal cesso. Lesciamo poi libero il contami. Piuttosto nai luogbi aperti e nei fronto tra le nostre e le pratiche ultreborghi viene alquento trescurato, soven- montane, e il decidere a quali, in eguale te per maneanza di siti dove regunarlo, condizione di cose, abbia a dursi la Pure abbismo veduto in qualche luogo, preferenza.

gli individoi della medasima a recersi ad esse per soddisfare ai bisogni della natu-

Esca. Quel cibo con cui si allettano ra. Siamo stati da più d'uno assicurati gli uccelli ed i quadrupedi per pigliarli che molto vantaggio ne ha ricavato il fondo, lo che non ha bisogno di prova; ma che dapprima si trattò di capriccioso

Pochi sono quelli che uniscano la ma-Iteria dei cessi al rimanente dei letami, e ESCATO. Onello spazio dove si po- non ne fecciano un uso particolare, dene il beccare, che si dice esca, acciocochè stinandola specialmenta agli erbaggi, ai canepai, ai lineti, e taluni ancura alle praterie ed al grano, non che agli alberi da frutto, sebbene ciò sia da pochissimi praticato. Gli autori oltremontani sogliono occuparsi di questa ottima specie di ESCLUSIVA. V. PRIVILEGIO esclu-governo piuttosto estesamenta; e fra gli altri abbiemo letta una Memoria assai ESCREMENTI. Dell'uso degli escre- particolarizzata del Saladin , segretario menti degli enimali in agricoltura si fa delle Società di agricoltura del dipartilungamente parola agli articoli concian el mento del norte, sopra la maniera di ser-LETAMA ed a quelli particolari ad altri virsi degli escrementi umani per concianimali, i cui escrementi, sensa essera di mere i terreni del circondario di Lilla. uso generale, sono però all'agricoltore di Il Tessier, compilatore degli Annali delquelche utilità. Ci limiteremo pertanto a l'egricoltura francese, ragionando dei considerare qui soltento le materie fecali medesimi, cita il Maurice ed il Young. dell' uomo e più particolarmente l' uso Non mai però ci avvenne di vedere in queche si fa di esse in Italie per la concima- sti od in altri scrittori stranieri parlarsi delle varie pratiche italiane nel prepara-Non vi è forse paese in Italia, nel re ed usare questo concime. In quattro ma-

In Ascoli clascheduna famiglia, comin-, Nel Bolognese, e precisamente nel ciando dalle più ricche e cospicne sino circonderio della città, estraggono gli alle ultime della città, si forma un ramo escremanti dalle latrine, e chiusili in opparticolare di entrata coll'industria che portuni recipienti, li portano all'aperta usano in quel paesa per preparara il le- campegna. Con una specie di cazza di tame di sterco umano. Tutti banno, per rame li cavano fnori, e il distendono poi raccoglierlo in an sotterraneo, una grande sopra il terreno, formandoce taoti pice profonda fossa, nella quale combinesi cioli pezzi a gnisa di forme di cacio. Lache vadano a colare le lavature dei piatti, sciano questi mucchi senza mai toccarli le orine e qualunque altra immondizia sino a tanto che sieno perfettamente secfinida. In queste fossa si gettano tutte le chi, ed indi li ripongono al coperto. acopature delle casa, ediosieme gli escre-Questa operazione si fa nel corso dell'e-menti e lo strame dei maiali che in ogni state. Nell'inverno votano tutte le fecce casa si ellevano. Vi si uniscono pure, ove entro una specie di vasca detta comunese ne tengono, letami del cavalli, asini mente battocchio, manendola di arginete muli. Oltre a ciò vi mescolano le pa- ti e ricoprendola. Ivi si lasciano finchè glie di grano, ed i cartocci del formento. al ritornare della nnova stagione nosano ne, dopo che henno servito pei paglie- bene diseccersi. Ridotte in perfetta sicricci della famiglia. Quelli che sono cità, vengono convertite in polvere e copiù premurosi di aumantare il concime, si spargonsi sopra i canapai. Trovasi escomperano dalle povere doone, che in serne l'effetto assai ventaggioso, sebbene dicembre le ammucchiano e vendono, non di molta durata. Viene talvolta quefoglie di ploppo e di castagno. Voltano sta polvere venduta sino a tre franchi pol e rivoltano molte fiste questo am- per ogni stalo di Bologne, lo che torna masso, estraendolo ancora dalle fosse, a circa sei lire di Bologna il baroccio, in maniara che alla fine in gennaio ri- quaodo è appena estratte dalle latrine, dotto ad una eguale patrefazione è vici- cioè verde ; allora essi la chiamano anno ad essere convertito tutto quasi in drona. Il Tanara ci fa sapere che a' suoi minute polyere. In tale stato lo spargo- giorni la usavano per avere buone e no in sottili strati per tutto il cortile e grosse le cipolle, persino negli ingressi delle case, ridu- Nella campagna lucchese ed in altri cendolo poi alle fine di febbraio in tanti luoghi della Toscana si raecolgono le memucchi che Indi chiudono entro secchi, terie escrementizie umane in recipienti affinchè non si disperda, per trasportario murati o pozzi che chiamensi possineri, alla campagna, Questo governn impiacano bottino, cloache. Debbono essere bene ordinariamente nel campi destinati alla intonacati entro e chusi benissimo supecanapa, nell'atto in cul quelle terre ven- riormente, affinche nulla si disperde delle gono ripassate coi buol o col bidente a medesime, ne possa penetrervi o feltrarzappa, ch' è lo strumento universalmente vi l'acqua esteriore delle piogge. Ivi stanadoperato dei più diligenti. Questi poi no queste materie sino a tanto che sia riquando semineno la canapa tornano a pieno il pozzonero. Quiodi gli agricolspendere altra simile mistura, unendovi tori che coltivano maggiore estensione però escramenti di piccione e di pollame. di campagna e che hanno più ampii i Pure i limitrofi non si curano punto di recipienti per le indicate materie, sono imitare gli Ascolani.

quelli che hanno ancora i letami in

328 ESCREMENT migliore stato, mentre è provato dall'espe-jogni 418 libbre italiane circa, cioè un-rienza, che quanto più ivi entro soggior-scudo incchese per botte, che ragguaglia ciò sarebbe una pura perdita, dovendosi stanze.

poi il terriccio di nnovo sciogliere nel- Altre volte i lucchesi acquistavano tutl'acqua per adoperarlo. Quando le fecce to il pozzonero del pisano. In oggi quei umane s' usano fluide, si aggiugne loro di Pisa lo adoperano tutto, ne attendono alcuna volta dell'acqua, e ciò si fa volen- che sia vecchio. Cavatolo fuori, lo allundole applicare a qualche pianta, di cui gano moltissimo con acqua e se ne sernon si creda opportuno l'accelerare di vono senz'alcun danno delle piante che troppo la vegetazione. Così pegli or-taggi si diluiscono, aggiungendovi la me-Nelle campagne di Macerata questo golucchesi ripetono le abbondantissime rac- canapa, lini ed ancora alberi. colte di formentone cinquantino, che trag- In Toscana questo concime si adope-

so eziandio per concimare i campi di gra- bene.

no, specialmente quando abbiano dei con- Gli ortolani di Rayenna gettano lo cimi un poco maggi. Si vende, lo sterco sterco estratto dalla latrine entro a bu-

nano, tanto più si perfezionano. S'im-a paoli dieci e un quarto fiorentini per piegano ordinariamente tali quali si estrag-circa ogni 3,000 libbre fiorentine. Si noti gono dal pozzo, e soltanto in alcuni casi che oltre le materie fecali si gettano anche indicheremo più innanzi, vengono cora nelle cloache tutte le oripe, e bene diluite con acqua. Non ai lasciano però spesso ancora la lavatora di tutti i vasi giammai ridurre a terriccio. Dicono che da notte, lo che diluisce alquanto tali so-

tà del loro volume di acqua, e s'innaffra- verno si raccoglie in grandi fosse situate no questi più frequantemente. Le piante alle bocche della pubblice latrine. In esda orto specialmente (essendo a questo se cadono ancora le orine e le acque di letame che devesi forse in gran parte la pioggia. Della parte fluida si servono gli bonta degli ortaggi toscani), e tutti i ortolani per innaffiare gli erbaggi. Dopo cereali essi pure profittano assai coll'es-qualche tempo la materia non ancora serne concimati. È dall'uso di esse, che i sciolta viene sparsa per concimare grani,

gono dai campi in cui lo seminano appena ra solo, a da alcuni viena usato in istato miatuto il frumento. Ma al tempo della liquido per bagnara i succhi non beprima sarchiatura di questo formentone ne scomposti, e risvegliare la fermentale spargono in buona dose al piede di zione. Si è osservato che quantunque ciascuna pianta e replicano poi le zap- giovi ad ogni qualità di terra, pure riepature quante volte lo domanda la pian- sce meglio nelle forti che nelle sottib. ta. La canapa pure viene concimata con Presso Firenze molto se ne impiega per materie del pozzonero, alla quale si uni- la seminagione del grano, ma più ancora sce talvolta una quarta parte di sterco di pegli ortaggi. Abbiamo veduto gli orcolombino: governo che giova moltissi- tolani trapiantare i cavoli e fare intorno mo a questo vegetabile. Per concimare ad ognuno un picciolo arginetto di terpoi il terreno che si destina alla semina- ra, ma distante alquanto dalla pianta; gione delle cipolle, si mescola con eguale indi con un idooco strumento versarva volume di sterco e meglio ancora caval- accanto un po' di pozzonero che coprolino, e di questo metodo si servono spes- no subito. Così le piante riescono assai

umano all'incirca 5 franchi e 50 cent, che da loro scavate a bella posta. In esse

Eschenanti

EscREMENT)

lo lasciano sepolto per lo spazio di dos lin certi tempi di notte in città a votere anni circa. Passato questo tempo, lo tro- le latrine. Versano la fecce in grandi fosvano ridotto ad uno stato di perfetto se che preparano a quest'uso in aperta terriscio. Lo rivoltano allora cinque o sei campagna, ed ivi la lasciano digerire mefiate nel corso di cinque o sei giorni, scolandovi le spazzature delle strade di durante i quali ricere l'impressione del- quella capitale, e ne formano un concil'aria esterna, e per tal modo si scom- me assai buono. Le adoparano ancora

pone a segno che non può più ricono- estratte di fresco del cesso, ma in questo acersi par feccia umana. Allora non tra- caso le diluiscono con molta cupia d'amanda odore veruno. E impiegato pei cqua, e le impiegano in istato fluido. viyai che fanno gli ortolani d'insalute, In altri luoghi prevale l'uso di mesco-

finocchi, aedani e cavoli; ed allora quan-lare questa sostanza a materie fossili, apdo sonosi seminate queste varie specie pena essa viena estratta dai cessi. A Codi ortaggi, il diligente e provvido colti- mo vi uniscono la calcina, a così possovatore delle medesime, qualora s'accor- no impiegarla in brevissimo spazio di ge ch' esse stanno per ispuntare, sparge tempo. Il chiarissimo dottore Mocchetti si il detto terriccio all'altezza di due linee doleva che pochi usassero una tale prasopra le seminagioni, se ne abbia bastan- tica, mentre non v'è forse mezzo migliote provvista. Dopo, se la stagione corre re per ottenere da simile governo il

asciutta, irriga la mattina innanzi allo massimo profitto. spuntare del giorno e la sera quando già Al contrario nel contorno di Modena sta tramontando. A tale effetto pongonsi vi mescolano solamente i calcinacci. Sicsempre i semenzai di erbaggi vicino ai come molto uso si fa in quel paese di pozzi per avere l'acqua più comoda.

sterco nmauo, è bena il sapera quanto Nel Bresciano, dove chiamano le fecce ivi praticasi. Tosto cha fu introdutta in umana savarona, aprono similmente una Mudena una regolare polizia, si principiò fossa in mezzo al campo profonda un con metodo custante, mediante un imbraccio, e va le stendono a prosciugarsi prenditore, l'espurgo delle cloache o lafino al sopravvanira dell' inverno. Quan- trine, dette valgarmente budeioni, alterdo sono asciutte, ne applicano circa otto nando ogni terzo anno l'estrazione delle earra per ogni piò di prateria naturale, materie, e ciò nella stagione fresca e nelle ore notturne, call'empirae dei carri

lasciata convenientemente seccare.

e con molto buon successo.

Nel Bergamasco pure impiegano que- coperti fatti espressamente per un tal uso. sta sorta di letame, ma bene polverizza- Si trasportano le fecce faori di città nei to; e sogliono per lo più unirvi la terra luoghi fissati. Colà si formano dei recinche estraggono dai fossi, dopo di averla ti di letame di atalla qualunque indigesto, di spazzature, calcinacci o simili al-

alcun poco entro una boca.

Nei contorni di Como ed in goalche tre materie atte a contenere le liquide; altro luogo è questo il governo più favn-le dopo alconi giorni vi si mescola il colrito per le praterie, oltrechè pegli orti. cinaccio spogliato dei frentanti d'altre Si applica a quelle fresco senza veruna sostanze, e passato attraverso di un vasorta di preparazione, lasciandolo al più glio. Dovrebbe veramente, secondo alconi, passare un anno dal punto dell' e-

Gli ortolani di Milano, particolarmen-atraziona delle fecce dalle latrine sino al te quelli fuori di porta Tanaglia, entranu momento di adoperarle : ma ordinaria-Suppl. Dis. Toen. T. I'II. 42

Sebbene passa applieursi anche in an- sui terreni quasi contemporaneamenta tunno, pure trovano doversi preferire la al momento in eui comincia a vegetare la primavera, quando sia bene digerito. Un pianta che si vuole concimare. E forsa tale governo basterà darlo ad ogni terzo il migliore pegli orti; ed impiegandolo anno, piuttosto che continuomente. Se bena diluito in forma liquida peeli erla dose sia saverebia, la terra ne soffre. baggi, li rende squisiti. Quantunque sia-A Modena vendevasi dicci paoli il carro, si asserito da persone degna di fede, cioè 5 franchi e 45 centesimi, ed era di che anche recente non nuoce ai vegeottima qualità. În oggi îl prezza è dupli- tabili, pure sară sempre utile l'usarlo cato talvolta, e, eiò eh' è peggio, meno vecchio o meseolarlo alla calce, o almeno buono il concime, perche si aumenta essenziale l'allungario moltissimo coll'adall' intraprenditore colla spazzature del- cqua. Ai terreni freddi o che s' irrigano la strade, alle quali si unisce molta copia spesso, è multo vantagginso, e-l iu prefedi sabbia. renza devesi impiegare per le piante an-Nel Prinli, come in altri paesi, lo sep- nus. La natura del terreno, o la qualità

eampi di grann; ma quando lo scibano mente buono pei cavoli, mesi di febbraio e marzo sono i prescelti cattivo odore dall'applicazione di questo que altro. Nei paesi del Brenta e del Ta- talia Vol. V e VII.

per concine.

pelliscono in mezzo agli altri letami. delle piante possouo soltanto determinar-Sembra ehe questo metodo sia inferiore ne la dose. Alcune picciole nostre espeagli altri, ma è da notarsi che ciò costo- rienze ci convincono tornare scorpre utile mano quando lo spargono soltanto nei adoperarlo fluido, ed essere eminenteagli erbaggi, lo danno solo e liquido. Co- Circa alla quistione se fra noi possa tela lo usano appena tratto delle latrine. I mersi che le piante contraggano qualcha

a spargerlo. Ne governano con maggiore concime recente, si possono consultare vantaggio i terreni sabbiosi, che qualun- gli Annali dell'agricoltura del regno d'I-(FILIPPO BE.) gliamento raccolgono queste materie in ESEPERTICA. Dicono gli algebristi grandi buehe: alcuni vi aggiungono delle l'arte di trovare le radici delle equazioni scopatore, e lasciatele a stagionare, come d'on problema con numeri o con linee, dicono, per qualche tempo, le impiegano secondo cha il problema è numeriro q (ALBERTA) geometrien.

EXPANSIONS ESERCITARE la terra. Vale lavo-jeircostanze diviene capace di ocenpare raria. (ALBERTA)

ESSICCANTE. V. assiecativo.

ESOGRAFIA. Quel disegno geometrico, il quale mostra la parte principale nemente si nomina pitaraziona, e venne esterna o facciata di un edifizio.

(MAJOCCEL.) ESOSMOSI, V. andomost.

mura.

(Dis. delle matematiche.)

una maechina da teatro, le quale rivol-sta importantissima proprietà. Qui però che erasi preparato sulla scena.

(Dia. delle matematiche.) ESPANSIONE. Quella proprietà che esperimenti di Clement Desurmes. ha una sostanza per la quale in certe

uno spazio maggiore che non richiedasi per essa ordinariamente. Non parleremo

qui di quella espansione che produce nei eorpi il calorico, la quale più eomuperò esaminata a quella parola. Parimenta agli articoli arxosezza e ess abbiamo mostrato dietro quali leggi si e-

ESOSTRA. Macchina bellica offensi- spandano i fluidi elastici permaneuti. Fiva degli antichi, la quale slanciata da una nalmente agli articoli varone e Macchitorre, d'improvviso scagliavasi contro le ne a varona abbiamo vaduto le leggi dell'aspansione di questo finido a le applicazioni ehe dal eelebre Watt, e da al-Esostas. Secondo alcuni era anche tri dopo di lui, si fecero alle arti di que-

gendosi mostrava agli spettatori quello ei si permetterà riferire nna tavola dimostrante i ventaggi ebe si ottengono dall' espansione del vapora, secondo gli

TAVOLA della potenza che ottiensi dal vapore per tutte le pressioni decrescenti da 10 atmosfere fino a 1 Ci ed anche od 1 f27 di atmosfora.

| PRESS                        | PRESSIONI DEL VAPORE            | APORE               | TRMPERATU-                                       | TOT                                                            | VOLUME                                                        |                                                              | FORZA M                                                                     | FORZA MECCANICA |                                                          |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
|                              | AL AUG RASCERS                  | 1                   | in gradi cen-                                    | PORE IN MA                                                     | PORE IN METRI CORICI                                          | Dovata                                                       | Dorat, alla                                                                 | Totale          | Prodotta                                                 |
| la numero<br>di<br>atmosfere | In millimetri<br>di<br>mercurio | In metri<br>d'acqua | corrispon-<br>denti alle<br>rarie pres-<br>sioni | Se la sua<br>temperatura<br>initiale<br>restasse co-<br>stante | Alla pressio-<br>ne indicata<br>e alla tempe-<br>ratura reale | alla produ-<br>ziour<br>di un chilo-<br>gramusa<br>di vapore | fan alla prea-<br>tion di 1/71<br>di atmosfera<br>e a 13° di<br>temperatura |                 | da un chilo<br>gramma<br>di carbone<br>o 7050<br>calorie |
| Atmosfere                    | Millimetri                      | Metri               | Gradi                                            | Metri cubica                                                   | Metri cubica                                                  | Dintmie (b)                                                  | Diasmie                                                                     | Dinamie         | Diosmie                                                  |
| 10,00                        | 2600                            | 103,36              | 182,00                                           | 0,17000                                                        | 0,20798                                                       | 21,50                                                        | 106,13                                                                      | 127,62          | 1384,19                                                  |
| 9,75                         | 2410                            | 100,77              | 180,95                                           | 0,17436                                                        | 0,31282                                                       | 21,45                                                        | 105,56                                                                      | 127,01          | 1377,56                                                  |
| 9.50                         | 7220                            | 98,19               | 68,671                                           | \$6821.0                                                       | 0,21789                                                       | 31,40                                                        | 104.95                                                                      | 126,35          | 1370,41                                                  |
| 9.25                         | 7030                            | 95,60               | 178,68                                           | 0,18378                                                        | 0,22317                                                       | 31.34                                                        | 104,43                                                                      | 135,76          | 1364.02                                                  |
| 9.00                         | 6840                            | 93,02               | 177.40                                           | 0,18883                                                        | 0.32872                                                       | 31,38                                                        | 1 03.80                                                                     | 125,08          | 1356.63                                                  |
| 8,75                         | 6659                            | 90,44               | 176,11                                           | 0,19428                                                        | 0.23457                                                       | 21,33                                                        | 103,30                                                                      | 134,52          | 1350,56                                                  |
| 0.50                         | 9,49                            | 87,86               | 174.79                                           | 0,30000                                                        | 0,21076                                                       | 31,16                                                        | 102.51                                                                      | 133,67          | 1341,35                                                  |
| 8,25                         | 6270                            | 85,26               | 173,46                                           | 0,20606                                                        | 0,2 1731                                                      | 21,10                                                        | 101.88                                                                      | 133,98          | 1333,86                                                  |
| 8,00                         | 6080                            | 82,68               | 172,13                                           | 0,21250                                                        | 0,25\$27                                                      | 31,0,1                                                       | 101,13                                                                      | 123,16          | 1324,81                                                  |
| 7,75                         | 5890                            | 80,10               | 170,78                                           | 0.31936                                                        | 0,26166                                                       | 20,97                                                        | 100,54                                                                      | 121,51          | 1317,90                                                  |
| 7,50                         | 5700                            | 77.58               | 163.41                                           | 0,22666                                                        | 0,26952                                                       | 20,98                                                        | 99.78                                                                       | 120,68          | 1508,91                                                  |
| 7,35                         | 5510                            | 24:01               | 16291                                            | 0.23439                                                        | 0,27777                                                       | 20,83                                                        | 90.06                                                                       | 119.89          | 1300,35                                                  |
| 7,00                         | 5320                            | 72,35               | 166, \$3                                         | 0,2 (385                                                       | 0,28670                                                       | 20,76                                                        | 98,34                                                                       | 01,611          | 1291,77                                                  |
| 6,75                         | 5130                            | 69-77               | 164.84                                           | 0,25185                                                        | 0.29635                                                       | 20,69                                                        | 92,56                                                                       | 118.35          | 1282,57                                                  |
| 6,50                         | 0,00                            | 67,19               | 163,25                                           | 0,25155                                                        | 0,30662                                                       | 20,61                                                        | 66.73                                                                       | 117,33          | 1272,58                                                  |
| 6,25                         | 4750                            | 64.61               | 161,54                                           | 861220                                                         | 0,31758                                                       | 20,53                                                        | 95,95                                                                       | 85'911          | 1263,36                                                  |
| 600                          | 6369                            | 62,01               | 169,00                                           | 0.28333                                                        | 0,32965                                                       | 20,65                                                        | 95,11                                                                       | 115,56          | 1253,37                                                  |

| 54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74<br>54.74 | 3990<br>3800<br>3610<br>3420<br>3040<br>3040                                                                                   | 53.27           | . 55 00       | 0 30380        | 0.37232       |                | 80.00         | 113.20      | 1917.01    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| 500 A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3800<br>3610<br>3420<br>3230<br>3040<br>2856                                                                                   |                 | 22,55         | 0000000        |               | 20,21          | Salver .      | 1           |            |
| 5 6 7 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3610<br>3420<br>3230<br>3040<br>285a                                                                                           | 51,63           | 153,30        | 0,3,000        | 0,38,38       | \$0,13         | 91,35         | 86,111      | 1209,13    |
| \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3420<br>3230<br>3040<br>2852                                                                                                   | 63.10           | 151,15        | 0,35789        | 9,40676       | 20,03          | 90,35         | 110,38      | 1197,30    |
| 34.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>3.50<br>5.50<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3230<br>3040<br>285s                                                                                                           | 46,52           | 1,9,15        | 0,37777        | 0,42836       | 19.93          | 83,24         | 69,17       | 1184,07    |
| ဝင်းရှိ ရေး                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3040                                                                                                                           | 43.04           | 146,76        | 0000000        | 0,45096       | 19,83          | 88,09         | 107,92      | 1170,53    |
| ည်း ရှင်းရှင်း<br>လေးသို့ ရှင်းရှင်း<br>လေးသို့ ရှင်းရှင်းရှင်း<br>လေးသို့ ရှင်းရှင်းရှင်း<br>လေးသို့ ရှင်းရှင်းရှင်း                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 285a                                                                                                                           | 41,34           | 141.95        | 0,42500        | 0,42705       | 19,73          | 86,97         | 106,70      | 1157,29    |
| où 6<br>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | affice.                                                                                                                        | 38,26           | 142,70        | 0,53340        | 0,59615       | 19,62          | 85,63         | 105,31      | 11 (2,21   |
| 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200                                                                                                                            | 36,18           | 1,60,35       | 0,48570        | 0,53310       | 19,61          | 84,35         | 103,86      | 1136,49    |
| ဝင်္ဂရာ ရှိ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2170                                                                                                                           | 33,60           | 137,70        | 0,52310        | 0,57683       | 19,38          | 82,97         | 103,35      | 1110,10    |
| 25,4<br>05,4<br>05,4<br>00,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2280                                                                                                                           | 34,00           | 135,00        | 0,56670        | 0,62075       | 19.25          | 81.61         | 100,66      | 1091,77    |
| 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | aogo                                                                                                                           | 28,43           | 132,15        | 0,61820        | 0,67236       | 19,11          | 79.72         | 98,88       | 1072,57    |
| 15 0 0 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1900                                                                                                                           | 35,84           | 128,85        | 0,68300        | 0,73345       | 18,96          | 22.92         | 96.93       | 1051,33    |
| 00'6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1710                                                                                                                           | 33,36           | 125,50        | 0,75550        | 0,80800       | 18,80          | 26,02         | 94.83       | 1028,43    |
| 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1520                                                                                                                           | 20,67           | 121,55        | 0,85000        | 1606840       | 18,61          | 73,82         | 92,43       | 1002,51    |
| 2/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1330                                                                                                                           | 18,09           | 117,10        | 0,176,0        | 1,01666       | 18,39          | 71,38         | 89.77       | 973,65     |
| 1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0\$11                                                                                                                          | 15,51           | 112,60        | 0,13330        | 1,17159       | 18,17          | 68,70         | 86.87       | 943,20     |
| 1,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 950                                                                                                                            | 12,93           | 106,60        | 1,35990        | 1,38436       | 17,83          | 65,49         | 83,38       | 904.35     |
| 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 260                                                                                                                            | 10,34           | 100,00        | 1,70000        | 1,70000       | 17,58          | 61,65         | 79.23       | 859,33     |
| 20,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 570                                                                                                                            | 2.76            | 93,00         | 2,26660        | 3,21720       | 17,19          | 56,84         | 74.03       | 802,95     |
| 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 380                                                                                                                            | 5,18            | 8a,00         | 3.40000        | 3,22,336      | 16,71          | 50,30         | 62.01       | 726,80     |
| 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 661                                                                                                                            | 2,60            | 66,00         | 6,8,000        | 6,19838       | 15,95          | 33,58         | 55.53       | 602,30     |
| 9,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98                                                                                                                             | 1,30            | 51,45         | 13,6,900       | 00108,11      | 15,33          | 29.40         | 44.65       | 484.28     |
| 0,0625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47,5                                                                                                                           | 0,65            | 38,00         | 27,20000       | 19.91750      | 16,61          | 19,65         | 34.36       | 371,60     |
| 1910'0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,71                                                                                                                          | 0,1456          | 13.03         | 120,67000      | 91,73560      | 13.39          | 000,000       | 13,39       | 145,23     |
| (a) L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | es Le catoria è una unità di calore nguale a quella che inentra di on gerdo del termometra ennigredo le temperatura di un chi- | anith di calore | ugusle a quel | la che ionatea | di un grado d | el termometra  | centigrade le | lemperalara | di un chi. |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bremms d' sequ                                                                                                                 | A               |               |                |               |                |               |             |            |
| 7 (0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (b) La desames e une unita di potenta meccanice peri a quella di un metro calico eniterata a un metro.                         | agity or botten | 13 meccanice  | ber a queste   | de us metro   | Sprice eatlers | to a un melro |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |                 |               |                |               | -              |               |             |            |

Da questa tavola chiaramente risulta prodotta mediante un intensa calore appotersi invero ottenere grandi vantaggi plicato agli atomi di esso. Questo effetto dall'espausione, e ciù tanto più che può è specialmente assai grande nella polvequesta adottarsi senza cangiare menu-re di cannone la quale si espande a 472 mamente le dimensioni delle caldaie ne volte il proprio volume, con una veloquelle dei passaggi pel vapore crescendo cità di 10.000 piedi al secondo e con solo la pressione nella caldaia; sicchè la una forza uguale a 1000 atmosfere. stessa inacchina può fare un dato lavo- Quindi una palla di cannone vicne slanro quando agisca a hasse pressione ediciata con une velocità di 1800 a 2000 uno doppio quando agisca ad alta, senza piedi al secondo. Di rado avviene che consumare in quest' ultimo caso che sei la subitenea espansione di un fluido eladecimi del cambustibile che consumava stica spezzi una sustanza solida senza nel primo. Il solo obbietto che può spes- gettarne i frammenti a grande distanza. an incontrarsi a questo, d'altra parte si Le ragioni di questo fatto dipendono : utile, cangiamento nel modo d'agire del- 1º dall' immensa velocità colla quale si le macchine a vapore, si è la tema che espandono i fluidi aeriformi quando riceessendo queste costruite per lavorare ad vono un forte grado di colore; 2º dalla una bassa pressione non possano senza loro celerità nel riscaldarsi la quale è danno e periculo assaggettarsi ad una molto meggiore che nei curpi solidi. Copiù alta. (Стамант Dasonnes—G. "M.) si l'aria riscaldata allo stesso grado ESPERIDE matronale. V. Giuliana. cui il ferro diviene bianco, espandesi я

ESPLORATORE. Si sa quanto im- Nel caso della polvere da cannone la veporti il mantenere nettato il fondo delle locità con cui la fiamma si muove venne caldaie a vapore: interessa quindi il sa-calcolata da Robins non essere minore pere quando occurra di farlo, variando di 2000 piedi al secondo o poco menn questo momento secondo la quelità dell'a-che 70 miglia al minuto. Quindi l'Imcqua adoperata. A tale oggetto può ser- pulso del fluido è immensamente granvire una specie di robinetto aduttato al de, e gli ostacoli che ad esso si opponfundo della caldaia, la cui cassa abbia due gann venguno tratti seco con grande vefuri, e la chiave un incavo o specie di locità, benchè molto minure di quella socassetta. Quando la chiave è girata con- vraccennata; così una palla da cannone tro l'apertura superiore che corrispon-eolla maggior carica di polvere non dee de el fundo della caldaia, vi si formera percorrere più di 2400 piedi al secondo un sedimento come sul fondo medesi-lo poco più che 27 miglia al minuto. La mn: girando quindi la chiave contra la velocità della palla all'innanzi è proapertura inferiore che liberamente co-dutte dal subito propagarsi del calomunica cull' aria esterna, si vedrà anche re attraverso tutta la massa dell' aria toin corso di lavaro lo stato del fundo stochè esso si svolge dai materiali unde L'inventore chiamó questo robinetto è fatta la polvere, in guisa da rendere l'ajange a dépôts e noi pel suo effetta lo ria capace di percuotere tutto ciò che la dicemmo esploratore.

(G. "M.) circunda e di accrescere così grundemen-ESPLOSIONE, E' la gassificazione le il moto della palla. Si può adanque istantanea di un solido u di un liquido. conchindera che la forza di una esplo-

ESPERTO. V. consigno degli E- 4 valte il proprio volume, mentre invece il metallo non si espande che 1/500.

fluidu elastico cha si espande; 2.º dalla si conusce aucora con sicurezza bastanvelocità che esso acquista per un certo te il modo d'uvviore le orribili disavvengrado di calore; 5.º dalla celerità con cui ture che quasi aempre questo effetto cail gradu di calore si trasmette alla massa giona, e perciò crediamo nostro dovere di esaminare qui nuovamente la quistio-(BICHARD PRILLIPS.) ine, riportando gli esperimenti fattisi in ESPLUSIONE delle macchine a vapore. America su tale proposito dall'Istituto o

Di questo argomento, tantu alla pub- Comitato di Franklin.

blica e privata sicurezza importante. La caldaia con la quale si fecero goeabbiamo fatto altre volte parola ed al- sti esperimenti era di lamierino, di forl'articolo macchine a varone del Di- ma cilindrica del diametro interno di 12 zionario (T. XIV, pag. 108 e 128) ed pollici (a), di due piedi, 10 pollici e an a quello estassa di questo Supplimento quarto di lunghezza, e di un quarto di (T. III, pag. 226). Abbiamo ivi indicato police di grossezza. Questa cabinia mettecome a varie eagioni siasi da molti attri. vasi orizzontalmente sopra un fornello coboitu questo disordine, ed aggiungere- mune a carbone che estendevasi alla memo qui come il nostro Morosi avesse la circa di sua lunghezza. Ouesto appacercato di spiegarlo attribuendolo alla recchio si era munito con particolare direazione che produce il vapore nella ligenza degli strumenti necessarii per micaldaia quandu si arresta la macchina, surarne il calore, la tensione del vapore Supponeva egli che si dovesse in tal ca- ed il livello dell'acqua, essendosi posti so produrre un urto simile a quello che termometri e manometri tantu all'esterno vedismu avvenire nell'ariete idraulico, e che all' interno della caldaia. Doe aperdi una furza uguale a quella che produr- ture chiuse con lastre di vetro lasciavarebbe una colunna di acqua che cades- no scorgera le indicazioni degli stromenti se unita ed animata di uguale velocità, all'interno e lo stato dell'acqua; vi avenvesse per base la superficie interna del- vano anche 3 robinetti stazatori, della la caldaia e per altezza tante vulte so cui posizione diremo più innanzi, un tumetri circa, quanto fosse il numero delle bu di vetro per conoscere il livello della atmosfere del vanore. Questa spiegazio-tromba prementi, ec.

ne però nou ci pare fondata, essendochè Le indagini che si avavano in mira la reazione dell'ariete idraulico avviene furono particolarmente quelle che se-

soltanto nei liquidi per la pochissima lo-guono :

ro compressibilità, ma non poò aver luo- 1.º Osservare il movimento tumulgu col fluidi aeriformi, come è il vapore, tuoso della chollizione nell'internu delle cordarsi che il finido stesso al quale impedivasi istantaneamente l'uscita era esso

i quali facendo molla ammozzano il col-caldaie ed il cangiamento di lirellu da pu e lo rendonu apriena sensibile. Il Mo-lessu prudotto nel liquido. Assicurarsi rosi stesso era tanto convinto di questo dell'efficacia de' robinetti stazaturi cofatto che proponeva qual rimedia l'ag-muni e di quelli proposti da Ewbank, e giunta di un serbatoio d' aria compressa dei tubi di vetro indicatori del livello. come nelle trumbe idraoliche, senza ri- Assicurarsi parimente se la proicziune

(4) Le misure onde si parla in questo pure elastico e cumpressibile al pari del-articolo sono inglesi (V. maras).

dell'aequa in gnisa di pioggia sontro le stabilisce fra la particelle del vapore ed pareti riscaldate dalla caldaia per l'effet-il ferro fortemente riscaldato sia genato dell' ebollimento, potesse aumentare rale, a se sia possibile conoscere a quanto l'elasticità del vapore, più che questa si estenda, per valutarne l'influenza sulnon si diminuisca per una apertura fatta le valvule di sicurezza.

nella caldaia.

circustanze possa un metallo assei caldo varlo. produrre spontaneamente una grande 11.º Esaminare gli effetti sulle caldaie quantità di vapore di una forte elasticità, dei sedimenti ed incrostazioni.

del vapore nelle caldaie. 3.º Conscera se it vapore molto ri- sfere. scaldato, a segno di non saturare lo spa-

zio, possa acquistare una grande elastici- daremo succintamente un riassunto. tà ggando slanciasi dell'acqua in mezzo La prima esperienza sul mutare di liad esso.

o se cangi di densità e di temperatura. pressione di poco meno che due atmo-

il metallo fusibile valga ad evitare l'ee-multuoso su tutta l'estensione del bolcessivo riscaldamentu dei bollitori o di litore, al momento in cui venne aperciò che essi contengono, provandolo ri- to un robinetto posto ad uno dei cedotto in piastre o chiuso in robinetti. Di del bullitore, o sollevossi la valvula formando una tavola dei gradi di fusio- di sicurezza stabilita anch' essa ad uno ne di varie leghe.

nel ferro in diverse circostanze.

ferro quali guasti o lacerature possago vasi dapprima sotto al punto donde

10.º Esaminare in quali casi le val-2º Ripetere gli esperimenti di Kla-vule di sicurezza non obbediscano alla proth sulla ridozione dell'acqua in va- pressione interna del vapore nelle calpore pel suo contatto con un metallu daie benchè il carico di esse sia calcolamolto caldo, ed assicurarsi se in alcune to inferiore alla forza che tende a solle-

e stabilire la relazioni che esistono fra 12.º Fare alcune ricerche sulla reauna temperatura elevata e la pressione zione che vi ha fra la pressione e la temperatura del vapore da 1 a 10 atmo-

Sono questi gli esperimenti dei quali

vello dell'acqua per l'ebullimento fe-4.º Assicurarsi, per quanto è possibile, cesi mediante un piecolo bollitore di se il vapore riscaldato più del dovere ri- vetro, formato di un cilindro longo 14 manya senza saturarsi benebè sia sem-politici e un quarto e del diametro di y

pre a contatto con l'aequa della caldaia, pollici e mezzo. Avendo il vapore la 5,0 Assicurarsi esperimentalmente se sfere si produsse un ebollimento tudei capi. Continuaronsi queste ricerche 6.º Ripetere gli esperimenti di Kla-con una caldaia di ferro nell'interno

proth sulla temperature a cui ha luogo della quale potevasi vedere mediante il massimo di vaporizzazione pel rume e due lastre di vetro. La più grande intensità del fornello agiva sul dinanzi nel 2.º Determinare se si possano pro- mezzo dell'apparato sopra una estendurre nelle caldaie riscaldate eccessiva: sione di circa un terzo della sua lunmente alcuni gas elastici e permanenti. ghezza. Quando la pressione del vapore 8.º Osservore nei cilindri di rame e di ovo oltrepassava le due atmosfere vede-

risultarvi per un aumento di pressione. Insciva il vapore un sobbollimento locale 9.º Ripetere gli esperimenti del Per- il quale si generalizzava ben tosto in tutklins ed assicurarsi se la ripulsione che si to il bollitore e direniva tauto più grande quanto più si aumentava l'apertura che tarzo robinetto, 3 pollici e tre quarti più dava uscita al vapore. Quando si aper- alto del livello dell'acqua: e da ultimo se la valvula di sicurazza, la cui superfi- l'aequa ed il vapora blauciavansi attra" cie era di circa due decimi di pollice in verso del foro della stessa valvula di quadrato, il sobbollimanto riempi affat- sicurezza. In questi esperimenti una aperto la caldaia e l'acqua venne alancia- tura del robinetto inferiore, la quale non ta con violenza pel foro della valvula, era che 1/13700 della superficie intera del La superficie della valvula relativamente liquido produceva l'uscita dell'acqua e alla sezione del bollitore, alla sua linea di del vapore per questo robinetto che era al livello dell'acqua era di 1/2055. In que- di sopra del livello dell'acqua. Un'altra sti esperimenti il bollitore era per mata apertura simile, che, agginuta alla prima, pieuo di acqua e si tenevano aperti i ro- formava a 1/6250 della superficie del liquibinetti stazatori. Il sobbollimento osser- do produceva l' uscita dell'acqua pel rovatosi precadentemente si aumentava di binetto inferiore; e finalmente una terza molto ogni qualvolta traevasi del vapore apertura, cha colle due prime equivaleva dalla caldaia per alimentare la macchina, ad 1/456, della superficie del liquido della aprivasi un robinetto o sollevavasi la caldaja, produceva l'uscita dell'acqua invalvula di sicurezza. Questi effetti inta- siema al vapore pel robinetto di mezzo, ressano molto, e per mostrare la mauie- il che prova che il livello dell'acqua ra come si stabilisce il livello dell'acqua erasi innalzato di doe polici al dissopra nella caldaie e per far vedere come pos- dal livello dell' altezza che occupava prisa avvenire che il liquido si slauci con- ma dell' esperimento.

tro le pareti riscaldate. Da questi fatti risulta non potersi af-Gli apparecchi destinati a far conosce- fidare interamente alle indicazioni de'ro-

re il livello dell' acqua di questa caldaia binetti stazatori.

erano 3 robinetti, uno dei quali era po- Applicatosi in questa caldaia un pristo all' altezza del livello e gli altri ad mo apparato a piastra fusibile, questa uguale distanza sopra e sutto del primo, aprì tosto un foro di o polt 95, ed il li-Avendo il vapore dua atmosfere di pres- quido bollente della caldaia venne con sione si abbassò il livello esattamente al violenza sianciato contro al tetto della di sotto del robinetto inferiore. Aprecido casa, quantunque il vapore avesse una quasto robinettu ne usci dapprima vapo- tenue pressione.

re, poscia un miscoglio d'acqua e di L'effetto del tubo stazatore di vetro vapore; aprendo il secondo robinetto applicato a questo apparecchio, fu conuscì l'acqua sola per quello di sotto : frontato coi robinetti e si riconobhe che nella caldaia vedevasi distintamente il malgrado le oscillazioni potevasi ottenesobbollimento attraverso le lastre di ve- re nna sufficienta indicazione prendendo tro. Aprendo il terzo robinetto superio- la media di esse. Quanto al guastarsi re usciva acqua unita a vapore pel se- dei tubi di vetro si conobbe non dipencondo robinetto che era due polici più dere la perdita della loro trasparenza alto del livello; sollevando alcun poco la che dall'azione del vapore sugli alcali valvula di sicurezza, l'aqua scorreva li- che il vetro bianco contiene, e potersi beramente pel secondo robinetto; final- quindi evitara siffatto inconveniente famente sollevando affatto la valvula di si- cendo i tubi di vetro verde.

enrezza l'acqua useiva liburamente pel Ewbank per eritare il forte sobbolli-Suppl. Dis. Tecn. T. I'II.

mentu sivracceocato propose di sdattara era di ificolo della superficia dell' acqua ai tubi cha ricevono il vapore dalla cal-loella caldaia, le poteva lasciar useira in daia estese superficio bucherate le qua- uo secondo ona quantità di vapore a 5 li preodessero il fluido io varie parti atmosfere ugoale a 9 volta la capacità della caldaia e gli esperimenti del Co-dello spazio occupato dal vapore. Esmitato americano provarono l'efficacia sendosi abbassato il livello dell'acqua

questo espedieote. Per questo consumo del vapore, noo tar-Quanto sll'effetto prodotto dal sob-dò questo a sopraccaricarsi di calore, ed di questo espediente. bollimento dell' acqua sull' elasticità del il ferro della caldaia, lontaco dalla licea vapore cella caldaia, si considerà la qui-del livello non tardò ad arroventarsi. Si stione oella maniera seguente: facendo continuò così l'esperienza sino a che un apertura ad una caldaia le cui pareti fu consumata totta l'acqua ed allora getsieno calde, l'effetto del sobbollimento di- tossi una piccola quantità di acqua conminuirà l'elasticità del vapore per lo tro il fondo della caldaia in grao parte sfuggirsi di una parte di esso, oppure roveote. Ripetuta l'esperieoza più voll'acqua sparsa sulle pareti calde produr- te si trovò sempre che coll'iniezione l'erà forse un numento di tensione nel va- lasticità del vapore anzichè accrescersi pore? Egli era difficile sciogliere ona diminuiva.

quistione che abbraccia tante condizio- La seconda parte degli esperimenti ni. Tuttavia si stimò potervi giugnere con del Comitato di Franklio consisteva cel uon piccola caldaia, purchè si potessero ripetere quelli di Klaproth sulla ridufacilmente cangiare le sezioni dell'aper-zione dell'acqua in vapore sopra un metura dei robinetti faceodole ora assai pic- tallo molto caldo e di esaminare io quali cole ed ora assai grandi. La posizione circostaoze si possano in tal guisa prodella caldaia impiegata sul foroello era durre grandi quantità di vapore a forti tale che le sue pareti facilmente pote-tensiooi.

vansi riscaldare e che si poteva porla nel- Disposte le cose nella stessa gnisa di le circostanze più vantaggiose per accre- prima si introdusse nella caldais ona

l'ioterno sobbollimento. Disposto così l'apparato fecesi un di essa. Due termometri posti nno alla fuoco assai vivo sotto della caldaia, e parte superiore l'altro alla inferiore sequando pel coosumo del vapore il livel- gnavano i gradi di colore, e due lastre di lo si abbassò 3 pollici al disotto della li-vetro lasciavano vedera l'interno della nea ordinaria, cominciossi l'esperimento, caldaia. L'acqua che si introduceva era essendo la pressione del vapore a 3 at- a 21 centigradi e se la vedeva arroveomosfere e mezza. Si aperse primiera- tarsi nel giugnere al fondo della caldaia. mente un rubinetto di 0,03 di pollice La tavola seguente mostra i risultamenti quadrato di apertura, ossia : froofio della ottenuti con essecotosi pototi conticuasuperficie dell'acqua, pel quale usciva-re gli esperimenti a motivo dell'essersi

scere la teosione del vapore mediante-piccola quantità di acqua e si innalzò gradatamente la temperatura del fondo

un circa 409 pollici cubici al secondo. nell'oltimo spezzata una delle lastre di Poscia sollevossi in parte od interamente vetro con uno strepito siosile ad un colla valvula di sicorezza, la sezione del cui po di fucile.

foro, quandu era interamente sollevata

ESPLOSIONE

| al fondo<br>della caldaia | al fondo<br>della caldaia | QUANTITA'<br>di once<br>di sequa in-<br>iettata | PRESSIONE<br>prodotta dalla<br>iniezione<br>in atmosfere | del vapore<br>prodotto dalla<br>iniezione |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 146cent.,6                | Nero                      | 2                                               | 3,3                                                      | 16geret.                                  |
| **                        | idem                      | idem                                            | 3,4                                                      | 171                                       |
| 165.5                     | idem                      | idem                                            | 3,3                                                      | 180                                       |
| n                         | In parte rovente          | idem                                            | 3.7                                                      | 183                                       |
| 172                       | Rovente                   | idem                                            | 3,7                                                      | 191                                       |
| ,,                        | idem                      | 3                                               | 4,2                                                      | ,,                                        |
| ,,                        | idem                      | 5 1                                             | 8,2                                                      | ,,                                        |
| 195                       | idem                      | 5 £                                             | 8,2                                                      | 197                                       |
| 214                       | idem                      | 7 1                                             | 8,7                                                      | 218                                       |
| 220                       | idem                      | 10 5                                            | 9.8                                                      | 231                                       |
| 231                       | idem                      | idem                                            | 12,                                                      | 269                                       |

Confrontando la temperatura del va-menti deciso il contrario, come già la pore in queste esperienze con le pres-teoria faceva prevedere.

sioni corrispondenti, si redri che in nessuna di este l'acqui nicitata non darayale a dire, e il vajuore puesa e rimaal vapore la denniti relativa, il qual elfaceti sopraccaricato di calore pel non confetto però non dee recere sopraca quatatto colle pareti della caldisi, el oclora si osserri che la quantità d'acqualcupare lo spazio senza saterardo, malintroduta non era mai sufficiente a deregrado il non contto coll'acqua della col
tanta vapore a quelle tenioni che ha-chaix ; si conobbe, come era da preve
tanta vapore a quelle tenioni che ha-chaix ; si conobbe, come era da preve
tanta vapore a prelle tenioni che ba-chaix ; si conobbe, come era da preve
tanta vapore a vapore la preveni cheri, stene a bacca condebilità pel ca
tanta vapore a vapore la conobbe, come era da preve
tante a stature de vapore la conobbe, come era da preve
tante a sutarente la vapore della calorità della calorità

nella prima colonna della terole mottra pore in quanta cano si dilatava alla stena

ce maciliare la vuccessive inicitori di ilmatica de gas scenando di densità.

sequa il metallo con si raffreddava fish

l'ha ssai importanti sono le ricercha

a punto del sono massimo di vaporitaria-sial quinto problema, sexendo che l'uso
zione, a che i risultamenti ii ottennero delle piastre di metallo fusibili evine con
no metallo rovente.

sidera sin Europa da multi, siccome un

sidera sin Europa da multi, siccome un

Inturno alla terra quistione propulmenzo di ricureras per la cidolai a vasusi dal Comitaco di Franklina, e cio il ipore. Quatte piaste, come abbiano vevapore molto ristaldato, e che non astu-duto all'articolo Macchine a varoni (T. varsu uno passio, potente per l'iniciono M.Y.D. pasi, co 3,5 sono lephe di sisgno o di una serta quantità di cequa nella randi piombo o di quatti due metalli è himassa produrre un vapore di molta ten-junuto, in certe proporzioni dalle qualiforione, come dal Perkina si pretendeva dilipenda il loro grado di finibilità L'assivenne dupo molti diligentismi al apperi line fattusi per determiante le proportiote della predictiona di considerationi del propositioni del propositioni del propositioni del propositioni del propositioni della productioni del propositioni del propositioni della productioni del propositioni della productioni d ni necessarie a fine di stabilire il Inrajeui parliamo, fondesi dapprima la stagno punto di fusione a un tala od un tal al-alla più bassa temperatura possibile, potro grado di temperatura, e le circustan- scia il bismuto, a quindi aggiugnesi il ze che accompagnann la loro fusinne non piombo; questi metalli veogono facilvennero abbastanza pubblicate. Parkes mente ridutti liquidi dallo starno, e si fece una tavola dei gradi di fusione di ossidano leggermente, per iscruare il varie leghe di stagoo, di piombo e di quale incooveniente tiensi sempre la subismnto, ec., trovati coll'esperienza, e perficia della lega enperta d'uno strato di questa tavola formò la base delle investi- olio. Agitasi continuamente il miscuglio fuso perchè si mesca compiutamente. gazioni del Comitato.

Il metodo seguito da Parkes per ista- Quando la lega è liquida immergesi bilira il punto della fusione di un metal- nel bagno un termometro esatto, e si to, o, a meglio dire, il punto al quale uo tiene anche conto del tempo che trametallo fuso si solidifica, è molto ioge-scurre fra varii gradi d'abbassamento gnoso. Quando riducesi lentamente un della temperatura, il quale varia secondo metallo al punto cui si rapprende, se vi le qualità e la quantità del metallo. Quansi immerge un termometro, si osserverà do la massa è assai grande non vi è quasi un innalamento di temperatura, e po-intervallo veruno fra il punto stazionario scia vi sarà un momento in cui quella e quello di fusione. Nelle prove la quaosi ridurrà stazionaria, ed è allora che tita di lega fabbricata noo era maggiore nperasi il cangiamento, per conseguen- di 5 a 6 once, e per impedire che il terza del quale il calore sommioistrato è mometro non rimanessa suldato nel meuguale a quello che il metallo cade all'Italio dono il raffreddamento, se lo era mezzo che lo circonda. Questo punto circoodato di un tubo sottilissimo di fercoincide per solito con quello io cui il re ripieno di mercurio. Questo cilinmetallo passa allo stato liquido o semi- dro aveva inoltre il vantaggio di guarenliquido, presentandosi allora sotto una tire il termometra della compressione apparenza simile ad una uoione di par- che risultava dal congelamento del meticelle sabbiose. Talvolta quando gio-tallo e dalla espansione di etso nel pasgne il momeoto stazionario, il metal-sare alto stato solido. lo è affatto solido, e talvolta non lo èl Conosconsi nel commercio parecchie

più che in uu solo punto. Il punto sta-specie di staguo, di piombo e di bianuzionario con è quella in cui la piastra to, e spesso questi metalli contengono fusibile lasci scappare il vapore, essendo sostanze straoiere che alterano il forn essa coperta di una grata o disco buche-grado di fusibilità. Il termiue mediu d, rato che l'impedisce, essendo i fori ab- varii esperimenti indica che il punto di bastanza piccoli, perchè le parti della pia- fusione dello stagno detto in grani era a stra vi si possano fermare fino a che so- 228°,3 cent. ; quello del piombo puro a no del tutto fuse. Questi fatti verranno 3:6º cent.; quello del piombo comune esaminati più innanzi. Il punto staziona- a 317º. Quanto al bismuto del commerrio da mezzi approssimativi di datermi- cio, siccome prdinariamente se lo ottienare la fusibilità delle piastre le une a ne dal bismuto nativo, così allora il suo confronto delle altre quando sonn adat- peso non può variare ed è 245° cent.; tate sulle caldaie ed i mezzi di studiare talvulta se lo trae anche dal solfuro di la loro composizione. Facendo la lega di bismuto ed è allora meno puro.

Espt. OSIONE

Esplosione Non entreremo qui nei particolari dei 4.º La parte inferiore della piastra si molti esperimenti fattisi dal Comitato ossida alcun poco, senza che lo strato sulle piastre fusibili e ci limiteremo a ci- dell'ossido la guarentisca dal fundersi. tarne le conclusioni che sono le se- 5.º La grossezza delle piastre è di poguenti :

ca importanza ; basta che possano reg-

bismuto non sono in generale di tal na- ro punto di fusione. tura da cangiere di molto il loro puoto 6.º La temperatura cui le piastre ven-

1.º Le sostanze straniere contenute gere alla pressione del vapore relativa talvolta nel piombo, nello stagno o nel alla massima temperatura inferiore al lo-

di fusione. in porzioni eguali non formano un com- tura cui davono cedere, per dare uscita

scita al vapore.

gono fuse o raffreddate nel fabbricarle, 2.º Lo stagno ed il piombo mescinti non ha nessuna influenza sulla tempera-

posto chimico in proporzioni definite, al vapore. Le leghe a parti nguali e qualle di una 7.º L'effetto indicatosi nel §. 3 spieparte di stagno in sei di piombo variano gasi attesa la natura delle leghe impieconsiderabilmente nell'intervallo fra la gate, che sono formate di parti diversatemperatura alla quale ha luogo la loro mente liquefacentisi. Quelle parti che fusiona e quella a cui il termometro an- più facilmente si liquefanno vengono prinunzia il loro punto stazionario. Queste mieramante scacciate dalla pressione del varia leghe producono quasi le medesi- vapore; la altre in generale sfuggono ma temperatura stazionaria in un ter- dappoi.

mometro immerso nel metallo al mo. 8.º Si può imitare mediante la presmento della solidificazione. sione in nn vaso bucherato l'effetto del-3.º Le piastre fusibili coperte di nn la separazione delle varie parti fluide

disco matallico bucherato e posta sulla delle leghe. caldaia danno indizii di fluidità prima 9.º Le leghe fusibili destinata ad inche il vapore sia giunto alla temperatu. dicare la temperatura delle varie parti ra alla quale si sa che la loga si fonde. Il d'una caldaia, non devono essere espometallo fluido scappa pei fori e se ne ste al contatto del vapore, almeno in perde molto, prima di lasciare libera u- quelle parti che hanno a percorrere le

parti fuse della lega.

| 0                                             | TTO PARTI DI STAG                                  | NO IN PESO ED O                                                     | TTO DI PIONEO                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bismoto                                       | Priocipio<br>della fluidità                        | Punto<br>stazionario                                                | Омакаталова                                                                                                           |
| 0,0<br>0,2<br>0,4<br>0,6<br>0,8<br>1,0<br>1,4 | 200° cent.<br>197<br>191<br>187<br>"<br>183<br>175 | 180° cent.<br>175<br>176<br>179,4<br>172,5<br>170,0<br>168<br>166,6 | Tutte queste leghe li-<br>quide contenerano delle<br>particelle solide, quando<br>il termometro era sta-<br>zionario. |
| 2,2                                           | 166,6                                              | 163,5                                                               | A questo segno il punto<br>stazionario è nullo.                                                                       |

Essendo results le temperature sia-sione; finalmente quelle afle quale era vinoniria cell'ammentra repressiva chel fifattes solido. Siccome queste temperale proportioni del bismoto, si cercò di jure non presentano nolla di tanto posiconoscere la temperatura cui il alge co- dive come quella stazionaria, così non si 
mincia siliquefarti; quella alla quale cesthamo che per approssimazione. Molti 
sa di essere liquido, [e, che variori noli-sperimente mostrarone che non vi è più
ente dalla superficie della lega che non intrignimento o contrasione materini lealla
riperadera il suo sesso livelo; quella temperature compresa fia quella della
riperadera il suo sesso livelo; quella temperature compresa fia quella della
tanta prech la lega potene venisa perelatanta prech la lega potene venisa perelatanta prech pietto con moderata previdanti per periodi.

Tavolo di varie leghe di piombo, di stagno e di bismuto.

|            |                              | 0170                        | PART; D                                  | Flomso                  | ED OT      | TO DI #1                     | Vero.                       |                                          |                       |
|------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Bismuto    | Principio<br>di<br>liquidità | Principio<br>di<br>solidità | Solidita<br>difficilmente<br>penetrabile | Solidità<br>compiuta    | Bismuto    | Principio<br>di<br>liquidità | Principio<br>di<br>solidità | Solidità<br>difficilmente<br>penetrabile | Solidità<br>compiuta  |
| 2,6<br>3,0 | 163,3<br>160,5               | cent.<br>155,5<br>155,5     | cent.<br>153                             | cent.<br>149,4<br>149,0 | 5,4<br>6,2 | cent.<br>146,1<br>145,5      | cent.<br>138<br>131,6       | cent.<br>132,5                           | cent.<br>129<br>118,8 |
| 5,4<br>5,8 | 158                          | 154,4                       | 149                                      | 146,5                   | 7,0        | 142.2                        | 125,2                       | 122,2                                    | 114.4                 |
| 4,6        | 149.4                        | 143,3                       | w I                                      | 133,0                   | 8,0        | 132,5                        | 119,0                       | 111,0                                    | 102,2                 |

Dapprima cercossi di conoscere a qua-contenere l'olio o lo stagno. I termome-

rati per le leghe indicate nella tavola ro di varie grossezze e di studiare gli efprecedente erano di 228°,3 per lo sta- fetti prodotti, secondo lo stato della loro goo, di 265º pel bismuto, e di 322 pel superficie, la natura del calore applicatori piombo.

Il sesto assunto del Comitato era rono otto bacini o vasi sferici della stesquello di ripetere le esperienze di Kla-proth interno alla riduzione in vapore 3 pollici di raggio, 3 erano di rame, 4 di peratura.

le temperatura potesse vaporizzarsi uon tri adoperati in questi esperimenti voopiccola quantità d'acqua nel più breve nero diligentemente esaminati al punto tempo possibile aul rame o sul ferro se- dell' ebollizione dell' acqua ed a quello condo i diversi stati di politura della lo-della fusione dello stagno.

I punti di fusione dei metalli adope-stità di acqua in bacini di rame o di fered il grado di temperatura. Si prepara-

dell'acqua nel contatto di un corno cal-ferro battoto ed uno di ferro fuso. Ando. È cosa riconosciota generalmente plicavasi il calore a questi vasi mediante che un certo aumento di temperatura in un bagno di stagno o di olio contenuto una superficie metallica diminuisce l' ef- jn capacità cilindriche di 6 pollici e mezfetto della vaporizzazione di un liquido zo di diametro e quattro di altezza postovi sopra; l'oggetto quindi degli pel primo e di 9 pollici di diametro e 4 esperimenti del Comitato si fu di ricerca- d'altezza pel secondo. Questi vasi riscalre e stodiare i fatti che accompagnano davansi con una lampana a spirito di vila vaporizzazione dell' acqua sol ferro e no, oppure, quando volevasi ottenere una sul rame in diverse circostaoze di tem- temperatura elevata, mediante carbone di legno, ed erano ciuti di un orlo per

ro superficie. Poscia di moltiplicare gli Le prime esperienze si fecero sulla esperimenti introdusendo differenti quan- vaporizzazione di alcune gocce di acqua in bacini di ferro u di rame dalla politu-[sede una forza elastica di g atmusfere. ra la più perfetta fino all' ultimo grado Ciò nullameno nell'esperimento non fordi ossidazione. Ecco le conclusioni degli mossi vapore che al di sotto della prasesperimenti del Comitato, dei quali omet- sione atmosferica. tiemo i particolari.

tura del massimo di vaporizzazione del- dei punti del massimo di vaporizzazione, l'acqua è tanto più bassa quanto più ed a queste temperature l'acqua non è grande la politura della superficie, a le può bagnare il metallo. Le gocce girasomma di vapore ottennto in un tempo no sopra se stesse in diverse direzioni, dato a questa temperatura è molto mi- talvolta rimangono in quiete e vaporiznore. Nel rame l'effetto fra i due estremi sansi lentamente ; quando ve ne ha podi politura e di ossidazione, è indicato che saltellano verticalmente sulla superdalla differenza relativa della temperatu- ficie del metallo e sembrano vaporizzarra del massimo di vaporizzazione nei si sul lato che è volto verso il metallo. due casi, che è di 3 so cent., essendo nel Conclusioni degli esperimenti fatti primo caso questo massimo a 144º,4 e sulla vaporizzazione di una grande quannel secondo a 175º,4. Inoltre la relazio- tità di acqua. ne fra la durata della vaporizzazione è 1.º La forza vaporizzante del rame come 12 e 1, ossia, per la stessa goccia di quando se gli applica il calore mediante acqua, come 3 secondi a un quarto di un cattivo conduttore, come sarebbe l'osecondo. Pel ferro une superficie polita lio, cresce con grande regolarità sino dà per la temperatura del massimo di ad nu certo ponto a misura che la temveporizzazione 167º a 170º, mentre in- peratora si innalza quando vi è poca nel che come si vede vi he poca diffe- me riscaldati mediante una corrente di renza dai numeri precedenti. Ma quan- aria calda che li attraversa sono nelle do il ferro è molto ussidato il suo messi- medesime condizioni quando sieno primo di vaporizzazione è a 194°, i tempi vati di acqua nell'interno. La temperacui si produce il vapore essendo quasi tura alla quale questo metallo possede la simili a quelli pel rame.

sendo ogosle lo stato dalle loro super- La legge della vaporizzaziona di pic-2,1 8 1.

vaporizzazione pel ferro ossidato o pel ferro grosso 0,04 di pollice, cresce rerama molto ossidato corrisponde quasi golarmente, ed è probabilmente al suo

4.º Vi ha perfetta ripulsione fra il

1.º Collo stesso metallo la tempera-metallo e l'acqua a 11º o 22º el dissopra

vece une superficie ossidata dà 1750, acqua sulla sua superficie; i tubi di rapiù grande forza vaporizzante, secondo 2.º Le temperature del massimo di Daniell, è di circa 2080,0 cent., ossia vaporizzazione pel rame e pel ferro, es- 111º,6 al di sopra del calore rovente.

ficie, stanno come 17 e 22. Il tempo del- cole quantità di acqua sopra una data la vaporizzazione al punto massimo è grossezza di rame può con singolare siminore pel rame che pel ferro nella re- militudine rappresentarsi mediante un lazione supposte di 2 a 1, o probabil- ellissi, le ascisse indicando le temperatumente nella relezione stessa della luro re, e la differenza fra la quantità costanconducibilità pel calora che sta come te e le ordinate, i tempi della vaporizzazione.

5.º La temperatura del massimo di 2.º La stessa forza vaporizzante de e quella e cui il vapore d'ecqua pos-massimo a 265° cent. Con un metallo più grosso la forza vaporizzante cresce! 5.º Quantunque uo metallo rovente più rapidamente, ad a più bassa tampa- molto grosso a fortemente riscaldato non reture, a varia assai poco al dissopra dei impedisca all'acqua di raffreddarlo al puns 93º cent. fra una grossezza che non ec- to cui questa può essere rapidamente ceda un ottavo di pollice, ed una che vaporizzata, tuttavia è ancora molto al non sia al dissotto di un quarto di polli- dissopra della temperatura alla quala ce. Quando vi ha poca acqua giugne al questo effetto è il più energico. Così una suo massimo a 263°,5 e s'innalza a oncia d'acqua vaporizzossi in 13 secon-288° od anche più, a misura che cresce di a circa 298° in un bacino di ferro la quantità d'acqua relativamente alla malleabile grosso un quarto di pollice, ed superficie del metallo sul quale è e- abbisognarono 115 secondi per vaporizsposta. Quadruplicando la quantità di zarla in un bacino di ghisa grosso mezzo acqua, che è ciò malgrado assai piccola, pollice e rovente; 4 once d'acqua esigetil tempo della massima vaporizzazione tero in quest'ultimo bacino, quando il diviene quasi 3 volte maggiore. metallo era rovente, 500 secondi, ed alla

5.º Quando riscaldasi del rame di un temperatura di 319º due oncia di acqua

sesto di pollica di grossersa, mediante l'apporizaronai in 54 secondi. dello stagno fisso, il quala à uno dei più 6. Es temperatora della maggior vacativi condottori ed ba un calore speci- porizsatione con una data grotserza di fico mionre del rume, i tempi della va- installo è più bassa nel rame che nel fer-porizsatione in un bacino sferico per nan [ro, svilluppandovi a più bassa temperato-quantità di seque che varie di 4- 2 ig 1 la forar riquisive. Con uguale grosser-della sua capacità, diviene 5 volte mag- las di ferro e di rome la forza raporizarione è innaleza di 51° ossia da imo fo col bagno d'olio d'un terro più si faceva la prova severa una motà della di tegno, la forza raporizatato de l'apparte apporta si calore piana d'acqua, il ma, della grosserza di o, 27 di pollice, fiq posso di questi ultimo era di circa un de- quanti di grossi ultimo era di circa un de- quanti qualsa a quella del ferro di cumo di quello del metallo.

4.º Il tempo della raporizzazione di Idd dun metalli essendosi preso al suo varia quantità di equa da i a di o'oocia, massimo di raporizzazione, secondo le lo un bacino di un quarto di pollice di raste quantità di liquido adoperato. Sicgrosezza, riscaldato mediants un ba-come il massimo pel ferro è più elemo di stago finano, soli temperatore del vato che pel rame, così ne risulta un massimo di vaporizzazione di ciascona grande vantaggio per quest' ultimo al dieses, era resishibimente proporizionalo lorche andis i metalli suono alla stessa

alla radice quadrata delle quantità. Au- temperatura.

mentando circa 16 valle il peso dell'acqua le temperature innataronai da delle superficie si è quallo di innatare la 258° a 516°, mostrando con ciò che temperatura alla quale viviene la massiuna grande quantità d'acqua in contat-lim supportizzazione, el incemere la durata to col metallo pos desere vaporizzaza più di queste per una data quantità data di rapidamente che quando il metallo e al caqua ad una temperatura presa al dis-25° al disstotto del cloure rovente. I sotto del massimo.

Suppl. Dis. Tecn. T. VII.

8.º Quantunque sia stato dimostrato 10 Tav. XXVII delle Arti meccaniche) che l'acqua posta sopra nn metallo ro. munito di una molla in guisa che cedesse vente può produrre del vapore esplosi- più o meno secondo la forza del vapore, vo anche quandu non raffreddi il metallo e valesse così ad indicare la forza di questo al dissottu della temperatura della più ra- al momeuto dell'esplosione. Il bollitore di pida vaporizzazione, non è pertanto men ferro fu posto orizzontalmente in un grosvero che il metallo al dissotto del rosso so cilindro verticale di lamierino che serscaro a 111',6, è nelle coodizioni favo- viva di corazza e di foruellu. Il bollitora revoli per produrre una vaporizzazione erasi riempito per metà di acqua; se lo più rapida che quando è rovente. pose sopra un fuoco di carbone di legna

Le indagini del Comitato sulla settima e quando l'acqua cominciò a bollire miquistione, cioè sulla produzione dei gas sesi a posto il tubo manometrico facendosi mostrarono uon potersi aver aleun fon-in modo da poter ritirare il bollitore dal dato motivo di timore per questa ca- fuoco senza avvicinarvisi, mediante una gione.

lative all'ottava quistione vale a dire di- vapore sfuggiva per essa, così fu duopo rette a conoscere la natura dei lacera- ricominciare di bel nuovo riempiendo da menti e scheggiature che possano risul-capo la caldaia. Riaccesosi il fuoco e tare da un aumento di pressione nelle riposto il bollitora a sno luogo avvenne caldaie a vapore di ferro o di rame. l'esplosione, non giungendo il fuoco

Ritenevasi che le rotture prodotte da neppure alla metà della caldaia produun aumento graduato di pressione nelle cendo così tutta la sua attività contro al caldaie, e specialmente in quelle di rame fondo di essa. Sfuggiva ancora un poco non potessero essere che laceramenti di vapore pel foro della ribaditura che si parziali pei quali il vapore trovasse tino era smosso dapprima, ma a mano a mano sfogo. Per fare degli esperimenti su que- che l'esperienza inoltravasi la perdita disto proposito prepararonsi due piccole veniva minore. Il molto tempo trascorso caldaie l'una di rame l'altra di ferro, es-dacche aveva cominciato ad uscire il vaposendosi ritenuto che due esperimenti re quasi faceva eredere di dover ripetere dovessero bastere a tal fine, e ciò tanto la operazione, quando la caldaia fece espiù quanto che esigevano cnra assai mi-plosione. Per effetto di questa noo dei nuziose ed erano di grave pericolo. fondi b e fu cac into da una parte, mentre

Le caldaie impiegate avevano 8,5 che il resto della caldaia reone slanciato pollici di diametro e 10 a 12 di lunghez- in direzione opposta, traendo seco ad un: za. Quella di ferro aveva una grossezza certa distanza il cilindro che faceva l'ofdi 0,02 di pollica e quella di rame di fizio di fornello e nel quale erasi posta. 0,03. Erano provvedute di fondi conves- Il fuoco venne sparpagliatu in ogni versi, grossi 0,05 di pollice, uniti al corpo so, il rumore fu simile a quello di un picprincipale mediante bullette di ferro ri-colo mortaio da prova pienamente car badite molto vicine. Ad uno dei fondi di cato ; si produsse poco vapore unito el ogni caldaia eravi un foro per introdurvi fumo, e non trovaronsi che alcuni indizii l'acqua. Chiudevasi questo puscia me-di acqua. Il fondo del hollitore venndiante una chiavarda a vite nella quale slanciato a 15 piedi ed il bollitore a 6 erasi incavato un tubo a stantullo à (fig. piedi. Il fornello del pesu di 45 libbre

corda ed una pnleggia. Nella prima pro-Importantissime sono le ricerche re- va si smosse una ribaditura e siccome il

dono essere stato girato, venne portato a dell' acqua, b d essendo i punti che cor-4 piedi di distanza. La pressione iudi-rispondevano alla parte inferiore della cata dallo atautufio manometrico fu di 11 caldaia prima dell' esplosione. La lastra atmosfere e un quarto. Esaminando la di rame nel bollitore erasi royesciata e caldaia sembra che il fondo b c che ven- piegata in vari sensi al pari che quella ne sianciato fuori abbia battuto da pri- dei fondi. La grossezza del rame lungo ms contro la parete di lamierino del for- la linea della rottura variava da 0,025 a nello la quale ne portava l'improuta. Il 0,035 di pollice, ed il metallo sembrava fondo staceossi dalla caldaja sulla linea essere stato soggetto ad un forte calore delle ribaditure che era quella ove il me- ad uno dei capi della rottoga. Lo stantallo aveva minore resistenza. L'altro tuffo manometrico erasi piegato, il tulio fondo couvesso aveva anch' esso battuto erasi rotto, e tutto lo stramento gravecontro il fornello ed era venuto iusieme meute danneggiato ; avendo a quanto colla caldaia a poggiarsi coutro al muro pare battuto coutro le pareti del fornelvicino, a 4 piedi di distanza. Lo stantuf- lo. Comunque si fosse non poté dare alfo manometrico erasi piegato alcon poco, leun indizio sulla pressione del vapore al La circostanze di questa esperienza momento dell' esplosione.

fanno conocere che maigrado la perdital

Le circostante precedenti fanno veper la ribaditura il vapore creaceva più dere che il vapore eresce di tensiona
di persione a motiro della intentità del gradattamente fino a che la celdais gil
fusco di quello che non scenasse per la
idimiusione della quantiti di cegnita i, le relasione fi a lo parsio occupto dall'afig. 1 o di una idea dello tato della caldai duoi l'estolosione.

us dipli i expansione, so calais, di ferco i mos evene appareix un cui discavera per per la firme; un quest'utime sesseminament, di clasticiti. Null'i dittione especia di imper; un quest'utime, sesseminament, di clasticiti. Null'i dittione especia da dapasto più longa della prima, non i ricento il segno dei sedimenti nella cala pode senniere tatto abbason nel fornel dati indicavera che quando saste esceptio lo i moltre perdeva molto a segno che fui inon non vi era cha circa un pollice di duopo di riconova l'acqua e meglio di-i segna.

sporte i línoco. Quella parte ove eramo le dispersioni si rivolea l'lingià i rimolo onde più addierto parlameno sono direttovasi il linoco, ma la pressione a faitea li e concludenti: esti dimostrano poteria probreta innolastra i culta secadide di oi-a piagare tutte le circostana este a econservabile prima del momento dell'esplopagano le più violente esplosioni senza sono. A quel pumpo si produsse un deri-supporte non aumento prontameno e subiso e nero fumo misto a vapore, le pietre li o di pressione nelle caldaie. Certo è peordi era fatto il foraello di il incoro la rò che se canen parti d'una scaldais pel 
rono slauciati all'intorno, e la caldaiu loro logorarsi e per mala contrusione socuene gettata in una sola massa a z 15 no direntare più debid delle altre, questa 
pièdi dal fornello, con uno strepito simile a quello di un mortio di 8 politici, preverranos no simit castartori.

La caldaia verme lacerata, come si vede direa si nono assunto del Comitato, nella fig. 11, dietro una linea irregolare di ripetere, cioè la esperienza di Perkins che era probabilmente vicina al livello sulla ripulsiona cha vi ha fra il vapora

edil farro moltu riscaldatu, siccoma que-praceurichi la valvula. Che l'adesione sta non rignardano che assai indiretta-delle valvula sulla loru aperture riconobmes ta l'argomento delle esplosioni, così besi possibile per l'esempio dell'accidente si limiteremo ad accennara essersi rico- accaduto sopra un piroscafo, il Legislanosciuto che questa forza di ripulsiona è tore, la cui valvula non sollevossi quanvasi.

Le esperienze del Comitatu di Franklin chiata dal costruttore medesimo. Che la aulle valvule di sicurezza, solla loru ade- leva graduata di essa sia tale che il peso renza e sulle incrostazioni delle caldaie non possa allontanarsi più in là del masnulla presentano di particolare che me. simo della pressione. La seconda valvuriti di essere qui riferito. Così pare nul- la sarà caricata di un peso immutabile la diremo sugli esperimenti fattisi per corrispondente alla pressiona colla quaconoscere la forza del vapore asturato a le dee lavorare la macchina e fatta in varie temperature imperocchè crediamo maniera da potersi sollevare a mano.

valutabile anche a moderate temperatu- tunque il manometro indicasse una presre e si aumenta crescendo la temperatu- sione alla quale doveva aprirsi. Che quera del metallo e non quella dell'ocqua, sta adesione nasca più particularmente Rimase da questi esperimenti conferma- da uno stato stazionario troppo lungata la legge della vaporizzazione dell'acqua mente continuato dei dischi sul luro piaa contatto con un metallo molto riscalda- no, e che perciò conviene di tratto in to. Riconobbesi inoltre da questi esperi- tratto rimuovarli sollevandoli. Non esmenti che una piccola porzione di acqua sersi verificato il fenomeno di Clement grandemento riscaldata può ridursi in pal quale pareva stabilirsi una pressione vapore esplosivo quando scemi la pres- in senso inverso sui dischi quando erasione che gli impediva di vaporizzarsi, no poco assai sollevati. Il Comitato raccoma nella macchina del Perkins (V. comanda di usare per la valvula di si-Macchina a varoas), e che simili espe- curezza dei dischi piani, d'nn diametro rimenti sopra acqua grandemente riscal- non maggiore di una volta e mezza queldata riescono sempre di gravissimo pe- lo dell'apertura; che ogni caldaia sia ricolu, per quanto resistenti sieno i vasi munita di due valvule, atte a scaricare il impiegati, il qual fatto da molti nega- vapore che producesi nell'ordinario modu di agire dell'apparato, la prima mar-

che la tavola fatta in tale proposito da Deve essere chiusa a chiave, in guisa da Arago e Dulong e da nui riferita all'arti- non potersi sopraccaricare con aggiunta colo varone meriti tutta la confidenza. di peso, in maniera parò da potersi sol-La conclusione generale della relazio- levare per lo menu di una quantità uguane dell' istituto di Franklin si fu : Che le le alla metà del raggio di essa. Si attacesplosioni possono benissimo risultare an- cherà alla valvula libera una corda per cha da un aumento graduato della pres- muoverla quando agisce l'altra, ed nna sione in una caldaia alimentata a dove- volta almeno ogni due ore si dovrà assire. Che questi accidenti possono avve- cararsi del libero movimento delle valvunira, per la inaziona delle valvula di si-le. Il Comitato raccomanda ancora l'uso curezza a del manometro a mercurio, o de manometri aperti a mercurio e quello per l'impradenza di quelli che attendo- dei termometri per assicararsi della temno al fuoco, o del meccanico che, volen- peratura del vapore. Quanto alle piastre do erescere l'effetto della macchina, so- fusibili il Comitato non crede che se ne

non abbiano a riguardarsi come una fra mediante la vendita di quelli onde able principali cause dell'esplosioni, cre-bonda. La Svezia paga co'suoi ferri i vide che serebbe utile proibirle con une ni francesi ; l' Italia colle sete il cotone legge. Finalmente riconobbe poter be- d'America; la Russia col catrame gli nissimo avvenire l'esplosione pel caso znecheri del Brasile. di on soverchio riscaldamento di alcune È facile il vedere che per tutti i pae-parti della caldaia, e ciò specialmente se si i modi di approvigionarsi dipendono si avesse l'inavvertenza di introdurre dalla facilità di fare dei cambi, e che se in essa dell' acqua allora quando le cose la Russia, per esempio, volesse trarra sono in questo sinto, uon dovendosi per dal Brasile altri generi che succheri e altro ritenere che l'esplosione sia una caffe, incorrerebbe nel rischio di non conseguenza necessaria di questo sover- vendervi i suoi catrami nè le sue canachio riscaldamento, avendosi esempii di pe: pretendere in cambio denaro sarebbe guerniture di stantuffi, di fodere in legno supporre che il Brasile avesse già trovadi cilindri e di caldaie abbruciatesi, quan- to un popolo cui convenisse di pagare a

(JANVIER-G"M.) grado cui una quantità è elevata.

avvenuta esplosione.

(ALESSTL) colo, e vale il metodo di ridorre a cal-lavorata o con una derrata del suo tercolo le quantità differenziali e portarle a ritorio. Quando non si hanno altro che costruzioni geometriche. (ALREBIL)

ni sono giunte ad un tale grado di pro- grano e di vini in mezzo alla soprabbonsperità che permetta loro di produrre danza de' cnoi.

possa fare veruna utila applicazione. Il suo commercio esterno, procurandosi Non dubitando che le gara di velocità in tal guisa gli oggetti che le mancano

tunque lontoni dai fornelli, senza che sia contanti i prodotti brasiliani ; nel qual caso il Brasile da ultimo verrebbe sempre a pagare co' suoi prodotti i prodotti ESPONENTE. Dicono gli aritmetici Russi. Ogni nazione quindi è fortemente quel numero che si pone per indicare il interessata a ricevere le derrate strauiere per ismerciare le proprie. Chionque non produce dell'indaco e vuol procurarse-ESPONENZIALE. Aggiunto di cal- ne dee pagarlo con una merce da lui

cnoi de vendere, come Buenos Avres. è duopo ricevere vini da Francia, egrani ESPORTAZIONI. Quando le nazio- da Polonia, sotto pena di fare a meno di

maggior copia di cose di quello che ne Si osserva quindi generalmente, tran-possano consumare, l'eccesso della loro ne poche eccezioni, che nessuna nazione produzione forma la base delle loro oppone difficoltà ad ammettere nei proesportazioni. Il Brasile esporta dello anc- prii mercati le derrate esotiche che non chero e del caffè; la Svezia e l'Inghilter-pnò produrre, e la quistione delle esporra esportano del ferro; la Polonia dei tazioni sarebbe decisa se non riguargrani, il Canadà dei legnami, la Russia dasse che il cambio di questa specie di della canapa e del catrame, la Francia oggetti. Ma a misura che l'industria e la dei vini, la Spagna degli olii, l'Italia del- agricoltura progredirono, ciascun popolo le sete, l' Alemagna delle lane, gli Stati studiossi di produrre quegli oggetti che Uniti del cotone, il Bengala degli indachi. gli venivano somministrati dal suo vici-Ogni nazione esporta nno o più articoli no: la seta venne dall'Indie, dalla China, principali sui quali si aggira quasi tutto dalla Spagna, dall' Italia, dalla Francia;

il ferro dibbricossi a prezzi motto diverzi Japortazioni superiori alle importazioni. In languare la lingularea, in Prancia, littienia il bilancia essere favorerole ad in Alemagna, in Ispagna, devunque; lo luna nazione quando se ne sono fatte aucuchero colvaliate trovò una formidabi- isiere pià merci, come si è detto parlando le rivatibi aella barbabietola; l'India u- di un fosso che più è grande quanto intentale devete venire a gara coll' la più agi inamo per assioni queste massime erronee per cetto genere di merch, pel tessui, strainaco ternarene ai principi più sempero per cetto genere di merch, pel tessui, strainaco ternarene ai principi più sempentazione mentati.

Da quel punto ebbe principio quella lo d'attendersi dal progressi dell'incirifunesta guerra doganale il cui scopo è limento. A che serre mantenere la pine una sterile vittoria su dei pretesi rivali piochès il a la guerra con le dogane e cui non si può nuocere senza danneggiare che il cuntrabbando mantiene un nunee stesso. Qualche nazione che probibis pri infalto il genti, senza che le merri da o caricava di dazi escribitanti le merri jessi importate figurino nei quadri statifabbricate dalla nazione vicias vicia que sisti ciella bilancia?

sta per rappresaglia caricare le proprie ; Finalmente le esportazioni sono parovolle proteggere la sua industria e dan la vuota di senso quando separansi dal neggiò l'agricoltura; o volle proteggere loro correlativo che sonn le importaziol'agricoltura e rovinò la sua industria, ni. Ogni qualvolta impedisconsi queste La Francia rifiutò i bestiami della Svizze- si diminniscono le prime, ferendosi con ra e del ducato di Bade : Bade e la Sviz- quell'arma medesima che si adopera conzera ricusarono i tessuti Francesi, e vi- tro ai propri vicini. Non vi è nessuna dersi sorgere manifatture nei dintorni di verità che sia stata più evidentemente Zurigo, ove poco prima non incontra-dimostrata dalla economia politica, ed è vansi che pastori i quali guidavano le loro molto tempo che le dogane sarebbero greggie. Tutti vollero denaro, e da niti- state modificate aspettando il momento mo questo divenne tanto più difficile a in cui saranno distrutte, se l'interesse guadagnarsi quanto moggiori ostacoli pro- privato degli industriali, protetti a danvaruno i cambi. Si è supposto che le e- no dei loro concittadini, non avesse cosportazioni fossero la più importante perto la voce dell'interesse generale che quistione del commercio come se dessero non può separare quello che è inseparaaltri benefizi, se non che quelli di porre bile, vale a dire, la libertà delle imporin giro oggetti diversi: si credette poter tazioni da quella delle esportazioni. vendere senza comperare, ed arricchirsi (BLANOUS il seniore.)

sena importare. A mantenere questa chimera contrilo ottimi sidea quella di viniuri a tempi
buirono pur grandemente i gorerai, co- determinati i produti dell' industria name si à detto al "ricticio trassena del pionale per specubierno lo tatioli, genecommercio; pubblicarono eglino e pab- ralitzarne la conoscenas e dimostrarne
blicano tutora quadri inganenevo ri pir pregresi. Uno dei mezzi più proprii e
si accorazno i numeri in guist da lasciar più efficari all' avanzamento delle artie
crelere che lo stoto sinia arricchito con dici mesgirie el allo svilupou dell' indu-

stria, è pura certamente quallo d'invi-¡consecrarsi con perseveranza al lavoro ed tare con nuovi incoraggiamenti e pramii, allo studio, ed a presentare in altro agli artefici ed i manifattori tutti d'un po- ringo i prodotti della loro industria parpolo e d'uno Stato, affinche in epoche ticolare. In tal maniere si va diffondenstabilite presentino al concorso le loro do quella lodevole emulazione, la quale invenziuni, i loro trovati e le laro mac-dirige gl'ingegni verso gli oggetti vanchine, i congegni, i perfezionamenti ed taggiosi all'intero corpo sociele. In quei in generale i prodotti delle loro officine giorni solenni i più belli e più pree dei loro laboratorii. Se lo stimolo del ziosi prodotti dell'industria, essendo in premio e dell'onore tento oparò presso conveniente ordina esposti all'ammirele genti d'ogni nezione e d'ogni clima, zione del pubblico, lo istruiscono dello ner accitare l'ingegno umano alle più stato e dei progressi delle petrie manigrendi e nobili imprese, del che a dovizia fatture, e lo mettono in grado d'istituici fornisce esempii la storia di ogni età ; re un confronto con quelle che vengono ognuno vedrà quanto gli stessi mezzi, introdotte dall' estero. Gode veramente posti in opera convenientemente pei la- l'animo vedendo in quella sala nuovo vori delle arti e dei mestieri, possano macchine che facilitano il lavorio delle risvegliare quella lodevole gara, la quale lana e la filatora del cotone e il modo spinge l'uomo ad investigare in mille di trarre la seta dai bozzoli col mezzo del modi le natura e ad imaginare con istu- vepore, e nuovi congegni per la migliore dii profondi, ingegnosi artifizii che ac-fabbricazione delle stoffe e dei tessuti di crescano il patrimonio delle arti edarric- ogni maniera, ed ordegni cha moltiplichiscono la prosperità degli Stati. Gli cano la potenza delle braccia umene ; si antichi Greci, amici d'ogni sorta di glo- compiace ammirando strumenti perfezioria, di cognizioni e di tutti i nobili spet-nati a profitto della fisica e della storia tacoli, furono eccellenti nel far nascere naturale, e bilance atte a pesare la cose l'emulazione co' premii, e nel gustare più voluminose con estrema esattezza, e tutti i vantaggi dei prodotti dell'intelli- toppe e serrature ingegnosomente cogenza : eglino accordeveno palme e co-strutte, e nuovi compassi ed apparecchii rone alla forza che sapeva vincere, all'ar- di mutematica, e penduli e compensazione tiste che sapeva meglio produrre, al ge-meglio combinati; gioisca nel vedere acnio che sapeva istruire. Giocondo e com- ciai di fabbriche nazionali e nuove mamovente spettecolo riesce mai sempre nifatture di minuterie, di metalli e di per un popolo quelle festa nazionale, in bronzi dorati che si distinguono per la cui dai primi Magistrati del Governo ar- eleganza e la varietà delle forme, nuovi tefici distinti ricevono la corona d'alloro ferri chirurgici e lavori diversi di vetro che hanno acquistato cogli studii e colle e di corallo perfezionati, e nnovi trofatiche, e che hanno ben meritato dalla vati e composti chimici d'ogni genere; patria. Migliaia di persone esultanti di inoltre si rallegra veramente alla vista gioia accorrono a quelle festa ed incorag- di quelle vaghe carte colorate rilucenti e giano con applausi unanimi e sinceri i ben disegnate, e del bel levorlo di quei prodi campioni delle arti, che sortirono marrocchini e cuoi, e di quelle pelli con vincitori in si nobile palestra. Questi in- nuovi metodi preparate e di quelle macoreggiamenti scuotono, come sciutilla nifatture di seriche fila in diversi modi elettrica, altri ingegni, e gli eccitano a fra loro intrecciate, e di altre alternata

LAPOSIZIONE

con oro e con argento, e di quelle stoffel 11 di cotone tinte con nuovo magistero a vermiglio ed a colori differenti, e di quai nuov mente formato dei Govarni di Mifini lavori a maglie; e dappertutto si me- lano e di Venezo vi fosse ogni anno un raviglia di tanti prodotti che i tintori, gli concorso generale, da tenersi vicendevolorafici, i tessitori, i fahbri, i merciai e mente in queste due città il giorno Onomolta altre professioni e fabbriche na- mastico dell'imperatore. sono altresi riguardarsi coma una sarie presentarono al concorso, 35 medaglie di monumenti per la storia delle arti : e d'oro e 127 d'argento, e ne furono inolmentre servono a far conoscere il valora tre distinti 120 colla mensione onorevodei nostri artefici ed operai, e l'evanza-le; mentre nel secondo decennio il namento delle arti medesime, conducono mero della medaglia d'oro, che furono il cittadino a meglio apprezzare i lavori concedute in premio, ascenda a 44 e

la preferenza sugli stranieri.

resa sino dall'anno 1776, istitut in Mila- della nostra bella Italia non rimasero sorno una società d'nomini dotti contraddi- di agli eccitamenti del Governo, e che atinta col nome di Patriottica, che tanto in essi non è ancore spento l'amora per promosse le arti manifattoriera e l'agri- le utili discipline.

81. Un decreto sovrano poseia orha nel Regno Lomhardo-Veneto,

nionali presentano a decorare la festa del-le arti. Questa pubbliche esposizioni pos-te ai valorosi artefici ed operai, che si della patria industria ed a dare a questi quelle d'argento a 250, e le mensioni onorevoli a 178. Questo progressivo an-L'immortale imparatrice Maria Te-mento di premii dimostra che gl'ingegni

coltura. Essa cessò, parche alla forma di Gli Atenei di Brescia, di Treviso a di pubblico Istituto, per sopravvenuto am- Bergamo, e le Accademie d'agricultura pliamento di Stato, potè venire innalza- di Verona e di Udine seguirono, nelle ta. Col decreto poscia del Governo ita-provincie, l'esempio delle due capitali lico del di 9 settembre 1803, venne sta- del Regno. animando coi premi e colbilito che il giorno 15 del mese di agosto l'onore della pubblica esposizione, gli di ciascun anno nalla grand'aula del pa-artefici che si distinguono per nuovi lazzo dell' Istituto medesimo, si distri- trovati, per nuovi meccanismi a profitbuirebbero dei premii a quegl' ingegni to dalle arti, e con nuovi utili prodotti italiani che avessero fatte utili scoperte del loro talento e delle loro fatiche. nell'agricoltura e nelle arti meccaniche, L' Accademia Virgiliana di Mantova, in o che avessero inventati, perfezionati, o quella parte che è consacrat.. alle artrasportati nel regno nuovi rami d'indu-ti ad ai mestieri, occuperà mai sematria, quove sorgenti di prosperità. L'an- pre una hella pagina negli annali dell' inno 1806 fu il primo in cui nello stabilito dustria. L'esistenza di questa benemerigiorno si diede principio in Milano alla ta società risale fino all'epoca felice dei solenne funzione della distribuzione dei primi anni del regno di Maria Teresa, c premii d'industria, la quale senza inter-conta nei suoi fasti parecchie invenzioni suzione continuò per otto anni, sino al importanti e molte pregevoli manifatture 1814, in cui le vicende di guerra ed i che, richiamate dall'obblio in cui sono politici cambiamenti fecero sospendere lasciate, potrebbero figurare anche oggi-L celebrazione di quella festa, che venne di fra gli oggetti che si presentano alle poi ripigliata in Milano nel seguenta an-più ricche esposizioni industriali. Noi

Esposizione innalziemo voti perchè gli zelanti della lavoro o prodotto d'industria da esporzi gloria e della prosperità patria di quel- pubblicamente.

la illustre città, nell'organizzazione del- L'aono in cui scriviamo (1838) fu l'Accademia Virgiliana, facciano risor- per tale aspetto all'industria grandegere la Società d'arti e mestieri che ne mente propizio, poichè videsi per la priera uno dei più begli ornamenti, e con- ma vulta stabilirsi una esposizione di maservino così non solo, ma accrescano il nifatture toscane in Pirenze con premii patrimooio che hanno ereditato dai lo- di medaglie d'oro, ed in Venezia, in Mi-

Suppl. Dis. Tecn. T. F11.

ro avi.

lano ed a Torino ai consueti coocorsi Torino, Napoli ed altra città d' Ita-liodustriali si aggiunsero esposizioni dei lia coi premii a colla pubbliche aspo-principali prudotti delle nazionali maojsiziuoi, tenute con tutto l'apparato di fatture, i quali passi mostrano aomentarsi soleonità, incoraggiano pure le arti ed tuttodi lo spirito dell' industria fra noi. i mestieri. In quella funziona, dedicata Se a queste liete notizie aggiungiamo alla prosperità nazionale, le genti di que- quella delle decretata fondazione di scuoste città accorrono in folla a godare del le tecoiche, di Mosei tecuologici e di Icommovente spettaculu che presenta la stituti scientifici in Venezie ed in Miladistribuzione delle ghirlende d'alloro a no, vedremo sorgere assai belle speranze quegl' ingegni, i quali colle loro inven- per l' evveoire della industria italiana. zioni e coi loro truvati tanto meritaro-no dalla patria riconoscente. Essa è de-zione nel sattembre 1798 a Parigi nel gna dei lumi presenti, e dei Governi che campo di Marte, essendo allora ministro proteggono ogni ramo di utili discipline. Francesco di Nenfchâteau. Era state al-Nella pubblica triennale esposizione del- lastita affrettatamente, ne quindi vi si l'anno 1829, la città di Torino, dietro il vedevano figurare che alcuni prodotti giudizio di una Commissione composta dell'industria del dipartimento della Sendi scienziati ed artisti, dispenso per la na e di quelli vicini. Accordaronsi a prima vulta 6 medaglie d'oro, 40 d'ar- quelli fra gli esponeoti che più si distingento e 100 di rame, e distinsa colla sero dodici medeglie ed altrettante menmensione onorevole gli oggetti presen- ziuni onorevuli; era invero assai poca tati al concorso da 108 artigiaci. An- cosa, tottavia l'impolso era dato, e la che l'Ateneo di Forit, in una delle quat- seconda esposizione del 1801 fattasi neltro saziuni in cui è diviso, promuove la corte del Louvre, che Chaptal, allora coi premii l'industria, distriboendu del-ministro, aveva scelto per teatro di quele madaglie d'onore e d'incoraggia-ste solennità, presentu uno spettaculo più mento, in argento ed in rame, a quelli interessante. Il numero dei coocorrecti che professaco od esercitano le belle ar- fo maggiore; 12 medeglie d'oro, 20 d'arti; egli artefici io qualunque sorta di gento, alcune particolari distinzioni dimetallo; agli chanisti ed intagliatori in stribuite del primo Console con notabile legno; ai lavoratori di tessati in lena, benevolenza, e gli sguardi dell'Europa inseta, lino, cotone, ec.; si tipografi e stam- tera volti su di essi, annunziarono che l'iopatori; agli inventori di macchine e di dustria Francese stava per riprendere il strumenti; agli agrocomi e cultivatori di suo vigore, ed invero le grandi riputaterre nella Romagna; i quali abbiano ziuni industrieli ebbero origine quasi tutmandeto all'Accademia qualche upara, te da quella esposizione. Assicurasi che

sua intenzione per l'avvenire di mutare spesso le esposizioni sotto questo ale esposizioni in una specie di fiere, ove spetto ; altri le stimarono inutili a motii manifattori potessero tutto insieme tro- vo dell' impossibilità di rappresentaryi vare una ricompensa onorifica ed un lo stato di tutta l'industria; alcani avrebprezzo vantaggioso dei loro prodotti.

mediatamente alla seconda, e fecesi al si potesse giudicare dellu stato della inpari di quella nella corte del Louvre nel dustria nazionale comparativamente col-1802. Vi si osservarono nnovi progressi l'estera ; altri finalmente bramarono eo tal che il Governo credette dover au- sposizioni permanenti ed un edifizio spementare il numero dei premii, ma fu ciale destinato ad esse assolutamente. specialmente nel 1806 che l'esposizione La più importante riforma però onde absali ad un grado di magnificenza degno hisogni il sistema delle esposizioni indudelle più grandi solennità nazionali. Era striali in molti paesi, consiste nell'eccesatata disposta sulla spianata degli invali- siva indulgenza colla quale si ammettano di in vaste gallerie, ed il numero dei spesse volte prodotti già da gran tempo concorrenti che vi si affullavano era die- notissimi o di nessuna importanza, il ci volte più grande che nel 1801. Ven- gran namera dei quali, ingombrando le tisei medaglie d'oro, 64 d'orgento di sale, nuoce all'effetto dei prodotti migliuprima classe e 54 simili di seconda clas- ri, poiche l'attenzione trovasi così dise, oltre a molta medaglie di bronzo e stratta, ed impedisce agli accorrenti di menzioni onorevoli, mostrano abbastanza esaminare e conoscere i pregi degli ogquale impulso avesse ricevuto l'industria getti veramente meritevoli. notto il regno di Napoleone. Disgrazia- Non può certo negarsi che eiascuna di tamente fu l'ultima di questo regnu, e queste opinioni non sibia qualelle parte fa duono passare fino alla restaurazione di vero, impercioeche troppo spesso i per trovare nell'esposizione del 1819, fabbricatori socrificano l'utile al piaceuna memoria di quelle del 1802 e del vole, e l'agintezza agli sforzi dell'arte; 1806. Nagli anni 1823, 1827 e 1834 si sicché vedonsi spesso le esposizioni abvide erescere il movimento dato all'in-bondare di curiosità industriali che non dustria nazionale dal primo Console Bo- si meritano il nome di prodotti, quantunnaparte ed il numero dei eoncorreoti que abbiano costato molto tempo e lanon cessò di aumentarsi, essendo stato voro agli autori di esse. nel 1834 doppio di quello che era nel Tutte queste engioni però possono

1827.

il primo Console avesse dichiarato essere dei manifattari considerarono troppo bero voluto che vi si ammettessero i La terza esposizione tenne dietro im- prodotti stranieri, affinche dal confronto

contribuire bensì a scemare più o meno Siccome pero non vi ha cosa, per buo- l' ntilità delle esposizioni indostriali, mana ed utile che sia, della quale nun si distruggerla certamente non mai. Se le possa abusare, così sorsero grandi qui- scienze e le lettere hanno opere periodistioui anche sul proposito di queste che, le quali registrano i progressi loro, feste industriali periodiche. Alcuni non è certo interesse della nazione e di tutti videro in esse se non che un eccita- in particolare il sapere quello che si fa mento alla fabbricazione di alcuni pro- dall'industria, e mal potrebbesi avere dotti di lusso di limitato cunsumo, e un quadro esattu de suoi lavori e dei duopo è confessare che la maggior parte suui progressi, se non vi fossero un lucEsposizione

ESPUSIZIONE

go ed un tempo determinati, ove tutti no ancora bene compreso l'oggettu di i prodotti venisseru a porsi in mostra queste solennità. E primieramente molti ed a classificarsi. Canning diceva, che si di essi altro non veggono nei premii eha sarebbero dovute fare esposizioni anche il valore materiale delle dispensate mepegli uomini; e ben ne avava ragione, daglie, e quindi poche brighe si danno poiche se in fatto ad ogni tanti anni si per meritarli. Falsamente però la pensavolgessaro ad ogni cittadino le domande: no tuttavia, ché quando anche tacesse Cha cosa abbia fatto? Che faccia? Se sia in essi il possentissimo fomite dell' emudivenuto migliore? Sa altri l'abbiano su- laziona, dee loro parlare quello dell'inperato nel meritarsi la pubblica stima? teresse. Chiunque lia a far eseguire un Certo l'umanità e le qualità morali del-llavoro, cerca al certo l'operato che crede l'uomo, molto per questa indegine mi- il più abile a farlo migliore od a prezzo gliorerabbersi. Lo stesso deve essere per più tenue : a chi si potrà egli pertanto i prodotti industriali.

Inoltra dacche si conobbe non dovere il quale o per la finitezza de suoi lavori, la consnetudine aversi a regola per l'in- o per nuovi metodi economici di esedustria il progresso divenne una neces- guirli, ricevette da un consesso di dotti sità; ma in qual modo potrebbesi que- e di artefici plauso e corona? Il premio sto incoraggiare, produrre e propagare, quindi ottenuto da un artigiano è come come eziandio dimostrarlo, se non lo si una guarentigia di sua abilità, guarentiessoggetta ad un esame, ad un saggio di gia che gli gioverà a procurargli ordioaconfronto? Si dirà forse che le mostre zioni e guadagni. Tal verità ove fosse da dei mercanti bastano a quest' uopo; ma essi ben conosciuta, non li redressimo ció non è vero, poiche, quantunque an- si pigri, ne la esposizioni industriali sache queste siano utili, tottavia servono rebbero spesso si povere.

stato delle nazionali manifatture.

con più sicurezza rivolgere, che a quello

più all'interesse del venditore che a quelli Ad impoverirle però concorre l'indodell'industria, mancando sempre loro i lenza degli artigiani anche per altro rivantaggi dei confronti e dei giudizii ehe guardo. Ordinariamente le leggi che regovengono pronnunziati alle esposizioni lano le esposizioni ia dustriali stabiliscono Certo è cosa dimostrata dal fatto che le che si devano accordare premii di medaesposizioni industriali periodiche contri- glie o di onorevoli menzioni a quelle cose buirono grandemente ad eccitare l'emu-soltanto, le quali alcun che di nuovo prelazione fra i fabbricatori, e ne fa prova sentano, o a quegli individui che palesi il vedere in quasi tutti gli Stati dell'Eu- vantaggi recarono all'agricoltura o all'inropa, in Russia, nella Spagna, nella Sve-dustria con utili ed estese speculazioni; zia, nel Belgio, in Prussia, nel regno di permettono però che anche a quegli og-Napoli, nella Toseana, nel Piemonte, nel- getti, i quali non avessero le qualità necesl'Austria, i governi urdinare esposizioni sarie per decorarsi di premio, si pussa acindustriali destinate a far conoscere lo cordare l'onore della pubblica espasizione. Eppure pochi si giovano di questa uti-

Se non che altri ostacoli incontrano le lissima disposizione. Quel medesimo aresposizioni industriali, e gran parta di tefica che, avendo compinto un qualche questi dovuti per troppo all'Indoleozo lovoro dell'arte sua eseguito, con particodi queglino stessi, a vautaggio dei quali lare diligenza, o notabile per superata vennero istituite. Sembra che non abbia- difficoltà, lo mostra compiacendosene a

quanti più può, e se ha hottega in luogo materiali impiegati. Le sala dell' esposifrequentato, lo espone ullo sguardo di zione non devuno aprirsi che a quei protutti, questo medesimo non si cura, o ne-dutti, i quali meritano per la loro imga anzi di presentsrlo alle esposizioni, portanza d'essere posti sotto agli occhi sconoscendo cosi ogni suo decoro e van- del pubblico.

taggio. Noi stessi eccitammo più volte e » Il Giuri dovrà quindi avvertire di quasi quasi pregammo valenti artefici di rifintare tutti quegli oggetti che con prenostra conoscenza a voler esporre alcuni sentano un vero carattere di utilità, quelloro lavori : ma invaga, chè, per rispar-li soli ricevendo che raccomandansi per miare l'incomodo di una leggera politu- la loro buona esecuzione o pel buon ra onde avrebbero quelli abbisognato, non mercata; quelli che per la loro novità o vollero a ció accondiscendere. Questa io- pel loro perfezionamento possono far dolenza è però assai minore in que' paesi meglio cunoscere comparativamente la la cui industria è più illuminata e saga-industria d'ogni dipartimento, i suoi mece, nei quali veggonsi anzi gli artigiani todi di fabbricazione ed il grado cui è pagare a caro prezzo il diritto di espor- pervennta. E intenzione altresi del gore i loro prodatti in luoghi accessibili verno che il modesto operaio che avesse al pubblico, trovandosi largamente com-limaginato nell' officina metodi capaci di peosati di tale spess dalle urdinaziuni semplificare il lavoro o di perfezionare che essa frutta loro.

vantaggio delle esposizioni industriali, e alla fortuna ed alla fama del quale l'omiad accrescerne, viemmaggiormente i van- le artigiano può sovente avere contritaggi possono giovare alcune modifica- buito. Per adempiere queste prescriziozioni delle quali qui brevemente ci oc- ni i membri del Giuri dovranno aver

cuperemo.

eccessiva indulgenza da quelli che le pre- ture, le ufficine, informarsi dell' imporsiedono, ed a questo proposito credia- tanza degli stabilimenti e dell'estensione mo assai utile riferire gli avvertimenti del loro smercio ; essminare eglino stesdati dal ministro del commercio francese si i prodotti e conoscere al ginsto i preza tutti i presetti nell'ottobre dell'anno zi ai quali si sabbricano ; le quali noticia presente (1838).

" Il Giuri scelto a pronunziare sul consultarsi. Raccogliendoli, il Ginri si as-"merito dei prodotti presentati per l'e-sicurerà che gli oggetti a lui presentati non si Issei troppu sedurre da henevolen- ginsto accordare una ricompensa ». "

i prodotti, partecipi agli incoraggiamenti A tagliere però qualunque dubbio sul che riceverà il capo dello stabilimento,

cura di porsi in relazione cogli indu-Primieramente non si dovrebbe usare strisli, visitare le fabbriche, le manifat-

diverranno elementi statistici utilissimi a

sposizione dee ben riflettere sull'impor- provengono da una fabbricazione giortanza dei doveri che gli saranno impo-naliera e non vennero esegniti al solo sti. La legge gli lascia la facoltà di am- scopo di farli figurare all'esposizione, e mettere o di rifiutare quegli oggetti che potrà scoprire gli artefici e gli operai di saranno presentati, ed è a bramarsi che cui si è innanzi parlato, ed ai quali è za o da speciali considerazioni, si da ac- Mon v' ha dubbio parimente che coglierne di quelli che non presentino ve- non potesse riuscire vantaggiasa anche

run interesse per riguardo all'arte od alla l'esposizione degli esteri prodotti, i quali novità del metudu di fabbricazione o dei e putrebbero dare utili insegnamenti agli

dustria, e forse ancora sullu scioglimento L'altra specie di esposizione indudelle grandi quistioni economiche che agi-striale perenne si è quella di gabinetti,

cazione quella che proponevasi Napoleo- siasi modo interessore l'industria. ne. e che addietro addittammo; di fore di Quest'ultima esposizione è tanto im-

ehe vi chiama un maggiore concorso.

equistandoli dai manifattori.

zioni che hanno luogo ad epoche perio- wesso de' prodotti naturali potremmo diche, nelle quali si ammettono e si pre- annunziarlo come già posto in attività e miano quegli oggetti soltanto che agli più sicuramente discorrere del piano in ultimi progressi industriali si riferiscono, esso adottato. e per le quali dicemmo essere la permanenza un difetto, altre ve ne ha di di- -- Gio. Alessandao Maiocchi-G. "M.) verso carattere, e le quali sono di loro ESPRESSIONE. V. SPREMITCRA. natura perenni e hanno a considerarsi ESPURGAZIONE. Dicono talora gli siccome gabinetti o musei ove possono idraulici invece di secaso (V. questa paattignere le cogniziuni onde abbisognano rola ). i manifattori, i tecnologhi, gli economisti ed i scienziati pnr anco. Queste esposizioni sono di due sorta. Raccolgono le fra i sali che si cavano delle decozioni, o

industriali ed eccitare forse la loro apa-tune modelli di macchine, di apparati, di tia che riposasi all'ombra delle tasse officioe ed istromenti atti alle varie opeprottetrici e delle proibizioni. Se ogni razioni delle arti; e servono alla storia Stato avesse riunito ai proprii prodotti delle manifatture e dei mestieri, ed alquelli analoghi esteri pel confronto, le l'istruzione di quelli che vogliano in essi esposizioni diverrebbero come un vasto iniziarsi. Tale si è l'esposizione che ha concorso europeo, ne vi ha dubbio che luogu perennemente nelle sale del conquesta lotta pacifica non avesse ad eser- sanvatonio di Parigi e dell'istritto pocitare grande influenza sulle sorti dell'in- liternico di Vienua (V. queste parole).

tano presentemente il mondo industriale. ove raccolgonsi tutti i prodotti naturali Sarebbe certamente ptilissima modifi- di un dato paese, i quali possano in qual-

queste esposizioni anche una specie di portante quanto lo fu mai sempre il eomercati ove i fabbricatori trovassero noscere ciò che si possede, e quel solo smercio dei loru lavori; ed ntile pari- paese screbbe in diritto di ricredere dalmeute sarebbe la idea sulla quale fece la sua utilità, il quale potesse vantarsi di una petizione alle camere di Parigi nel-non lasciare infruttuoso nessuno di quei l'aprile di quest'anno il de Bussy, di rac- tesori che della provvida natura gli fucogliere in nna specie di Conservatorio rono concessi. Ben dirette queste ultime saggi e modelli dei prodotti premiati, a- esposizioni, e diffuse le notizie che da esse risultano, tornar possono d' inaprezzabile Quanto alla permanenza delle esposi- vantaggio alle arti. Sorse fra noi pure zioni esiste questa di fattu nei magazzini un generoso che e con parole e con fatti del commercio, nè potrebbe aver luogo diedesi a promuoverne l'istituzione, e altrove senza il pericolo di non più at- fu questi l'amico nostro Gio. Domenico trarsi la pubblica curiosità, e di togliere Nardo. Il favore dai snoi primi passi otalle esposizioni quel carattere di novità tenuto e che onora questa nostra città, ne dà speranza che quando torneremo a Oltre però a questo genere di esposi- parlare di questo argomento all' articolo

(BLANQUI il seniore

(ALBERTI.) ESSENZIALE (Sale). Diconsi quelli che si trovano cristallizzati na' succhi elto un capitale preso a prestito, è assolunelle infusioni di piante, a differenza di tamente necessario di accumularne nu quelli che si cavano per incinerazione. altro per restituire il primo, ed è questo (ALBERTL)

VO, ESTRATTO.

ESTENSIBILITA. Proprietà che ora in che queste consistano. hanno certi corpi di estendersi in un senso se vengono compressi in un'altro o 100 milioni al 5 per 100, è dnopo che si tirati da una o più forze.

(G.\*\*M.) la che perdette la sua causticità, o ha-ralmente suolsi a tal fine porre un'imgnandola con acqua, nel qual caso ridu- posta il cui prodotto annuale dia questa cesi in idrato di calce, oppure stando somma. Limitacolosi però a questa imesposta all'aria ed assorbeodo quindi da posta soltanto, il debito surebbe eterno, questa la umidità e l'acido carbonico che poiché siccome la somma dei 5 milioni la mutano parte in carbonato e parte in non potrebbe servire che al pagamento idrato di calce. Dicesi viva quando è allo degl'interessi, così in tal guisa il rimborso stato canstico.

con acqua comune per renderlo meno somma che va a sconto del capitale, siccorrosivo. (ALSESTI.)

(G.\*\*M.)

Estisto. Dicesi il mercurio battuto a razione ripetuta l'anno appresso riduè nello stato suo naturale.

il solo scopo cui devono tendere tutte le ESSENEIALE (Principio ). V. ESTEATTI- operazioni di una cassa di estinzione, o, come molti la chiamano, di ammortissa-ESSICCAZIONE. V. DISECCAMENTO. | sione, del debito pubblico. Esamineremo

Quando lo Stato prende ad imprestito procuri annualmente una parte della rendita nazionale, cioè 5 milioni per pagare ESTINTO. Dicesi calce estinta quel- gli interessi di questo prestito, e genesarebbe affatto impossibile. In luogo però di emettere un'imposta di 5 miliani sol-Estisto. Dicesi nelle arti acqua estin- tanto lo Stato ne leva una di 6, consata quell'acido nitrico che venne diluito crandone uno al ricupero di una pari

chè in fine all'anno il debito di 100 mi-

lioni trovasi ridotto a 99; la stessa ope-

segno che non vi si scorga più verun ce il debito a 98; e così via segnitando globetto metallico, e questo epiteto è con- pegli anni dopo. Inoltre siccome venne seguenza del nome di argento vivo che provveduto al pagamento degli interessi si da volgarmente a quel metallo quando del debito, così anche la cassa di estinzione, riceve annualmente, al pari di (G. \*\*M.) tutti gli altri, le rendite corrispondenti n ESTINZIONE del debito pubblico. quelle somme i cui titoli ha comperati; Una maniera di liberarsi dal dehito pub- quindi è che essa applica all'estinzione blico si è quella di ricuperare successi- del dehito nun solamente il fondo anvamente le partite che lo eostituiscoco, nnale assegnatole, ma altresi le accumu-Tutti sanno non avervi che un mezzo di lazioni delle rendite sulle porzioni ricupagare i suoi debiti, così pei privati co- perate. Questo è ció che chiamasi l'ame pei governi, ed è quello di applicare zione dell'interesse composto, mediante l'eccesso degli introiti al rimborso degli il quale si può ricaperare in 36 anni un arretratti, e per conseguenza di scemare capitale di 100 milioni, mediante un solo le spese per ottenere dei risparmii. In milione annuale. Questi vantaggi sono altra parole ogni qualvolta si è consuma-lincontrastabili al pari di molti altri che accennaremo qui apprasso; ma na sarà mio offerto a quelli che danno a prestito duopo altresi indicare quegli abusi che che coma un mezzo di liberare lo Stato disgraziatamente gli resero quasi illusorii. dal suo debito. Provaremo questa nostra Per lo più i fondi pubblici sono al di asserzione.

sotto del pari, vale a dire, che la cartella Quando si apre ed accetta on prestito di coo franchi rilasciata dal tesoru per i banchieri che vi sottoscrivono sono 5 franchi di rendita non vale sempre soo ben lungi dal possedere la enormi somfranchi alla borsa. Il prezzo delle carte me che baonu promesse, e talvolta oc pubblicha è oltremodo variabile, ed il tengono appena la millesima parte ; ma rimborso legale non può farsi che al pa- eglino haoco cliacti che fecero una abiri. Ora qualungue volta la cassa di estin- tudina di affidar loro dei capitali perzione ricupera della rendita al di sotto chè li facciano valere, a che hanno una del pari, essa paga con meno di 100 fr. cieca fiducia nella loro abilità e buona un debito di 100 fr.; se, per esempio, fortuna. Al nascere di un prestito questi ricupera al prezzo di 90, è cosa eviden- piccoli capitalisti si affrettano a prendera te che si saranno estinti 100 franchi con dei bigliatti di rendita la cui massa ven-90. Può per altro avvanira che, quau- ne accordata ai loro banchieri, ed in tal tunqua l'estinzione ricuperi al di sotto guisa questi ultimi emettono sovente a del pari, tuttavia rimborsi il capitale 95 ciò che vendettero al Governo per ad un prezzo generalmenta più elevato 90, ritraando così senza esborso veruno cha quello ricevutosi dallo Stato, chiaro un immenso benefizio pel solo fatto di esseodo, par esempio, che se ricuperasi essere rimasti aggiudicatarii. Se în apa go un prestito contratto a 84, lo Sta- presso per varii motivi la rendita dimito rimborsa un capitale di un 6 per 100 nuisce, la perdita ricade soltanto sopra i maggiore di quello che haricevuto, ben- veri proprietarii di essa, ed i grandi soche dovesse coo franchi. È auxi un effetto scrittori non hanno nerciò alcon pansienaturale della estinzione di rendere ine- ro. Vi ha però ancora di più, essendosi vitabila questa onerosa conseguenza, non riconosciuto per esperienza che al mopotendo certo negarsi che comperando mento in cui si trattava di emettere i bigioroalmenta delle carta pubbliche, la gliatti di un nuovo prestito, i banchieri domanda regolare di esse che fa la cassa aggindicatarii facevano rialzare i fondi di estinzione cootriboisca ad innalzare pubblici con mezzi più o meno laciti ed il prezzo dei fondi, e per conseguenza a onesti, in guisa da approfittarsi di questo rendera più onerosi gli acquisti pel te- fittizio aumento di volore per ottenera soro pobblico. Ciò è quanto in fatto suc- vantaggi, senza dai quali difficile sarebbe cede, ed osiamo dirlo, lo scopo cui ten-spiegara l'origine della subitanen ricchezdono quasi tutti i Governi che adottaro- za di alcuni fra luro. In pari tempo che no il sistema dei prestiti. È loru interes- compara il nnovo prestito, i suoi fondi se di attrarre costantemente sugli impre- di estinzione contribuiscono anch' essi a stiti ond' essi dispongono una grande tenerna elevato il prezzo, ultre alla cause massa di capitali oziusi, che, come e ben generali che producono lo stesso effetto; naturale, cedono alla speranza di uo au- sicché in capo ad un carto tempo il va-

estinziune e più u riguardarsi qual pre- stinzione. In tal caso si emette il prestito

mento indipendente dalla fatica a dalla lore è maggiore del pari, nè può quindi capacità individuale ; sieche la cassa di ricuperarsi più il debito dalla cassa d'eseguente ad un minore interesse, e si co-squesto espitale si carica d'imposta il paemincia ad impiegare in esso quei fondi se per estingoerlo, si distrugge evidendi estinzione che rimasero giacenti pei temente con una mano quallo che si feprezzi troppo alti delle cartelle. Videsi ce con l'altra, vale a dire, che si impiega in tel goisa succedera prestiti al 4 e mez. un capitale soltanto per liberarsi dal pezo per 100 a quelli che erano al 5, po- so degli interessi, e per quanto ciò si faczcia altri al 4 per cento. È certo innega-cia a poco a poco, l'ultimo risoltamento bile essere questi risultamenti assai van-di questa operazione per lo Statu è semtaggiosi e che contribuiscono a prodor- pre la perdita di tutta la differenza che re un generale ribasso sull'interesse del vi ha fra il prezzo di ricupera e il pregdenaro, sempre utile all'agricoltura ed al- zo di emissione, differenza enorme e vel'industria. L'abbondante circolazione ramente speventevole quandu bene la prodotta dal moltiplicarsi dei fondi ban-si consideri. carii a delle carte girabili contribuisce Na citeremo na esempio notabilissimo. anch'esso non poco a diminuire il prez- Nel 1817 la Francia contrasse un pre-

domanda di lavoro. atiti non siano da preferirsi alle imposto samento effettivo di 52 franchi. Come nei casi straordinarii quando una grande ogonn vade era questo un prestito a ciractivazione di capitali ridurrebbe a mal ca il 10 per 100. Supponendo, il che è partito l'industria. Ma quanti inconve- di fatto, che questo prestitu sia stato salnienti distruggono i vantaggi della estin- dato dalla cassa di estinzione al prezzo zione | In vero, se è certu ohe nei mo- medio di go franchi, il paese avrà speso menti di crisi la estinzione sostiene il va- go milioni in cambio di 52 per liberarselore delle rendite ed agevola ai governi i ne, senza contarvi l'interesse del 10 per mezzi di prendere a prestito a meno sfa- 100 dal giorno del prestito a quello in coi vorevoli condizioni il denaro ond'essi venne estinto. Questa spaventevole diffeabbisognano per la difese dello Stato, è renza fece la fortuna dei banchiari a spese altrettanto certo che nei tempi ordinari de contribuenti; polche i primi non avee tranquilli costringe il paese a ricompe- vano dato che 52 milioni e lu Stato ne uarare a prezzi elevati, e per conseguenza go loro go. Alla parola accionaccio abbiae proprio dannu. Poù dirsi che allora la mo spiegato come a questi profitti illimicassa di estinzione nnoce a se stessa, co- tati si uniscano speculazioni arrischiate, me avvenne in Francia a nostri giorni giocando sopra valori fittizii, fonti di tanove la rendita del 5 per 100 avendo su ti fallimenti e deplorabili zzioni. Il danno perato il pari, tutta la foraa dell'estinzio- si vedrà ancore mzggiore quando rifletna portossi su quella al 3 per 100 e die-tasi doversi aggiungere a tutti questi de un valore esorbitante a questo fondo, abusi le spese ezgionate dalla riscossione In vero il vantaggio del prestito si ridu- delle imposte, le quali sono si grandi che ce a procurare allo Stato, senza altro ag-di 100 franchi pagati dai contribuenti. gravio che il pagamento degli interessi, 88 appena ne giungono nella cassa del un capitale cha vi affloisce soltanto per- tesoro e possono adoperarsi all'estinziociò che non si ha potato meglio impiegarlo, ne dei prestiti. Dopo tanti sforzi e sacri-

no del denaro contante e ad accrescera le stito al prezzo di 52 franchi; il governo dichiaravasi debitore di 100 franchi e Non è quindi da dubitare che i pre- pagava 5 franchi di rendita per un ver-Se adunque dopo aves preso a prestito fizi lo Stato non vitrae aleun solliavo dalla cassa di estinzione del debito pub-fa utilmente le veci. L' uso dell' estirpablico, poiche paga ad essa l'importo tore non è molto comune e meriterebbe delle rendite che essa ricupera, nè fa di essere maggiormente diffuso. Nell'Inquindi altro che cangiare di creditore, ghilterra il generale Beatson giunse sino L'Inghilterra che aveva anch'essa il suo a pretendere che gli estirpatori potessaro sistema di estinzione vi rinunziò da al-interamente sostituirsi agli aratri. Ciò solcuni anni, tostochè i suui legislatori si ac-tanto per altro che può dirsi è che quancorsero che nello spazio di 124 anni, cioè do il suolo ba ricavnto una o due aratudal 1689 al 1813, il paese aveva preso re, giova quesi sempre finire cun l'estira prestito ogni anno a termine medio patore per dara i lavori preparatorii alla 225 milioni e rimborsatona ogni anno, semine d'autonno; in certi casi si prepure a termine medio, 14 milioni. Dopo ferisca anche l'estirpatore all'erpice per la soppressiune di questo sistema il go-ricoprire i semi. L'estirpatore viene però vernu britannico saziò una parte del de-bito senza cassa di estinzione propria- mine di primavera; finalmente per le semente detta, medianta l'eccesso degli in- mine tarde di estate un semplica passagtrolti sulle spese. Questo è invero il solo gio di questo strumento, futtu sopra un modu ragionevola e possibile di estingue- terreno donde siensi levati i prudutti, è re il debito pubblico.

se i prestiti pubblici suno preferirsi alle all'influenza atmusferica così bene come imposte nelle circustanze straordinarie, la l'aratro, e l'uso di esso viene spesnon hanuo però di bisogno di un siste- se volte difficultato dalla tenscità del ma di estinziune che non adempie al suo suolo e tale altra resu impossibile dalle. scopu e che sopraccarica i contribuenti pietre e dai eiottoli di qualche grossezenormemente.

## (BLANQUI il seniore.)

ciocchè mediante le sue punte, solleva, Gli estirpatori differiscono degli scarimesce e divide la terra, senza rivoltarla ficatori e dagli erpici perciocche portano ne penetrarvi che a poca profondità, e una specie di vomeri orizzontali come non riduce inoltre la sua superficie in quelli degli aratri, invece di quelli rerti-solchi. I principali vantaggi dell'estirpa cali o dei denti che caratterizzano quetore sono di polverizzare e mescere il ste due ultime specie di stromenti. Al anulo alla prufondità di vari centimetri; pari che gli aratri e le zappe a cavallo, di scemare il numero delle erbe annuali gli estirpatori camminanu con carreggiariconducendo alla superficie i loro semi la o senza. Oltre a quegli estirpatori oni quali si sradicano dopo che hanno ger- de abbiamo parlatu nel Dizionario sono minato col successivo lavoro; di distrug- da accennarsi quelli di Willkie e di Haygere ugualmente le piante vivaci ; di ap- ward, che sonu i più riputati fra gli inpianare gradatamente le inuguaglianze glesi. Uno dei migliuri si è quello di Val-

bene spesso una sufficiente preparazione.

L'esperienza dimustro adunque che Ma l'estirpatore non può aprire la terra za onde è imberazzato. Quanto più tenace è il suolo tanto più sottili ed a-

ESTIRPATORE. Differisce questo forma quindi, del pari che il numero, dee strumento essenzialmente dall'aratro per- variare secondo la natura del terreno. del suolo, e di presentare una grande e- cuurt, il quale però, essendu alquanto conomia sul lavoro dell'aratru del quale complicato, riesce forse soverchiamente ticale H.

dispendioso. Descriveremo perciò sol-Imeri intieramente d'accisio non costa nel tanto quello a vomeri mobili che si ado- primo caso che 87 franchi nel secondo pera a Roville il quale è assai semplice che 105. Ciascun vomaro di ricambio e di ottimo effetto.

Vedesi questo disegnato nelle fig. 12 e 13, della Tav. XXVII delle Arti meccaniche. Il suo telaio è munito di 5 vomeri o punte, tre sulla traversa posterio-caozie fuori dello Stato ( V. ESPORTAre e due su quella dinanzi. Le aste ce zione). (fig. 12) che li sostengono si biforcano, come si vede, in guisa da riunirsi al vome re con due ribaditure. Queste medesime questo nome a quella parti di una soaste sono fissate sulle traverse mediante stanza in cui risiede qualche particolare fasciature di ferro fermate con riti e da proprietà quando sono isolate dalle aldi, in maniera da potersi variare come si voole la distanza dei vomeri fra loro, Sulla traversa posteriore sono fermati attrova il colore; in quelle odorose l'acon chiavarde due manichi, i quali, giu- dore ; in quelle medicinali le virtà salugaendo fino a quella dinanzi, accrescono tifere, ec. Per conseguenza n' è duono forza allo strumento. Anche la freccia E rimandare agli articoli oponi e coloni fissasi su tutte e due le traverse ed in F tiene un foro per ricevere il sostegno a

conosciuto praticamente che gli estirpa- razione degli estratti. tori a punte mobili presentavano l'in-

vomeri di ferro, fatto in guisa da potersi serve talvolta ancor esso allo stesso scosta 120 franchi. A piedi stabili e coi vo-llarne a quella parola.

costa 11 franchi.

(SOULANGE BODIN -ANTONIO DI ROVILLE.) ESTRARRE. Portare derrate o mer-

(ALBERTA)

ESTRATTO. Propriamente si dà tre. Così, per esempio, nelle sostanze coloranti sono quelle parti nelle quali si per le avvertenze generali sull'estrazione di essi, ed agli articoli relativi a ciaruota G, e sul dinanzi un regolatore ver- scuna sostanza, per quelle speciali misure che la riguarda. Qui non possiamo Ultimamente De Dombasle avendo ri- che dare un cenno generale della prepa-

Varie sono le maniere di ottenere gli conveniente di essere molto difficili ad estratti, bastando talora a quest'uopo aggiustarsi in maniera da agire perfetta- una semplice spremitura; occorrendo tamente, quantunque avessero molti van- l'altra di scioglierli con un dissolvente taggi, tuttavia credette doverne costrui- opportono, e poscia di separarli medianre di nuovi a punte stabili, fissate col te l'evaporazione o con altri analoghi mezzo di viti sulle traverse, come si pra- mezzi da questo dissolvente medesimo. tica in Inghilterra. Questa costruzione Possono adoperarsi a tal uono l'acqua presenta minori inconvenienti potendosi nello stato liquido o in vapore, e gli eallora fare i vomeri tutti di accisio, nel stratti così ottenuti diconsi acquosi; l'alqual modo si logorano meno prontamen- coole, e si hanno estratti alcoolici : finalte nè occorre di riavvicinarli quasi mai. mente l'etere ed altre sostanze, ma sof-L'estirpatore a 5 punte mobili e coi tanto in circostanze particolari. Il calore

adattare sopra una carreggiata comune po, producendo la distillazione dei cordi aratro, custa 105 franchi. Lo stes-pi; ma siconme gli estratti con esso otso istrumento, con una ruota sotto alla tenuti prendono il nome particolare di freccia che supplisca alla carreggiata, co- orn essenziali, così rimettiamo di par-

Estratti per ispremitura. Ottengonsi centrarsi evaporando le parti acquese in tal guisa d'ordinario dalle parti delle che essi contengono. Rinnovando conpiante ancor fresche pestando queste e tinuamente l'aria alle loro superficie proriducendole in una specie di poltiglia ; ducesi un sedimento molto abbondante, poscia ponendole sotto uno strettoio in e ciò con sollecitudine tanto maggiore un sacco di tela e spremendole. Il succo quanto più elevata è la temperatura ; so che n'esce à torbido e spesso colorito in però voolsi affrettare l'evaporazione con verde dalla clorofile o dalle particelle un calore troppo forte, le qualità degli erbacce molto triturate dal pistello e che estratti si alterano più o meno facilmenpassano con esso. Se lo chiarifica riscal- te, secondo la diversa loro natura. Avdandolo fino a 70°, nel qual modo l'al-viene spesso che, per mencenza di atbomina vegetale si coagula e trae seco tenzione nel preparare un estratto, quele parti verdi, sicchè feltrando poscia il sto perde alcuna delle proprietà della succo se lo ottiene limpido e scolorito, pianta che preme più conservare. Nelle Di raro però può farsi questa operazio- farmacie, per preparere gli estratti, si ne senza aggiungere un poco di acqua a evaporano d'ordinatio cell'ebellimento meno di non sottostare a gravi perdite tutte le soluzioni riunite, o prima le sodella materia estrattiva; e quando pure luzioni allungata, indi quelle più denomettasi questa aggiunta i succhi delle se mesciute elle altre, e si continua a piante contengono da sè delle parti a- far bollire il liquido finchè acquisti qualequose, siechè ad ogni modo fa duopo che consistenza : si evapora allora in un trattare questi astratti allo stesso modo vaso più piccolo, posto sopre una caldi quelli acquosi per concentrarli.

Estratti coll'acqua in istato natura- si prende nemmeno questo precauzione le. Ottengonsi questi mediante un' infu- e si continua l'evaporamento a fuoco nusione delle sostanze nell'acqua, che per do od a bagno di sabbia; ma l'estratto lo più adoperasi celda, od anche me-così ottenuto trovasi spesso bruciato. diante una feltrazione, per la quale torna Perche gli estratti conservino le provantaggiosissimo l'uso del feltro a pres- prietà efficaci della pianta è necessario : sione di Reel (V. FELTRO a compressio- 1.º edoperare una safasione o decozione ne). Talora ottengonsi enche gli estratti quant' e possibile concentrata, e perdere acquosi mediante l'ebollizione nell'acqua, piuttosto parte della sostanza attiva, che cioè con decozioni, nel qual modo si ot-dilnire il liquore con acque di lavacro tengono soluzioni più concentrate. Molte ed alterare con una evaporazione proterie solubili, se non che dopo lunga eboi- vare; 2.º eroporere il liquido in uno scolizione, e d'ordinario per privarnele inte- dallino di porcellana molto largo, ad una ramente è d'uopo farle bollira coll'acqua temperatura al più di 40 gradi ed anche rinnovata più volte. Gioverà adoperere meglio più bassa. D'ordinario si ottiene in queste preparazioni acqua di pioggia l'estratto in soma di massa gialla e trao distillata, acciò non rimangano negli sparente. e si true della scodellino quanestratti sali stronieri,

daia piena d'ocqua bollente. Spesso non

piante non cedono all'acque tutte le me- lungata le materie che vi si delibono tro- . do è ancora caldo e molle, dopo di che Tanto gli estratti però ottenuti colla i evapora con nuovo soluzione. Gli o-

spremitura, quanto quelli preparati per stratti ottenuti con un metodo meno acinfusione o per deconione. Jerono con- carato, hanno spesso un colore quasi

nero, un odore e un sapore di bruciato, jevaporarsi, e parecchii di que' metodi e sono opachi anche in istrati sottilissimi. patrebbero utilmente applicarsi alla con-In questi ultimi tempi si cominciò a centrazione degli estratti, massime quanrendere la preparazione degli estratti do si avesse ad operare sopra una quan-

molto più sicura, evaporando nel vaoto, tità di essi alquauto considerabile. ove non fa bisoguo di un forte calore, el Per alcuni estratti può anche molto la materia estrattiva non è più esposta giovare al principio di loro conceutraall'azione dell'aria. A tal nopo si adope- zione il distillarli in vasi chiusi e ancora ra un pallone di ottone della capacità di meglio nel vuoto. La densità degli estratti 20 a 3u litri, in cui si può fare il vuoto, o acquosi varia graodemente, ma in genecon una macchina pneumatira o facendo-trale è simile a quella del miele, nel qual vi bollire dell'acqua, lasciando fuggire il caso però l'aria agisce sopra di essi e tovapore per un robinetto posto superior glie l'efficacia alla maggior parte dopo mente, chiudendo questo dopo un certo qualche tempo; alcani contengono si tempo di ebollimento, e raffreddando il gran copia di sali deliquescenti da ripallone. Si fa questo comunicare con dursi in una specie di sciloppo. Quelli uno o più piatti evaporatorii, chiusi in che si possoco diseccare a segno da rivasi sferici, gueruiti di tabi inclinati che durli duri e fragili non provuno più veentrano nel palloue di rame e di robi- runa alterazione a meno che nun con-

due vetri da oriuolo, l' uno rimpetto al- appunto si preparano.

netti. I vasi sferici sono composti di due tengano principii volatili.

emisferi che si possono invitare ermeti- Gli estratti acquosi vegetali contencamente l'uno sull'altro : si pone nella gono per lu più dello zucchero, della metà inferiore un piatto di stagno o di gomma, alcuni sali come di potassa o di porcellana contenente il liquidu da eva- calce, degli acidi vegetali, ed inoltre una porarsi, poi si invita la metà superiore, sustanza particulare della pianta, che co-E' ntile collocare nell'emisfero superiore munica loro certe proprietà per le quali

l'altro, nel qual modo, accostando un Estratti col vapore. Parlando desli lume ad uno di questi vetri e osservan- estrutti ottenuti col mezzu dell'acqua allo do per l'altro, si possono vedere nell'in- stato liquido abbiamo iudicato come iuteterno i progressi dell'evaporazione. Sot- ressasse di nsare la minore copia di liquito questi vasi sferiri si mette una lampa- du possibile, affinche riuscisse più breve e na ad olio con un semplice lucignolo, la più facile la successiva operazione di coneui fiamma sia bastante a produrre un centrare gli estratti. Chiaramente presencalore di 40° o al mù 50°, alla quale tem- tasi a bella prima dovere la soluzione dei peratura l'acqua si evapora con molta fa- principii tanto più facilmente avvenire cilità e sa a condensarsi nel pallone vuo- quantu è più esteso il contatto di essi to che è freddo; quanto più il pallone col dissolvente, e di questo principio veè freddo tanto meus occorre scaldare i diamo tutto giorno farsene l'applicaziovasi eraporatorii. Agli arciculi avazona- ne seuza porvi meute, allorché per age-RIORE, VAPORE, RUCCHERO, ed In elcuni al- volare lo scioglimento di una sostanza tri relativi ad arti nelle quali occurs una in un liquido rimesculiamo il tutto ben evaporazione, abbiamo indicato parecchis bens. Lo stato adunque dell'acque in mezzi di sollecitare questo effetto senza vapore per la estrema divisiune delle nuocere alla qualità delle sostanze da particelle bassa da se solo a remiere quel

fluido molto più suscettivo di penetrare soluzioni combinansi le una colle altre, nelle sostanze esposte all'azione di esso. sieche la massa diviene translucida ad Se poi a questa possente cagione l'altra omogenea, e la resina proveniente dalsi aggiunga della forte pressione che si l'estratto alcoolieo, sciugliesi realmente può ottenere dal vapore con tanta facili- nella massa di quello acquoso.

ha sfugo il vapore in maniera che non si apra che ad nua data pressione, quegli I fiori di varie piante, come la giun-stessi apparecchii possono ugualmente chiglia, il gelsomino, il falso gelsomino, servire per una tensione superiore più il tiglio, l'amorino, la violetta, ec., teno meno di quella atmosferica. Gli stessi gono un odore soave ed anche molto vantaggi che cul vapora dell'acqua si forte, ma il eui principio oduroso è sì hanno pure con quelli dell' alcoole.

Estratti alcoolici. Preparansi questi tute finora acquistare che assai limitata talvolta un olio grasso.

tà, egli è impossibile non conoseere di Estratti con altri dissolventi. Molte quanto vantaggio abbia ad assere quests altre sono le maniere, e parecchii i dismaniera di ottenere quegli estratti eni solventi che sovente si impiegano per non nuoca l'innelzamento di temperatu-ottenere gli estratti. La maggior parte ra a ciò necessario. Gli apparati che sb-biamo deseritti all' articolo corosa di stanze in particolare soltanto, e peroiò questo Supplimento (T. V, pag. 254) ei limiteremo qui ad indicare, per un eed a quellu colla forte (T. V, psg. 219) sempio, due maniere di estrarre la parta sono applicabili a qualsiasi sostanza, ed odurosa dei fiori, che è spesse volte un adattandovi una valvula al tubo pel quale assai difficile assunto, usando come dis-

fuguce ed alterabile ehe non si erano po-

alla stessa guisa che quelli acquosi per nozioni sulla vera natura di esso. Ponenquelle sostanza che sono solubili nell'al- do questi fiori a seccare all'aria libera, il coole e non nell'acqua. Così talora dalla luro odore svanisce a misura che perdostessa sostanza ottengonsi due estratti no la loro nequa di vegetazione. Assogdiversi trattando prima il tutto coll'acqua, gettandoli alla distillazione con acqua, poscia i residui coll'sicoule. La prepara-non ottiensi per solito che un prodotto zione di questi estratti, come è ben natu-di odore scipito. Brongniart giunsa ad rale, riesce più dispendiosa, ma si può isolare l'aroma della giunchiglia in forma rendere assai più economica, facendo in di ulio volatile girllo in modo semplice goisa di raccogliere l'alcoole che si eva- ed ingegnoso, trattando i fiori freschi colpora nella concentrazione. Non conten-l'etere nell'apparato di diseccamento. gono essi gomma, nè quei sali che sono Poscia non fecesi altro saggio inturno iusolnbili nell'alcoule, ma della resina a agli aromi. Recentemente Buchner, il figlio, di Monsco, fece nuovi sparimen-In alcuni casi si ottengono estratti mi- ti col metodo di Brongniart su altri fiori

sti trattando la materia vegetale prima e trovò : 1.º che si può isulare l'aroma coll'alcoole poi coll' acqua ; evaporando del Philadelphus coronarius in forma separatamente le soluziuni fino alla con- di olio giallo vulatile; 2.º che non si può sistenza di sciloppo, poi mescendole ac- isolare allo stesso modo l'aroma del ticuratamente e facendole evaporare di glio e dell'amorino, perciocche l'etere nuovo, sicehè vieppiù si concentrino. In caricasi in pari tempo di nna grande tal guisa la materie contenute nelle due quantità di cera e di clorofila cuntenuta

in questi fiori ; 3.º che il metodo di Bron-, gli aritmetici il modo di trovare le radieniart sembra uttimo per fissare certi ci dei numeri o quantità date. acidi molto fugaci o alterabili ; 4.º final-(ALBERTI.)

mente che potrebbe forsa ntilmente applicarsi nell'arte del profumiere.

Un' altra maniera di estrarre dai fiori mestici, poiche facendo il suo nido nei il loro aroma è pure la segnente, sugge- tessuti cellulari forma nna specie di caurita da Teissier Prevost profumiere pa- terio naturale sul dorso degli animali che rigino. Preparansi, dice egli, quattro on- non possono guarentirsene, recando prince di mucilaggine di gomma arabica fino cipelmente molto danno alla pelle, nella alla densità di siroppo un po' cotto; si quale formasi sul luogo della piaga un aromatizza questa composizione secondo nodo diverso dal resto. Le varche moil fiore che vuolsi spugliare, poscia in-lestate da esso immagriscono e danno auppesi cun essa un pezzo di flanella minur copia di latte. Il modo più utile di colore ben bianco che si stende sopra di sburazzarne i bestiami è di pungere le un telaio quadrato sopra e sotto del qua- larve con una grosse spilia pel buco che le sono due altri telai con intrecciatura gli estri lasciano nel tumore per respifitta di cordoncino di seta o di cotone ; rare o di estrarli con una incisione. caricensi questi telai con 2 o 4 libbre di

fiori raccolti di fresco, poi chiudesi il tutquattro a cinque piedi di altezza. Tosto che i fiori cominciano ad eppassire si le-

vano sostituendovene di nuovi. Ripetesi vono comperare per lore uso animali doquesta operazione fino a che la mucilag- mestici o oc fanno commercio il potere gine siasi cariesta di una sufficiente quan- conuscere l'età loro e questa suolsi del'amorino, per esempio, l'alcoole dovrà dustria. Per lo più si ha per base in sistorace, fiore di ribes nero, bergamotto corna (V. BUE, CAVALLO, ec.). ed essenza di fior d'arancio. Caricaosi le

flanelle di altra mucilaggine, e si contiestratto il nome di Euodia.

(Benzelio-Buennen-Trissien sempre anche la sua età.

ESTRO. Insetto, detto volgarmente tufano, dei più nocivi agli animali do-

ESURINO. Aggiunto dato ad aleuni to ermeticamente in nna grande cassa di sali ehe sono di natura molto eorrosiva. (ALBERTL)

ETA. Interessa a quelli tutti che detita di profumo: poscia spremunsi tosto durre da aleuni indizii, i quali vennero le flanelle per estrarne la mucilaggioe da poi indicati agli articoli che si riferiche gettasi tosto in alcoole a 40°, e com- scono a quegli animali che in qualche posto secondo la natura del lavoro. Per modo sono utili all'agricoltura o all' inessere aromatizzato con una infusione di mili indagini l'esame dei denti o delle

(G.\*\*M.) Era delle piante. Diversa durata di nua finche l' alcoole abhia la forza di esse. Se ne trovano infatti di quelle che odore sufficiente. Spremesi la mucilag- vivono poche ore, e nello spazio di un gine per ottenerne tutto l'alcoole, questo giorno nascono e periscuno : altre che visi feltro, e si lava la mucilaggine con un vono un solo anno, e perciò diconsi anpoca di acqua bollente per valersene di nue ; altre finalmente vivono doe o più bel nuovo. L' inventore diede a goesto anoi ed anche alcuni secoli. Parlando di ogni specie di pianta ntile indicammo (G."M.)

-Pasyosy-G."M.) ETAL, E un grasso solido, cristalli-ESTRAZIONE delle radici. Dicono no, translucido, senza odore, aè sapore, Frank ETERR

che si rapprande a 48º dopo essera sta- ottenersi. Perció di questo a preferenza to finso senza acqua e soltanto a 51°5 ci occuperemo in questo articolo, tanto quando si è fuso coll'acqua ; raffreddan- più che tranne alcune leggere differenze dolo leotamente cristallizza in pagliette le proprietà degli eteri sono presso a posottili. Si ottiene saturando coll'idrato co le stesse, variando soltanto più che di batite gli acidi grassi che risultano altro le loro proprietà fisiche.

dalla decomposizione del sapone di cz- Riferiremo qui alcune osservazioni di TIRA (V. questa parola), separando tutto Francesco Duprè sul modo migliore da l'eccesso di idrato con lavacri di acqua, seguirsi nella fabbricazione dell'etere, la lasciando asciugare il tutto e versandovi quali, per l'importanza dei risultamenti sopra dell'alcoole freddo o dell'etere che sui quali diconsi essere fondate, semscinglie l'atal, e lascia il sopone di barite, branci di molta importanza.

Distillasi il liquore spiritoso e rimane "In una nota al Dizionario (T. V. l'etal. Si può facilmente distillarlo tauto pag. 393) mostrammo stupore che i fabsolo che coll'acqua e spogliarlo così dal-bricatori di prodotti chimici non siensi le sostanze straniere che vi fossero me- mui avvednti di seguire un metodo errosciute. Arde come la cera; immerso nel- neo nella preparazione dell'etere solfol'acqua si imbiance alla superficie senza rico, benche la giornaliera esperiaoza disciorsi, L'alcoole a 0,812 lo discioglie dovesse averneli illuminati. Da oltre 20 in ogni proporzione alla temperatura di anni, quando ci dedicavamo specialmen-54°; si può fonderlo con un altro gras- te a simili studi, avevamo conoscinto cha so o cogli acidi grassi. Secondo l'ana-l'acido solforico non decomponevasi punlisi di Chevreul, è composto di 79,7660 to in tale occasione; e che, usate certe di carbonio, 13,9452 di idrogeno, e avvertenze, una data quantità d'acido 6,2888 di ossigeno. Chevreul gli diede indefinitamente serviva a preparare l'eil nome d'etal formandoto delle due tere. Dicemmo che attendevamo di troprime sillabe delle voci erene ed alcoole, vare nell'opera di Berzelio confermate le avendo trovato multa analogia fra quelle nostre sperienze, e, al contrario, nel sedue sostenze e l'etal Il peso atomico di sto volume, giuntoci poscia, trovammo da questo si è 1535,153. (Benzelio) lui pare ammessa la parziale decomposi-

ETERE. Le prime ricette per la pre- zione dell'acido solforico in acido solfoparazione dell' etere vennero date nella vinico. Invece, nol dicevamo che l'acido farmacopea di Valerio Cordo pubblicata rimane Inalterato; cioè che una data n Norimberga nel 1540 ed insegnarono quantità di acido solforico tramuta in a prepararlo coll'acido sulforico, dando- acqua ed in etere una quantità di algli il nome di oleum vitrioli dulce. Sol- coole maggiore di ogni assegnabile. Non tanto 190 anni dopo Frobenio sostitui a Potemmo però nè possiomo anunire alle questo nome quello di etere, e richiamo dottrine de' sapientissimi uomini che ne l'attenzione dei chimici su questa sostan- hanno tanto solertemente trattato da cirza. In appresso si conobbe che tutti gli ca mezzo secolo. Anche Thenard, nelacidi molto concentrati potevano coll'a. l'ultima edizione dell' opera sua, afferma zione sull'alcoole producre l'elere, ma positivamente che, tra limiti ristrettissituttaria quello ottenuto coll' acido solfo-mi, l' acido solforico converte l' sicoole rico rimase sempre il più interessante in etere. Ma Berzelio, in questo caso, si per l'industria ed il più economico ad riferisce all'altrui sperienze, non alle proaspere quanto ignora il gigante dei sa- to, perchè assai penosi problemi dovempienti di questa età. " Ecco la teorica ammessa dall'insigne per giustificazione della Nota, che, seb-

Syedese. « Quando si mesce l'acido sol- bene le altrui sperienze affattu discordi-» forico coll'alcoole, formasi da una par- no dalle nostre, queste peraltro si accor-" te dell' acido solforico più acquoso, e, dano perfettamente colla teoria. " dall'altra, dell'acido solfovinico. Coll'e-» bollizione del miscuglio l'acido solfo-cata da Berzelio e la seguente: » vinico si decompone ; il carburo dii-» drico (gas olefico), ch' è nno de' suoi » componenti, combinasi ad una quantità " d'alcoole e ne risulta dell'etere ; in tal " guisa l'acido solfovinico diminuisca a » proporzione sempre più nel residuo. " Hennell ba il merito di aver ilata il

" ricevette incremento dalle belle spe-" rienze di Serullas ". " Ma Berzelio indica di lì a poco un metodo di Boullay per comporre l'etere, e lo giudica preferibile ad ogni altro. È notabile riferire egli stesso che con que-

ato metodo non formasi più acido solfovinico, il che esclude evidentemente la "Or si componga l'etere cogli elementi auddetta teorica di Hennell : dice inoltre, dell'alcoole, e si osservi che cosa rimane, derabile quantità di acqua prodotta.

un' operetta matematica, di cui diemmo colle rispettive proporzioni d'idrogeno il programma nel 1826, trovasi pure 10,746, e di ossigeno, 17,210, comporquesta inezia; e si prova potersi porre rà 80,615 di etere. Le 19,385 parti rein commercio l'etere al prezzo di un sidue sono : franco la libbra; il che ainterebbe molto alla pirotecnia, per l'azione veemente del cannello alimentato dall' etere gasoso, nonché alle indagini e alle arti chimiche, e forse anche meccaniche, ove si

Етава

prie; nè diversamente potremmo certo particolare; ma nulla poi vanne stampamo quindi risulvere. Soltanto diremo,

" La composizione dell'alcole pubbli-

Carbonio . . . . 52,650 Idrogeno . . . . . 12,896 Ossigeno . . . . 34,354

Alcoole 100.

"La composizione dell'etere, da tener-" primo la spiegazione di gnesto feno- si per indubitata quantu quella dell' al-" meno, la quale venne poi raffermata e coole, stabilita da Berzelio, è questa:

Carbonio

Idrogeno

Ossigeno

21,36 Etere 100.

che si può benissimo aggiungere nuovo senza ricorrere alle complicatissime idee alcoole e ottenere una quantità d'etere di Hennell e Serullas, cioè alla decompodoppia di quella che si soleva ottenera, sizione dell'acido solforico e dell'alcoola Non parlasi in alcun luogo della consi- per comporre l'acido solfuvinico, poi a quella dell'acido solfovinico per formare " Indicammo il metodo seguito da noi l' etere. La quantità 52,650 di carbunio nella nota citata. Nei piccoli saggi di esistente in 100 di alcoole, combinata

> Idrogeno . . . . . 2,150 Ossigeno . . . . 12,235.

Adunque le quantità eccedenti di idropotesse usare la tensione dell'etere co-geno e di ossigeno contenute nell'alme forza motrice in qualche meccanismo coole, dopo la più semplice formazione

Етпви

ETERS dell'etere, non rappresentano che acqua, "Ruffrontando pertanto le nostre sperienze colle analisi eseguite a calcolate perchè il rapporto 17,235 è pressochà u- da Berzelio, la composizione dell'alcoola potrebbesi dire equivalente ad 80,615 di etere e 19,385 di acqua, come segue: essu.

Carbonio . . . . . . 52,650 . . . 52.650 17,235 Ossigeno . . . . . . . 17,219 + 34,454 Idrogeno . . . . . . 10,746 + 2,150 12,896 Etere 80,615 + Acg. 19,385

" Ammettendo due atomi di ossigeno, porrebbaro dell'acqua, mentre il rimadodici di idrogeno e quattro di carbonio nente comporrebbe dell'etere. La correnella composizione dell'alcoole, avreb- zione che dà il calcolo non è che di besi, dai numeri suespressi, che un ato- qualche diecimillesimo come segue : mo di ossigeno e due di idrogeno com-

Carbonio . . . . . . . 5a,650 . . . 52,650 Ossigeno . . . . . . 17,227 -17,227 34,454 Idrogeno 2,149 12,896

» L'acqua e l'etere componenti l'alcou- zione dell'amido in zucchero, per l'anerle conterrebbero la medesima quantità gica azione elettronegativa dell'acido soldi ossigeno. L'atomo di ossigeno 17,227, forico, il quale timane, anche in questo nella composizione dell'etere, con due caso, inalterato, sicche potrebbe indefiatomi d'idrogeno, 2, 149, comporrebbero nitamente servire a sempre nuove traaltrettanta acqua 19,376; mentreil carbo-nio 52,650 e l'idopeno rimanente 8,598 il influenza del calorico: questa è una costituirebbero 61,248 di carburo dil induva e mistica faccia che presenta ogdrico (gas olefico), perchè il rapporto gidi la chimica ai suoi sagaci osservatori; s.598 è prossimamente uguale al rappor-forico quest'unica combinazione dei dua

to 14,16 dei componenti di esso. Quindi possenti ssimi principii amfigeui, che ge-nerano ogni sorta di esseri elettroneuna quantità « di carburo diidrico + ß gativi ed elettropositivi, il che farebbeci di acqua rappresenterebbe l'etere, e + presentire che di altre somiglianti traa β rappresenterebbe l'alcoole ; la quale mutazioni ancora arricchire putesse queiputesi, raffrontata coll'analisi dell'etere, st'acido la scienza e le arti. Ma, traladarebbe piccolissima disparità. Avver-sciendo le speculazioni troppo sovente rebbe, nella tramutazione dell'alcoole in inutili, ne pare che la semplicità e l'evidenetere, quello che avvicae nella tramuta- za del calcolo abbiano risolto la quistione.

Suppl. Dis. Tecn. T. VII.

ETSRE raltru quello da noi usato, delle densità pochissimi essendo i casi in cui riesca di u,81, u poco più, conteneva circa o,n6 separare i compusti bioari de' corpi urdi acqua in volume. Così si spiega viep-ganici, ed anzi essendo generalmente impiù le molt'acqua (circa 0,26) che otte- possibile, il fatto che adduciamo è una nevamo nella distillazione dell'etere, per eccezione, di cui non istopirebbe peralcui lo stillato compartivasi in due strati tro lo stesso Berzelio.

riterdare, si toglieva totalmente il fuoco rico.

e lasciavasi ancor proseguire; od anche, " Or ecco la teoria della sua produzio-

ne di questa pellicola. si possona rappresentare di questa ma-le. Dunque la stessa produzione dell'aci niera. Secondo T. de Saussure, l'alcoo- do solfovinico nella distillazione dell'etele è composto di 61,16 di carburo du-re, rende ancor più manifesta la teori, drice e 58.84 di sequa

ETERE

" Supponammo l' alcoule anidro : pe-l " Devesi semplicemente intendere, che

distinti. Supporremo forse che nessun "Quanto poi alla formazione dell'acido fabbricatore guardasse lo stillata per tre- solfovinico, che ottiensi solitamente nelsparenza, ed abbiala sempre creduta o- la distillazione dell'etere, ci resta a rimogeneo, mentre consta di due liquori? cordarne l'analisi di Dumas e Boullay, L'acqua abbondava più o meno secon- La istituirono espressamente per averne do che protraevasi la distillazione, per un giudizio definitivo, dopo le multe isceverarne il liquido nella storta, senza quistioni promosse sulla composizione giungere peraltro mai al punto di decom- di esso, Servironsi della combustione dei porre l'acido solforico. Non già subito salfovinati coll'ossido di rame; e para all'apparire d'una nebbia, ma quando eseguita con un'esattezza da non amlievemente offuscavasi l'interna traspa-mettere dubbio alcuno. Videro essere renza, e la distillazione produtto da un quest'acido composto di 2 atomi di carpiccolo bollimento nel mezzo, vedevasi buro diidrico e 4 atomi di acido solfu-

occorrendo, aprivasi una pronta uscita ne. L'acido solforico scomparte l'alcoualla sabbia. Il giorno appresso aggiun-le in acqua ed in etere, per l'influeura del gevasi tanto alcoole al residuo quanto pe-calore; e, per quelle d'una più alta temsava lo stillato rigorosamente, per rista-peratura, scomparte l'etere la acqua ed in bilire all'incirca le proporzioni primitive, carburo diidrico, a atomi del quale comne mai scostarsi da un minima, oltre al binandosi con 4 atomi dello stesso acido quale verrebbe la reazione alterata. Ado-solforico, producono l'acido solforinico : perando un alcoole meno leggero, do-quindi, evitandu un più forte calore, si vevasi protrarre di più la distillazione, e evita la formazione dell'acido solfovinia lungo andare, formavasi alla superficie co, e si ottiene semplicemente la transouna pellicola viscida e filusa che poteva- tazione dell'alcoule in etere, senza che si estrarre con un legnuzzo per la tubu-l'acido solforico vi partecipi chimicalatura della storta: ma l'esperienza ci mente. - Ognun sa che, truttando l'alaveva insegnato ad evitare la formazio- coole con una massima proporzione di acido solforico, svolgesi soltanto del gas « Non si creda voler noi pretendere carburo diidrico ; e che, aggiungendo alche l'alcoole sia compostu di sequa e di l'acido tant'ocqua che l'ossigeno di essu etere, e l'etere d'acqua e di carbaro dii- pareggi quello dell'acido anidro, esso uon drico, ma soltanto che l'alcoole e l'etere esercita più azione alcuna sopra l'alcoo-

che empeiammo.

ETERE

ETRAE

" Devesi d'altro canto notare che, per do solforico nella storta dall' acqua forle ingegnosissime esperienze di Faraday, matasi, appunto per timore che produa atomo di carbonio con a di idrogeno, e casi l'acido solforoso; e in fatto Hennel, 2 atomi di carbonio con 4 d'idrogeno, Serullus, Boullay, Berzelio, non parlano benchè costituiscano teoricamente un solo dell'acqua che ritraggevemo in abbonidentico carburo diidrico, sono invece danza. Un alcoole meno rettificato del nodue chimiche combinazioni diverse ; l'ul- stro riduce prestissimo l'acido solforico a tima delle quali è di densità doppia del-quello stato in cui non esercita più azione le prima. Resta a sapersi se nell'alcoole alcuna sopra di esso. Ciù spiega il perche e nell'etere questo carburo si trovi nei trovansi tutti discordi i più dotti chimidue stati diversi, oppure allo stato me- ci passati e presenti, riguardo alla quaudesimo. Il perchè ci siamo permessi di tità d'etere che puossi ottenere con una riguerdare l'alcoole come composto di a data quantità d'acido solforico.

non si ottenga più etere: 1.º ednperare nite e da noi conosciute? un alcoole meno leggero, notando che "Chi sa di quenta importanza sia l'e-

nel fornello, per cui formasi l'acido posizione delle sustanze organiche. » di cui pur troppo sentono gli eteri del ste nel far giugnere l'alcoole in forma di le farmacie; 3.º non isceverare l'aci- un filetto sotule nell'acido prima scalda-

atomi d'ossigeno, 12 di idrogeno e 4 di "Pertanto, siccome il fermento scomcarbonio; tanto più che ne' corpi orga- parte esattamente lo zucchero in alcoole nici gli elementi sono combinati a tal ed in acido carbonico, così l'acido solfomodo che nessuno di essi entra, od è rico scomparte l'alcoule in etere e in anecessario che entri, per un solo atomo, cqua, e l'etere poi in carburo diidrico e L'atomo dell' alcoole, rappresenteto da acqua, dopo aver tramutato l'amido in H6CaO, noi lo rappresentiamo col simbo- gomma e la gomma in zucchero. V'hanlo 4HC-12H, e quello dell'etere con no altri simili esempi ; ma non sappiamo 4HC-H, attenendoci alla forma dei eddurne alcune spiegazione nè meno binarii di primo ordine, non sependosi ipotetica. Quindi lo zucchero viene rapdi più sul carburo diidrico biatomico. presentato da tre cuodinazioni binarie

" Parci infine poter affermara, che que- non solo, ma poò anche risolversi in casto fatto sia finora sfuggito agli occhi dei se, ciue acido carbonico, acqua e carbuchimici solo perchè occorresse a vederlo ro diidrico, prima per l'azione del feruno che preparasse etere per più mesi con. mento, poi per quella dell'acido solforitinuati come noi facevamo. Tre circustan- co. L'amido e la gonune, rappresentati ze, una sola delle quali basta, fanno che, dalle stesse combinazioni binarle, lo saaggiungando nuove porzioni di alcoole, rebbero forse iu altre proporzioni desi-

dalla densità 0,81 od al più 0,815 di cui tere nelle analisi e nelle preparazioni di ci servivamo alla densità 0,83 (ch'è l'al-alcuni prodotti immedieti, non troverà coole rettificatissimo de farmacisti, ado- forse inutile un fatto rimasto occulto fin perato anche da Bunllay), esso contiene qui agli esperimentatori più insigni, reil doppio d'ecque; 2.º protrarre di trop- lativamente alla di lui fabbricazione ecopo la distillazione, talvolta per effetto del nomica, e che ad un tempo ci serve di calore insistente nel bagno di sabbia e nuovo lume nella tenebrosissima comsolfovinico, e fors' anche l'iposulferico Il motodo di Beullay, lodato come il indicato da Thenard, e l'acido solforoso migliore d'ogni altro dal Berzelio, consi-

tu, fino alla temperatura cui avviene la traduzione dell'alegole continuata proformazione dell' etere. Se l'acido aves-duce l'effetto di mantenere la temperase un peso specifico di 1,85 la renzione tura a 150, impedando così che il liquore sarebbe troppo violenta, e l'etere tra- si concentri di troppo, annerisca, e prosformerebbesi in gas alefica. È dunque duca i vapori hianchi e l'acido solfovinimestieri diloire l'acido coll'acqua finchè co. Questo metodo anzi è più vantaggioabbia la densità di circa 1,78. Ma sicco- so che quello di mescere una quantità di me si crede più utile diluire l'acido me- alcoole col liquore allorche questo non diante l'alcoole, cost mesconsi 3 parti di produce più etere, paiche in questa niacido con a di alcoole a 0,83, si stilla una tima goisa è più difficile evitare che la parte dell'etere fornito da questo misen- temperatura s'innalzi soverchiamente e glio, e vi si fa poscia giugnere l'alcoole che avvenga una carbonizzazione più o per un sottilissimo tubo che passa attra- meno compiuta. Quando l'operazione si sotto la superficie del liquore. Questo in-bianchi, il liquore si annerisce grandego di un sifone metallico, il cui ramo più trabocca con molta facilità. corto pesca in un fiasco pieno di alcoole. Molti altri prodotti oltre l'etere for-

un robinetto, cul quale si diminuisce od tatto dell' alcoole e dell' acido solforico. accresce la quantità dell'alcoole che gia- Siccome però nessuno di questi interesgne nella storta. Conviene far passare i sa le arti, così ci limiteremo a dire che prodotti della distillazione attraverso un se si volesse ottenere gran copia d'acido refrigerante di stagno puro, e riceverli solfovioico converrebbe impiegare due in un fiasco di vetro. Non si è determi- parti e mezza d'acido solforico ed una nata la quantità d'alcoole che l'acido di alcoole.

In etere ; ma ecce le il doppio peso del-piccola quantità di alcoole mascendolo acido solforoso, ne olio dolce di vino : il leggermente acquoso soprannota; ma liquore della storta rimane limpido, e quando la propurzione dell'alcoole è fornisce una quantità d'etere prossima a l'etere separato ; in tal caso basterà fare il calcolo teoretico. In fatti 57 parti di sale marino che non discioglie l'etere e alcoole a 0,83, the equivalgano a 46,8 vedrassi questo separarsi in uno strato nerne 37 parti e na guarto.

Ben si vede che da ultima il metado potassa che venne indicato a tal uopo del Boullay praduce gli stessi effetti che nel Dizionario.

verso la tobulatura della storta, ed entra prolunga a seguo che svolgansi vapori bo è il prolungamento del ramo più lon-mente ed a meno di grandi precauzioni

Il ramo più longo del sifone è gnernito di mansi in circostanze particolari pel con-

solfurico poò con tal mezzo trasformare Quando l'etere distillato contiene una l'acido. Così operando, non ottiensi ne con acqua, questa ne lo spoglia e l'etere acquista un color giallo-brunastro. Non grande, e formi, per esempio, non metà formasi punto di acida solfavinico, e, o più del miscoglio, l'aeron discioglie il dietro gli esperimenti di Geiger, l'alcuole tutto, ne si può gingnere ad ottenere quella che si dovrebbe attenere secondo uso di acqua che tenga in soluzione del parti di alcuole anidro, forniscono, se- alla superficie. Operando in grande si condo Geiger, 33 parti e mezza di ete- può adoperare per la separazione dell'are, e dietro il calcula si dovrebbe otta- cido solforoso dall' etere impuro della calce, in lungo del sotto-carbonato di

quello dal Dupre suggerito, poiche l'in- Le proprieta dell'etere sono molte ed

ETERR

3 7 3 importantissime e vennem per la mag-sotto tale rignardo la stessa uniformità gior parte accennate nell'articolo del Di- (V. VAPORI). Alla temperatura di 18°, il zionario. Qui però ne noteremo alcune vapore d'etere sa equilibrio ad nna colonaltre e daremo più estese indicazioni su na di mercurio di o",58, cioè alla metà della colunna barometrica. A 35°,66 il

alcune di quelle.

Le due ultime densità, puragonate a LATAZIONA di questo Supplimento. quella dell'acqua alla stessa temperatura,

sono di 0.7 1654 a 20°, e 0,7240 a 12°,5. Secondo Dumas e Boullay il giovane, la sua densità è 0,713 a 200. L'etere è nno dei liquidi più volatili. Secondo Gay-Lussac bolle a 35°,66 sotto una pressione di o",76, e secondo Domos a 34°, sotto nna pressione di o",745. Del resto i dati sopra il suo punto si ebollizione variano alquanto: Despretz l'ha fissato a 55°, Munke a 56°, e Dalton a 35°,55. Queste differenze possono dipendere dalla maggiore o minore purezza dell'etere, da pressioni variabili dell'atmosfera, ed infine dalla forma e dalla natura de' vasi, nei quali lo si fa hollire ; poiche il punto di ebollizione dell' etere cangia come quello dell'acqua, quando vi s'introducuno dei corpi polverosi. Questa sua volatilità fa ch'esso si evapo-

L'etere solforico puro non presenta vapore d'etere pesa, 2,586 secondo Gayreazioni acide ne alcaline; non conduce Lussac. All'articolo varona del Dizionario l'elettricità e rifrange fortemente la lu-indleammo le tensioni del vapore dell'ece. Secondo Teodoro di Saussure la sua tere a varie temperature. Il volume deldensità alla temperatura di 20° è di l'etere, soggiace, per l'azione del calore, 0,7155, essendo I la densità dell'acqua al- a variazioni maggiori che quello dell'alla medesima temperatura. Secondo Gay- coole. Gay-Lussac determinò queste va-Lussac è, in confronto di quella dell' s- ringioni : i risultamenti delle sue ossercqua al massimo della sua densità, di vazioni si trovano nella tavola seguente, 0,69739 a 55°,66, di 0,71192 a 24°,77, la quale può servire di compimento alle di 0,7154 a 20°, e di 0,7257 a 12°,5. altre che abbiamo dato all'articolo ni-

> Contrazione In millesimi di gradi del volume Differenze sotto 35°,66 dell'etere a 35,66° 0,00 8,15 8,15 10 16,17 8,02 t 5 24,16 7,99 31,83 7,67 20 39,14 7,31 30 46.42 7,28 35 52,06 5.64 60 58,77 6,71 6,71 5.0 72,01 6.35 55 74,88 6,37

ri rapidamente, e fortemente si raffreildi Roffreildando l'etere fino a -- 310, esso dono la evaporazione. La tensione del incomincia a cristallizzare in lamine bianvapore dell' etere riavvicinasi molto a che e lu-enti, ed a -44º presentasi in quella dell'acqua, quando si paragonano forma d'una massa solida, bianca, e criquesti due liquidi ad nno stesso namero stallina. Facendo passare ilei vapori di di gradi sopra o sotto il loro punto di etere attraverso un tubo di porcellaebollizione: questo fatto condusse a sup- na arroventato, deponesi nel tubo 🖫 porre che tutti i liquidi volatili offrissero per cento di carbone, e condensasi ETERE

ETHRE nel recipiente s - per cento di un oliofre, a formasi dall'acido acetico gnando bruno, parte viscoso, parta lamelloso, fassi semplicemente bollire l'etere al concristallino ; la parte cristallina è solubile tatto dell'aria. L'esistenza di questo acinell'alcoole, mentre la parte viscosa non do non può venire tosto scoperta, poisi discioglie che nell'etere. Il rimanente ch'esso si combina coll'etere non deconsiste in un miscuglio di gas idrogeno composto, per modo di produrra dell'epercarbonato, di gas idrogeno bicarbo-tere ecetico. L'etera non incomiocia ad nato, di gas ossido di carbooio, e tutto offrire reazioni acade che quando questo al più di a per cento del miscuglio gas-mutamento feca progressi. Dietro ciò si

soso di gas acido carbonico. comprende essere difficile conservare L'etere infiammasi facilmente, anche l'etere in modo che non si formi etere a uoa certa distanza da un corpo in com- acetico. Deve chiudersi in vasi pieni e bustione, e si può parimente infiammarlo bene otturati, che mettonsi in luogo

colla scintilla elettrica. Questa facilità di fresco.

infiammarsi e la aua granda volatilità Lo zolfo sciogliesi facilmente nell'eterendono assai pericoloso il travasar l'e-re, anche a freddo. La soluzione è senan tera in un luogo ove siavi del fuoco od colore; il suo odore e il suo sapore vi una lucerna; aoche la preparazione di fanno riconoscere del gas idrosolforico. esso presenta grandissimi pericoli se non Si può mescerlo con noa piccola quansi hanno la precauzioni necessarie a ben tità d'acqua senza ch'esso abbandoni del condensarlo ; possonsi citare molti e zolfo. Contiene all'incirca o,u i 3 di zolmolti accidenti produtti dall'infiamma- fo. All'nria, ai acidifica, e allorchè lo si zione di questo liquido, e recentemente evapora lascia il zolfo in forma di aghetperì vittima di un accidente di tal fatta ti. L'etare scioglie un poco più di fosfo-Polidoro Boullay, giovane chimico che ro cioè 2 - per cento del proprio peso. dava di sè la più bella speraoze. L'etere La dissoluzione è scolorita e luminosa arde con una fiamma lucente e fuliggi- nella oscurità. All'aria acidificasi e, menosa, senza lasciare residuo. Il vapore scendolo coll'acqua o coll'alcoole, abetereo, mesciuto con dieci volte il auo handona del fosforo; se, dopo avere volume di gas ossigeno, brncia con una stillata metà dell'atere, si lascia lentamenviolenta esplosione, assorbendo sei volu- te freddare il residuo, il fosforo si depomi di gas ossigeno, e producendo quat- na in cristalli. L'iodo si discioglie neltro volumi di gas acido cerbonico. Se il l'etere; nella soluzione ch'è bruna forgas ossigeno, o l'aria atmosferica, con masi a poco a poco dell'acido idroiodico. tiene più del terzo del suo volume di L'etere scioglie il bromo con molta avietere, la combustione è incompleta dità; separa pure l'acqua da questo corquando si fa passara la scintilla elettrica po, assumendo un color rosso-giallastro. attraverso il miscuglio di ossigeno e di La potassa caustica, messa in contatto etere; e il miscuglio d'aria e d'etere ri-colla dissoluzione eterea, s'impadronisco: mane intatto. del bromo. Una solnaione di bromo nel-

Al contatto dell'aria, l'etere si altera l'etera, abbandonata per alcuni giorni m a poco a poco; ne assorhe l'ossigeno, e se stessa, perde il suo colore; allora essa convertesi a grado a grado in acido ace-contiene dell' etere bromato e dell'acido

viene più prontamenta mediante il calo- L'etere e l'ecido nitrico si decom-

tico e in acqua. Questo cangiamento av- idrobromico.

ETERR

375

pongono a caldo, producendo dell'acido sta perchè la densità del liquido è magcarbonico, dell'acido acetico a dell'acido giore, a il suo punto di ebollizione più ossalico. Il gas ossida nitrico viene as- elevato di quello dell' etere puro. Usesi sorbito dall' etere. Un volume di etere in medicina sottu il nome di liquore delassorbe 5 volumi di gas cianogeno. L'e- l' Hoffmann, un miscuglio di 2 parti di tere sciuglie l'acido idrociacico sanza al- alcoole a 0,85 e di 1 parte di etere a 0,72. terarsi, e l'ecido si conserva io questa Daltoo determinò le densità di diversi dissoluzione, senza venira decomposto, miscugli di etere a 0,72 e d'alcoole a Saturando l'etere di ges acido idroclori- 0,83, alla temperatura di 20 gradi. Eceo, e stillendo questa dissoluzione, si ot- co i risultamenti delle di loi esperienze.

Gli alcali non esercitano che one debola azione sull'etere ; ma facendoli agire su questo liquido, simultaneamente coll'arie, determioano, specialmente mediante un leggero calore, una rapida formazione di acido acetico che si combina coll'alcafi. Trattando l'etere in vaso chiuso, coll' idrato di potassa o di calcio seeco. esso acquista uo odore disaggradevole, e sciuglie une piccola quantità d'alcali. Il

gas ammoniaco viene assorbito abbondantemente dall' etere.

tiene dell' etere idroctorico.

I metalli facili ad ossidarsi, quali sono Similmeote la densità di 0,800 corriil piombo, lo zinco, il ferro, lo stagno, si spooda al miscuglio di 2 parti d'alcoole ussidano a puco a poco, quando conser- e a parte di etere, che trovesi prescritta vansi lungo tempo nell' etere, e si con-dalla farmecepea svedese. vertono in acetati. L' oro, l' argento, il Degli usi cui può servire l'etere, atterame, il bismnto, non vi determinenn se le sue proprietà dissolventi, abbiamo

del gas idrogeno.

proporzione coll' elcoole. Questi miscu- ganese.

| iel pe | simi | i |  | Densità |
|--------|------|---|--|---------|
| 90     |      |   |  | 0,732   |
| 80     |      |   |  | 0,744   |
| 70     |      |   |  | 0,730   |
| 60     |      |   |  | 0,768   |
| 50     |      |   |  | 0,780   |
| 40     |      |   |  | 0,792   |
| 50     |      |   |  | 0,804   |
| 20     |      |   |  | 0,816   |
| 10     |      |   |  | 0,828.  |

olcon cangiamento. Il potessio ed il so- parlato nel Dizionario, ma con soco pudio si ossidano leotamente, svolgendo re de trescurarsi le utili epplicazioni che possonsi fare di esso alle anelisi : eosì, p. e., L'etere scioglie diversi sali, per e- sa ad uoa dissoluzione di eloruro di mansempio, dei sali di nrano, di ferro, d'oro, ganese e di cobalto nell'alcoole aggiunee. Fra i prodotti organici, l'etere scio- gonsi da 15 a 20 volte il suo volume di glie principalmente gli olii gressi e quelli etere, tutto il clornro di mangapese si volatili, alcune resine, ed alcune altre precipita ed il liquore diviene di un belmaterie organiche, per esempio, la gom-l'azzurro; aggiugocodo dell'ecqua il cloma elastica, eerti alceli vegetali, ec. Per-ruro di eobalto si precipita d'uo color lando di questi corpl, faremo conoscere rosco, e ridisciugliendolo nell'alcoule, e l'azione che l'etere esercita sovra essi, trattandolo nuovamente coll'etere si giu-L'etere si può mescere in qualunque gne a separerne tutto il cloruro di man-

gli haono il sapore e l'odure dell'etere. L'etere ha una grande tendenza a fore la esistenza dell'alcuale solo si maoife-mare uoa speciale combinazione col

Еткаораомо doppio del suo volume di alcoole e que-stotalità di questo si precipita aggingnenata tendenze potra venir posta a profit- do dell'etere al liquore e lasciandolo in

to nelle analisi chimiche. riposo per qualche tempo. Questi varii Una dissoluzione alcoolica di idrato esempii mostrano quanto possa giovare di potassa che contenga 0,25 a 0,30 di alle analisi P etere adoperato convenienacqua vicne interamente decomposta temente.

dall'etere in gnisa che la potassa si sepa- Termineremo questo articolo col dara allo stato di soluzione acquosa; ma se re una tavola delle proprietà principali il liquore alcoolico non contiene dell' a- delle varie specie di eteri, acció si conuequa la separazione non avrà luogo. sca a colpo d'occhio quali potrebbero

Se si tratta un miscuglio di nitrato di meglio prestarsi a quei nuovi usi di quecalce c di nitrato di stronziana, coll' al- sta sostanza cui le arti trovassero utile di coole e che indipendentemente dal pri-applicarla in avvenire. mo sale sciolgasi un poco dal secondo, la

|       |             |   |   |   |   | _ | Dens-tà ;<br>quella del-<br>l'acqua alla<br>stessa tem-<br>peratura<br>essendo i | ebollimento | Densila ilel vapore della tensio- ne di una atmosfera, quella del- l'aria essen- do i |
|-------|-------------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Etere | solforico . |   |   |   | _ | _ | 0,7155                                                                           | 35°,66      | 2,586                                                                                 |
| _     | acctico .   |   |   |   |   |   | 0,866                                                                            | 24          | 3,06                                                                                  |
| _     | benzoicu    |   |   |   |   |   | 1,0530                                                                           |             | 5,45                                                                                  |
| _     | formico .   |   |   |   | : |   | 0,9157                                                                           | 56          |                                                                                       |
| -     |             |   |   |   |   |   | 0,774                                                                            | 12          | 2,219                                                                                 |
| -     | idrofluuri  |   |   |   |   |   | 0,72                                                                             |             |                                                                                       |
| _     | nitroso ,   | • | ٠ |   |   |   | 0,886                                                                            | 21          |                                                                                       |
| -     | ossalico .  | • | ٠ |   |   |   | 1,0929                                                                           | 184         |                                                                                       |
| =     | perclurate  |   |   |   |   |   | 1,22                                                                             | 66,75       | 3,4484                                                                                |
| _     | clorato .   |   |   | ٠ | * |   | 1,134                                                                            |             |                                                                                       |
| -     | solfocianio | • |   |   |   |   |                                                                                  | . 70        |                                                                                       |
| _     | arsenico .  |   |   |   |   |   | 0,690                                                                            |             |                                                                                       |
| _     | fosforico.  | • | ٠ |   |   |   | 0,6323                                                                           | 37,5        |                                                                                       |
| _     | idroiodico  |   |   |   |   |   | 1,9206                                                                           | 68,8        |                                                                                       |
| _     | nitrico .   |   | ٠ |   |   | ٠ |                                                                                  | 12          |                                                                                       |

(II. GAULTHIER DE CLAUSRY-BERZELIO-DOBEREIRER-FRANCESCU DUPRE.)

ETERODROMO. Lo stesso che leva differente, e δρομος,corsa,perciocchè la di prima specie cioe quella, il cui punto potenza ed il peso mooyonsi in senso di sospensione, è fra il peso e la poten-opposto. Se il peso sta nel mezzo tra la za; così detta dalle voci greche s'asses, potenza ed il fulcro, allora il muyimento dice omodromo.

porre nna elichetta od iscrizione sopra terie, essendo alenne rotonde, altre orali, tutti i vasi che servono a conservare altre triangolari e facendosene di carta, qualche sostanza. La più semplice ma-di cartone, di pergamena, di legno, di niera di fare queste etichette è quella di piombo, di latta, di ardesia, di terra acriverle sopra un pezzo di carta che poi cotta o di maiolica. si incolla sui vasi. La miglior colla a tal Quelle di carta non possono usarsi uopo è quella che si ottiene facendo am- che nelle stule, negli stauzoni od in simimollire e bollire la colla del falegname li luoghi riparati dalla nmidità ; taluni nell'aceto forte, e inspessendo la massa per altro le usano anche all'aria aperta

uso, se ne prende un poca con una pic-che la ricupre.

esserne provveduti. È ensa pare assai durata. comoda il far porre sulle hocce un fondo di smalto hianco sul quale si può serivere poi col colore testé indicato : po- ca che espone le cause dei fenomeni. tendosi in tal guisa cangiare l'iscrizione quando si vunte.

Suppl. Dis. Tecn. T I'II.

ha luogo nello stesso verso a la leva si I hotanici hanno bisogno di contras-(Busavilla.) segnare col loro nome le piante ed usano ETICHETTA. Nei Liboratoi usasi a tal uopo etichette di varie forme e ma-

mentre bolle con farina di frumento. Es- ponendole rotolate, o, meglio, distese, ensa iocolla benissimo, e si può conservar- tro un cilindro di vetro chiuso alla parte la molle senza che si putrefi, in un vaso superiore e talvolta anche all'inferiore di bocca larga, chiuso con turacciolo sme- con un turacciolo, attraverso del quale rigliato. A tal modo si ha pronta sempre passa il fusto di legno o di ferro dell'ela colla all'uopo. Alcuni vi aggiungono tichetta. Quando questa è distesa si pno un poco di cloruro di mercurio. Per farne facilmente leggeria attraverso il vetro

ciola spatola, si riscalda alla fiamma di Le etichette di pergamena non hanna non candels, se occorre, essendo troppo che assai breve durata a meno che non densa, e stendesi sulla carta. Ioveca di riparinsi alla stessa guisa che quelle di queste etichette, Berzelio suggerisca di carta. Quelle di ardesia e di legna posscrivere sugli stessi finachi o sui vasi di sono economicamente rinnovaral, ma soporcellana con una penna intinta in un no pnco durevoli pniche le prime si colore rosso, preparato a tale oggetto spezzano facilmente, e le seconde marcicon cinabro, vernice di succione olio di scuno cancellandosi lo scritto che vi si trementioa. Questo colore si disecca pre- era fatta sopra. Le etichette di latta adostamente, l'acqua non lo toglie, e occor-peransi in alcune scuole di botanica; ma rendo si può facilmente lavario coll' al-quelle di terra cotta, per quest' uso sn-

no migliori ; quelle di maiolica piatte o A Parigi ed a Berlino si fabbricann convessa soco più belle delle precedenti, dei fiaschi colle etichette di smalto cotte ma hanno il difetto di essere troppo coin fornace sopra i fiaschi medesimi, a stose a troppo fragili. La sostanza che quella guisa cha indicammo all'articolo sembra più conveniente per le etichette auceta del Dizionario. Questi vasi sono delle piante si è la lamina di piombo, la utili per conservare i reagenti che ado- quale facilmente riceve le impronte che peransi più di frequente, ed è necessario vi si vogliono fare ed è di lunghissima

> (BEREELIN-DECAMPOLLE) ETIOLOGIA. Quella parte della fisi-(BOXAVILLA.) ETIOPE. È stato dato queste nome

a diversi preparati metallici che acqui-i di cudiometrici altro non fanno che ristano un colore nero. Cost l'etione mar-liurre allo stato solido o liquido un dato siale è un protossido di renno; l'etiope gas, per gindicare della diminusione del di per sè è il protossido nero di meacu- volume della massa analizzata la quantipio e l'etiopa minerale è il sotrono nero ta di quel gas che essa conteneva. I prindi mercurio (V. queste parole.) (G\*M.) cipali gas, la cui proporzione misurasi in

più frequente uso gli antichi.

(Dis. delle origini.) ETTARO V. MISURE.

Diedesi quest'ultimo nome ad nno stru- generale in quello del Dizionario, essenmento imaginato dapprima per deter-doche non occorre d'indagarne la pre-minare le proporaiona di ossigeno che sensa che in alcuni casi particolari dei contiece l'aria atmosferica ; posterior- goall sarà più conveniente parlare là domente però applicossi lo stesso appurec- ve occorrerà discorrere di quelle operachio alla analisi di vari altri gas e prin- aioni nella quali possono tornare utili cipalmente di quelli che contenevano oppure dannosi.

delle quali non si è ivi fetto parola.

Il principio generale su cui si fonda stenze, fo si che parcechi sieno i mezl'eudiometria, dipende dalla grandissi- zi propostisi a misurarne la quantità, ma differenza che vi ha fra il volume dei I principali sono : eol gas nitroso, col corpi allo stato liquido o solido, ed allo fosforo, col solforo di potassio, coi mestato gassoso. Quiudi quasi tatti i meto- talli ossidabili e col gas idrogeno.

ETTACORDO. Dicevasi la lira o ce-si fatta guisa sono: l'ossigeno, l'idrotra con sette corde della quale facevano geno, l'acido carbonico, l'acido idrosolforico e l'idrogeno carbonato ; degli altri molti ehe possono allo stesso modo conoscersi, non parleremo in questo ar-EUDIOMETRIA, EUDIOMETRO ticolo, bastando quanto ne dicemmo in

dell' idrogeno, e uggidi la eudiometria si Dell' ossigeno. Al principlo, come diestende a determinare, madiante un solo cemmo, l'eudiometro non destinavasi cha strumento, le proporzioni di ossigeno e all'analisi dell'aria atmosferica, e quindi varii altri gas o vapori, mediante agen- di a questo solo gas eransi rivolte la ti upportuni. Accenneremo qui breve- primitive ricerche dei fisiei e dei chimimente verii metodi eudiometrici, i qua-ci. Oecorre invero spesso conoscere li stimiamo utili a conoscersi dagli indu- quanto d' ossigeno contenga l'aris di una striali, oltrechè per lo scopo diretto oui sala, di un testro o di altri luughi affullamirano, anche perchè mettono in chiaro ti di lumi e di gente; della stanza di un alcune azioni e proprietà di molta im- malato, di una prigione, di una mioiera portanza delle varie sostanze in essi ado- e di simili luoghi, per velutarue la saluperate. Ci estenderemo però maggior- brità; occorre conoscere quanto ossigemente su quelle principali applicazioni no contenga l'aria che he attraversato il dell' eudiometria che interessano le asti. focolare di un fornello, per valutare quala Eviteremo, come sempre facciamo, di sia la proporzione più vantaggiosa di uria ripetere quanto si è detto in tale propo- per ottenere la migliore combustione; a sito nell'articolo del Dizionario, aggiu- per questi quindi e per molti altri casi gneudo soltanto quelle particolarità che importante assai riesce sapere al giusto si fossero ommesse dei metodi in esso la massa di ossigeno che in una quantità descritti, e quelle maniera di operare data di gas si contiene. La facilità di combinarsi dell' ossigeno ad infinite soDei difetti dal metodo col gas oltrasol quale, dole 21, rappresenta la propone deutonisi di Staroti, il quale ha la por-ziane dall'osispeno. Devy saggeriste di prista di assurbire l'osispeno per conver- unare una soluzione di sollato o di idrati il nacio lopistirie, pralamos ad l'orato di ferro in acqua impregnata di Dinionario. Gli inconvenienti di esto di leutossido d'azoto, aginando il quale con pandono principalmenta dal variare del J'aria atmosferica in un tulm gradunto, in genutità di asispeno assorbito secondo lopchi mininti avvince l'assurbimento ; la prontazza con cui si opera il misca- long questo matodo ha molti inconveniena gile a specialmenta escondo la larghetta (i), poche se si prolunga leuton proo più dalla superficie sulla quale lo si fa. Poss-del dovere l'esperimento avvolgonia dell'asonsi quanti disinistive servandosi di un l'azoto e del gas nitroso.

sonsi questi diminuire servendosi di un l'azoto e del ges nitroso. apparato particolare, mediante il quale Del modo di conoscere le proprizio-pnesa porsi immediatamente il miscuglio ne di ossigeno nell'aria atmosferica od in un vaso che presenti una grande su- in qualsiasi altro gas col mezzo del foperficie di acqua. Consiste questo appa- sforo, parlammo pure nel Dizionario, recehio in un tubo graduato che tiene qui però eggiugneremo alcune imporalla sua parte inferiore un pezzo di nt- tanti osservazioni sul modo di esegnitone na po' conico, il quale può facil- re questa analisi. Operando a freddo bimente entrare in un eltro, fissato con una sogna che il fosforo sia attaccato ud un montatura, anch' essa di metallo, ad no filo di ferro pieghevole, e che il tubo convaso di vetro, di forma simile ad una tenga una piccola quantità d'acqua. Con tazza comuna. Riempiesi di acque tutto queste precauzioni l'acido fosforoso che si l'apparecchio ; misurasi l'aria da analiz- forma, viene discinita rapidamente, l'aria zarsi nel tubo graduato, e dopo avere trovasi dappertatto a contatto con una adattato al vaso questo tubo rovesciasi superficie nuova di fosforo e l'assorbil'apparecchio sotto acqua; si ritrae il tn. mento dell'ossigeno accade con molte faho e vi si misura il deutossido d'azoto : cilità. Quando il fasforo non è più lumiadattasi il tubo el veso inclinandolo al- noso se in estrae mediante il filo di ferquanto e si capovolge rapidemente l'ap- ro, e si misura il residuo gassosu dopo aparecehio: i due gas venendo tosto a verlo agitato per alcuni istanti per decontatto l'ossigeno viene assorbito, a rad- terminare la precipitazione del vapore. drizzando un minuto dopn l'epparec- Nella state questa esperienzo regolata in chio, senza averlo agitato, misurasi tosto tal guisa dura aleuni minuti ; se la temil residuo che è l'azoto. Quantunque que- perature è più bassa dure più a lungo, e sto metodo presenti qualche engione di qualche volta non è terminata che in errore, tuttavia può essere abbastanza capo e 3 ore. Nell'operare mediente la esatto per alcune analisi relative all' in- combustione rapida del fosforo occorrodustria. Il dentossido d'ezoto deve es- no pure molte avvertenzepiù sneore imsere in eccesso, ma non troppo, perchè portanti, e che qui perciò dobbiamo noè un poco solubile nell'acqua ; produce tare. Dopo aver introdotto in un tubo n un assorbimento di quattro volumi uno campana, curvi ed angolo rettu, sou pardei quali rappresenta l'ossigeno. Così, ti d'arie, si fa ginngere una mezza gramper esempio, con un miscuglio di 100 ma di fosforo nella parte ricurva, e si riparti di arie e 100 di dentossido d'azo- scalda questo co-po col mezzo di una to, il volume scema di 84, un quarto del lampada a spirito di vino. Nel primo

Parently Goog

Еприматаза EDDIOMETRIA. istante si he cura di riscaldare dolce-, tarlo in un'acqua contenente un poca di

mente a causa della piccole porzione di potassa. acqua che è rimasta nella curvatura del L'eudiometro a solfuro di potassio veso; ma quando questa si è evaporata, venne intrudotto da Scheele che fu il bisogna riscaldare al contrario celere- primo a farci conoscere i principii commeute e furtemente, ad oggetto che il fo- ponenti dell'aria. Le sua costruzione funafuro possa prender fuuco. Si cono-dasi sul principio che le soluzioni dei ace che è acceso quando appare una solfuri alcalini assorbono il gas ossigeno fiamma verde nell'interno della campa- col quale combinasi una parte del loro ne sotto furma di un' sureola. Conti-zolfo per produrre l'acido iposolforoso. nuando a riscaldare il recipiente, que-Questo metodo può convenire quando sta aureola si allontana a poco a puco trattisi di esaminare grandi quantità di

della sommità della campana, percorre aria e non aspirisi ad una certa scrupotutto lo spazio occupato dall'aria, e fini-lusa esettezza, poichè spesso avviene l'assce col giagnere alla superficie dell'a-sorbimentu di una piccola quantità di cqua, ove sembra che si estingua. È fa- azoto e spesso lo svolgimento di qualche cile comprendere ciò che ha luogo duran- altro gas. te questu esperimento. Il fusforo si eva- La ossidetione di alcuni metalli che pora, ed il suo yapure non può abbru- hanno grande affinità all'ossigeno venne ciare che al puntu in cui si trova dell'os pure proposta qual mezzo eudiometricu. sigenu. La fiumma verde indica adunque ed una nuova maniera di operare che ad un tempu il muvimento del vapore ha molti vantaggi sulle altre, venne sugdel fosforo, e l'assorbimento dell'ossi- gerita dal celebre Saussure, il quale trasgeno. Abbiamo raccomandato di riscal- se pertito a tal fine dalla proprietà ben dare fortemente tosto che l'acqua si conoscinta dalla granaglia di piombo beè evaporata, perchè, se si trascurasse guats ed agitata con l'aria di essurbiquesta precauzione, il fosforo si vapo- re il gas ossigeno alla urdinaria temperizzerebbe esso pure senza prender fuo-ratura. Prende egli un matracciu della co, la campaoa si riempirebbe di na mi- capacità di circa 200 millimetri cubici, scuglio di ossigeno, di azoto e di vapore il cui vetro abbia per lo menu un millidi fusfuro, e quando tutto ad un tratto, metro di grossezza, lo riempie d'acqua

la temperatura si innalzasse el punto e si aggiunge del piombo in grani del conveniente per la combustione di que- più minuto che si trovi in commercio, sto corpo, l'infiammazione rapida del pesandulu prima esattamente ed impiemiscuglio produrrebbe una detonazione gendone 1/5 del peso dell'acqua unde la quale farebbe rompere la campane, e è ripieno il matracciu. Ponesi pui sulla lancerebbe lungi il fosforo infiammato, vasce idropneumatica il matraccio, e vi Questo inconveniente non è giammai a s'introduce l'aria da esaminarsi, cacciantemersi quendo si segue il metodu indi-done l'acqua più compintamente che sia cato. Si vede d'eltronde che tutto l'ussi- possibile. Tuttevia i granelli di piombo geno è assorbitu, che il fosforo passa allo trattengono ne' loro interstizii l'acqua stato d'acido fosfuroso, e che il gas azo- che occurre per ussidarli. Chiudesi alloto rimane libero o mesculato soltanto ra il matraccio con un turacciolo di mecon no poco di vapore di fosfuro, da cui tallo a vite, ed agitansi vivamente i grapuò essere liberato con facilità, coll'agi- nelli di piombo, avvertendu che non

Еппоматаза

EUDIOMETRIA giungano nel collo accioeche questo non cherà quanta si fosse la sua quantità, desi offoschi. Soffregando contro le pareti ducendo la proporzione conosciuta delinterne il piombo le copre di un color l'idrogeno.

giallo che dupo tre ore di agitazione mn- Abbiamo veduto nel Dizionario in tasi in grigio. Non però occorre conti-qual guisa si operi coll'eudiometro a gas nuare il movimento senza interruzione idrogeno, e dicemmo pur anco doversi per questa tre ore, ma è duopo chiude- far in modo che l'idrogeno sia sempre re il turacciolo si esattamente che tenga in eccesso; qui aggiugneremo che vi ba con esattezza per tutto quel tempo. però un certo limite da non oltrepassarsi, Quando si è ottenuta la tinta grigia si è poiche, per esempio, se la proporzione carti cha tutto l'ossigeno venne assorbito, dell' idrogeno stesse a quella dell'ussipoiche la si dave al miscuglio del piom- geno come 8 o n a 1, non si farebbe più bo metallico assoi tenue, levato dall' at-l'accendimento. E qui da notarsi altresi, trito e che mescendosi all' assido giallo che, siccome il calore prodotto dalla dene muta il colore. Questo assorbimento tonazione dilata notabilmente il volume dell'ossigeno, mediante il piombo, ha il dei gas, così è doopo non riempire l'apvantaggio di non introdurra veruu gas parato cha per una piecola parte, a fine diverso da quello che si dee esami- di nun essere indutti in errore dall'uscinare, come accostumasi fare in tutti gli ta d'una porzione del gas. E chiaro poeudiometri adoperati finora. Quando tersi applicare varii altri mezzi per l'acl'operazione è finita si tuffa la buc- cendimento dei gas nell'eudiometro, fra ca del matraccio nella vasca, a se ne a- i quali però la scintilla elettrica è uno pre il turacciolo, lasciandovi entrare l'a- dei più semplici. Non sara tuttavia inucqua, la quantità della quale è pari al tile il sapere che Murray propose di uvolume del gas assorbito, e può quindi sare a tal uupo il potassio, introducendo conoscersi cul peso in qual propurzione nell'endiquetro un sottile strato d'acqua stia a tutta la massa. La memorio di sopra il mercurio, e poscia con una pin-Saussure che contiene tutti i particolori zetta di ferro un piccolo frammento di di questo modo di analizzare i gas può potassio che accendendosi al toccare delvedersi uella Biblioteca Universale di l'acqua produce la detonazione. Ginevra dell'aprile s836. Un meszo però semplice quanto la

Dappoiché seppesi essere l'acqua un scintilla elettrica e più per accendere i cumposto di ossigeno e idrugeno, e potersi gas nell'eudiometro si è quello cul pletiottenere quel liquido dalla combustione no spugnoso, il quale ha di più il vaudel secondo di questi gas a contatto col taggio di non produrre una combustione primo era ben naturale che si dovesse violenta che costrigne ad operare su picpensare poter l'uno di questi gas valere cole quantità, ed esige così negli espea dimostrare la presenza dell'altro, sic-rimenti una maggiore esattezza. Dobchè aggiugnendo dell'idrogeno in ecces- biamo questa applicazione a Dobereiso in quantita conoscinta ad un miscu- ner, Egh concept l'idea ingeguosa d'imglio di gas che contenga dell'ossigeno, pastare la spogna di platino in polyera poi in qualsiasi modo producendo l'ac-coll'argilla, farne una pasta e ridurla in cendimento avverrà che l'ossigeno com- pallottoline che si fanno arroventare dohinerassi all'idrogeno formando dell'a- po la loro diseccazione. Quandosi lasciaequa, e la diminuzione del volume indi- no queste pallottoline sona il mercurio.

in an miscuglio d'aria a di pas idrogeno, si ritraggono le pallotoline, e si mistra de combinorine dell'idropeno col gai il gas rimmente. Si sottrare il volune cusigno si effettua lentamente e sezza dell'ecqua allo stato di vapore, calcolamama in modo che depo quolche tera-do la tamoina di esse orrispondente non rimane più che l'eccesso dell'ono o alla temperatura, oppure s' iotroduce dell'altro dei dos gas. Queste pallottisi anche a gas un piecolo peran di clone serronni iovece dell'elettricità, alma-tra o di calcio attaccato ad un filo di ferro o nelle sepreinza ordinaria. Si state, ca, e vi i lascia qualche ora a contatto. cano all'estrenità di un filo di ferro 6- la more o rovente simile alle corde di ciar-lottoline, a contatto, cumbalo, e s' introduccon nel gas, dopo menti meritano di essere riferiti. sverfa fatte bene arroventare un mone-ri

cembalo, e s'introducono nel gas, dopo menti meritano di essere riferiti averla fatte ben arroventare un momento prima e laccita poi raffendare quan-i sodiferente e di diversa composizione, do il gas cessa di scemare di volume, come segne:

|       |     |    |    |    | P | lati | no.  |    | T | err | a da | рij | pe. | Si | lice.      |
|-------|-----|----|----|----|---|------|------|----|---|-----|------|-----|-----|----|------------|
| N.º s | com | po | to | di |   | 5    | gran | ń. |   |     | 1 8  | ran | 0   |    |            |
| 2     |     |    |    |    |   | 4    |      |    |   |     |      |     |     |    |            |
| 3     |     |    |    |    |   | 3    |      |    |   |     |      |     |     |    |            |
| 4     |     |    |    |    |   | 4    |      |    |   |     | 2    |     |     |    |            |
| 5     |     |    |    |    |   | 2    |      |    |   |     | 4    |     |     |    |            |
| 6     |     |    |    |    |   | 1    |      |    |   |     | 4    |     |     |    |            |
| 7     |     |    |    |    |   | 2    |      |    |   |     | 6    |     |     |    |            |
| 8     |     |    |    |    |   | 1    |      |    |   |     | 5    |     |     |    |            |
| 9     |     |    |    |    |   |      | ł.   |    |   |     | +    | ŧ.  |     |    | t 1 grani. |
| 10    |     |    |    |    |   |      | į.   |    |   |     |      | ÷٠  |     |    | 3          |
| 11    |     |    |    |    |   |      | į.   |    |   |     | 2    |     |     |    | T          |
| 12    |     |    |    |    |   |      | ł.   |    |   |     | 2    | ٠   |     |    | 1 5        |

Le quattro prime pallotoline fanno [a, e, quantunque la loro efficació dimispolonione in an miscuglio di gas outi-misca cel tempo, basta arroventiule [egeno e di gas idrogeno nelle proportio- [gramente per ridonare loro la primitiva in necessarie a prodorte dell' requis, el-efficacia. I miscegli gasso del contenlorchà la quantità del miscuglio gassoo [gono poco ossigmo e idrogeno non portore per la compania del contenta del contenta del contenta del contenta del jupo intecladre bastantenenta per per- [per esempia, aggingeno del contenta quanascròlio. Il numero à determina pare più di ossigno; per determinare l'ema esposizioni e in na miscoglio di quat-ispolione, conviene aggingeneri anche tro polici cabici. Il nomero i a giace jun poco di gas detonante. Questa spsani più lentamente, sua la condensazio- [gianta non più necessaria quando ane dei gas è compitat. Queste pallotto- dioperani le pallottine di cui partismo; lise son à alterna per l'uso che se ne piochè exe condensano primo le vila-

to in una massa gussosa. Nei miscugli identiche, e se non si fosse acoperta la gassosi, in cui la scintilla elettrica pro- cagione di siffatta variabilità, questo medosse una piccola datonazione, avviene todo mancherebbe della necessaria esovente che queste pallottoline conden-sattezza. E' verosimile che ciò dipenda sano ancora un'altra porzione di gas, dalla porosità della pallottoline, e allora E' chiaro che quanto meno il miscuglio si potrebbe rimediarvi, nelle esperienze contiene di gas ossigeno e di gas idro- eodiumetriche, adoperando larghi tobi geno, tanto più ricca di platino essere che diminuirebbero l'arrore proporziodee la pallottolina. Turner riconobbe nalmente.

me porzioni del gas detonante contenu- se si trattesse di materie assolutamenta

coll' esperienza ch' è possibile scoprire a Questi risultamenti peraltro non si aptal mode perfino un centesimo di idro- plicano che si gas idrogeno e ossigeno geno o di ossigeno in un miscuglio gas- pnri, mesciuti col gas nitrogeno. L' esisoso. La graodezza del tubo nel quale stenza di diversi altri gas oppone un il gas trovasi, influisce sulla rapidità del-ostacolo all'azione delle pallottolice di l'esperimento; si compie più prestumen-platino, od anche la impedisce totalte nei tubi larghi che oci tubi stretti. Il mente. I gus idrogeno carbonati mesciuti più piccolo tubo di Turner aveva o,4 di col gus ossigeno non vengono condenpollice inglese di diametro interno. Tur- asti dal platino alla temperatura ordinamer conobbe inoltre cha l'aziona della ria dell'atmosfera. Occorre una tempescintilla elettrica veniva considerabil- ratura più elevata perchè si operi la conmeote indebulita in un miscuglio di un- densazione ; inoltre si arresta in uno dici parti di ossigeno ed ona parte di spazio chiuso, prima che il miscuglio eidrogenu, e che rendevasi nulla quan-splosivo sia consumetu. Se si uniscono do i gas erano nelle proporzioni di questi gus col gas idrogeno in tale pro-\$5: s. Le pallottoline indicarono sempre porzione che l' idrogeno sia meno della la quantità esatta del gas idrogeno esi-metà del miscaglio, il platino non eserstente. Allorche il gas idrogeno era in cita azione alcuna. Ma se il volume delpiccolissima quantità, avveniva talvolta l'idrogeno è maggiore di quello delche il risultamento appariva un puco ec- l' idrogeno carbonato, si manifesta una cedente. Questo effetto ci sembra essere aziona che non tarda però ad arrestarsi una conseguenza necessaria dell'azione a proporzione che il volume di quest'ulche esercitano le pallottoline cume corpi tima gas diviene maggiore. Turner non purosi quando sono appena calcinate, e determinò coll'esperienza quale sia il si adoperano prima che i loro pori si massimo di idrogeno carbonatu che si sieno riempiti di aria. L'acqua contenu- possa bruciare complutamente coll'idrota nel gas erasi telta coll'idrato di pu- geno a tal modo. Egli dice soltanto che tassa prima di misurarlo. Avendo Tur- una volta un misenglio d'un volume di ner applicato questo metodo all'analisi gas olefico e due volumi di gas idrodell'aria atmosferica, egli ottenne, in sei geno, vennero compiutamente ossidati esperimenti, 20.3, 20.5, 20.7, 21.0, da una pallottolina calda, ma che non 21.3, 21.7 per cento di gas ossigena si può rigonrdare questo risoltamento Tali differenze souo truppo grandi ; 1,4 come certo in tutti i casi ; egli aggionge per cento sarebbe nello stato attoale del che un'altra volta nna pallottolina di plal'analisi oo cuorme fallo di osservazione, tino caldissima infiammo un miscuglio

nel quale il volume del gas idrogeno car-piutamente, colle pallottoline calde; me-bonato era un terzo di quello dell' idro-sciuti con l'idrogeno, questi due gas si gens. Il gas ossido dicarbonio e l'ossige-comportano come i precedenti. I risul-no vengono appena sensibilmente con-tamenti che seguono delle esperienze di densati dalle pallottoline di platina fred-Turner ci sembrano meritare di essere de; si condensano meglio, ma incom- qui riferiti.

|        | rica non infiamma il misou-<br>rolume di gas detonante<br>miscuglio d'un volurae di gas d<br>nante e di |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VOLUMI | VOLU                                                                                                    |
| 12     | Aris atmosferica 10                                                                                     |
| 14     | Gas ossigeno                                                                                            |
| 9      | Gas idrogeno                                                                                            |
| 9      | Gas ossido nitrico                                                                                      |
| 4      | Gas ossido di carbonio                                                                                  |
| 3      | Gas acido carbonico                                                                                     |
| ,      | Gas idrogeno carbonato                                                                                  |
| 1/4    | Gas del carbon fossile                                                                                  |
| 1/.    | Gas idrosolforico                                                                                       |
| 1      | Gas ammonisco                                                                                           |
| 4      | Gas scido idroclorico                                                                                   |
| 2      | Gas acido solfurico                                                                                     |

Relativamente all'influenza dei miscugli gassosi sull'azione delle pallottoline di platino, Turner ottenne i risultamenti che seguono :

| Ossido d | i car | bonio. | Gas | detonan |
|----------|-------|--------|-----|---------|
|----------|-------|--------|-----|---------|

|   |  |  | 3 | La pakottolina di platino non ha sicuna szio-     |
|---|--|--|---|---------------------------------------------------|
|   |  |  |   | ne a freddo, e agisce poco sensibilmente a caldo. |
| 3 |  |  | 5 | Azione debnie a freddo, considerabile a caldo.    |
| 1 |  |  | 7 | Azione considerevole.                             |

|                            | abot  | Eu   |      |   | RIA         | EUDIOMETRIA 38.                                                                                                |
|----------------------------|-------|------|------|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,                          |       |      |      |   | 5           | Nessuna azione a freddo: azione piccolissimi                                                                   |
|                            |       | •    | •    | • | •           | quando la pallottolina era calda.                                                                              |
|                            |       |      |      |   | 5           | Asione incalcolabile.                                                                                          |
| :                          | :     | •    | •    | • | -           | Azione considerevole. Il gas idrogeno carbo                                                                    |
| •                          | •     | •    | •    | • | ,           | nato offri quesi lo stesso fenomeno.                                                                           |
| Gas scido                  |       |      |      |   |             |                                                                                                                |
| 1                          | :     |      |      |   | 13          | Nessuna azione, nè a freddo, nè a caldo.                                                                       |
| 1                          |       |      | ٠    | ٠ | 18          | Azione considerevole al principio, cessata ber                                                                 |
|                            |       |      |      |   | _           | tusto,                                                                                                         |
| •                          | •     | ٠    | •    | • | 37          | Come sopra, ma l'azione durò un poco più<br>a lungo.                                                           |
|                            |       |      |      |   | -5          | Azione considerevole da principio, la quale s                                                                  |
| •                          | •     | •    | •    | • | ,,,         | arrestò prima che tutto il gas detonante fosse                                                                 |
|                            |       |      |      |   |             | consumato. Basta soltanto uno per cento di ga-                                                                 |
|                            |       |      |      |   |             | acido solforoso per influire sull'azione a impe-                                                               |
|                            |       |      |      |   |             | dirla.                                                                                                         |
| Gas acido                  |       | 16   |      |   |             |                                                                                                                |
| oas acide                  | iuro. | •OII | PERO |   | 19          | Nessona azione, nè a freddo, nè a caldo.                                                                       |
| :                          | •     | •    | •    | ٠ | .9          | Azione incalcolabile.                                                                                          |
|                            | :     | •    | •    | • | 50          | Azione che cessò ben tosto; uno per cento d                                                                    |
| •                          | •     | •    | ٠    | • | -9          | gas idrosolforico bastava per impedire l'azione.                                                               |
| Gus acido                  | carb  | onic | ю.   |   |             |                                                                                                                |
| 5                          |       |      |      |   |             | Azione compiuta.                                                                                               |
| 8                          | :     |      |      |   |             | Lo stesso, me più lentamente.                                                                                  |
| 15                         |       |      |      |   |             | Lo stesso. Altri miscugli più considerevoli non                                                                |
|                            |       |      |      |   |             | impedirono che si manifestasse l'azione ad un<br>carto grado.                                                  |
|                            | nitr  | ico  |      |   |             | · Perfettamente simila al pracedenta.                                                                          |
| Gas ossido                 | idro  | dori | ico. |   |             |                                                                                                                |
|                            |       |      |      |   | 1           | Debole azione.                                                                                                 |
| Gas acido i                |       |      |      | : | 1           | Asione compiuts, ma lenta.                                                                                     |
| Gas acido i                | :     |      |      |   | 4           | Azione compinta e pronta.                                                                                      |
| Gas acido i                | :     | •    |      |   |             |                                                                                                                |
| Gas acido i<br>5<br>3<br>3 | niaco | ٠.   |      |   |             |                                                                                                                |
| Gas acido i<br>5<br>3<br>3 | niaco | ٠.   |      |   | 5           |                                                                                                                |
| Gas acido i<br>5<br>3<br>3 | ٠     | ٠.   |      | : | 5<br>5      | Nessuna azione a freddo; azione forte a caldo.<br>Aziona lenta bensi ma compiuta.                              |
| s<br>Gas ammoi             | niaco | ٠.   |      | : | 5<br>5<br>9 | Nessuna azione a freddo; azione forte a caldo.<br>Aziona lenta bensi ma compiuta.<br>Azione pronta a compiuta. |
| Gas acido i<br>5<br>3<br>3 | nisco | :    | ٠    |   | 9           | Aziona lenta bensi ma compiuta.                                                                                |

386 Есрионетира Dell'idrogeno. A quella stessa manie | logramma di solfato di magnesia in un

gas nelle operazioni delle erti ed il peri- avvertenza necessaria nell'introduzione colo della vita di quelli che incautamen- della potassa sarebbe quello di userla te si espongono a respirarlo quasi puro, bagnata acciocenè nel possarla per l'olio, rendono importante l'indagarne le quan-questo non vi aderisea impedendo la tità contenute là dove sono sostanze in sua azione assorbente.

ra che l'aggiunta dell'idrogeno ai gas con-litro di acqua, la quale non essorbe sentenenti ossigeno, e la combustiona del mi- sibilmente gli acidi carbonico e idrosolscuglio, serve a determinare le proporzio- forico : misuransi rapidamente questi gas ni dell' ossigeno, l'aggiunte di questo gas facendoli passare in un tubo greduato ria quelli contenenti idrogeno, e la combu-pieno di acqua, e vi si fa poscia arrivare stione, servono a determinare la propor- la potassa; senza questa precauzione la zione dell'idrogeno stesso; quindi è che potassa precipiterebbe la magnesia, e sicquento dicemmo relativamente all'ossige- come il liquore ne contiene molta, cono analizzato coll'idrogeno è in questo caso si diverrebbe poltiglinso. Crediamo che applicabile, ed anzi non si hunno altri mez- vi sarebbero altre sostanze scevre de zi che quelli per eonoscere le proporzioni questo difetto du potersi sostituire al dell'idrogeno contenute in un dato gas. mercurio ed al solfato di magnesia, e sa-Dell'acido carbonico. La frequenza relibero forse di questo novero quelle delle circostanze in cui svolgesi questo oleose, facendo uso delle quali, la sola

fermentazione o in combustione. Deter- Dell'acido idrosolforica. Se il sas ha minasi la proporzione dell'acido carbo- un odore di ova putride è un indizio che nico in un dato gas introducendo cento contiene dell'acido idrosolforico il quale parti di questo in un tubo gradusto, fe- viene assorbito dalla potessa insieme colcendovi passare un frammento di potasse l'acido carbonico. Per conoscerne le proresa coustica colla calce, agitando e mi- porzione conviene ogitare a parte un' alsurendo di nuovo, coll'evvertenza di ri- tre porzione del gas da enelizzersi con stabilire ad ogni osservazione alla mede- una soluzione di acetato di piombo cui sima altezza il livello del liquido all' e- si è aggiunto un poco di eceto. La dimisterno e all'interno. Affinchè però si nuzione del volume indica la proporziopotesse sperare nn esatto risultamento, ne dell'acido idrosolforico, siccome però converrebbe poter disporre di una ti- nell'altra porzione trattate colla potassa nozza a mercurio, e trattandosi di dover si sono levati ambidue i ges così per caraccogliere l'erie, per esempio, di nu poscere la proporzione dell'acido cerbucammino, di un pozzo profondo, di una nico fa d'uopo in tal easo sottrarre un fogna e simili, troverebbesi un ostacolo, assorbimento dell'eltro. Diemo un esemoltreche nel costo del mercurio, anche pio : Supponiamo che 100 parti di gas nella difficoltà di maneggiare gli apparati siensi ridotte pel contatto della potassa a riempiti con esso. Per evitore questo dif-96,75; ciò mostrerà che contenevano ficoltà Gaultier de Clanbry adoperò nel-3,25 di gas suscettibile di essere assorl'occasione del votameoto di una fogna e hiti dalla potassa; supponiamo però che Parigi, un mezzo alla portata di tutti e altre 100 parti dello stesso gas trattate la cui applicazione non presenta veruna coll'acetato acido di piombo abbiano daspesa nè difficoltà, consistendo nell'ado- to un assorbimento di 1,25; sottraendo perare una soluzione saturata di un chi- questa seconda quantità dalla prima, si

froverà che a ara la proporzione del carbonico; siccome mancano finora i

di questo gas sembra a bella prima più tarsi a fare l'analisi come si è detto ed a complicata, ma si riduce da ultimo ad couoscare soltanto le proporzioni di caroperara soccessivamente in quella guisa bonio e d'idrogeno; ma in tal caso sicche abbiamo indicato per l'idrogeno a come l'ossido di carbonio assorbe solper l'acido carbonico, poiche quando si tanto la metà del suo voluma di ossigeproduce la combustione di questo gas no e da un volume di gas acido carbooperasi come se fosse idrogeno puro, e nico, cosi la proporzione di quest'ultimo la sola differenza stà nel risultamento, il gas ottenuto sarebbe maggiore che la quale, oltre all'ocqua, da ancora dell'aci- quantità di ossigeno consumata : quindi do carbonico, la quantità del quale deesi un gas cha contenesse un volume di gas poi riconoscere coma addietro indicam- olefico ed un volume di ossido di carmo. Supponiamo, per esempio, che ven-bonio, darebbe : gano date da analizzare 100 parti di gas idrogeno carbonato puro, che vi si aggiungano 500 parti di ossigeno e che l'as- = 50 volumi di gas olefico. sorbinento dopo l'acceudimento sia di \_\_\_\_\_ 50 volumi di ossido di carbonio. strussero 200 parti d'idrogeno a 100 di Mescendovi 500 d'omigeno l'assorbiossigeno. Facendo poscia passare un nic- mento colla scintilla elettrica sarebba di colo pezzo di potassa caustica nel resi- 150 = ossigeno 50 + idrogeno 100; duo, supponiamo che si abbia un nuovo e il residuo darebbe colla potassa un asassorbimento di 200 parti di acido esr- sorbimento di 150 produtto dall'acido bonico contenente un volume uguo'e di carbonico 100 del quale pel carbonio vapore di carbonio : l'altro residuo sa- dell'idrogeno carbonato e 50 per quello rebbe dell'ossigeno, dal che dederrebbesi dell'ossido di carbonio, e la quantità di che il gas analizzato conteneva 200 vo- ossigeno assorbita sarebbe soltanto di lumi d'idrogeno e 200 di sepore di car- 125, poiche l'ossido di carbonio ne conbonio; vale o dire, era gas olefico nel tiene già 25. Mo se, coma avviene soquale l'idrogeno ed il carbonio sono vente, l'idrogeno carbonato non avesse condensati ad un quarto del loro volume, questa composizione, questo mezzo aus-In questa analisi conviene sempra ado- litico sarebbe insufficiente: si potrebbe perare nn eccesso di ossigeno, imperoc- tuttavia conoscere approssimativamente chè senza questa cautela la detonazione la proporzione di questo gas, aggiugnenriesce tanto violenta da frangere gli eu- do al miscuglio del cloro gassoso che as-

rimentatori, no dall'idrogeno più o meno condensa- bomto, ne più resterebbe che ossido di to, mesciuto ad ossido di carbonio, che carbonio pressochè puro. ne difficulta l'analisi, poiche assorbe anch' esso dell'ossigeno per dare dell'acido -Bearghto-Giovanni Pozzi-G. M.)

mezzi eudiometrici di separare questi gas Dell' idrogeno carbonato. L'analisi che bruciansi insieme, così si può limi-

Idrogeno 100 - | carbonio 100

diometri cou molto pericolo degli espe- sorbirebbe nell'oscurità il gas olutico : aggiugnendo poi dell'altro cloro sotto l'a-I gas per l'illuminaziona non sono zione della luce diffusa, questo ossorbidi composiziona si semplice; contengo- rebbe quasi tutto l' idrogeno meno car-

(II. GAULTIER DE CLAUBRY-DUNAS

EUFONO. Noma dato da Chladni ad olio volatile. Le proprietà energicha di uno strumento musicale composto, per questa sustanza spettano alla resina, la quanto estarnamente oppariva, di tubi di quale è solubile nell'alcoole, può seiovetro grossi come una penna da scrivere gliersi a caldo negli acidi e colla potassa, e tutti di uguale lunghezza che stropie- ma precipita interamente col raffreddaciavansi colle dita bagnate a quella stessa meoto. Castel dice, che sarabbe desidemaniera che si fa dell'asmosica (V. que- rabile che si cercasse di preparare una sta parola), la differenza dei suoni pro- specie di gomma elastica colle nostre eu-

(G.\*\*M.)

43,77

5,40.

Pelletier vi trovò inoltre un poco di con mirabila verità e nitidezzo (G."M.)

l' apparato.

Resina .

EUFORBIO. Questa sostanza estraesi analisi da Laudet, Braconnot, Pelletier 12" d. Raaumur è ugusle a 0,9201 ese Brandes ; daremo soltanto i risulta- sendo e quello dell'acqua. A 9º di Renumenti ottennti da quest' altimo chimico mur concretasi in una specie di massa perchè sembrano i più soddisfacenti e burrosa che fondesi lentamente ad una variano di poco da quelli di Pelletier e temperatura en poco più elevata; fu Braconnot.

Cerina . . . 13,70 1,23 Gomina elastica . . 4.84 Malato di potassa . 4.90 --- di calce . . . 18,82 Legnoso a materia insolubile . . . . . . 5,60 Solfato di potassa. . . 0,45 Solfato di calce. . Fosfato di calce 0,15

ducendosi pel meccanismo interno del- forbie, ma non conosciamo verun tentativo fatto a tal fine. Una specie di euforbia conoscinta col

colla incisione della euforbia officinalis, nome di cararviza ( euphorbia luthyeuphorbia antiquorum ed euphorbia ca- ris J. venne da qualche tempo suggenta nariensis, piante che crescono nell'in-come assai utile per traroe dell'olio. terno dell' Africa. Ci giugne in barili, in Schubler fece raccogliere i semi di quecasse o in balle di giunco irregolari, in sta pianta nel giardino botanico di Tupiccole masse bucherate di fnori, a ca-binga, ove cresce benissimo all'aria apergioce delle spine delle piante, sulle quali to, e da 8 once e mezza di questi semi, raccolgesi, alcune delle quali spine tal- levati dai loro gusci, ottenne due once e volta vi si trovano dentro. È trasincida, mezza e 20 grani, cioè 50 per cento di d'un giallo rossastro, e come polveru- olio, il qual dato farebbe che questa eulenta alla superficie ; la sua frattura è forbia fosse da annoverarsi fra le piante sierosa; il suo sapore dapprima poco oleaginose che danno il più ricco prusensibile, diviene in seguito, eccessiva-dotto. Quest'olio prontamente rischiamente acre. Questa sostanza è vescica- raci lasciandolo in quiete, ha un colore toria e corrosiva. Venne assoggettata alle gialis chiaro, ed il suo peso specifico a

> parte degli olii poco seccativi all'aria, e Schubler la crade opportunissimo agli usi di varie arti, ms non pel condimento dei cibi. Siccome questa pianta appartiene alla famiglia stessa del ricino, così ciù induce a credere cha l'olio partecipi delle proprietà purgative di goelto.

(A. BAUDRIMONT-VILMORIA -Dis. delle Origini.) EUGRAFO. Nume dato da Cayeux ad nna specie di camera oscara da lui inventata nel 1812, che presentava gli oggetti nella loro posizione naturale e

EOPIONE

EUODIA. Così chiamò Teissier Pre- un peso eguale di acido antforico convost quell'aroma che ottiene dai fiori centrato, ed esponesi il miscuglio al cumediante la gomma, col metodo di cui lore del bagnomaria. Separansi l'eopioparlammo all'articolo astratto.

(G.\*\*M.) pianta è comone in Europa, cresce nei una tinta nera. Si separano, si trattaco luoghi umidi e fiorisce alla fine d'estate, una seconda volta con un peso nguale Le sue foglie e le radici hanuo un sapore di acido solforico concentrato, al quale amero ed un forte odore aromatico, ed aggiongesi un terzo di nitro, e si distilla usansi in medicina come aperitive le pri- il miscoglio finchè sieno stillati i 3 quarme, e purgative le seconde. Trovandosi ti dell'olio ; d'ordinario rimane della paspesso abbondantissima questa pianta, e raffina. L'acido nitrico strugge l'olio dando molto fogliame può giovara ta- straniero che rimaneva, ed i residui abgliaudola al punto in cui entra in fiore bisognano di venire nuovamente lavati per riscaldare i forni, per trarne della collo stesso acido par ispogliarneli del potassa, o finalmente per farna strame lutto. Si tratta l'olio alternativamente ed aumentare la massa dei letami. Si e- coll'acido solforico concentrato, e con strae da questa pianta una sostanza cui una lisciva di potassa concentrata, finchè diedesi il nome di eupatorina.

(Bosc) della maggior parte delle sostanze orga- tenente dell'acido solforico. E puro comniche ottengonsi, fra le altre sostanze pintamente quando si può farlo bollire due olii pirogenati scoperti dal chimico col potassio senza che questo perda la alemanno Reichenbach, l'nno solido, e sua lucentezza; ma per averlo a tale grache venne chiamato parappura ( V. que- do di purezza è forza d' ordinario scalsta parola), l'altro liquido, cui diedesi il darvi alcuni frammenti di potassio, finnome di eupione dalle grecha voci so, che questo produca de' fiocchi bruni. buono, e mior, grasso. Quest'ultimo ac- L'enpione ha le seguenti proprietà. E compagna sempre la paraffina, e vi ade-scolurito e trasparente : non ha ne odorisce ostinatamente, ma può però seps- re ne sapore. Al tatto offre qualche anararsene mediante l'alcoole, il quale alla logia coll'olio di trementina. Non è contemperatura ordinaria non scioglie sensi-duttore dell'elettricità. Alla temperatura bilmente la paraffina, e bollente ne scio- di 22º la sua densità è 0,740. E' finiglia soltanto 3,45 per cento, e soioglie dissimo, e serba tale fluidità anche a 1/33 per cento di eupione alla tempe- - 200. Fra 190 e 1600 che è il suo punratura ordinaria, ed una quantità quasi to di ebollizione, si dilata di un quinto illimitata a caldo.

ue e la paraffina, e galleggiano alla superficie, mentre l'olio rimanente si trova EUPATORIO. Una specie di questa combinato coll'acido, al quale comunica

quest'ultima non rimanga più colorita in bruno. Lo si stilla poscia coll'acqua, e EUPIONE. Dalla distillazione secca diseccasi nel vuoto sopra un vaso con-

del volume che gornpa a 10°. Stilla sen-

Secondo Reichenbach, se ne ottieue za alterarsi, e senza che accrescasi il soo di più distillando i corpi nitrogenati. punto di ebollizione. Produce sulla car-Separasi il liquido nel tempo atesso del- ta una macchia di grasso che poi sparila paraffina quando questa purificasi col- sce. E' difficile infiammarlo senza l'aioto l'acido solforico concentrato. Per otte- di un locignolo ; sus cul suczzo di questo nerlo si mesce l'olio empirenmatico con arde con fiamma chiara e lucente, e senza

Eusmorono

Eurione 300 deporre fuliggine, affatto come il gas trazione, non esercitano azione alcuna sit olefica. Serbandolo lungo tempo al con-questo corpo, che non viene memomamen-tatto dell'aria, non si altera. E' compiu-le intaccato dall'acqua regia, dall'acido tamente insolubile nell'acqua, ma tauto nitrico, dal bicromato di potassa o dagli è solubile nell'alcoole anidro, che 100 ossidi metellici facili a decomporsi. L'euparti di esso disciolgono, come dicemmo, pione discioglie la canfora, le resine, i 35 parti di eupione alla temperatura di grassi, la paraffina e la naftalina. La 18°. Ad 8°, una gran parte della mate- gomma elastica vi si discioglie ugualria disciolta deponesi. L'acqua diminui- mente mediante il calore, ma il residuo sce cotanto il potere dissolvente dell'al-dopo l'evaporazione dell' eupione è fra-

coole, che l'alcoole a 0,833 non iscioglie gile. più coll'ebullizione che 5 per cento d'eu- Reichenbach spera che sì otterrà quepione; e duranta il raffreddamento della sto curpo ad un prezzo sì basso che lo dissoluzione deponesi la maggior parte, si potrà usare nella illuminazione ; loc-L'etere scioglie fino a cinque volte il suo che sarebbe vantaggiosissimo, mentre proprio peso di eupione, e quando è produce una fiamma più bella e più acquoso viene leggermente intorbidato viva che ogni altro ofio. E' probabilissidall'acqua che separasi. L'enpione si di- mo che divenga ugualmente prezioso tra scioglie in tutte le proporzioni nel solfu- le mani del chimico, al quale fornisce un ro di carbonio, negli olii volatili e negli dissolvente importantissimo per la sua olii grassi. Discioglie lo zolfo mediante il stabilità.

calore, e raffreddandosi cristallizza uoa All' articolo cagassoro abbiamo veparte dello zolfo disciolto. La dissoluzio- dato come siasi proposto di adoperarlo ne annerisce l'argento a freddo, Coll' e- Insieme con quello a preservare i legnabollimento l'eurione discioglie ugual- mi dall'infracidimento (V. T. VI di que-

mente il fosforo ed il selenio; ma raf-sto Supplimento, pag. 292). freddandolo deponesi la maggior parte di (Beazello-Mirschenlich.) quanto s'era disciolto. L'eupione assorbe 'EURITE, Roccia con basa di petrail gas cloro acquistando un color giallo selce sufficientemente dura, contenente verdastro : scaldando la solosione, il gas mica ed eltri minerali disseminati. La si sviluppa senza alterarsi. Il bromo di- sua struttura è grannlare o fossile o cosciogliesi nell'eupione; la dissoluzione è me impastata. Se ne trova di schistoide,

rossa, e risceldandola, il bromo distilla di compatta e di porfiroide. senza essersi elterato ; ma se l'eupione (Lenet Bosst.) contiene treccia di altri olii pirogenati, EURITMIA. Quella certa maestà, equesti si decompongono al momento in leganas e sveltezza che spicca nella comcui si riscalda il miscuglio con una esplo- posizione di varii membri o parti di un sione che spezza il vaso. L'iodo si scio- edifizio e che risulta dalle sue belle proglie nell' supione che ne zimane colorito porzioni. (BONAVILEA.) in violetto ; raffreddandosi, la soluzione | EUSMOFORO. Chiamò Teissier Presaturata e caldo lascia deporre una par- vost una specie di vaso contenente una te dell'iodo in forma cristallina. Già ab-lampana ad alcoule nel piedestallo, e biamo veduto che il potassio non agisce nel quale abbruciasi quel profumo da lui sull'eupione puro. Gli acidi e gli alcali, preparato colla gomma (V. ESTRATTO) e anche nel loro maggiore stato di concen- cui diede il nome di Euodia. (G."M.)

EUTIGRAMMO. Dicesi talora con e permatta al vapore di poter sumantara voce derivata dalle greche sodos, retto, e ed accumularsi nel medesimo spazio. Divocana, linea : quel regolo eol quale si cemmo che in molti casi gioverà l'aria tirano le liuce rette in qualsiasi verso.

(Dis. delle matematiche.) geometria che insegna il modo di misu- nicara parte della sua temperatura a querare la larghazza e lunghezza dei luo- sto, se il grado igrometrico di quest'aria ghi e le loro distanze col mezzo dell'eu-fosse tale che per l'abbassamento di tem-

(Dis. delle matematiche.)

questa parola bastantementa indicammo resterebbe totalmante; ed anzi potrebbe nel Dizionario, e qui solo ci rimane a no- succedere nas precipitazione, ossia una tara che suola chiamarsi per lo più eva-riduzione in acqua di que'vapori che la porazione quel ridursi in vapore dei li- nuova temperatura abbassata non potesse quidi al di sotto del grado eni bollono, più ritenere : sicchè invece di una dimie vaparissasione lo stesso fenomeno nuzione nel liquido, vi sarebbe un reale quando avviene coll'ebollimento. A quel- aumento, e ciò fino a tanto che fosse per la maniera quindi che si fa la vaporizza- durare questo squilibrio di temperatura zione per ottenere la pistillaziona o su- fra il liquido più freddo dell'aria, suppo-BLIMAZIONE di alcune sostanze, o per pro- sta sempra ad un determinato grado igrocurarsi grandi quantità di vapora per in-finiti usi, adoperasi la evaporazione in Se si versi in estate del vino fresco in moltissime operazioni delle arti nelle un bicchiere, apparisce, come è notissiquali o l'ebollimento eagionarebbe trop- mo, il vatro per di fuori tutto rugiadoso, po dispendio di combustibile, o il calore il che da altro non dipende che dall'aguasterebbe le sostanze impiegate. Inol- equeo vapora eba stava mescolato coll'atre la riduzione di un liquido in vapore ria circostante più calda. Sulla medesima esigendo grande proporzione di calorico, superficie dal vino si depositano alla evaporazione diede pure possenti mez- trettanti vapori invisibili coma sulla suzi di produrre artifizialmente del freddo; perficie esterna del vetro, a se fusse e per tutte queste importantissime appli- possibile il conservare ad un bicebiere cazioni, ne è d'uopo discorrare alguanto per metà pieno di vino sempre la primiera delle teoriche della evaporazione e dei freschezza se lo troverebba in poeo tempo varii metodi pratici che possonsi porre riempito d'aequa. Da questa osservazione in opera per ottenerla.

l' avia giovi in molte circostanze ad age- quindi perfezionato da Fontana a Dalton. volara l'evaporazione non v' ha chi lo Talvolta però si osservano questi medeneghi; non già perchè operi come dis- simi vapori formare come una nebbia solvente, ma perchè comunicando la sua all'interno del vaso quando questo sia temperatura al liquido da evaporarsi molto freddo e molto calda l'aria vapoed al sno vapore già formato, abilita il rosa, non essendo raro il fenomeno di liquido ad una più rapida evaporazione, vedersi, a così dire, fumare un gelato nel

a promuovere l'evaporazione, ma ciù non è sempre : perchè quando l'aria è più EUTIMETRIA. Quella parte della calda del liquido, dovendo quella comntigrammo o di altro strumanto rettilineo. peratura che ne deriva giungesse l'umidità al massimo, allora quest' aria calda EVAPORAZIONE. Che s'intenda par invese di agavolare l'evaporazione, l'ar-

presaro motivo gli Aecademici del Ci-Dell' evaporazione nell' aria. Che mento d'imaginare un igrometro che fu

EVSPORABIORE EVAPORATIONE

502

ruore dell' extate. Quen' illusious ha in- luro sic se il grado igromatireo fosse lo guantas neche qua s'agestimia cacche tesso in ambeden gli smibetto, del persinci del Cimento nella bella superienza, ciò molto probabile che l'aria calda fosse che essi teatorno pei primi, dell'unomen più uniada dell'altra, ech el finomeno to di volume che sequista l'acqua nei llissai sezanato della condenzazione, timpia upori ni liquido fredito habi grande-guado un miccaglio frigorifaro di sale e inente influtio sul risultamento; tattaria dineccio, o di new e a spirito di vino, d'altra parte l'asperienza respi favure-dal quale, secondo essi, n' si sollevava pode si vaso tanuto mill'ambiente caldo, un funo mobiboso ed unisido, che si cere-diovendo per un maggiore supilibrio di dera provenisse dal fondo dei vasi, per-temperatura fra l'aria più calda e il i vaso chi partivo come un vasto frededo.

Chi poi volcese portare l'asperimento corretta d'aria dall'alto al basto, rimonaneggiure avidana non he he a collo-vandasi in alt modo pia rapidamente lo
cere in un ambiente caldo sul haciactto itroto d'aria inconstato col ligorido evapodi una bibancia un pezso di ghinocio rosto. Ora hostiano quanto indiusca il
cquilibrato, per-vedere ad ogni intana; rimoramento dall'aria per proussovare
traboccare la bilancia da quella parte, l'a suporazione, non perché l'aria operi
fino a tanto che la una temperatara sarà questo effetto direttamente, una perché
ino a tanto che la una temperatara sarà questo effetto direttamente, una perché
tano al tanto che la una temperatara sarà questo effetto direttamente, una perché
cia ragione diretta della quantiti matti, i quali ritardano la successiva forcia vapori riculta suporazione a più supori inclusita per ottamenene la manione degli altri. Per quanto in uno
precipitazione, sumentando o scenando ipancio privo d'aria l'assporazione a più
i supori in una propressione genorettica, pronta, a nale aperienza di Lesle, della
mentre la temperatura non aomenta o [quala più innami direno, l'acido solfodecresse che in propressione ariantelica, rico fa l'ottino di vanditaro.

Che la temperatora più calda dell'aria Kirwan anch'esso avava già osservato rispetto al liquido ne ritardi l'avapora-che lo stato termometrico dell'aria in conzione, era una osservazione già stata fatta tatto coll'acqua, molto influiva sulla quanda Achard di Berlino. Egli conchiude, tità dell' evaporazione, potendo la temdietro le sue esperienze, essere evidente peratura dell'aria essere eguale, più cal·la che il calore dell' aria a circostanze pari o più fredda dell'acqua in contatto. Nal dimiouisce l'evaporazione; e qui per uo primo caso, dice egli, l'evaporazione è lensaggio non riferiremo che il primo sou la, nel secundo nulla, nel terzo rapida. Riesparimento. Due vasi A e B cilindrici e chman avea dedotto le stesse conseguenze. di eguale alteaza e diametro contanevano Si duvra adunque ritenere in pratica, ciascuno 8 once d'acqua : ne collocò egli massime per l'applicazione economica uno in un ambiente a +8 gradi, e l'altro in molte arti dell'evapurazione in grana+15. Ciascun vaso era attorniato di de, che, a cose pari, sara sempra più ghiaccio, acciocche il calora dell'acqua vantaggioso di conservare caldo il liquicontenutavi fosse sempra lo stesso; pe- do da convertirsi in vapore, o il corpo sati dopo due ore ha trovato che quello da essiccare rispetto all' aria ambiente, che era stato nell'ambiente più caldo si perche di mano in mano che questa aveva perduto - di dramma meno che si riscalda per comunicazione, diventanl'altro. Egli è bensì vero che l'autore do più leggera a innelsa, seco traspor-

EVAPORAZIONA

tando i vaperi, si perchè quast' aria me-l' anno 1800 ne convanna . Sircome desima riscaldandosi, diventa più ascint-l' evaporazione diventa più rapida in te, ossia i vapori vi si possono in mag-proporzione della minore quantità di va-

tana dal spo punto di saturazione e me- mezzo, dai vapori che si sollevano tuttu no calda a confronto della temperatura all'intorno, e che la rendone più amidal: dal liquido.

SPERA, ACQUA.

gior copia contenere prima di giugnere pori che si contengono nell'aria sovraal loro massimo di densità e saturarla. | stante, facilmente s' intenderà come so-De quanto fin qui dicemmo si com- pra una superficie qualunque dell'acqua prende in qual guisa la ventilazione gio-contennta in un vaso, l'evaporazione vi a promuovere l'evaporazione, can-dovrà succedere più rapidamente e cogiando quello strato d'aria già saturato plosamente verso gli arli del recipiente, di vapore che è al di sopra del liquido, che nel mezzo, poiche verso la cir-e si deduce che gioverà meglio quell'aria conferenza l'aria è più asciutta non esfredda o calda, che sarà vieppiù lon-sendo affetta, come quella che sta nel

uindi l'evaporazione che succede, è più De questo vantaggio del rinnovamento debole al centro che alla circonferenza dell'aria nacquero varii metodi artifiziali del vaso. E questa disparità diventa più di accelerara la evaporazione dei liqui- o meno notabile secondo la figura del di, esponendoli in luoghi molto ventilati, recipiente medesimo; perchè due vasi di o mutando con mezzi meccanici lo stra-diversa figura, quantunque abbiano amto d'aria ad essi sovrapposto, molti dei bidua nn' eguale quantità in centimetri quali potranoo vadarsi additati agli arti- quadrati di superficie evaporante, possocoli seccatoro, saline, stupa, successo no avere lati maggiori o minori, ossia

un diverso perimetro; perché l'acqua Della dansità dei vapori di varia so- contennta in un vaso quadrato di un censtanza a a varie temperature, e della timetro, avaporera molto meno di quella quantità di essi che può contenere l'aria contenuta in un altro avente la larghezzo a questa temperatura medesimo primo di un solo millimetro e la lunghezza di di saturarsene, si parla e lungo agli arti- i ao millimetri, quantunque nell' nao e coli varone, varoni, ignometria, atmo-nell'altro vaso vi sia la stessa apperficie evaporante. Così parimente l'acqua eva-

Oltre però alla temperatura ed al rin- porerà vieppiù in un vaso cilindrico di novamento dell'aria, influisce non poso un centimatro di diametro, che in un aleziandio la estensione della superficie tro di un decimetro, perchè la circonfeesposta all'azione di questa, ed abbiamo renza non aumenta in proporzione deldetto nel Dizionario come la quantità di l'area nei piani circolari. Non è danque liquido evaporato sia, a circostanze egua- indifferente il diametro dei vasi evaporali, nella proporzione della superficia di torii e la loro figura, o cilindrica, o priesso. Qui pure è tuttavia da notarsi che smatica. Anche i corpi nel raffreddarsi la forme dei contorni di queste superfi- conservano le stesse leggi dell'acqua nelcie non è da trascurarsi. Di fatto Side-l' evaporarsi. Diffatti più prontamente lau aveva già trovato che evapora in pro- si raffredde una lamina metallica di eguaporzione più d'acqua in un piccolo vaso le grassezza, ma più piccola, che un'alche in nuo più grande, e Cotte medesi-tra, ed il raffreddamento è più pronto mo nel Giornale di fisica di Parigi del-negli orli cha non nel messu; come

Suppl. Dis. Town T. FII.

unche si raffredda in minor tempo una torsi come abbiasi eredutu osservare che lamina lungu e stretta, che non una casa varia, a circostauze uguali, anche sepiù corta e più larga in proporzione. Ba- condo la natura delle superficie medesista anche per accertarsi di quanto si è me sulla quali ponesi il liquido. Non sopdetto collocare due vasi in tutto egua- piamo se siasi studiato questo argomento li, l'unu su di un tavolo asciutto, e l'al-da altri dopo Ruhland di Monaco, il duatro su di uu tavolo begnoto; si vedra le nel 1814 diede la seguente nuta di progredire l'evaporazione più lentamen- alcune sostanze, dispaste secondo l'ordite nel secondo che nou nel primo vaso. ne decrescente col quale agevolanu l'e-Anche Saussure ha troppo trascurate raporazione dei liquidi posti alla loro queste differenze trattando della quanti- superficie. Nero fumo - Ceneri - Magneta dell' evaporazione nel suo classico sia - Carta - Polline delle piante - Cal-Suggio sull' segumetria.

della estensiona e della forma delle su- Ossido nero di ferru - Carbone - Resiria, rimovendoli con agitatori, facendoli rosso di mercurio.

col-ue sopra legna, funi, tele, o simili Finalmente, come in parte accennamuggetti, sicche suddividendosi riducan-mo parlando dell'azione dell'aria, un si quasi in filetti : o finalmente facendo mezzo possente di sollecitare e promuoin guisa che venisse cacciata con mantici vere la evaporazione si è il calore, poiod altru una currente d'aria ora fredda chè quanto più elevata sara la temperaed ora calda attraverso il liquido stesso, tora del liquido più densi saranno i vaobbligando quest'aria a pussare per mol- pori da esso emessi, e quindi perdendo ti e minuti forellini di una specie di un uguale volume di vapore, perderà un schiumatoio, ed a ridarsi così in piccole peso molto maggiore, fino a che ginnea bollicine a cuntatto in ogni punto col li-il ponto dell'ebollimento, oltre al quale quido. Agli articoli zuccanno, salinz ed la densità del vapore all'aria aperta nun altri addietro citati, si possono vedere potra più aumentarsi. Questo culore paò applicazioni di questo contemporaneo trasmettersi al liquido o direttamente se rinnovamento dell'aria e della superficie la evaporazione si fa a fuoco gudo, nel che riesca di un validissimo aiuto. Quan- qual caso può facilmente cangiarsi in vato si disse sull'influenza della tempera- porizzazione; o a bagno di sabbia, a batura e dellu stato igrometrico dell'aria, gno-maria con acqua, con soluziuni saliè parimente applicabile al caso in cui ne od altri liquidi che bollano a maggior questa si introduce frammezzo al liqui- calore; o finalmente facendo circolare pel

do stesso.

ce - Supra-tartratu di potassa - Carbo-

Da queste nuziuni sulla influenza nato di piombo - Gomma ammoninca perficie trassero profitto le arti e, per- un - Cera lacca - Mirra - Limatura di ciò diedero ai vasi evapuratorii assai farro - Solfuro neto di mercurio - Zolfo grandi superficie, e studiaronsi di fare Solfuro d'antimonio - Zucchero - Idroin modo che i liquidi da evaporarsi mu- cianato di ferro - Acetato di rame - Soltassero spesso le superficie esposte all'a- furo rosso di mercurio - Amido - Ossido

liquido da evaporarsi altri liquidi più

La estensione però delle superficie, e caldi o del vapore. Tutti questi varis la forma dei loro perimetri non suno le mezzi vennero quali in una quali in un'alsole circustanze da considerarsi in ri-tra arte applicati, e ne parlammo trattanguardo alla evaporazione, ma è da uo- do di ciascuna di esse, e dello evaporaEVAPORAZIONE

EVAPORAZIONE

sione col varone trattammo anche a corrente del famo e dell'aria viziata in parte nel Tomo XIV del Dizionario, a modo da rallentare d'assai la corrente. pag. 49. I metodi a fuoco nudo e a ba- Dell'evaporazione nel vuoto. In qual gno di sabbia esigono vigilanza mag- modo l'aria possa coadiuvare alla evapogiore per quelle sostanze che non pos-razione dei liquidi lo abbiamo veduto, sono senza danno oltrepassare un cer- ma nelle cirrostanze più ordioarie l' aria to limite di temperatura, e si preferi- oppone pincche altro un ostacolo. Se in scono allora gli altri mezzi di riscalda- vero ci rappresentiamo una superficie mento che sono più facili a regolarsi, acquosa in evaporazione, si trova che Questi espedienti riuscirono specialmen- dee formarsi, nello strato di aria posto te utilissimi per la cottura e raffinamento immediatamente sopra di essa, uno stradello zuccesso, il quale dee evaporarsi to di gas acquoso appoggiato sopra di prontamente e con moderato calore tut- essa ugualmente, il quale dee sollevare l'ato insieme, e però a quella parola spe-ria a misuro che si forma, e percià appunemimente rimandiamo i lettori per cono- to l'evaporazione dee rallentarsi, tanto più scere ingegnosissimi travati dei quali, sa- quanto questo strato di gas acquoso divieviamente usati, în multissime altre arti ne più spesso. Il gas acquoso oppone un potranuo fare profitto. All'articolo sec-ostacolo alla evaporazione, tanto pel suo CATOSO del Dizionario (T. XI, pag. 319) peso che per la sua inerzia, cioè a dire, fecesi conoscere quanta sia la spesa per per la resistenza che tutti i corpi in quieprodurre il disecramento delle tele o di te opposgono a quelli che vogliono metsimili sostanze colla evaporazione, e mo- terli in moto. L' aria è dunque piuttosto strossi come torni di grandissima econo- un ostacolo che una circustanza favore-. mia il levarvi prima quanto più si può vole alla evaporazione, poichè essa ocdi umidità con la spremitura. cupa quello spazio rhe dee occupare il

Un'oltima avvertenza ci è d'uopo ag- gas acquoso. Perciò la evaporazione si giungere sull' evaporazione all'aria, ed è opera molto più rapidamente sulle alte che quando si fa questa in vasi aperti, il montagne, in un'aria più rarefatta, ove vapore spargesi nell' ufficina e produce il gas acquosu trova un maggiore spazio talvolta gravissimi inconvenienti, special- per estendersi. In generale, la evaporamente per la oscurità che produce, co-zione aumenta nella stessa relazione in eni me osservavasi specialmente nelle anti-diminuisce la pressione dell'aria, in mache raffinerie di zuccheri : si può facil-niera che, secondo Daniell, essa è dopmente liberarsi da questa nebbia facendo pia quando la pressione trovasi ridotta sopra delle caldaie una specie di capanna alla metà; nel vnoto essa si opera con di tavole che comunichi, mediante un una rapidità estrema. Ciò è ben naturatubo verticale, con una parte molto alta le poichè il peso o forza elastica dell'aria del cammino, nel qual mado il richiamo premendo sui liquidi impedisce al sno prodotto dalla rorrente d'aria calda trae vapore di espandersi; ed è perciò che seco i vapuri. Se si volessero introdurre lo svolgimento del vapore numenta granquesti vapori nel focolare, essendo trop- demente quando un liquido bolle, e che po copiosi, grandemente nuocerebbero questo fenomeno dell'ebollimento avalla combustione e duopo è anzi slanciarli viene a température tanto più basse nel cammino ad un punto molto elevato, quanto minore è la tensione rhe vi si poiche altrimente si raffredderebbe la oppone. Perció operando la evaporazione

ARREST OF LINES

nel vuoto, spasso se la trasmuta in va-jso il madesimo argomento ma più def poriszazione nel senso in cui additam- lato teorico cha dal pratico. mo al principio di questo articolo usarsi Clement Dasormas fece vedere, come

quella parola. Il vuoto può farsi medianta una trom- aumentate dalla presenza degli assorbenti ba, come nell'apparato di Howard, o coi del vapore, si possa ritrarre un vantaggio vapore, come in parecchii altri che ven- evidente quando si tratta di seccare sonero diversamente modificati in questi stanze umide, schivando di fara loro suultimi tempi. Siccome però questi appa-bire l'azione del finoco cha sempre più rati applicansi precipusmente alla fab-lo meno le altera. bricazione dello zuccheno, cusì rimettia- A quella stessa maoiera però che si a-

principii.

questo oggetto.

dall'accelerata evaporazione nel vuoto,

mo a quella parola la descrizione di essi, dopera il vapore per fare il vuoto nelle e all'articolo varone eziandio. Qui ci li-caldaie ove si concentrano i siroppi si può miteremo a dire che si può accrescere anche nsarlo per procacciarsi il vuoto in notabilmente l'azione adoperando il va-nn ampio ricattacolo par lo scopo sumpore svolto dal liquido per iscaldare mentovato. Leslie nell' opera Delle reaun' altra massa di liquido ed utilizzare sioni dell' aria col calore, e coll' umidiancha il vapore di questa, per dare ad la, propoce di servirsi di una macchina nna terza una temperatura abbastanza a vapore che pero non descrivo. Riferialta per scemare notabilmente la quanti- remo quanto aveva a questo oggetto imtà di combustibile necessaria per l' eva- magioato il nostro fisico italiano Bellaporazione della massa totale : questi ap-ni. Attenendosi al meccanismo della macparati a doppio o triplo effetto gareggia- chine a vapore egli suppose un grande reno ora con altri il cui modo di agire è cipiente di metallo, il quale comunicasse più o meno analogo, benchè sieno diver- per di sotto con un tubo a robinetto che samenta disposti e si fondino su altri portasse una corrente di vapore d'acqua bollente in un serbatoio chiuso aduttato

Oltrecchè alla concentrazione dei li- su di nn fornello, e che per di sopra coquidi , applicossi la evaporazione nel municasse, per mezzo di altro tubo, con vuoto eziondio al diseccamento delle so- un altro recipiente di eguale, o diversa distanze umide, e qual mezzo di preserva- mensione del primo, costruito di pietra o re queste dalla corruzione. Invero Mont- di mattoni, con buon cemento o mastice golfier aveva imaginato di seccare alcu- impermeabile all' aria: nei tubi comunini succhi di piante, e particolarmente il canti voleve che si adattasse una chiave, mosto dell'uva, col mezzo di una sem-ossia robioetto, che servisse al tempo pilce macchina pneumatica, ma l'evapo- stesso a dare la comunicazione dal prirazione non ara bastantemente rapida, mo recipiente all'aria esterna, e con un nè ecotinua era l'operazione; vi eveva quarto di giro del medesimo robinetto dunque sostituito un grande ventilatore (come si suole praticare per altri oggetche può vedersi descritto negli Annali di ti) si chiudesse questa comunicazione, e Chimica di Parigi dell'anno 1810. Anche se ne aprisse in vece un' altra dell'uno Van-Mons in una lettera inserita nel coll'altro recipiente. Facendosi bollire giornala di Pavia si era trattenuto su l'acqua nel serbatoio accennato, e passando il vapore nell'annesso recipiente per di

Il nostro Configliacchi studiò anch'es- sotto, mentre per di sopra si conservera

EVAPORAZIONE

quasi tutta l'aria contenutavi; e quando zione che subiscono queste diseccandosi. il vapore medesimo si vedrà uscire, al-Sesi eccettuino alcuni succhi che hanno lora chiudendo la comunicazione cul- hisogno d'essere condensati per conscrl'aria esterna, ed aprendosi in vece quel- varsi, in generale però si osserva che tutla coll' altro recipiente, ed al tempo stes- te le altre sostanze spogliate di una certa so deviando il nuovo vapore che si dose di umidità, quantunque non sieno produce, quello che aveva riempito il pri- portate ad un'alta temperatura, a l'evamo recipiente ritornarà in istato liqui-poraziona si compia prontamente, e do per la scemata temperatura, massi- prima che le sostanze cominciato abbiame se artifiaialmente si raffreddi ester- no ad entrare in putrefazione, o in quanamente col farvi scerrere sopra un ve- lanque siasi fermentasiune, si osserva, dilq di acqua fresca. Allura si formerà un ciamo, che non hanno più il primiero savuoto nel primo racipiente cha viene uc- pore, nè lo riacquistano col ridonar loro cupato dall' aria contenuta nell' altro, io l' acqua perduta, perche quell'acqua encui, sopposta uguale la capacità, l'aria si trava prima come parte componente, o riducc in questa prima operazione alla costituente la sostanza medesima: la quametà di densità o pressione, sicchè ri- le nmidità una vulta sottratta, le parti petandosi l'operazione, nun ve ne raste- della materia rimesta fra loro riavvicinate rà che 'f4. 'f8, 'f,6, 'f32, 'f64, 'f120, entrano in diverse altre combinazioni che 1 /256. Ahbiamo supposto, per maggiore ne alterano il sapore, e forse anche la chiarezza che i due recipienti contenga- facoltà nutritiva. Succede allora, come no uguale volume d'aria; ma è chiaro vediamo avvanire, per esempio, ai vini, che, per esempio, anche in una vasta alle uova, alla frutta, i quali dacchè arristanza cui sia praticata un'apertura da vano a gelare, si guastano irreparabilchiudersi con una lamina metallica ben mente, perchè l'atto della congelaziona . applicata, e nella quale possa introdursi si può riguardare in questo caso come una persona per collocarvi e disporvi, con una sottrazione dei succhi congelati al ristudiata economia di spazio, i vasi, e le manente della sostanza; e ciò indipenmaterie da diseccare, si può fare in modo dentemente dalla disorganizzazione macche nun vi rimanga che un piccolissimo canica procurata in alcuni corpi dell' espazio occupato dall'aria; così se questo spansione che acquistano i liquidi acquospazio fosse soltanto la quarta parte di si gelando. quello dell' altro racipiente, nella prima All' articolo conservazione abbiamo

libera la comunicaziona cull' estergo, il stanze destinata per alimento debbasi sovapore di mano in mano cuccerà fuori lo a difetto del metodo attribuire l'altera-

operazione si ridurrebbe l'aria della den- veduto in questo Supplimento come Apsità di 1/5, nella seconda di 1/25, e nel- part in Francia abbia da varii anni mesla terza di 1,35, a nalla quarta di 1,65 so in pratica un altro spediente per ser-Ma si applichi il vapore immediata- barc lungo tempo ogni sorta di vivanmente per ottenere questo vunto, o lo de, o di bevanda, serbando loro quasi s' impieghi come motora di unu stan- tutte le proprietà che hanno nello stato natuffo, a guisa di macchina pneumatica, turale di freschezza. Questo metodo, del rimane ancora a sapersi se nel disecca- quale egli si dichiaro inventore, e che rimento finora praticatosi col sulo innal- scosse dall'Istituto di Parigi, e dai Giorzamento di temperature sulle diverse so- nali scientifici infiniti encomi, vedemmu

398 ETAPORAZIONE.

EVAPORAZIOSE

ni prima, senza che Appert v'abbia fatto evaporazione abhondante, la quale esiessenzisli cangiamenti. Per accertsrsene ge nna corrispondente quantità di casi legga il breve articolo, che a questo lore; ma il vaso essendo isolato, questa proposito trovasi nel Giornale scientifi- quantità non può aversi che a spese co di Torino dell' anno 1789, pag. 197. dell' acqua medesima, ed in tal guisa la Maniera di avere i piselli verdi tutto temperatura di questa s'abbassa di molti

l'anno « Si raccolgono i piselli alla loro gradi. stagione e separati dalla siliqua si metto- Non e però possibile isolare affatto no in una forte finla di vetro, che si ot- un liquido, sicchè non riceva incestura esattamente con sughero; ciù fatto santemente, iu forza dell'equilibrio di s'immerge la fiala nell'acqua calda in temperatura, per mezzo del calorico ramaniera che l'acqua sopravanzi l'orifi-diante, e dell'aria ambiente, una data zio della fiala; allora ai fa lentamente quantità di calore che tende a compenbollire l'acqua per qualche tempo; si le- sarne le perdite. Aozi lo stesso freddo va allora la fiala dall'acqua e si conserva prodotto nel liquido della corrente d'a-

uo così freschi per tutto l'anno, o

zione. Abbiamo più volte indicato in que- di temperatura stazionario nel liquido sta opera che quando una sostanza li-stesso proveniente dalla medesima caudi clasticita e densità; così dietro questa definitivamente. analogia dobhiamo prevedere che si fa- Si può produrre un freddo consimile

lore che l'evaporazione dee togliergli, rabilmente.

bassamento di temperatura. Tale è pre- sto sperimento, pure presentò esso effetcisamente l'effetto dei vasi spongiosi ti contrarii ad altri fisici, e fra questi al detti ALCARBAZAS (V. questa parola); e nostro Bellani, il quale oppone ad esso questo effetto è ancora agevolato dalla gli esperimenti che seguono.

già posto in pratica in Italia da molti an-|misura che si forma. Di là risulta nna

iu luoghi freschi; i piselli si mantengo- ria viene limitato dalla temperatura medesima più alta o propria di questa aria;

Del freddo prodotto dall'evaporu- e pel che assce finalmente uno stato quida passa allo stato di vapore coll'e- sa, cioè dalla rapidità con cui la corbollizione tutto il calore che gli si comuni- reute d'aria permette la formazione ca, diviene latente; e compare di nuovo di nnova vapore, promovendo con ciò quando il vapore ripassa allo stato liquido l'abbassamento di temperatura ; e dalla (V. VAPORE). Ora siccome abbiamo veduto rapidità medesima con cui l'aria comuche il vapore si forma a tutte le tempe- uica al tempo stesso il suo proprio calorature, e che la temperatura più fredda re al liquido evaporante. Perciò un lie più cal·la cambia soltanto il suo grado quida che evapora, non raffreddasi in-

rà pure a ciascuna temperatura una sot- avvolgendo la bolla di un termometro in trazione di calore dal liquido quando il una spugna bagnata, che si espone in vapore si formerà ; questo è quanto vie- segnito al sole ; perchè se si osserva il ne confermato dalla esperienza. Per assi-eurarsene bisogna isolare la massa liqui-quando è immerso nella spagna ed alda, sulla quale si opera, affinche questa l'ombra, quando poi si espone in seguista obbligata di trarre da sè stessa il ca- to al sole se lo vede abhassarsi conside-

il che produrrà necessariamente un ab- Per quanto però semplice sembri que-

corrente d'aria che porta via il vapare al Se si metta un biechiere d'acqua al

EVAPORAZIONE EVAPORAZIONE

sule, ed un altro all'ombre, si auman-ja l'una o l'altra pella un riparo qualunterà nel primo bicchiere tanto la tempe-que, per esempio, un cartona tennta tura come l'evaporazione, e si scemerà colla mano, in modo che una di esse la temperatura nell'altro, quantunque la pelle si trovi perciò riperata del sule e evaporezione sia minore. L'esperienza posta all'ombra, tosto si vedrà il liquido sarà maggiormente sensibile con due ter- accostarsi alle medesima, venendo remometri a mercurio, le palle dei quali sia spinto dell'aria rinchiusa nell'altra palla ravvolta in un pannolino bagnato, e ten- esposta tuttavia al sole, in causa della gansi l'uno esposto all'ombra a l'altro dilatazione di goella, e della diminuita al sole : questo ultimo, e per l'ambiente temperatura in questa che si trova nelpiù asciutto, e pel calore eccitato dal l'ombra. L'azione è tanto pronta, che raggio solare, evaporerà sulla sua su- togliendosi l'impedimento alla luce, riperficie con maggiore prestezza dell'al-torna il liquido ad accorrera là donde tro, ma al tempo stesso, essendo ancor era partito, e facendo cadere l'ombra umido, il mercurio s' innalzerà; mentre sull'opposta palla, tosto verso quelle pronel secondo andrà abbassandosi, quan- siegue il liquido il suo movimento, in tunque ambedue prima dell'esperienza modo che in pochi istanti si può questo avessero la stessa temperatura. far iscorrare dell'una all'eltra palla a

Ma acció lo sperimento si faccia colle piecere. maggiore facilità e precisione, si adoperi Giova osservara che la stessa espeil termometro differenziale di Leslie, op- rienza fatte col termometro differenziapure il termoscopio di Rumford, e si av- le, o col termoscopio, oppure anche con volgano le due palle dell'uno e dell'altra semplici termometri comoni, rivestiti di stromeuto, d'una sottile tela, raccolta ed un ounido involucro, può ripetersi con allaccieta per di sotto alle palle medesi- più successo, trasportando li strumenti sue cou filo; si bagnino d'acqua questi in un caldo ambieute, ed accostendo alla involucri con un pennello finche tutti palla di uno di questi un corpo freddo ; ogualmente sieno bene inzuppati in ogni o se si espongono contro un' ampia suparte, facendo di tempo in tempo sgue- perficie che irradii del calora oscuro, ciolarvi sopra qualche poca dell'acqua per esempio, contro una parete di un medesima a misura che evapora per cou- forno riscaldato, frapponendo fra la paservare costantemente bagnata questa rete, e la palla innmidita dello stromencamicia di cui sono le due palle rivestite, to un ostacolo qualunque, come un car-L'asciasi lo stromento all'ombra finche tone, si vedrà la bolla che riceve più l'equilibrio di temperatura fra l'aria calore, e che evapora di più, conservorsi rinchiusa nelle due palle siasi ripristina- più calda dell'altra riparata e che meno to, il che si conosce dalla immobilità del evapora, succedendo in somma gli stessi liquido contenuto nell'istromento; se in fenomeni osserveti alla luce, ed anzi se allora si trasporti lo strumento al sole in alla luce medesima si espongono le palle maniera che pussano i raggi percuotere ricoperte di un nero involuero bagnato direttamente ed egualmente supra am-l'azione è più intense, e però avvi una bedue le palle, si osserva conservarsi la maggiore evaporazione accompagnata da primiera immobilità del liquido, indizio una più alta temperatura.

dell'equilibrio di temperatura. Ma se da Cio dimostra evideutemente cha la loutano s'interpone fra i raggi del sole, presenza del sole aumenta la temperatura

400 EVAPORATIONS al tempo stesso che promova l'eva-| Ciò parò che osserviamo, e che può, poraziona, avendo in questa sperien la nostro parere, accordare le discrepanse za tutto le altre cose pari. Diffatti anche dei fisici, si è che quelli i quali osservail salo raziocinio, ed i fenomeni che tut- rono l'abbassarsi del termometro al solo to giorno si osservano, dovevano (dice il per la evaporazione, avvolsero la palla Bellani), convincerci di tale verità. Non di quello con pne spogne, ed il Bellani vediamo forse riscaldarsi la superficie invece l'avvolse con un solo paonolino dei laghi e dei mari per la presenza del bagnatu. Ora il liquido ond' è composto sole, quantunque al tempo stesso l'e- il termometro è soggetto nello stesso temvaporazione si faccia maggiore? Diversa-po a due azioni, quella frigorifica della mente opinando si cadrebbe in uno stra- evaporazione e gnella calorifica del sole. no assurdo, cioè che l'acqua bollente La grossezza della spagna preservandolo dovrebbe diventara più fredda dei ghiac-dal calore gli permette di sentire il fredcio, stando la proposizione assoluta che do della evaporazione per un qualche quanto più cresce l'evaporazione altret-lempo, ma in seguito poi siccome l'acqua tanto diminuisca la temperatura del li-lentamente evaporasi, a meno che una

quido evaporante.

veri termini bisogna riflettere primiera- oto che dopo qualche tempo anche colla mente che a qualunque temperatura un spugna il termometro sarebbe salito, a liquido evapora bensi, me che questa quella gnisa che vide il Bellani avvenira e vaporazione è, a circostanse pari, sem-dei due bierhieri, dei gnali quello al sole pre minore quanto più diminuisca la tem-riscaldavasi maggiormente. Parimente il peratura medesima, pel che nasce sem- termometro ed il termoscopio col panpre finalmente un equilibrio, che si con-nolino sottile bagnato doverano riscalserva costante in ragione della quantità darsi, poiche la sottighezza dell'involucro dell' evaporazione e della temperatura lascisva passare il calore del sole il quadell'ambieute. Se l'evaporazione, come le agiva con maggior prontezza ed efficaabhiamo altrove più diffusamente spie- cia della evaporazione; certo essendo gato, è in ragione della maggior tempe- che il calore del sole dee promuovere la ratura del liquido evaporante, ben si ve- evaporazione, non tanto per l'innalzade che acciò l'evaporazione cuntinui al mento di temperatura che trasmette ni medesimo grado, bisogna che anche la liquido, quanto perchè riscaldando l'aria temperatura si conservi eguale; ora se la rende atta a contenere maggior copia nel primo istante la prodotta evaporazio- di vapore di prima, ossia la fa essere più ne raffradda alquanto il liquido, trovan-lontana dal suo punto di saturasione. Da razione e la temperatura si mantengono porante non sia si piccola da riscaldarsi ad un medesimo grado. assai prontamente dai roggi solari.

ETAPORABIONS corrente d'aria secca non acceleri, quel-Per ridurre questo argomento nei snoi l'effetto, così il sole la riscalda, e crediadosi nel secondo istante la temperatura questo effetto del sule risoltano tutti di questo diminuita, si diminuirà per quei vantaggi che redemmo più addietro consegnenta anche la soccessiva evapo- (doversi all'aria calda e secca, pei quali razione, perché diminuita la causa, mi-può quindi avvenire benissimo al princinora anche l'effetto. Diminnisce adun- pio dell'azione del sole pinttosto un abque l'evaporazione col diminuire della bassamento che un innalzamento di temtemperatura, fino a tanto che e l'evapo- peratura, quando la massa del liquido eva-

Non à qui da tacere essersi osservato cio in granda quantità nai paese caldi, il freddo prodotto dalla evaporezione dove non se ne he o solemente a caro gran tempu prima di ogni altro da dua prezzo. Nel principio dal 1815 venne apoelabri italiani Redi e Cestoni (a). positamente a Pavia per consultare su

· Questo freddo in tal guisa ottenuto di ciò il Configliacchi; gli comunicò l'inpuò con matodi acconci portarsi a segno tero metodo da esso ideato, e l'impegnó da congelare l'acqua, ed a questa parola ad istudiarlo, depositandogli alcune parti abbiamo veduto nal Dizionario (T. I. dell'apparato stesso, del quale erasi sarpag. 181) come Leslie proponesse di vito per alcuni primi tentativi. Il Confiapplicare la evaporazione a preparare il gliacchi si adoperò a perfezionarlo, e feca ghiaccio, facendo assorbire il vapore a diverse esperienze con esito felice, e demisura che si formava, da una sostan- nominò Pagetopeo l' istrumento impiaza che avesse granda affinità per l'a- gato a quell'utile applicazione. cqua, el quale uopo suggeriva egli l'aci- Clement Desormas si occupò quindi

do solforico concentrato. Van Mons nel determinare i limiti di questo effetto da gli avvertimenti che seguono sulla ed il grado di economia a cui si poteve migliore maniare di eseguire questa ope- portare; e col calcolo della quantità di razione.

sorbente lontano da quello che si dec per produrre una determinata quantità raffreddare, ed isolere quest'ultimo. Es- di vepore, ha riconoscinto non abbisosendosi inoltre osservato che la evapora-gnare che poco più di una perte di zione si raddoppiava dopo che l'acido nel carbone per ristabilira nel suo primicro diluirsi aveva acquistato un certo grado stato l'acido solforico che aveva servito di calore, si pensò di riscaldarlo artifi- a congelere 500 parti d'acqua. In tal zialmente, e l'effetto ottenuto in un tem- guisa, secondo lui, 100 libre di ghiaccio po dato fu quadruplo per lo meno. L'ap- non importerebbero cha una libbra, e parato onde il Van Mons servivasi era qualche oncia di carbone, non messa peno adattati con iscatole stoppate due costruzione dell'apparato, e per la mano vasi l'uno di vetro che conteneva l'a- d'opera. Osserva tuttavia lo stesso fisica

scritto, oltrechè pal diseccamento può del calorico esterno che è molto dannoanche servire per la formazione del so e difficilmente può allontanarsi. Semghiaccio, ed nno di quasi simile ne ove- bra nondimeno che il sno calcolo sia

calorico, contenuto nel vapora dell'acqua,

È d'uopo, dic'egli, tenere il liquido es- e della quantità di carbona necessario un sifone a tromba, alle cui braccia era- ro a calcolo la somma necessaria per la cqua, ed era circondato di polvere di che la quantità considerevole di ghiaccio . carbone : l'altro di piombo in cui era calcolata teoricamente è maggiore di l'acido che poteva riscaldarsi esterna- quella che si otterrà in pratica, e ciò a cagione degli ostacoli che si dovranno L'apparecchio del Bellani dianzi de- vincere, come, per esempio, l'afflusso

va imaginato Pesenau, avendo di mira stabilito sopre alcuni principii che nella principalmente la formazione dal ghiac- pratica del metodo di Leslie non si possano ammettere, come risulta da alcuna osservazioni intorno al calcolo medesi-(a) Opuscoli scelti sulle Scienze e sulle mo fatte dal nostro Bellani. » La velocità, così ragiona il Desormes, con cui

Arti. Milano, T. XI. Suppl. Dis. Tecn. T. VII.

il vapora si precipita nel vuoto è quasi residua porzione di vapore, che non è incommensurabile, ed il calculo le da il la quantità assorbita dall'acido, maggiore valore di 385 metri per secondo, essen-diventa altresi la pressione del vapore do la densità del vapore 1/100 di quello medesimo ; è questa potrà essere nel sedell'acqua, e la sua pressione quella di guito dell'operazione in tale proporuna colonna d'acqua di 10,30 metri ; zione colla temperatura del finido evaeguale a questa velocità dec altresi ri-guardarsi quella, con cui il vapore si si diminoisce, da cangiare la rapida e condensa per l'opera assorbente dell'a- quasi istantanea formazione del vapore cido, non diversamente di ciò che av- in lenta, ossia la vaporizzazione in evaviene nelle macchine a vapore per l'a- porazione; nel qual caso non più si verlzione istantanea del condensatore. Par- ficherenbe neppure la prima fattasi suptendo da questi dati, supposta la super-posizione nel calcolo superiormente in-ficie del fluido evaporante nel vuoto di dicato. Finalmente si suppone costante un decimetro quadrato, ed eguale a que- la tamperatura, cioè di 12°,5, ma questa quella dell'acido assorbente, essendo sta costanza non può aversi che nella la temperatura costante di 12°,5, calco- temperatura dell'ambiente, giacchè l'ala il Desormes che si abbiano a produr- equa che in parte si trasforma in vapore re e condensare in un minuto secondo non tarda a raffreddarsi; la quantità per-35 gramme di vapore, ossia 5,850 me- ciò di vapore diverrà successivamente tri cubici che alla pressione di 7,58 mi- minore in tempi eguali. Che se a queste limetri pesano 35 gramme; e quindi ragioni, che sembranci comprovare, l'egramme 1200 di vapore per un minuto sagerazione di quel calcolo, si aggiungeprimo. Ma è da notarsi primieramente rà che nella pratica del metodo di Leche è falsa la supposizione che l'assorbi- slie il vuoto sarà ancora più imperfetto mento del vapore sia tanto rapido quan- di quello che si ottiene colla macchina to la sua formazione nello spazio libero, pneumatica, e che il vapore non sarà e che la comparazione perciò dell'azione della densità di 1/100 di quell'acqua : si dell'acido con quella del condensatore scorgerà manifestamente, che, fatta ben delle macchine a vapore non può in al- anche astrazione dalle altre cagioni, per cun modo sussistere. L'assorbimento le quali minore sarà la quantità di ghiacnon è pressochè istantaneo, come si sup- cio che si otterrà coll' esperimento di pone, ma lento; l'esperienza lo dimo-quella che calcola la teoria, molto mi-stra manifestamente, facendosi conti-nore sarà la quantità di vapore che si nuamente maggiore la pressione nella formerà in un dato tempo, e quindi mimacchina pneumatica per la tensione di nore la quantità d'acqua che si congeleuna porzione di vapore, ogni volta che rà, e si comprenderà facilmente perchè si cessa di far agire le trombe della mac-non siasi diffusa la applicazione in granchina medasima. Quindi quand anche de del metodo di Leslie per fabbricare il nel primo secondo si formassero 35 ghiaccio.

gamerous. Signatures recorded as to industries of the sold as offorces on on è però la sola bero più 35 nel secondo successivo, e così sostanza che posse adoperarsi per manmolto minore di a 100 gramme archbe (tener il vuoto assorbendo il vapore e il però del vapore formato in un minuto raffreddare l'acqua. La tavola seguente primo. Inoltre diventuado maggiore la jindica il grando di freddo ottenutoi in quanto primo.

Evaporaziona 403
egual tempo (7 minuti) dall'evaporazione |l'azione di varie sostanze che hauno
dell'acqua a 17º Resumur nel vuoto par
molta affinità per l'acqua.

| SOSTANIE IMPIEGATE<br>A EGUALE<br>TEMPESATURA                                                   | Massimo abbassamento<br>di<br>temperatura | Minimo<br>di pres-<br>sione in<br>millime-<br>tri | Ossenvazioni                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | a + r°,50                                 | 6,765                                             | L'acqua gelò to-<br>talmente.                        |
|                                                                                                 | a — 3°. poi o° poi — 3°                   | 2,818                                             | L'aequa gelò so-<br>lo a contatto del<br>termometro. |
| 3.º Acetato di potassa<br>acidulo                                                               | a — 2º. poi 0º                            | 3,945                                             | L'acqua non ge-<br>lò totalmente.                    |
|                                                                                                 | a — 5º poi oº                             | 3,582                                             | L'acqua gelò to-<br>talmente.                        |
| 5.º Detto nentro a-<br>sciuttissimo                                                             | a — 2°,75 poi o° poi — 2°                 | 3,199                                             | L'acqua gelò to-<br>talmente.                        |
| 6.º Detto alcalizzato .                                                                         | a 3º poi oº poi 2º,75                     | 3,006                                             | L'aequa gelò to-<br>talmente.                        |
| 7.º Idroclorato di po-<br>tassa cristallizzato .<br>8.º Detto non cristal-                      | a-2°                                      | 7,328                                             |                                                      |
| lizzato                                                                                         | a — 2°,50. poi 10°. poi — 2°              | 3,199                                             | L'acqua gelò to-<br>talmente.                        |
| <ol> <li>9.º Nitrato d'ammo-<br/>niaca cristallizzato.</li> <li>10.º Solfato di soda</li> </ol> | a + 5°                                    | 7,992                                             |                                                      |
| secco                                                                                           | a + 8°                                    | 9,020                                             |                                                      |
|                                                                                                 | a — 5. poi o°. poi — 18°.50               | 0,751                                             | L'aequa gelò to-<br>talmente.                        |

Siccome però tutti i liquidi nell'avapo-l'aequa per prodorre del freddo, ed evirarsi rendono latente una grande quan-dentemente dovevano meglio a questo tità di eslorico, così era ben naturale che offizio prestarsi quelle che più farilmensi esperimentassero altre sottante che la sono evaporabili, cioè che bollono a temperatura più bassa, « danno quindijutiopera cha confinene una lavola del grad ad quade temporatura maggior capia di di di freddo prodotto i ognal tampo vapore. Tuttochè finora preò questa dalla cvaporazione nel vuoto di varii proprietà non siasi adoperate ches eni gel fiolidi più verpondibi dell'acqua, essenbiactti di fisica pure non sarà perdata di ola temperatura atmosferica di 20°. quella parte della pagiona segonite di que-

| Fluidi evapora-<br>bili alla stessa<br>temperatura | Peso specifico<br>delle sostanze<br>impiegate | SENSA L'ACIDO SOLPORICO                  |                                              | SPECIFICO DI 1,85                        |                                                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                    |                                               | Massimo abbussa-<br>mento di temperatura | Mioima<br>pressione<br>sul<br>mano-<br>metro | Massimo abbassa-<br>mento di temperatura | Minima<br>pressio-<br>ne sul<br>mano-<br>metro |
| Etere solforico                                    | 0,75                                          | da 15°, a—42°                            | millimetri<br>4,50                           | da 15°, a—48°                            | 3,199                                          |
|                                                    | 0,80                                          | da 15°, a - 25°,75                       | 4,25                                         | da 15,° a30°                             | 5,                                             |
| Etere nitrieo .                                    | 0,86                                          | da 15°, s-20°,25                         | 3,382                                        | da 15,0 a310,25                          | 2,858                                          |
| Alcoule                                            | 0,81                                          | da 15°, a-22°,50                         | 3,947                                        | da 15°, a-37°,50                         | 2,225                                          |
| Ammoniaca li-<br>quida                             | 0,91                                          | da 15°, a—19°                            | 2,976                                        | da 15°, a—24°                            | 2,75                                           |

Esposte così le principali teoriche le Anche in piccolo, come in grande la quali ponno servire agl' industriali di evaporazione può farsi nell'aria o nel norma, converrebbe qui esporra altresi vuoto, quindi considereremo ambedue alcune avvertenze sulle pratiche applica- queste maniere di operare separatanocote. sioni della evaporazione. Siccome però Evaporasione di piccole quantità aldei modi d'eseguire in grande questa l'aria. Si eseguisce in vasi aperti e piani, operazione per esteso ragionasi in cia- detti ciotole evaporatorie, che possono scoon delle arti che ne abbisogna, così essare di metallo, di vetro o di porcellanon potremmo qui che ripetere quanto na. I metalli usati a tale oggetto sono il altrove si è detto o dee dirsi in tale pro- platino, l'argento, lo stagno, il piombo posito. Ci limiteremo pertanto a riguar- ed il rame. Le ciotole di platino sono le dare la evaporazione solo quale esperi- migliori, ma sono anche le più costomento di laboratorio, cioè eseguita su se. A dir vero si può operare senza piccole quantità, indicando come si fac-di esse; ma quegli che si è accostumato cio, e quali cautele abbisognino: molti ai vantaggi che ottengonsi con una ciodi questi avvenimenti potranno però al- tola di platino, è difficile che si accomotresì generalmente alle grandi evapora- di d'un altro vaso. Queste ciotole sono siom, colle dovute differenza, applicarsi. specialmente necessarie quando si eve-

porano dissoluzioni che contengano untcie particolara di piccole ciotola di aracido libero; peraltro conviane avere gento o di platino assai comode per le presente che non debbonsi adoperare ebolizioni con la lampana. Nella Tavonell' evaporaziona dell'aegna regia, nè in la XIII delle Arti chimiche la fig. 1, altri casi in cui sia possibile uno svilup-rappresenta una di queste ciutole veda-po di eloro o di bromo, perchè la ciuto-ta in profilo, e la fig. 2, mostra la stesla na verrebbe intaccata, e il residuo sa ciotola veduta d'alto in basso; C conterrebbe na sale di platino. Nelle ana- è na piccola impugnatura dello stesso lisi dei minerali, è quasi indispensabile metallo, saldata all'orlo saperiore. Quedi esegnire in una ciutola di platino la ste piccole eiotole possono variare di prima evaporazione, vale a dire quella grandezza, e, quandu sono di argento, è che dicesi ridusione in gelatina : questa meglio dorarle internamente. Poste sooperazione non può farsi in ciotole di pra la lampana, quando vi bulle un livetro, si perché questo viene general-quido, è impossibile prenderle colle mamente con facilità intaccato dall'acido in ui nude; perciò Gahn imaginò a tale uoeccesso, e altera quindi i risultamenti po un manico di legno comodissimo col . delle analisi; si perchè una ciutola di ve- quale si prende la piccola impagnatora tro si fende quasi sempre nel diseccarsi C. Questo menico vedesi rappresentato della massa, quando non si operi con nelle fig. 5, 4 e 5. È costruito di tre estrema lentazza. Si potrà anche adope- pezzi disegnati separatamente in C, D rare in tal caso una ciotula di porcella- ed E. D è la parte più grande ; essa è na; ma ne risulta l'inconveniente, che incavata come indica la fig. 3 colle linea quando sitraesi la silica rimasta dono la punteggiate ; quest' incavo è un poco dissoluzione della massa salina, qualche più largo al fondo che alla cima, e la porsione di silice può restare aderente sua larghessa superiore, relativamente a alla superficie della ciotola senza essere quella del manico, si vede in F nella fig. visibile. Sul platino, al contrario, se la 4, che indica il manico veduto di alto in vede facilmente, lasciando seccare la cio-basso. E è un cuneo che entra in questo tola, perehe la silice apparisce in forma incavo, ed è ngualmente un puco più largo verso il basso, in guisa che non di crosta bianca.

Le cisole di argento soco sussi tilli possa centere, e in sunsctibilla di scornelle evaporazioni culle quali con sivi il rere innanti e i olisitro nell'i incavo. La con acido libero. Adoperansi particolar- parte C è tuglitat dioanzi e inferiromemente per exporazio e leissoubissio alcali- le, in gioui esche applicandola sopra la nea, specialmente le canstiche, che lanto- juste D, forma una specie di pinzetta, lana. In tal caso si antegonguno alle ciolerato C è qui tito como D mediante un finele di platino prorchè costano meco, el stodi ferro che gii attravera ambidos, ed perchè una ciotola di platino viene mollalico alcali della cui estrenaità inferiore vi è una vite to intaccata dalla potrase canticia, allor- colla quale si estreno a vulontà le dac chè dopo la diseccasione vuolsi fondere parti l'ana contro l'altra. Mentre si prento massa i che perativo si di cai condi ni del imascio della ciotola con questa pinque vienere pertitumante porc.

Gabo introdusse l'uso di una spe stiene solidamente. Quando ruolsi abban-

donare la ciotola, tirasi indiatro il cunco verse; o prendonsi anche vatri da orolocol pollice e la pinzatta si stacca dal ma- gio più o meno grandi, i quali possono nico. Abbiamo descritto questo piccolo sarvire ad uso di ciotole. I vasi di vetro utansile per la sua ingegnosa costru-a fondo piatto non convengono, perchè zione, e perche truvasi assai comodo si rompono quasi sempra nell'avaporanalle operazioni chimiche, potandosi con zione. Non può nappure servire un vaso una simile ciotola e una lampena a spi- che abbia il fundo di grossezza ineguale rito di vino ottenere in pochi minnti perchè è soggetto a rompersi. Devesi dell'acqua bollente.

profondità.

gione della possibilità che abbandonino La ciotole di porcallana sono, dopo

struiscono col piombo laminato.

adoparano che in grande.

anche aver presente di non evaporare a Le ciotole di stagno servono di rado secco in vasi di vetro ad nna temperain chimica; i farmacisti le adoperano per tura che arrivi ai 100°, perchè in tal evaporare gli estratti dei vegetali. Con-caso il vetro si rompa infallibilmante, a viene in tal caso che sieno di una carta motivo che qualche punto divenando secco e caldo, mentre in un altro punto

Le ciutole di piombo sono di un uso al di sopra si condensano i vapori in liassai esteso. Non vengono inteccate che quido, quando qualche goccia di quasto da pochissimi acidi; non v'ha cha l'aci-tocca na punto assai caldo il vetro si do nitrico e un poco l'aceto che agiscano rompe. Conviena ugualmente, evaporansopra di essa; questi stessi acidi le in- do in vasi di vetro avere attanziona che taccano pochissimo quando sono mesciu- le parti ascintte al di sopra dal liquido ti con seido solforico o con qualche sol- non si riscaldino, altrimente il menomo fato. Perciò si possono evaporare in esse movimento del liquido stesso fa rompare moltissime dissoluzioni, tranne gli alcali il vetro. Finalmente, togliendosi nn vaso caustici a i sali metallici che vengono di vetro dal fuoco, massime se abbia una precipitati dal piombo, coma sono quelli forma emisferica, non conviene prenderdi argento e di mercurio; queste ciotole lo par l'orlo, ma per di sotto, affinche la peraltro non si adoperano cha in gran-de. Sono proscritte in farmacia, a ca-fendera la ciotola di alto in basso.

un poco di piombo sui medicamenti che quella di platino, d'un uso assai comosi preparassero con esse. Nei grandi la do. Si possono sostituire alle ciotola al-

boratoi, la ciotola di piombo sono quasi tri simili vasi destinati ad altri usi. Perindispensabili, a cagione della facitità con altro non couviene evaporare lungat cui il vetro e la porcallana si rompono menta le dissoluzioni acidissime nalle tra le mani di persona poco esperte, porcellane della China, poichè lo smalto quando si riscaldano o si raffreddano non resiste e il fondo del vaso si colora senza precauzione. Per altro non si può quando si evaporano dissoluzioni metalevaporare a sacco nelle ciotole di piom-lliche. La fabbriche di Parigi e di Berlibo, perchè si fondono facilmente. Si co. no fanno presentemente ciotole di porcellana di ogni dimensione e di eccel-I bacini e le caldaie di rame non si lente qualità. Lo smalto resista lungamente senza essere intaccato, e vi si

Si ottengono facilmente delle ciotole possono evaporara a secco materie salidi vetro prendendo dei matracci a delle na sanza che la ciotola si rompa. Quanstorie rotte, e tagliandole ad alterze di-tunque queste ciotole si fendano necessariamente quando si espongono a im-lga slaneiata sopra la carta, si per non perprovvise varisaioni di temperatura, tut- derne alcuna parte, al perehe il liquidu tavia resistono in eiroostamie nelle quali stesso potrebbe discingliere la polvere n il vetro si spezzerabbe immadiatamente. la fuliggine cadnta sopra la carta. 2.º Al-Anche le ciutole, dette igio-cerami, sono jorchè una dissoluzione deesi evaporare quasi ugualmente utili. Le eiotole di por- ad nna temperatura oltre si 1000, concellana di Wedgwood, fabbricate in In- viene rimescere continuamente la massa ghilterra, non si possono raccomandare perchè altrimente qualche parte ne verperebè si rompano facilmente quasi quan- rebbe gettata funci con piccole esplosioni, to il vetro, e vengono penatrate dai liqui- e se ne avrebbe una perdita. Queste edi che vi si evaporano, in guisa che ne ri- spiosioni dipendono da ciò che una parmangono colorite dopo brevissimo tem- te del fondo dalla ciotola, resasi secca e po : e quando si laseia in esse qualche esidissima, quando viene toccata dalla dissoluzione salina per più settimane, massa ancora liquida, una parte di queapparisce prelinariamente una efflore- sta si volatilizza istantaneamente, e scaecia con violenza la materia secca. Se il scenza salina all' esterno.

La forma delle ciotole evapuratorie vaso è di vetro si rompa infallibilmente. varia secondo l'uso eui si destinano. La Ciò avviene nelle evanorazioni sopra la evaporazione si fa generalmente tanto lampana, la quale riscalda una parte del meglio quanto maggiore superficie pre- fondo della ciotola più delle altre. 3.º Se senta il liquido, siechè l'evaporazione si evaporano dissoluzioni in cui la soè pronta quando la ciotola è assai larga stanza discinita si separi facilmente sotto e pocu profonda. Le cintole us te dagli forma di efflorescenza, il sale si estende Inglesi hanno la forma che vedesi nella sulle pareti della ciotola anche fino agli fig. 6. Se vuolsi che in una evaporazio- nrli, e continua ad estendersi salle parene il liquido abbia una minore superfi- te esterna. Quest'effetto avviene specialcie, si da alle ciotole la forme delle fig. mente goando il liquore contiene sali di 7 e 8. La prima forma è quella che ammoniaca, e può secodere che qualche hanno solitamente le ciotole di platinn, analisi quantitativa, per questa sola rale quali perche abbiano maggiore tenuta gione, fallisca. Conviene allora avere si fanno emisferiche. l'attenzione che le pareti laterali della

Debbonsi avere alemne precautioni i ciunta sieno più calde del liquido, col quando si evapora. n.º E necessato che che la massa salian che si attoca sopra al di sopra del vaso di evaporazione di esse discossi compittamente, c arrazivi una correcte di aria, che tregga se- lat quelle che potrebbe attaccarrisi succio i vapori, per lo che le evaporazio-ni si jecusivamente. 4.º Un'altra circostama fanno apputto stoto la capanna di un che pub precenturi intvolta in sleune cammino. Deceli peraltro precevare il junsili è quelle che abbinsi de evaporare injudio dalla poltrere e dalle immonditi un liquido al sul fondo si travi una pol-che potrebbero ordervi, al quale ogget- vere pesante ; allora, il radore del fondo si soprono le ciotole con un figlio dil del vasa i propaga ordinarimente con carta bibuta. L' evaporazione si fa sen- lanta lentezza di basso in situ, che il zo otacolo a travero questa estrazi, con- finulo è bollente prima che sino riscalvine peraltro avere l'attenzione che la lalte le parti superiori. In 1st caso con-muteria contenuta nella ciutolis non ven-viven avere l'attenzione che il fondo del

ETAPORAZIONA EVAPORATIONS

vaso non si riscaldi oltra 1000, altri-idel calora, per avaporara in nao apasio menta il vapore acqueo prodottosi infe- chiuso. Questa è quasi una distillazione, riormente cagionerebbe della forti scos- a si ottiene facendo passara ani liquido se, dalle quali verrabbe slaucista fuori una corrente di qualche gas, come il gas qualche porzione della massa: quindi idrogeno, a più di rado il gas acido carsuolsi ricorrere allo apadiante di porre bonico. Il figuone mattesi in nua storta la ciotola evaporatoria sopra un sostegno tubulata B (fig. 9), munita di un reciobliquamente, a dirigere la fiamma dalla piante C. lutato ed ugualmente tubulalampaon su quella parte della ciotola to. Il gas che si sviluppa da un fiasco che è al di sopra del precipitato, nel ordinario A, entra per no tobo, come qual modo l'evaporazione procede con indica la figura, a poca distroza dalla molta facilità ; ma nou conviene obbliara apperficie del liquido. Il tubo entra e che quando il liquore si abbassò e segno sfregamento a traverso d'uo sovero, ed il che l'orlo di esso incontri il calore della gas esce dall'apparato pel tubo D introfinmma, questa deesi dirigare al di sotto dotto nella tubulatura del racipiente. Si o al di sopra, perchè altrimente una por- riscalda la storta al grado conveniente. Il zione della massa salina si diseccherebbe gas introdottovi trasporta i vapori acquei nel sito più caldo della ciotola, quiudi soulto più presto che uou si farebbe con si staccherebbe e cadrebbe fuori, men- una semplice distillazione. Si evaporaco tra invece, dirigendo la fiamma ad nua a tal modo le dissoluzioni delle sostenze certa distanza, quest'effetto non può più a basi di zolfo o dei sali di zolfo, e in avvenire. Si possono anche evaporare a generale quelle sostanza tutte che si ostal modo i liquidi che tendono a pro- sidano facilmente all'aria, e che non si durre delle effloresceuze che si solleva- possono porre sotto il recipiente della no sulle pareti del vaso, perchè in tal macohina paeumatica, perchè le esalacaso il liquido viene evaporato dal calore zioni volatili e corrosiva che se ne svolgono potrebbero intaccare la macchina che emana dalle pereti suporiori.

Talvolta si fa anche l'evaporazione in e le sue parti.

veri chiusi, senza però estrarre l'aria da Dell'evaporazione di piccole quantiquelli per sottrarre le sostanze da eva- tà nel vuoto. La sastanza che vuolsi eporarsi dall'azione chimica che può ave- vaporare si pone sotto la campona d'una re su di esse l'aria, ma non già della macchioa poeumatica, a canto o al di sopressione di questa. Mettesi allora la so- pra di una ciotola piaca, che, secondo atanza sotto ad una campana sopra una le circostanze, contenga dell'acido soltavola di legno veruiciata o sopra un furico conceutrato, del cloruro di calciu piatto di porcellana : anche in questo fuso a grossolanamente pesto, della polenso, come nel vuoto, l' evaporazione si vere grossa di potassa calcinata, od altra affettua più rapidamente se la si opera al simile sostanza. Non si fa immediatadi sopra d'un vaso che contenga dell'aci- menta un vuoto perfetto sotto la camdo solforico. Si dà a questo apparato il pana, perchè patrebbe accadere che l'anome di diseccatore. È raro che otten- ria conteouts nel liquido si sviluppasse gansi dei cristalli nel vuoto, perchè l' e- coo tanta torza da produrne l'ebolliziovaporazione è troppo pronta, ma se ne ne, e slanciarlo fuori del vaso. Perció si ottengono facilissimamente nel disecca- tralsscia di estrarre l'aria quando il hatore. Si adopere ordinariamente l'ainto rometro jodica circa due nollici di pres-

none ; si lascia allora il liquido in quie- EVEA ( Henea Gujanensis ). Nome riormente di un robinetto. Se ne estrae delle piante di evec a Caienne. l'eria per un robinetto che comunica colla macchina pneumetica mediante na tubo flessibile: poi si chiude il robinetto, togliesi il tubo, e si trasporta l'appa- da una curva a fargli descrivara una ereto nve si vuole. Per conoscere se il volnta.

robinetto chiude perfettamenta, mettesi sutto la campana medesima un piccolo manometru. (H. GAULTIER DE CLAUERY -ANGELO BALLANI-RUHLAND-VAN MOSS-BREEZELIO-G. \*\*M.)

te per una mezz' ora. Poscia si diminui- dalla pienta dalla quele si tragge la consee la pressione di un pollice circa per un alastica (V. questa parola). E' un ogni quarto d'ora, e finalmente si fa on albero diritto che si alza fino a 50 o 60 vuoto compiuto quant' è possibile. Al- piedi, ed il cui tronco ha due piedi a dua l'oggetto di non impiegare la macchina e mezzo di diametro ella parte inferiore, per una sola evaporazione, adoperansi essendo squammoso in tatta la sua lungrossi dischi di specchio, sopra i quali gheaza e privo di rami tranne alle sompongonsi le campana, il cui orlo è per-mità; le sue fratte sono huone a menfattemente pieno, e che soco munite supe- giarsi. Martin trasportò con buon esito

(Dacaspolls.)

EVOLUZIONE. Lo svolgere il filo

(ALBERTAL)

EVONIMO, V. PURACGIAR.

ABBRICA. Le fabbriche indu-¡cina ove ogni settimana consumensi atriali quali sono al di d'nggi ne' paesi grandissime quantità di carbone, di lainciviliti grano sconosciute agli entichi, na, di cotone, di sete, di cenapa e di opresso ai quali i lavori industriali face- gni sorta di materiali. Le maechine più vansi quasi tutti fra la mura domestiche. perfetta danno maggior copia di pro-Si è specialmente dopo l'invenzione del-dotti e di una migliore qualità , ma le macchine cha l'ordine interno delle queste medesime macchine vengono a grendi fabbriche provò una compinta ri- costare assai, nè si può adunque sperare voluzione, poiche oggidi non lavorasi di giugnere a miglinrare i prodotti che più che in messe, e ponesi ogni studio con la superiorità dei cepitali, e queldi ridurre minori che sia possibila le spe- l'intraprenditore che può fare le magse di produzione. Le fabbriche moder- giori anticipazioni sarà quello eziandio ne esigono quindi grandi capitali che che raccoglierà i maggiori profitti. Quinsono divenuti condizione essenziele del- di essendu divenuti insufficienti i meszi la loro esistenza, e senza i quali non po- individuali per sostenere la lutta che vi trebbero sussistere quelle immense offi- ha fra gli industriali, l' ordine delle fab-Suppl. Dis. Tecn. T. / II.

610

cale.

aforaa di vendere a migliore mercato dei fabbriche industriali divengono barbare suoi viciui. Quelli che non possono giu- officine ove la gioventù si invilisce in sul goere a forza di talento, di intelligenza fiorire, e paga con fatiche sproporzionae di fatica a trionfare dei loro rivali sulle te i progressi della nostra industria. piazze estere, suppliscono alla insufficien- Non totte la fabbriche però presentaza loro con premii detti protettori, con no allo stesso grado i difetti unde abforti dazii e con leggi proibitive. Cosi cre- biamo parlato. Le filatnre e le grandi acono artifizialmente il presso delle derra labbriche di tessiture con macebine sofunestissime conseguenze.

rai ; poiche questo ribasso non è in re-esercitano operazioni affatto materiali inlazione con quello de salarii e non com-sieme alle macchine; e finalmente, do-

FARREICA

briche manifattrici diede origine alloqueusa gl'inconvenienti dell'incertezza spirito di associazione, e le grandi com-continua in cui sono dell' esistenza. La pagnie tendono insensibilmente trarre a società è costretta di provvedere con se le grandi fabhriche, a quella guisa me- soccorsi ed ospitali e tutti i bisogni delle desima che queste trassero a sè la pic- classi laboriose, sicchè abbismo sott'occhio lo strano spettacolo dell'accrescersi E' questo il carattere del tempo in della miseria privata, contemporaneo alcui viviamo, all' avvenire del quale ogni l'aumento delle ricchezza pubblica. I popolo apporta un incremento di attivi- padri sono ridotti talora a far lavorare tà, donde risulta una lotta generale fra i li loro figli dall'età più tenera per non paesi manifattori, ciascuno dei quali si vedarli perire d'inedia, ed in tal guisa la

te a delle merci estere al segno che pos-no quelle nelle quali gli operai riscuo-sa equivalere alla differenza del costo del-tono i più meschini salarii, e quindi sola produzione degli oggetti analoghi nel- no populate di genti povere e miserahil'interno ; fino al punto in cui la gara li. Il movimento attuale delle scienze interna, stimulata dall'aumento progres- meccaniche e chimiche minaccia anche sivo di queste tasse, scema il guadagno esso la posizione della classe degli opedel fabbricatore e produce quelle cata- rai, poiche una scoperta, apparentemenatrofi ben conosciute col nome di crisi te di assai poca importanza, basta per commerciali. Quindi nell'ettuale situa- modificure grandemente i metodi del lazione dell'industria europea tutto è ar. voro ; un capriccio della moda può fare tifiziale ; operasi contro le naturali leggi svanire dieci industrie. Anche I capi della produzione, tanto nella scelta degli delle grandi intraprese sono ugualmenstabilimenti che delle vie di smercio, ed te soggetti agli sconvolgimenti che risulavanziamo a gran passi incontro ad uno tano dallo stato di guerra politica o di scioglimento dal quale possono risultare crisi commerciale, dall'impreveduto incarimento delle materie prime o dalla Le fabbriche moderne grandemente soppressione dello smercio. Da questa contribuirono a generare il pauperismo, riflessioni può dedursi non dovere gli ridueenda il salario degli aperai allo stret- operai delle grandi fabbriche gavazzara to necessario, e facendo loro sopportare quando hanno un huon salario, ma acle variazioni si frequenti dei prezzi dei cumulare per allora quando verrà quegeneri. Invanu il hen essere frodotto dal sto a ribassarsi, e così regolare la varieribasso degli nggetti di consumo reca un bilità delle loro rircostanze ; non troqualche sollievo alla miseria degli ope-varsi in questo caso che quelli i quali versi riguardare come atte a presentare re dal ricinto delle città alcuni mestieri sicurezza maggiore quelle l'abbriche i cui che presentevano gravi inconvenienti per prodotti consumansi nel paese, e sonu di la pubblica salubrità, rilegan doli nei sobutilità abbastanta generale per avere uno borghi che erano allora poco populati e smereio regolare. contenevano grandi estensioni di terre inabitate, sulle quali i manitattori pote-

(A. B.)

Pannaiene insalubri. L' industria è vano piantare le loro officine senza teuna delle più fecunde sorgenti della for- mere che la vicinanza di quelle riuscisse tuna degli Stati e della pubblica prospe- ad alcuno di incomodo. Queste leggi perità. Ammirando il lavoro delles fabbri: rò erano mal esegulte, ed alcune industrie, che industriali, osservando la fantasia queli son quelle del pelacane, del fabinventiva di ogni classe di manifattori. bricatore di corde di minugia, del fonquella docile abilità degli operai che ap- ditora di sevo a del macelloio si facevaplicasi ugualmeote alle arti le più diffi- no sempre nel mezzo delle città. Al mocili, come ai mestieri più semplici, che mento adunque in cui pubblicossi, in eseguisce con uguale perfezione e gli Francia, il decreto del 15 ottobre 1810 oggetti che prestansi ni hisogni i più co- sulle fabbriche inselubri, i pruprietarii di muni e quelli pel lusso il più raffinato, è case soffrivano de gran tempo i gravi infacile cosa il convincersi che per ottene- comodi che ongionavano le fabbriche re questi risultamenti'tutte le arti debba- presso le quali erano collocati i loro stano ciutarsi a vicenda e prestarsi appuggio bili. A misora che le arti chimiche facereciprocamente; siccome però il mani- vano nuovi progressi, le nuove applicafattore è principalmente condotto del zioni di esse rendevano maggiori gli insuo personale interesse, che tendo sem-convenienti, poichè sorgeva da ogni perte pre ad isolarsi da ogni riguardo, così una quantità di industrie fino allora scoegli ha duopo di essere sorvegliato è cir- nosciute, ed I proprietarii trovavansi ricoscritto in certi limiti, altrimente ben dotti o a litigare dinanzi si tribunali, ud presio i diritti dei terzi si troverebbero a presentare alle autorità amministrative compromessi; perciò in ogni tempo i dei ricorsi che non potevana essere scgoverni conobbero la necessità di sorve- colti, imperclocchè la legge non autogliare le fabbriche e di sottuporle a delle rizzava a ciò. D'altre parte l'industriale, condizioni le quali duvettero di necessità trovandosi in una lotta cuntinna cu<sup>4</sup> suoli cangiare, secondo lo stato della scienza vicini, vedevasi minacciato continuamened i metodi dall'industria impiegati ; tutte te ne' suoi più cari interessi, poichè non queste condizioni però provengono dal avendo un titulo legale che gli assicugrande principio che nessuno può nuo- rasse il possesso ed il dirittu di consercere al suo vicino e che spetta alla auto- vare la son fabbrica, non sapeva in qual rità il decidere quandu un priveto in- punto fissare la propria industria per teresse trovasi ridotto a lottare col ge- non essere distorbato nella sua impresa, e la sua sorte era in qualche modo in

Le prime leggi che si trovino sulle fab-balla di un vicino, di un concorrente briche ed officine insolobri risalgono al geloso o di un uomo possente. Esiste-'- 1486, e vennero poscia ripetnte e modi- vano bensi alcuni frammenti di legge che ficate più volte in appresso. Tendevano accordavano alle autorità municipali il principalmente queste leggi ad allontana-diritto di invigilare, perchè le fabbriche

non engionassery gravi inconvenienti per! Era quindi urgente di ocauparsi di rignardo alla pubblica sienrezza ed alla questa parte importanto della seonomia salubrito; ma queste disposizioni oltre pubblica, e ciò » è tanto più necessario, all'essere incerte non additavano la via diceva l'Istituto di Francia in una relada seguirsi e il più delle volte la ammi- zione al Ministro dell'interno del 26 otnistrazioni adottavano misure irregolari tobra dell'anno 1805, quanto che il ed illegali, o cadevano nell'estremo op- destino dei più utili stabilimenti e la esiposto, rifiutavano di frammettersi nelle stenza di molte arti dipendette finora difficultà che sopravvenivano ad ugni soltanto da leggi di polizia, ed alcuni tratto fra gl' industriali ad i proprietarii, scacciati dai pregiudizii, dell' ignoranza, e, ad eccezione di alcuni essi urgenti che o dalla rivalità luogi dai luoghi d'approin particolar modo richiedevano il loro vigionamento, da quelli ove trovasi più intervento, lasciavano quasi sempra ai facilmenta la mano d'opera, o dove si fa tribunali la cura di terminare queste il consumo, hanno continuamente a lotquistioni.

De questo stato di cosc risultava un gli innumerevoli ostacoli che oppongonei intollerabile arbitrio ed ogni provincia, al loro sviluppo. Così abbiamo vedoto ogni comune aveva le sue regole parti- successivamente escluse del recinto delle colari, ed il modo di applicarle ad ogni città la fabbriche di acidi, di sale ammocangiamento di amministrazione mutava- niaco, di azzurro di Berlino, di birra e si. Talora recavasi danno alla propriata di cuoiami, a vadiamo tutto giorno queautorizzando l'istituzione delle più peri- sti stabilimenti denunziati all'autorità. colose officine in mezzo alle popolose Fino a tanto che la sorte delle nostra città; tal altra si danneggiava l'industria fabbriche non sarà assicurata c che una proibendo quelle officine che si erano arbitraria legislazione avrà il diritto di parmessa da prima. Quindi soffrivano interrompere, di sospendere, d'inceppaagualmente i capitalisti dell' industria ed ra l' andamento d'una manifettura ; fino i proprietarii, e le grandi imprese veni- a tanto in somma cha un semplice imvano abbandonate. D'altra parta l'au-piegato di polizia terrà in mano la fortumento della popolezione dando maggiore pa o la rovina dei manifattori, come può attività al commercio aveva fatto nascere credersi che v'abbiano di quelli tanto molte professioni che soddisfacevano ai improdenti da accignerai ad imprese di bisogni della società, a moltiplicate in tal natura si incerta? Come sperare che l'inguisa la officine pericolose od incomode. dustria manifattrice si stabilisca soura so I possenti ausiliarii che aveva trovato fragili basi? Questo stato d'incertezza, l'industria nella fisica a nella chimica l'a- questa lotta continua fra il manifettore vevano indotta ad abbandomare gli anti- ad i suoi vicini, questa eterna indecisiochi metodi fondati sull'ignoranza e sulle ne sul destino d'uno stabilimento, paraconsuetudine, per antrara nelle noove lizzano e limitano gli sforzi del manifatcarriere che le si aprivano, a quindi fon- tore, ed estinguono a poco a poco il suo dava essa un gran numero di officine e coraggio e le sue facoltà. E' quiudi della di fabbriche, per l'andamento delle qua-maggior necessité per la prosperità delle li, la cognizioni della scienza univansi n arti che si segnino finalmente dei confini quelle del commercio alimentando d'ac-i quali nulla più lascino in balia del ma-cordo le fonti della pubblica prospecità gistrato, che indichino al manifattore

tare, con grande loro svantaggio, contro

FARRICA FARRICA

entro qual limite può esercitare la pro-intraprenditori, assicurandoli che quandu pria industria con libertò e sicurezza, e la vranno ottenuto un permesso non verche gnarentiscano al proprieterio vicino di rà più turbato l'esercizio della loro inuna fabbrica che non vi è alcun pericolo dustria.

nè per la sua salute, nè pei prodotti delle sue terre. "

Così esprimevasi l' Istituto di Francia prende quelle che banno ad essere te-

Cost esprimerasi l'Istituto di Francia prende quella che banno ad essere tee fu in conseguenza di queste idee e di quelle comprese in una seconda relazio-Le seconda le fabbriche ed officine

quella comprese in una seconda relazio
Le seconda le fabbriche ed officiacio
del (5 nitubre 3 to per la Francia, dal jou à sanolistamente saccusaria, ma delle
quale venne poi deduta pel rego d' 1º quali tuttevia interessa di ono permettetible la legge d' granzio: 131; che cegas: "di tito del permette del permett

ni posteriori, delle quali daremo qui conto, atteochè l'esempio della sua legala-briche le quali possono aenza incunersione può tornare utilissimo a guidarci iniente riananersi vicino alle abbiazioni, nelle misure restrittive od altro che pus-

sono occorrere pei bisogni delle arti e blica sorveglisuza. dei proprietarii nustri, e delle quali sap- Ora esamineremo le regule particolari

pismo che il vigilante nottro Governo si e ciascana di queste classi.

statulamente accupando. In fine del Proprieta di primo classa. Era molpresente articcio daremo la classificazio- lo importante che la fabbriche compresa
ne portata dalla lagge 16 gennois 1811, quella prima classe non rinassersor viciche è quelle dalla quele hanno a dipera- les alle ablissioni, poichè le materia che
e a notre manifatture. Nel quadra vi si la rorson e di producti che sa ce
the abbismo insertio nel Disionario, trolottengono, diffundono uno apiacevule
modificazioni che si feero nella classifi- ilsa salubrità, o compromettono la pubracione delle fabbriche in Francis fino bibes sicreruza pegli accidenti che posal 1855, e qui porremo una nota si tutle quelle chegas i feero dappoi.

ei serviremo qui delle parole cella rela-

Îl decrete dei fân c'he stàbilise rego-lione dell'Infutto di Francia je fabponitive in logo di quelle inecrete che briche or vel avorani le buddia » necolvi erano depprime; de riguardari come goni gl'intestini degli snimali, per sana guarentigi fatto iniatene pe proprie- joeggettaril à diverse preparazioni che li
tarii e pegli intraprenditori di fabbriche riduce in quello stato particolare in cui
tarii e pegli intraprenditori di fabbriche riduce in quello stato particolare in cui
tarii e pegli intraprenditori di fabbriche siza e servitusi per aposi impiesicurezza che nun potrebbero stabilirsi gare a varii usi, je fabbriche di colla forvition ad esti, senta loro sapute a esana te, nelle quali soluperanii resti a inimali
precausioni delle officine, il cui lavoro che si sono fatti macertare nell'acqua fipossa noneera sila loro proprietta, gali pa e che abbinoso subito ana fragentia-

414 Passerea Passerea

zione putrida alquanto avanzata, la quale zione. Osserveremo però che la legge stimasi necessaria per ottenere la so-vuole che queste fabbriche non solamenstanza che forma la colla : le fabbriche te sieno isolate, ma ancora lontane dald'amido, nelle quali parimente i grani, l'abitato, e che quindi la sola vicinanza la crusca, i cruschelli e simili mate- di esse e questo sarebbe sufficiente reriali devono assoggettarsi di necessità gione per negare il permesso di istituiralla fermentazione putrida ; que' luoghi ne. Lo stabilimento delle distanze rende ove si seorticano i cavalli, i cani ed altri molto importante che gli industriali unianimali, e quelli dove lavoransi concimi scano alle loro domande di autorizzaziocomposti in polvere o liquidi; questi sta- ne una pianta che indichi con esattezza bilimenti tutti considerati, dal lato della la situazione dello stabilimento, la dispoaslabrità, non possono nè devono pursi sizione interna degli apparecchii e la divicino alle abitazioni, a cagione dell'odore stanza a cui trovasi la fabbrica dalle case infetto ehe diffondono. Invano si riusci- e dai terreni vicini. La mancanza di rebbe forse anche a provare la innocuità questa prima formalità cagiona spesse di queste emanazioni, polchè l'incomodo volte dei ritardi nel dar corso a queste che esse recano basterebbe a relegarle domande, e questi ritardi sono sempre lungi dall' abitato. Per altre ragioni non dannosi ai fabbricatori. Questa pianta è meno importanti si dovettero collocare inoltre indispensabile affinche l'autorità fra le fabbriche di prima classe, da tenersi possa riconoscere se la fabbrica rimane lontane dall' abitato, quelle che possono nei limiti del permesso ottenuto, se non in qualche modo compromettere la pub- si aumente di più, e se le condizioni imblica sicurezza: tali sono fra le altre postevi vengono rigorosamente osservate. quelle dei razzai e le polveriere, ove, Spetta dunque all'autorità locale il malgrado tutte le precauzioni di quelli decidere se il luogo ove si vuole stabiliche le dirigono, possono seguire funesti re una fabbrica di prima classe è a suffiaccidenti dei quali si hanno disgraziata- ciente distanza dalle abitazioni. L' artimente parecchii esempii. colo IX della legge che stabilisce que-

Quanto alla distenza eni devono te- sta misura aggiugne, che chiunque edinersi dalle abitazioni le fabbriche di pri-fica nel vicinato di queste fabbriche doma classe non è stato possibile di fissar- po che ne venne permessa l'isituzione, la; poichè invero una fabbrica, quan-non ha più diritto di chiedere che ven-

tanque molto vicina ad altre ease, può gano allontanate.

essere collecta in maniera da non incomodare neumo, mentrochi inveca una la in stabilimento di una fobbirci di prima tra che n' è più lontan, le copirià di classe davono indirizzari al capo della vapori che ae renderana molto dirga- provincia cel dalla politia per quantu piò stone il seggiorno. La situazione della "questa spettare. Vengono esse quafabbircia sopra un' altura poù produrer bilicare nella comuni che si trovano nel questo effetto. Non è adanque possibile circondario di 5 chilometri dal lungo ove di fissare questa titanza e spetta all'anda decommenti o trabilimento, cel di Prantorità locale di esaminare se la fabbircia ria un' istruzione ministeriale del 1811 vi stanno intoran, avuto riguardo all'unperatura del fissare questa fissare del prantico del protectione di productiva di productiva di productiva del protectione di productiva del produc qualunque privato è ammesso a dichiara- Quando si hanno opposizioni, sia pei re la sue opposizioni, ed i podestà o se- processi verbali degli affissi, sia nell' ingretarii comunali hanno lo stesso diritto. chiesta fatta ai vicini, rimandasi l'affara Il numero degli affissi non è datarminato alla congregazioni previnciali per avera e dipende necessariamente dal grado d'im- la luro opinione. E' da osser versi però portanza della fabbrica a dall'estensione che in tal caso non trattasi che della lodei comuni in cui vengono esposti. Ad ro opinione soltanto e non già di nna ugni modo non è da dimenticarsi che decisione, come vedremo che si fa per suno particolarmente destinati ad avver- la fabbriche di seconda e di terza classe. tire quelli che trovansi lontani dal luogo Allarchè la congregazione provinciale ha ove si dee fondare lo stabilimento.

ministrati sul proposito della fabbrica che d'accordara o di rifiutare, il permesso si propone. Ad ogni modo anche in e quindi il Consiglio di Stato decida de-Francie il tempo per cui lasciansi pub-finitivamente. Quando si tratta di fabblicati gli affissi, non è invariabile, poi-briche di soda o di altre fabbricha poste

che il podestà o segratario comunale può nelle linee delle dogane, è d'uopo conprolungarlo se crede che ciò torni utile sultere anche le autorità finenziarie. all'istruzione sull'affare; d'altra parte La decisione è irrevocabile, sia che quelli tutti che vi hanno interesse han-accordi o che neghi il permesso, nè vi no sempre il diritto d'indirizzare delle ha luogo ad appello di sorta alcuna. Inopposizioni direttamente al capo della vero si comprende che il lungo e minuprovincia od anche el Governo, fino a zioso esame, cui questi affari vengono astanto che nolla venne stabilito definiti- soggettati, rende ogni sbaglin impossibile vamente. Il podestà o segretario delle d'altra parte, siccome questa decisioni comune, nel quale dec istituirsi la fab- provengono dal Consiglio di Stato, così brica, drizza insieme coi più vicini un sarebbe un assurdo il volere assoggettare processo verbale di comodo e incomodo, la revisione di questi atti a quella antoa ciò venne prescritto in Francia dell'ar- rità stessa che ne ha poste le prime basi, ticolo a di un' Ordinanza reele del 14 Allara soltanto potrebbesi ricevere una gennuio 1815, che aggiunse alcune dispo- opposizione ad una di queste decisioni sizioni al decrato dal 1810 compiendo quando vi fosse qualche difetto nella forquanto quello aveva lasciato imperfetto, ma di essa o fosse stata emanata sull'ap-Questa misura torna assai utile per evi-poggio di documenti falsificati. In que-

in tempo utile, e di essersi così trovati fuo- cisione.

data la sua opinione, o quando siasi fini-Ognano dei podestà o segretarii dei ta la prima ricarca senza che sianvi state comuni, ove si sono pubblicati gli affissi, opposizioni, il capo della provincia o despirato il tempo della loro esposizione, legato, udita l'opinione di un architetto forma un processo verbale dal quale o di una persona dell'erte, in quanto risultino la dichiarazioni contrarie o fa-riguarda la salubrità, fa una relezione al vorevoli che vennero fatte dai loro am-ministro del commercio, proponendogli

tare i lagni che potrebbaro muovere al- sti due casi certamente il Consiglio di cuni priveti al momento in cui si incomin- Stato non esiterabbe ad esaminare di ciassern a porre in attività i lavori delle nuovo l'affare, e pronunziare una riforfabbrica, di non essere civè stati avvertiti me od una conferma della prima sua da-

si del caso di presentara i loro reclami. In un solo caso la legge del 1814

riconobba potersi annullara il permesso blico, poichè in allora spetta ai delegati di una fabbrica di prima classa ed è provinciali il prescrivere tutte le prime quello in cui essa presentasse gravi in misure riconoscintesi necessarie ed aoconvenienti per la pubblica salubrità, per che la provvisoria chiusura della fabbrila coltivazione o pel generale interesse ca, rendendone pol conto in seguito alle In tal caso si potrebhe sopprimere quel-lautorità superiori. Queste medesime mila fabbrica dietro decisiona dal Consiglio sure possono applicarsi alle fabbricha di Stato, dopo avere inteso le autorità nuove che non esistevano al momento in amministrative locali, l'opinione dei de- cui promulgossi la nomenclatura della lagati provinciali e la difesa fatta dai fabbriche classificate, e che par consemanifattori.

gano soddisfatte le condizioni sotto le gati provinciali credono queste fabbriquali vennero permesse ; poiché ben si che di tal natura de comprendersi fra comprende che se i fabbricatori non a quelle della prima classe possano nrdidampiono queste condizioni alle quali si narne la sospensione, dandone conto imè riconosciuto che pel generala interes- mediatamente all'antorità superiore. sa davono assoggettarsi le loro officine.

E en principio di diritte, dal quale gli non possono eglino più reclamara il be-industriali non possono mai abbastanza nefisin di quel permesso che a queste convincersi, cha il permesso di una fabcondizioni soltanto era stato loro aceor-brica di prima classe non è valevole sa dato. L' esecuzione delle decisioni sulle non che per quella alla quale venne acfabbriche di prima classe viena effideta cordato; per cunseguenza senza una nuoui delegati provinciali. Spetta a questi va autorizaasione attenuta dall'autorità esaminere se i fabbricatori cantengonsi competente non si può stabilire nello nei limiti del loro permesso, se esegni- stesso loogo une seconda fabbrica di scono fedelmente ciò che loro venne prima classe, e neppare un' officina di prescritto, e se vi sono altre nuove con-lacconda o di terza classe, altrimente l'andizioni da doversi imporre loro. Può torità ha l'incontrastabile diritto di farla accadere che alcune industrie, massi-chindere. Ogni fabbrica ha il suo genere me quando non aono aucora ben note, particolare di incomodità o di pericolo non facciano risentire gli inconvenienti e vi è qualche stabilimento di tersa reali che presentano se non se dopo messe classe, come sarebbe, per esempio, una in azione e che sia necessario quindi di manifattura di fecula, che non si trove modificare le condizioni che vennero ad collocata dabitamenta se non che vicino esse prescritte n di nedinarne loro di all'acqua correnta, e che presenterabbe nnove. In tal caso i delegati devono pro- quindi dei gravi inconvenienti nel luogn curarsi tutte le nozioni che possono es- destinato ad una polveriera. Potremun sere loro di norma in questa circostanza citare molti fatti che provano quanto sie e proporre al ministro ed al Consiglio importante di non ingannarsi sull'estendi stato le modificazioni unde è suscetti- sione dei diritti che vengono accordati vo il decreto di autoriazzasione. Non par- da un dato permesso.

gnenza non potevano enmprendersi in Finalmente possonsi ancora soppri-lquella. In Francia l'ordinanta del 1815 mera queste fabbriche quando non ven- addietro eitata stabilisca che se i dele-

liamo qui dei casi nei quali trovisi com- Fubbriche di seconda clusse. La dupromessa la salute o la sicurezza del pub- manda del permesso per una fabbrica di FARERICA. FARERICA

seconda classe dee indirizzarsi alla dele-I comunicarla alla parti. Devono in secuigaziona della provincia che la rimatta al to registrare le opposizioni ed i loro segretario della commune ove se la dee motivi, le adesioni pare e semplici, a istituire, incaricandolo di prendere le quelle condizionate ; notare i nomi e i informazioni di comodo ed incomodo. domicilii di quelli che non si sono pre-Finite questa informazioni, la delegazio- sentati e provare che venneso avvertiti ne stessa decida. Se il permesso viene a tempo della domanda del permesso di rifintato, il manifattore pnò appellarsi al erezione della fabbrica. E' molto impor-Governo ed al Consiglio di Stato della tante che queste formalità vengano adecisione delegatizia; ed ha lo stesso di- dempiute anche pegli industriali meritto, se le condizioni che gli vengono desimi, i quali hanno an grande inimposte gli sembrano inutili o troppo teresse, perchè quando si è favorevolonerose; ma questo appello non sospen- mente acculta la luro dumanda i loro vide l'effettu della decisione delegatizia civi nou possano avere un titolo contra dovendosi provvisoriamente assoggettar- di essi per non essere stati richiamați si alle disposizioni di quella. Se al con- in tempo ntile a far valere i loro diritti. trario viene accordato il permesso e che Finalmente l'inchiesta si termina con i vicini della fabbrica vogliano opporsi l'opinione del podesta o segretario, il alla esecuzione di esso eglino possono quale nel pronunziarla dee avere riguarricorrere parimente al Governo ed al do, non già al numero delle opposizioni, Consiglio ili Stato.

Le dispozioni dell'articolo ottovo del- ra di verificore la distanza dalla fabbrica la legge 1811 nun istabiliscono positi- dei fundi degli oppositori, la natura e multe ordinanze del Consiglio di Stato, a lume delle autorità soperiori. e da alcune istruzioni del ministro del- L'intervento delle autorità companii l' interno.

tizie in capo ai loro processi verbali per no a prendere rigorose misure contro Suppl. Dis. Tecn. T. FII.

ma al reale valore di esse, dee aver cu-

vamente questi varii diritti di appello, e l'importanza di questi fundi, e tutte venne però in Francia interpretato da quelle altre notizie che possono valera

in quanto alle fabbriche classificate fra L' inchiesta è uno degli atti più im- quelle insalubri è della maggiore imporportanti nell'informazione di nn' affare tanza essendo specialmente essenziale di questa natura. Non è stabilito per es- che invigilino con severità perchè pun si sa alcun periodo di tempo, dipendendo stabilisca veruna di esse contro ciò che la sua durata unicamente dalla volontà la legge dispone. Di raro accade in vero dell'autorità locale che dee avere ri-che l'autorità locale si opponga alla istiguardo all' importanza della fabbrica, al tuzione di una fabbrica non autorizzata. numero dei proprietarii o locatarii prin- Gli industriali, fondandosi allora sul sicipali, e ad ana quantità di circostanze lenzio che serbasi, si fanno a credere di che essa soltanto pnò valutare, e che non essere soggetti ad nna autorizzaziodevono determinarla e rendere più o ne; di qui ne risultano talvolta cattiva meno lunga la durata della inchiesta. disposizioni negli apparecchi, ed il collo-Prima di stenderla, i segretarii comn- camento delle fabbriche in luoghi sconnali od i podestà devono procurarsi una venienti, e per conseguenza avvengono esatta conoscenza delle località e della na- disordini che richiamano troppo tardi tura dalla fabbrica, a scrivere queste no-l'attenzione dell'autorità e la costringo-

una fabbrica formatasi spesso con in- Vi era evidentemente ono abaglio nela genti spese. Tostochè adouque cono- l'una o nell'altra di queste disposizioni, scasi il progetto di erigere una fabbrica, ed in Francia venne questo corretto colil secretario comunale dee assicurarsi se l'ordinanza del 1815 che stabilisce dosia compresa fra quella insalubri, e nel versi avere per valide solo le disposiziorizzate.

Le autorità comunali però devono e citeremo specialmente ad esempio la ricordarsi che, se le loro funzioni le ob- manifetture di fecula, di tintura, di tele bligano talvolta ad usare un giusto si- stampate, di sapone, di salnitro, le mactarsi sui loro concittadini.

secondo della legga del 1811 stabiliva cessi verbali di comodo ed incomodo. che le autorizzazioni per le fabbriche di Questa misura adottatasi in Francia nel terza classe verrebbero accordate, dai dipartimento della Senna produsse buosutto prefetti, i quali dovevano prima ni risultamenti, ne diede luogo finora a consultara l'opiniona dei podestà; ma varuna opposiziona.

caso che lo sia, chiamare l'intraprendi- ni portate dell'articolo secondo suddetto. tore, fargli conoscere le leggi cui dec Per le fabbriche di terza classe nou sultoporsi, ed i periculi cui si espone esigensi le inchieste di comodo e inconon facendolo, e darne tosto avviso alle modo, poichè, siccome la legge stabilisca autorità soperiori perchè possano pren- che queste officiue possano senza incondere le necessarie misure. Questa sorre- venienti restarsene presso alle abitazioni glianza ha di mira il pubblica interesse dei privati, cusì stimussi inutile di convedendosi spesso nei paesi industriali sultare i vicini. Nullameno la poligia, per molte comuni danneggiate per la facilità quanto la riguarda suole fare simili incon cui le autorità locali lasciarono isti-chieste come ner la fabbriche di secontuirsi delle fabbriche insalubri non auto- da classe. Invero iu alcuni casi questa officine possono incomodare il vicinato,

gore, hanno peraltro a cercare, quando le chine a vapore a bassa pressione. i lacircustanze il permettano, di ottenere vatol per le lane, i depositi di formaggi, colla persuasione quello che hanno il le manifatture ova lavorssi il corno, le diritto di proibire, e che la loro autorità fabbriche in grande di siroppi, di zucdev'essere in tal caso indulgente piut- chero, le birrarie, le fabbriche di mastitosto che no. Le fabbricha industriali ci e di ardesie artifiziali, le quali tutte sono pei comuni una fonte reale di pro- banno in sè atessa inconvenienti abbasperità, e non è questo un riflesso de stanza gravi, o per l'odore o pal pericotrascurarsi; ma la proprietà d'altra par- lo del fuoco, da meritare che vengano te non dee soffrirne alcun danno; egli consultati i vicini. È adunque conveè quindi nelle loro relazioni coi manifat- niente di farlo, potendu eglino avanzare tori e coi proprietarii, in questa iliscus- alcune osservazioni di tal natura da fissioni, che possono cegionare la tovina sare l'attenzione dell'autorità, e siccome degli uni o degli altri, che deesi apporta-inoltre occorra par queste fabbriche l'ore quell' influenza morale che il caratte- pinione del segretario o podesta comure ed i lumi dei magistrati devono meri-nale, a della polizia, così nulla può giovare maglio a determinarli quanto una Fabbriche di tersa classe. L'articolo informazione procuratasi mediante pro-

l'articolo ottavo della stessa lagge devol- I reclami cha si fanno contro una deveva queste attribuzioni ai soli podestà, cisiona pronunziatasi sopra una fabbrica FARRBICA

FARREIGA

di teras classe, tanto dai manifistroi/pi<sup>ME</sup>. Le disposizioni delle leggi risgonquanto dai vicali vaspone giolicari dal danti le fabbriche classificate fia le in-Governo. Questa disposizione differince stabbri non hanno effetto retrostitro, a modablamente da quantis si protica per le qiudini titure quelle lativitari innonai alla officine di seconda classe, poichè i ma- promolgazione di queste leggi poternon nistirori di quelle non possono appellarisi liberamente continuare il lavoro, senza che al Consiglio di Stato. Benchè la latro obbligo agli intraprenditori che legge non parti di appella al Compillari giberamente continuare il lavoro, senza che al Consiglio di Stato. Benchè la latro obbligo agli intraprenditori che legge non parti di appella al Compillari quello di rindorere si vicini quei danni di Stato contro le decisioni esmante dal che potessera derivare alle loro proprieconsiglio di predetture, nulladimeno in ità (Decreto 15 gennioi 81s) articoloro di resulta di sermato mensesa e quanto di citto cene ni vi scian-ital di si infonati; in quelli di sermato dio con feruato da un'ardinanza rea-valore non pousono fisarri che dalle Dele del 1811. Serbebo pero à desiderarisi l'egazioni provinciali.

che pegli stabilimenti di terza classe nun Per danno materiale s'intende la vi avessero ad essere tante appellazioni, perdita totale o parziale delle produzioni unperocchè in generale gli inconvenienti si o raccotti, un incendio o una inouda-che quelle fabbriche pussono presentare; sione cagionati da una officias.

sono troppo leggeri per recare vera- Il danno morale o di scemato valomente nu danno alle abitazioni vicine, e re è goello che risulta dal minoramento le autorità locali della provincia, innanzi di prezzo cui soggiace una proprietà, alle quali le parti interessate possono fa-lura quando, per esempio, i vapori mecilmente e senza grave dispendio soste- fitici che esalano da un'officina rendono nere i rispettivi loro diritti, suno poste le case vicine inabitabili o fanno perdere in tal situazione che permette loro di loro una parte della placevolezze o del valutara al giusto i mezzi di difesa accam- loro prezzo. Parecchie decisioni dei tripati da ambo le porti. L'appello al Con-bunali francesi hanno stabilito che quansiglio di Statu presenta inoltre l'incon- do parecchia fabbriche insulubri autorizveniente di tenere troppo a lungo in una sate dall'amministrazione e riunite nello situazione ambigua la sorte delle officine stesso luogo cagionarono un danno ai fondi terza classe, e per conseguenza di in- di vicini, i proprietarii di queste fabbriceppare l'esercizio di molti rami d'in-che sono solidariamente responsabili dei dustria. Tanto più in questo caso potreb- danni e Interessi. Crediamo per altro, a besi derogure dal principio generale in questa nostra opinione accordasi Intequanto che trattasi d'una eccezione dal- ramente collo spirito dell'articolo 11 della legge sopraccitata, il quale non parla l' andamento ordinario delle cose.

Per le fibbiche di seconda o di ter- dei danni e interesi se non che rigoracalesse non è studito i actin tittude di o alta fibbiche situtica is materiormentempo per appellardia Consiglio di preletture, ma per l'appella di Consiglio di prefetture, ma per l'appella di Consiglio di me adanque che i Consigli di prefet-Stato contro le ilecisioni di quello di tura non possono far conocenna di queprefetture a tsublita: che sibbina i fario si dioni alloche trattata di fabbriche entre totre mest dal giorno di cui recomanciata la decisione.

Disposizioni e considerazioni gene- rel'autorizzazione si è riconoscinto che la

FARERICA FABSRICA

420 fabbrica non poteva muocere a per con | Le fabbricha esistenti prime del deseguenza l'azione dei ricorrenti si à in creto 1811 non pussono più farsi scurlo qualche modo prescritta. Quanto agli del principio di quello di non essere restabilimenti che non sono autorizzati, i vi- troattivo quando vengano trasferite in ciui non hanno più ad opporre un'azio- un altro luogo, o sospendano per sei no per danni e interessi, ma devono mesi i loro lavori. In entrambi questi chiedere semplicemente la suppressione casi rientrano nella categoria delle fabdella fabbrica, la quale dessi decidere briche da istituirsi e non possono porsi tanto in questo caso quanto in quello di nuovo iu attività che dopo avere otche il manifattore non adempia quelle tenuto un nuovo permesso alle condizioni delle altre tutte ( Decreto 16 genconferent che gli vennero imposte.

la entrambri cass dee farsi la soppres- naio, 1811, articolo 13). some della falibrica d' offizio dall' am- Questi principii medesimi devono ansomestrazione se vi ha tale inconveniente cora applicarsi quando queste officina da doversi adottore questa misura senza prendono maggiore estensione ed in converum ritordo; o dietro l'ordine della seguenza non rimangono nel limite in policia municipale, cha dee inoltre pro- cui erano anticamente, o quando cannonziare le penalità portate dalla legge, giano i loro metodi.

Di fatto, benchè il decreto del 1811 nun Le espressioni del decreto fecero istabilisca verun castigo per quelli che cradere per molto tempo che la sospancontravvengono alle dispusizioni di esso, sione del lavoro per aci mesi non popure i contravventori sono sempra sug- tesse accamparai che contro le fabbrigetti ai gastighi stabiliti dal codice penale che anteriori alla legge, e nun contro quelin generale contro chiunque disobhedi-le formatesi dopo ed autorizzate. Quesce alle discipline fissate dalle autorità sta discussioni vennero in Francia assogamministrative. gettate al Consiglio di Stato, il quale

Quanto fin qui dicemmorson è però decise nel 1825 che le disposizioni delapplicabile che alle fabbrich e comprese l'articolo 13 erano applicabili anche a nelle tre classi del decreto 1311. Quelle queste ultime fabbriche. Questo caso ; la che non figurano in esse non abbisogna-inesecuzione delle condizioni imposte, n no di autorizazione a meno che non di- gravi inconvenienti cagionati dalle fabpendano da qualche legge speciale. Rien-briche di prima classe, e praveduti daltrano quindi nel diritto comu ne e le au-l'articolo 12 della legge, come abbiamo torità non possono intervenire in quanto veduto parlando di quelle officine, sono arl esse se non che nel caso in cui grave- i solii cha possano autorizzare la rivocamente compromettessero la sici arezza o la ziona del permesso. È un principio molsalubrità. In questo caso le misure da to importante a riflettersi quello che il prendersi non si fonderebbero più sulle permesso viene accordato al locale e che leggi dianzi citate, ma su quell e generali per conseguenza il manifattore può venche affidano alle autorità mi micipali la dere o cedere a chi vuole il propriostacura di mantenere la salubrità, e di evi-bilimento senza che il di lui successore tare qualsiasi pericolo di funesti: accidenti, abbisogni di una nuova autorissasione. In ogni altra circostanza i vici ni che han-Invano accamperebbersi gli interessi dalno a dolersi di questa fab briche non la salubrità o le modificazioni fattesi napossono indirizzarzi che ai tr ibunali. gli edilizii all'intorno per chiedera che i

sarebbe adonque on apportare delle re- fahbrica. strizioni all' esercizin di un diritto legale di proprietà, ed accordare troppa esten. delle fabbriche di seconda e di terza classiune al potere che le leggi accordano se sieno legali, l'ordinanza suddetta prealle autorità. Inoltre il permesso si ri- scrive essere necessario che queste fabferisce alla fabbrica e non già al posses- briche sieno nuove, o per lo meno, che sore di essa, il quale non può cangiarla costituiscanu un ramo d'industria che e renderla utile o nociva se non lo fosse. fosse sconosciuto od inusitato nel paese Questo sistema tenderebbe ad annien al momento in cui emanossi la legge del tare tutte le fabbriche più importanti ed 1810. Così le afficine del gas per' l'illua sostituirvi delle officine di poco valore, minazione, le macchine a vapore, le fabpoiche nessun capitalista vorrebbe cer. briche in grande di cloruro di calce, l'etamente arrischiare i proprii fundi in una straziune dell'ulio dalle acque saponaces fabbrica la cui esistenza dipendesse u- di alcune manifatture, l'estrazione del nicamente dalla gestione o dalla vita di sale ammoniaco dalle acque di condenun nomo. Ripetiamo che il fabbricatore sazione del gas idrogeno, la fabbricazioassuggettandosi a quelle condizioni che ne del siroppa di patate e la distillazione gli vengono imposte dal generale inte. dei liquori fermentati che da quello si otresse ha pieno diritto di considerare sic- tengono, costituironn realmente al mocome eterna l'autorizzazione ottenota; mento in cui vennero intrudotte in Fransi è questo il vero spirito della legge ed cia nuovi rami d'industria, poterono ogni altra interpretazione sarebhe il col- quindi assoggettarsi alle disposizioni delpo più funesta che si potessa purtare l' ordinanza del 1815, a vennero di fatall' industria.

1815, più volte addietro citata, accorda fu d'opininne non essere d'uopa, parchè ai prefetti l'aotorità di far sospendere una fabbrica possa dirsi nnova, che la la formazione n l'esercizio delle nuove professione o il mestiere di essa sieno fahbriche, le quali, non avendo pututo nuovamente creati; bastandu che le opeessere comprese nelle nomenclature della razioni che vi si fanno abbiano luogn in legge 18 to al mumento in eni quella fu nuove circostanze, in un modo nuovo, pubblicata, sono però di tal natura da od eziandio che siavi soltanto una nuodoversi enmprendere fra quelle insalu- va applicazione di antichi metodi. L' e-

permassi non durassern eterni u cha al- bri. Possuno eglino accordore l'autorizmeno fossern assoggettati ad un nuovo zazione per quelle fra queste fabbriche esame nel casu che cangiassera di pra- che stimano daversi annoverare fra le prietarin. Queste considerazioni cesse- due ultime elassi, adempiendo le formaranno dall'essere ascoltate quando ri- lità perseritte per esse, rendenda poi conflettasi che i lavori che si devono fare to in seguito al ministro del commerciu per l'andamento di una fabbrica, gli ap- del loro operato. Quanto a quelle fabparecchi stabilmente fissati ed altri simi- briche che il prefetto crede dover apli nggetti compongono in gran parte il partenere alla prima elasse, dee egli solavalore di una fabbrica e la riducono ad mente farne ifferta al ministro, il quale, essere ona proprietà trasmissibile a qual- se lu trova conveniente, procura nn orsiasi titolo. L'ammettere queste misure dinanza del Re che classifichi la nuova

to classificate. Inoltre il comitato consul-In Francia l'ordinanza del 14 gennaio tativo delle arti e manifatture di Parigi zione dell' evaporazione col calore. uella classificazione dei nuovi rami d'in- di utilità pubblica. dustria i decreti che la stabiliscono ri- Nel dipartimento della Sensa in Fran-

sano grandemente gli industriali. ticolare.

E' inoltre da osserversi che quella parte della legislazione che riguarda le falle le quanto dice Trobuchet nel suo Codice briche insalubri non si riferisce che alle delle fahlbriche insalubri intorno all'uffifabbriche di privato interesse, conside- zio del Consiglio di salvantà (V. questa rate nelle relazioni luro culle altre pro-[parola]. " Il Consiglio di salubrità viene prietà private poste in vicinanza. In fat-richiamato a dire la sua opinione sopra to se si trattasse di uno stabilimento di le fabbriche classificata fra le insalabri pubblica utilità, non si potrebbe doman quando l'esame su di queste è compiuto. dare che si applicassero ad esso quelle Allora recasi desso sul luogo, d'accorda regole che rignar lano l'industria dei pri- col podestà, del quale racroglie le osservati, col pretesto d'incompolità n d'in-lyazioni. S'informa della natura e della

mente molto pericolosa : ma se per og-La stessa ordinanza stabilisce per la getti militari, e per la difesa del paese il Francis che i prefetti non pussono, egli Governo travasse ntile di far fabbricare è vero, classificare le fabbriche se non la polvere in un dato laggo piuttosto che sono nuove, ma che tuttavia se venissero in un altro, i consigli di prefettura non a riconoscere che un'officina qualunque possono ammettere le opposizioni. I vipresentasse degli inconvenienti per la cini che trovansi danneggiati dal progetsalubrità del vicinato, possano proporre to e dalla istituzione di queste fabbriche al ministro del commercio la classificazio- hanno bensì il diritto di chiedere un inne di essa ; questa però non potrebbe dennizzo della espropriazione o diminufarsi che dietro un' ordinanza del Re, nè zione di valure dei loro fondi ; ma in tal avrebbe validità che per le fabbriche di caso le indennità devono regolarsi nel quel genere che venissero istituite dono modo stabilito dalle leggi sulle espropriala promulgazione di essu. All' opposto zinoi o diminuzioni di valore per cagiuni

tengonsi sempre operativi per tutte quel-cia, le informazioni sulle domunde per le officine che avessero ad essi dato ori- l'autorizzazione di fabbriche insalubri, gine. Queste distinzioni sottili, ma pure vengono assoggettate alle più minuziose esatte, sono molto importanti ed interes- formalità. Oltre al sentirsi l'opinione del podestà o del commissario di polizia, de-Oltre alle leggi generali sulle fabbri- vono unche richiamarsi dal prefetto di ehe insalubri, alcune di queste, come le polizia gli architetti pubblici ed il consimacchine a vapore, sono soggette a par- glio di salabrità perohè visition le fabticolari disposizioni, delle quali parlere- briche, e le relazioni luro contengono mo trattando di ciascuna di esse in par- sempre utili condizioni per interesse del vicinato o del manifattore medesimo.

Crediamo dover qui riportare in par-

importunza della fabbriga progettata ; pli Nantes, di Bordeaux e di Lilla. Sueesamina accuratamente quali inconve- riamo che l'utilità di essa verrà dovunnianti possa presentare il lavoro di essa, que apprezzata e che si andrà ogni di più non solo in quanto alla salubrità, ma an-diffondendo ». che per l'incomodità : esamina se le Quanto all'architetto, des questi esaacque abbiano scolo sufficiente; se gli minare le officinc minutamente; verificaapparecchii sono bene costruiti e fondati re se i furnelli, i cammini e tutti quegli sopra huoni principii; se i cammini sono appareechii che possonu compromettere uti abbastanza; se il cumhustibile che si la pubblica sicurezza, sono costruiti seadonera è di natora da non prudurre un condo le regole dell'arte; assicurarsi, per fumo incomudo ; se la vegetazione all'in- quanto è possibile, della solidità degli editornu langue; se l'officina porti na dan- fizii, si all' interno che all'esterno, e venu reale alla abitazioni ; e finalmente ne rificare se la pianta presentatane è esatta. l motivi sui quali si fondano le opposi- Dietro simili esami non dee recare zioni meritano d'avervi riguardo. Propo- sorpresa che le molte decisioni emanate ne pui definitivamente di rifiutare il per- dai prefetti di polizia inturno alle fabmesso o di aecordarlu a quella condiziu- briche insalubri vengano quasi sempre ni che reputa convenienti.

inoltre l'attenzione del prefetto su quei decretasi annualmente in Francia, ve ne rami d'industria che possono esigere di ha poche assai la cui informazione presa essere posti fra le classi degl'insalubri, e dai prefetti possa formare il soggetto di su tutti i miglioramenti onde sono su- una critica o di un reclamo fundatoscettibili. Se si consideri che, oltre a 200 I limiti di questo articolo non ei perfobbriche che sorveglia e visita annual-mattonn di esaminare a fondu tutte la mente, è anche incaricate di visitare fre- quistioni cui può dare origine la legislaquentemente le caserme, le prigioni, i zione sulle fabbriche insalubri. Queste stercati e finalmente tutti i grandi stabili- discussioni non possono farsi che in libri menti pubblici, si comprenderà facilmen- speciali e rimandiamu perciò all'opera te quanto esigano di lumi, di vigilanza e che gia abbiamo citata, ove Trebuchet diattività le sue attribuzioni. Un Consiglio trattò per esteso la giurisprudenza di che rinnisce tanti oggetti speciali, uve questo argomento, quale risulta dalle tante persone recano lu splendore del lo- molte decisioni emanate dai Consigli di Fo nome e di nna fama meritamente acqui- prefettura, dal Consiglio di Stato, e dalstata, dee di necessità avere multa in- le Corti e Tribunali francesi, e quale alfluenza sulle decisioni dell'amministra- tresi risulta dalla giurisprudenza della zione, e dare agli Industriali ed ai pro- prefettura di polizia, che più d'ogni alprietarii la certezza che gl'interessi d'eu- tra autorità amministrativa della Francia trambi vengono scrupolosamente e sen- poté valutare le reali difficultà che preza spirito di parte ponderati.

" Questa istituzione in fatto nata a biamo passate in disamina, e che in ge-Parigi, sviloppasi ogni di più, e di già nerale non sono intese abhastanza. esiste nei più importanti dipartimenti In due maniere potevamu trattara francesi, e devonsi già lavori notahilissi- questo articolo. La prima consisteva nelmi ai Consigli di salubrità di Marsiglia, l'esume generale e rofiido delle disposi-

cunfermate in caso di appellu : di più « Il Consiglio di salubrità richiama che 200 fabbriche insalubri sulle quali

senta l'applicazione delle leggi che ab-

zioni della leggi relativa alle fubbriche naliero dei litigii spesso violenti dell'insizioni, e nel valutare la convenienza ed pretesto di libertà dell'industria, 000 vuopportunità lora ; la seconda limitavasi gliono adattarsi a veruna restrizione, riad indicare semplicemente lo stato at-Idonsi delle condizioni che loro vengona tuale della legislazione an questo argu-imposte e non si conformano a quanto mento, e fac conoscere agli industriali a viece loro prescritto che allora quando quali formalità devano assoggettarsi per vedono minacciata l'esistenza della loro essere in regola verso l'Antorità, e porli fabbrica ; gli altri invocanu i sacri diin guardia cuntro le opposizioni dei lo-ritti della proprietà; non vogliuno sofro vicini. Questa ultima maniera di ri- frire la vicinanza di alcuna fabbrica e guardare questo importante argomento chiedonn imperiosamente cha chiudansi era certamente la meno soggetta a discus- officine che fanno vivere un gran nunesioni, ma ci parve la più utile. Incaricati ro di famiglie; quasi che al tempo in cui sultanto di spiegare nna legislazione tan- viviamo, con quello abitadini di lusto tu importante a conoscersi, perchè criti- che invadono tutte le classi, con tanti carla poichè essa esiste, è in vigore, e nnovi bisogni che voglionsi soddisfare colpirà quell' industriale che oon vi si ad ogni patto, nuo fusse divennta necesadatterà? E' meglio certo spiegargliene il saria una qualche condiscendenza; quasi senso a rendergli più facile, entrando in che la proprietà nun dovesse conoscere alcuni particolari, le formalità che gli che l'iodustria che le procura tante vengono imposte; fargli specialmente be- agiatezze ha il diritto di reclamare la ne conoscere questa grande verità : che sua parte di un suolo che essa feconda le leggi cui è soggetto non si fecero con ed arricchisce. Spetta adunque alle autolu scopo d'inceppare l'iodnatria, ma so- rità amministrative mantenere l'equililo pel generale interesse; che le condi- brio fra questi due grandi interessi senzioni che gli vengono imposte tendono za sacrificarne vernno, ma stodiandosi di tutte al miglioramento della sua indu-reprimere da una parte le esigenze della atria, e lu guarentiscono bene spesso da proprietà e di tenere poi fra giusti conpericuli che non avrebbe potuta preve- fini l'industria, questa grande elementu dere. E' in vero evidente che la sorve- della pubblica prusperità. Per tale riglianza che si fa delle manifatture ha guardu la legislazione sulle fabbriche inspesso servitu al lora perfeziunamento e salubri dumanderebbe qualche riforma. le condusse a degli utili cangiamenti e Era buuna al suo nascere quando non miglioramenti.

legislazione delle fabbriche insalubri non toche ivi, mediante le classificazioni poabbisogni di qualche riforma, anche ol- steriori fattesi cun Ordinanze del Re. are a quelle che abbiamo veduto adot-applichisi uggidi a 312 fabbriche divertate in Francia. Tréhuchet, dal quale se: cioè 92 di prima classe, 120 di seabbiamo prese quanto fin qui si è detto, conda, e 100 di terza. incaricato giornalmente di applicare le Le leggi industriali dovrebbero cammolte disposizioni ivi emanate, in conti- minare cull'industria, modificarsi con esnuo contatto coi proprietarii e coi mani- sa, seguire il rapidu progresso delle scienfattori, confessa essere testimonio gior- ze e delle arti, e se si esamioa la comen-

insalubri, uel discutere su queste dispo- dustria e della proprietà: gli ooi, col applicavasi che a 67 arti, non basta più Non pretendiamo certamente che la in oggi fra noi, e neppure in Francia, tut-

clatura della fabbriche classificate, si ve-1do così un danno assai grande, malgrado dei che è troppo numerosa, che varie gli sforzi della antorità che tendono a arti, mereè i nuovi metodi in essa impie- richiamare gli industriali all'adampimengati, sono divenute del tutto innoene, e to delle leggi.

non dovrebbero più essere comprese fra Non avevamo a trattare in questo arquelle insalubri; che altre, per effetto ticolo che delle fabbriche insalubri; e dell'esperienza acquistatasi nel loro eser-sarebbe stato uscire del nostro argomencizio, dovrebbero porsi in classi superiori to l'esaminara le antiche leggi sulle maod inferiori : questo stato di cose richie- nifatture, ed il risalire al tempo di quai de quindi che la legga venga di bel nuo- corpi dai quali nascavano tanti abusi,

vo presa in esame. ma che pure non manearono di avere Nulla pnò meglio valere a mostrare la una buona influenza sulla prosperità difficoltà di applicare questa legislaziona dell'industria. Si potrebbero nullameno là dove l'industria prende molta esten- fare utili e singulari confronti e riavvicisiune quanto l'esempio del Dipartimento namenti fra le varie leggi che interessadella Senna in Francia, tante volte cita- no in oggi l'industria, e che la assoggetto. Circoscritto quello in una eireonfa- tano, ciascuna sotto un aspetto diverso, renza di non più che 7 leghe di diama ad alcuna restrizioni volute dal generale tro, è tatto insieme il più piccolo ed il interesse; ma non era questo il luogo di più popolato, dopo quello del norte, trattare tali quistioni. Daremo compidegli 85 dipartimenti in cui si divi- mento a questo articolo, come annonziade la Francia. Questo dipartimento, il mo, trascrivendo qui la classificazione quale non era altra volta che un luo- portata dal decretu 15 gennaio 1811, go di consumo, divenne in oggi un luogo che è fra noi tuttora in vigore, poichè di produzione; il suo territorio che ha quantunque le arti in esso nominate aolo 47.500 ettari è coperto da circa trovinsi comprese nel quadro dato nel seimila fabbriche elassificate fra quelle Dizionsrio, pure, siccoma in quello si insalubai. La sola città di Parigi ne con-contengono anche tutte le classificazioni tiene per lo meno quattromila. Tra que- fatte in Francia posteriormente fino al ste sono compresa circa 400 macchine 1825, così non può esso servire di nore caldaie a vapora, che se danno una ma legale pei nostri propriatarii ed inattività straordinaria all' industria, ae- dustriali. Siccome però l' esempio di crescono però l'imbarazzo delle ammi- quanto si è fatto in una nasione indnnistrative autorità, sempre in gnardia, striosa può sempre utilmente valere ad perehè la pubblica sicurezza non sia in istruzione e degli industriali e delle autopericulo. E' certo molto utile pei mani- rità stesse, così compiremo il quadro fattori l'essere vicini alla capitale ; ma è medesimo del Dizionario dando qui una ancha un grave danno pei proprietarii appendice di esso contenente l'indicache vedono ad ogni istaute sorgere in- zione di quelle fabbriche, che vennero in torno a sè delle fabbriche che scemano Francia posteriormente al 1825 classifiil preglo delle proprietà loro, riceven- ente fra le insalubri.

## Stabilimenti e fabbriche di prima classe. | Stabilimenti e fabbriche di secanda

- 1. Amido.
- a. Fuochi d'artifizio.
- 5. Azznrro di Berlino.
- 4. Corde di badello.
- 5. Carbone di terra purgato.
- 6. Carbone di legna purgato.
- 7. Cenciaiuolo ( vulgo stracciainolo ).
- 8. Colle forte.
- 9. Corde da stromenti.
- 10. Cicciolo, ossia imposto per ingres
  - sare porci, polli, ec.
- z i. Risegatura e squadratura di legnami
  - d' opera.
- 12. Acqua forte, acido solforico, ec.
- 13. Sevo bruno.
- 14. Serraglio di fiere.
- 35. Minio.
- 16. Fornaci da gesso.
- 17. Fornaci da calca. 18. Mandre di porci,
- 19. Letame diseccato.
- 20. Macerazione della canapa.
- 21. Sale ammonisco. 22. Soda artifiziale.
- 23. Taffettà e tele inverniciata.
- 24. Macelli. 25. Torba carbonizasta.
- 26. Trippe.
- 27. Purgatoio di lana.
- 28. Cuoio verniciato.
- 29. Cartolai,
- 30. Fabbrica di vernici.
- 31. Fabbriche d' olio di piede o di cor- 7. Fonderia di caratteri. nu di bue.

- classe.
- 1. Biacca.
- 2. Fabbricatore di candele. 3. Concistore di cuoi e di pelli. 4. Orditore di coperte.
- 5. Deposito di pelli verdi.
- 6. Distillatore di acquavite.
- 7. Fonderia di metalli. 8. Raffinamento di metalli con fornello
- s manica. q. Grasso per sevo.
- 10. Nero d'avorio.
- 11. Nero di fumo. 12. Fonderia di piombo.
- 13. Piombo da caccia.
- 14. Sale anatomiche.
- 15. Fabbriche di tabacco.
  - 16. Taffettà incerato.
  - 17. Mandre di vacche.
  - 18. Tintorie.
  - 19. Conciatore di pelli in alluda.
  - 20. Macchine pegli incendii.
  - 21. Imbienchimento di tele coll'acido muriatico ossigenato (cloro).
  - 22. Filatoi di seta.
  - Stabilimenti e fabbriche di tersa clusse.
- 1. Allume.
- 2. Bottoni.
- 3. Birrerie a trattorie.
- 4. Ceraiuolo. 5. Colla di enoio e di amido.
- 6. Lavoratore in osso.
- 8. Doratore di metalli.
- q. Carte dipinta a colorata.
- to. Fabbrica di sapone.
- 11. Vitriuoli.

Appendice al quadro dato nel Disionario delle fabbriche dichiaratesi insalubri in Francia; cioè, nota di quelle che vennero classificate posteriormente al 1825.

## NOME

## INDICAZIONE

DEGLI OGGETTI LA CUI PARRERICAZIONE È INSALUBRE. INCOMODA O PERICOLOSA.

DEGLI INCONVENIENTI E DELLA CLASSE N CUI VENNERO ANNOVERATE LE PASSBICHE DI ESSI IN PRANCIA.

Accumpartoco fosforici ed ossigensti. Acido acetico.

Acroo pirolegnoso (Tutte le combinazioni di esso col ferro, col piombo o con la soda).

Acino tartroso. Ammoniaca od alcali volatile, fubbricato

in grande coi sali ammoniacali. Ardesie artifiziali e mastici di varie sorta. Odore spincevole e pericolo di fuoco. 5.

classe.

BACCALÀ (Seccatoio pel ). BATTILORO.

di essi ).

nelle città. lana e della borra.

Bianco di balena (Raffinamento del). Birumi ed asfalti (Fusione e preparazione Pericolo d'incendio, 2. classe.

CALDAIA (V. MACCHINA S VSpore). Carsons di legna, luoghi destinati alla Pericolo d'incendio. 5. classe. sua vendita al minuto nelle città.

Cassons di legna, magazzini particolari Pericolo d'incendio. 2. classe. per la vendita di esso.

Pericolo d'incendio, 5, classe, Pochi inconvenienti. 3. classe. Emanazioni spiacevoli che hanno sem-

pre luogo durante la concentrazione di questi prodotti. 2. classe. Un poco di cattivo odore. 3. classe. Odore spiacevole, 3. classe.

Odore molto spiacevole. 3. classe. Strepito, 3. classe.

BATTITORI di cortecce per polverizzarle Strepito polvere, e qualche pericolo di fuoco. 2. classe. BATTITUBA in grande e giornaliera della Strepito e polvere fetida od insalubre ed incomoda. 3. classe.

Pochi inconvenienti, ma qualche pericolo di fuoco. 2. classe.

| 28     | Fabratica                                                                                        | FARREICA                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | NOME                                                                                             | INDICAZIONE                                                                                                                         |
| 24000  | OGGETTI LA CUI PARREICAZIONE<br>È INSALUBRE,<br>IRCOMODA O PERICOLOSA.                           | DEGLI INCONVENIENTI & DELLA CLASSE<br>IN CUI VESNERO ABROVERATE LE PARRICEE<br>DI ESSI IN FRANCIA.                                  |
|        | alcalini, fabbricati in grande de-<br>al commercio ed alle fabbriche.                            | Odore spiscevole ed incomodo quando<br>gli apparecchii danno luogo a perdite,<br>ciocchè avviene di tratto in tratto. 1.<br>classe. |
| vora I | alcalini, officine ove se ne la-<br>piccole quantità, cioè tutto al più<br>hilogrammi al giorno. |                                                                                                                                     |
| LORURI |                                                                                                  | Inconvenienti minori che nei due casi<br>suesposti, perchè i prodotti sono me-                                                      |

stesse ove sono preparati.

Casavao di calce, fabbricazione in granGli stessi inconvenienti dei cloruri alcalini. 1. classe.

Casasso di calce, fabbricazione in pinClosseso di calce, fabbricazione in pinClosseso di calce, fabbricazione in pin-

colo, cioè non più di 300 chilogrammi al giorno.

Chanalio ( Deposito di ).

Chomaro di potossa.

Odore molto spiacevole. 2. classe.

Svolgimento di gas nitroso. 2. classe.

Caomato di potessa.

Fal.rao incatramato per la fodera delle Cattivo odore e pericolo d'incendio. 2. classe.
Fal.rai inversiciati.
Pericoli d'incendio e cattivo odore. 2.

FORNACE per cuocere' i ciotoli destinati alla fabbricasione degli smalti. Forraca: Forraca pei grandi isvori, vale a dire Molto fumo e pericolo d'incendio, 2.

quelle ove si adoperano meani meccanici per muovere i martelli o le masso sottoposte al lavoro.

G

Gas, officine ove si preparano le materie Pericolo d'incendio. 2. classe.

Gasseia, fusione di esse a fuoco nudo.

Pessimo odore e pericolo di fuoco. 2. classe.

| FASSBICA                                                                                                     | FASSRICA 429                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME                                                                                                         | INDICAZIONE                                                                                                                                                        |
| DEGLI OGGETTI LA CUI PASSEICAZIONE<br>È INSALUERE,<br>INCOMODA O PERICOLOSA.                                 | DEGLI INCONVENIENTI E DELLA CLASSE<br>IN CUI VESSERO ANNOVERATE LE PARRACCHE<br>DI ESSI IN PRANCIA.                                                                |
| L                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |
| Lino, macerazione di esso. M                                                                                 | Emanazioni insalubri, infezione delle a-<br>cque. z. classe.                                                                                                       |
| MACCEINS e CALDAIR a vapore, la cui pres-<br>sione ordinaria eccede 2 atmosfere.                             | Fumo, non essendovene alcnna che lo<br>bruci compiutamente, e pericolo di<br>scoppio delle caldaie. Quand' anche<br>brucissaero interamente il fumo, 2.<br>classe. |
| Macchine e caldais a vapore a bassa<br>pressione, brueino o no il loro fumo.                                 | Idem. 5. classe.                                                                                                                                                   |
| N                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |
| Nano minerale. Carboniszazione e pre-<br>parazione degli schisti bituminosi per<br>la fabbricasione di esso. | Odore spiscevole, 2. classe.                                                                                                                                       |
| 0                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |
| Ocsa. Stabilimento in grande per l' in-<br>grasso di esse.                                                   | Odore spiscevole ed incomodità, 3.                                                                                                                                 |
|                                                                                                              | Odore spiacavola e qualche pericolo di                                                                                                                             |
| Outo denso ad uso dei concispelli.                                                                           | Odore spiacevolissimo e pericolo di fuo-<br>co. 1. classe.                                                                                                         |
| Orio di lino. Cottura di esso.                                                                               | Odore molto spiacevole e pericolo d'in-<br>cendio, 1, classe.                                                                                                      |
| Ossa calcinste, quando abbruciasi il fumo.                                                                   | Odore sempre sensibile anche quando<br>gli apparecchii sono bene costruiti. 2.<br>classe.                                                                          |
| P                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |
| Pannilini. Lavanderie quando le acque hanno libero scolo.                                                    | Pochi inconvenienti. 3. classe.                                                                                                                                    |

| 43o                                                                                       | Ferreica                                                         | Fabbrica                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | NOME                                                             | · INDICAZIONE                                                                                          |
| DEGLI OGGETTI LA CUI PARREICAZIONE<br>È INSALUREZ,<br>INCOMODA O PERICOLOSA.              |                                                                  | DEGLI INCONVENTENTI E DELLA CLASSE<br>IN CUI VENNERO ANNOVERATE LE PARRICHE<br>DI ESSI IN PRANCIA.     |
| Pelli e raffinamento di esse. Pelli. Applicazione del secreto a quelle di lepre ed altre. |                                                                  | Pochissimi inconvenienti. 5. classe.<br>Emanazioni spiacevolissime. 2. classe.                         |
|                                                                                           | R                                                                |                                                                                                        |
| RAME. Avvivamento di esso con l' seido<br>nitrico.                                        |                                                                  | Odore spiscevole ed emanazioni nocive.<br>2. classe.                                                   |
| Saggiatore,                                                                               |                                                                  | Pochissimi inconvenienti, 3, classe.                                                                   |
| Salamota liquida, depositi di essa.                                                       |                                                                  | Odore spincevole, 2. classe.                                                                           |
|                                                                                           | monisco estratto dalle acque di<br>nsazione dell'idrogeno carbo- | Odore oltremodo spiacevole e nocivo<br>qoando gli apparecchì non agiscano<br>perfettamente. 1. classe. |

Trus e fili di canapa, di lino e di cotone. Loro imbianchiaento col cloro.

I dem. eni corri alcinia.

Tessere e fili di lana o di seta. Loro imbianchiaento col cloro.

I dem. eni corri alcinia.

Tessere e fili di lana o di seta. Loro imbianchiaento con l'actio solforo si istato di gas o liquido.

Tessere e fili di lana o di seta. Loro imbianchiaento con l'actio solforo si istato di gas o liquido.

Ferra e pichi. Cottura di cesi in caldaie filise in forcello di murco, quando non vi si uoise la fusione del servo.

Tesse e pichi d'acoimali. Luoghi ore aiscottano per'lerar loro il pelo.

Tastria.

V

Yearice a spirito di vino.

7.

Zixeo. Officine per fonderlo e lamiPericolo d'incendio. 2, classe.

7.

ZINCO. Ultrine per fonderio e laminario.
ZICCHERO. Falbricazione in grande di zucchero cristallizzato od alle pinma.

5. classe.

6. Adole o Trescuer.)

FABBRICANTE. Nome generico che sto genere di lavoro. Quindi Maudslay abbraccia varii artefici. Al tempo della si esibl di somministrare 80 casse alla Repubblica fiorentina erano ascritti al- settimana sa l'ammiragliato voleva ordil'Arte ed Università de' fabbricanti non pargliene 2000. Avuta questa ordinaziosolamente scarpellini, fornaciai e simili, na Maudslav preparossi degli utensili che ma ancora tutti coloro che lavorano e ridussero da 7 scellini a 9 pences (da rivendono ogni sorta di legname ; come 8fr. 75 a 90 cent. circa) il costo della fobottai, lognajuoli, segatori, ec., ed inol- ratura dei buchi per le bullettature. Dietre i magnani, ottonai, calderai, spa- de 90 casse alla settimana per 6 mesi. dai ed altri. Oggi però dicesi fabbrican- ed il prezzo che ciascuna di esse venne te, e più spesso fabbricatore, a quello che a costare all' ammiragliato si diminui da fabbrica, a differenza di quelli che fanno 17 a 15 lire sterline ( da 425 fr. a 375 i quali diconsi artefici od artigiani ( V. fr. circa ). FARBRICARE ). Cosi bene spesso il fabbri- Chiunque proponesi di produrre un og-

fice.

(ALEXATI-G. "M.) differenza fra queste due parole fare e per dare a basso prezzo ai consumatori fabbricare. La prima si riferisce ad una l'oggetto di utilità o di lusso che egli ha piccola produzione, la seconda ad una prodotto. Così operaudo, il nuovo fabgrande. Questa distinzione risulta per- bricatore otterrà un numero maggiore fettamente da quanto dichiarò Maudslay di compratori, e questo maggior numeal Comitato della Camera dei comuni ro gli apporterà due vantaggi, l'uno di d' Inghilterra, in oscasione dell'inchie- guarentirlo dai capricci della moda, l'alsta fattasi sull'esportazione degli utensili tro di procurargli un guadagno totale e delle macchine. Egli disse che, allor- più considerabile, benché la porzione quando l'uffizio dell'ammiragliato gli pagatane da ciascun individuo isolatapropose di fare delle casse di ferro per le mente sia minore. Non può credersi navi, piegossi quasi suo malgrado ad oc- quanto importi il mostrare ai fabbrica-cuparsi di questo genere di fabbricaziona ltori il numero di nuovi acquirenti che che non entrava nel novero di quelli possono guadagnarsi con un dato ribascui soleva attendere; tuttavia incaricossi so sul prezzo dell'oggetto che essi lavodi fare una di queste casse come saggio, rano ; a l'importanza di questi dati non I buchi delle bullettature foraronsi con può abbastanza aversi presente da quelli

cante non lavora egli stesso, ma solo di- getto qualunque di consumo, dee quindi rige una manifattura senza essere arte- avere per iscopo principale di ridurlo alla maggior perfezione possibile; ma ezian-

dio, per assicurarsi un guadagno mag-FABBRICARE. Vi è una notabile giore e più costante, dee fare ogni sforzo trapani mossi a braccia e i 1680 fori di che si occupano di ricerche statistiche. una sola cassa vennero a costare 7 scel- Per alcune classi della società una dilini. Allora l'uffizio dell'ammiragliato che minuzione di prezzo in un oggetto di abbisognava di un gran numero di que- utilità generale sarà del tutto insensibile : ste casse gli propose che ne desse 40 per mentre invece un ribasso, ancorché legsettimana per varii mesi. L' ordinazione gerissimo, di questo prezzo avrà un efera allora abbastanza importante perchè fetto immediatosopra alcune altra classi,

si potesse cominciare a fabbricare, ed a ed aumenterà tutto insieme il numero

Ad ogni ribasso che provann nel luro fette che non lo siano le piccole.

una qualche quantità la spesa di alcune passare da un' officina a quella che separti della sua fabbricazione, e lo anima gue immediatamente, secondo l'ordine vieppiù a questa ricerca la speranza di con cui le diverse nperazioni camminapotere, alla sua volta, vendere a miglinr no ; questo trasporta dee farsi con la mercato de' suni concurrenti. Per qual-minure spesa possibile anche quando che tempo il profitto di queste invenzio- tutte le officine sienn riunite in un meni è tutto per quelli che le imaginarono, desimo stabilimento . Allorchè queste ma ben presta, quando una sufficiente materie prime sieno pesanti, questo peso esperienza fece conoscere la utilità loro, rende vieppiù importante l'ayvertenza vengono generalmente adottate, fintanto- di scemare il bisogno dei trasporti ; ma

zioni più economiche ancora.

buon uso dei mezai meccanici e che re-Se adunque quegli che fa un nggetto golano l'istituzinne delle grandi manidi consumo vuol divenirae fabbricatore, fatture, sonn easenziali elementi della nel senso più generale di questa parola, prosperità di qualsiasi nazione che non non dee limitarsi a studiare i principii voglia rinunaiare assolutamente a due meccanici dai quali può dipendere la delle maggiori fonti della pubblica ricbuona esecuaione de' suni pradotti ; ma chezza, ciuè all' industria ed al commerdee inoltre accuratamenta disporre tutto cio. Con tuttnehe 'adunque l' esempio il aistama della sua fabbricazione in gui-Idella grandinsità ogni di magginre della sa da poter dare i prodotti al più basso fabbriche de' paesi più inciviliti e dei prezzo possibile. Quand'anche un mani-risultamenti con esse ottenutisi potesse, fattore non sia condotto da questi motivi, senza altro esame, avere per noi l'autorila gara, che è inevitabile in ogni paese tà di una dimestrazione, tuttavia andremolto incivilito, è un pungolo assai pos- mo qui particulareggiando questo argosente per eccitarlo ed obbligarlo allo stu-mento e mostrando ad una ad una le dio di quei principii di privata economia principali raginni per cui le grandi mache presiedono a qualsiasi fubbricazione, pifatture riescono e più utili e più per-

prezzo di veodita i suni produtti, gli è Le materie prime che servono alla duopo cercare compenso diminuendo di fabbricazione devano successivamente chè sono pni soppiantate da altre inven- anche quando i materiali sieno leggeri altri gravi inconvenienti cui si va incon-I vantaggi delle grandi fabbriche in tro sovente nello spostamento di questi confronto dellepiccole officine sono mol-materiali inducono il proprietarin della

tissimi, ed i principali dipendono spe-fabbrica a riunire tutte le varie operacialmente dalla maggiore facilità che vi zioni in un solo edifizio. Questa osserha in esse di adottare la pivisione del la-vazione applicasi, a cagione d' esempio, voro, e l'usp delle maccana come a all'arte di tagliare e polire i vetri. Varie quelle parole putrà vedersi; ma molti operazioni invece di altre manifatture, altri pure ve ne ha dei quale qui parle- come, per esempio, degli aghi, si fanno remn un pn'estesamente, e perchè le dagli operai nelle loro case, il qual moconsiderazioni relative a questo argo- do, che presenta a dir vero speciali vanmento sono pegli industriali della mag- laggi per le famiglie degli operai, non giore importanza, e perché i principii di pun aduttarsi se nun che nel caso in cui il fabbricatora abbia mezzi pronti e si-gli operai al momento in cui si davano il curi per verificare la qualità del lavoro cambio, ed il riposo di questo sorvegliante esegnito e per ricunoscere se siasi posto che era il portingio di casa, o qualsiusi alin opera tutto il materiale da loi conse-tro individuo veniva disturbato alla stesgnato all'operaio. Quindi il risparmio sa guisa sia che si facesse entrare un solo dei trasporti e la facilità della sorveglian- operaio o venti ad un tratto. Talvolta diza zono due cagioni che stanno in favo- veniva eziandio necessario di ordinare la re delle graudi manifatture.

ricerche dell'oggetto fabbricato, nasce operaio che avesse la pratica di costruied acquista più forza il hisogno di in-re di queste macchine che da quello che ventare delle macchine per fabbricare ne dirigeva soltanto il movimento. Sicquesto oggetto ; la introduzione di que- come però la regolarità del lavoro delle ste macchine aumenta la produzione, ed a macchine e la durata di esse dipendono more grandi stabilimenti. Questi princi- con eggere sul momento la menuma scospii vengono spiegati perfettamente dal- sa irregulare, o la menoma imperfezione l'esempio che ci presenta la storia della cha si manifesti in alcuna delle sue par-

fahbricazione del tull. Le prima macchine per fare il tull co- operaio sul luogo stesso potevasi notastavano moltissimo, giugnendo il luro hilmente diminuire la spesa dei risttaprezzo da 1000 a 1,200 ed anche 1,300 menti e il logorio delle macchine. Quelire sterline (da 25,000 a 30,000 ed an- sto mezzo però sarenbe riuscito di soco 32,500 franchi). Quei fabbricatori verchio dispendio per un solo telaio da che possedevano queste macchine, ben- tull ; donde viene la conseguenza imchè facessero assai maggiore lavoro, tut- mediata che nol si può aduttare se non tavia non potevano lottare coll'antico che in uno stabilimento composto di un metodo di fahhricazione, a motivo della tal numero di telai, da poter occupare ingente somma impiegata nell'acquisto tutto il tempo di un operato a porli in delle macchine. Ben presto però questi assetto ed a farvi tutti quei riattamenti fahbricatori s'avvidero che con la stes- unda potessero per accidente abbisosu spesa di capitale primitivo e con una gnare. Seguendo lo stesso principio di piccola aggiunta di quelli in giro, pote- economia in tutta la sua estensione, giuvano far lavorara queste macchine per gneremo al hisogno di raddoppiare o tutte la 24 ore invece che per 10 ore triplicare il numero delle macchine, per al giorno soltanto come da prima face-limpicgare tutto il tempo di due o di tre vano. I guadagni fatti da essi in tal mo- operai abili in questo genere di lavoro. do richiamarono l'altrui attenzione sui Quando una gran parte del lavoro mezzi di perfezionare le marchine, sic- consiste nello sviluppo d'una certa quanchê il loro prezzo d' acquisto diminuì lità di forza fisica dell'operaio, come av-

macchina o di farvi qualche riattamento,

A misura che cresce il numero delle a questo lavoro eseguivasi meglio da un poco a puco si concepisce l'idea di for- quasi interamente dalla cura che si ha di ti, così ben si vede che stabilendo un

notabilmente, facendosi tuttavia il tull viene nei telai da tessere, il fabbricatore più sollecitamente e di migliore qualità, ben presto comprende che se questi ta-Facendo lavorare le macchina per 24 lai venissero posti in moto da una macore, diveniva necessario di avere la notte china a vapore o da altra forza inanimaun apposito sorvegliante per fara entrare to, lo stesso operaio potrebbe survegliarna dua ad ancha più in una volta : recchio pel gas diviena un'aggiunta nee poichè abbiamo suppusto che avesse cessaria alla fabbrica, a scemando le spauno o due operai meccanici, così dea re- e di illuminaziona e i rischii di fuoco, golare il numero de' suoi telai in modo contribuisce a diminnire il prezzo totale che la manutenzione in buon stato di della fabbricazione. questi telai e della macchine e vapore Gran tempo prima che la fabbrica ab-

evrà tosto due effetti; il primo, che i zio di contabilità con impiegati per patelei cammineranno con doppia velocità gare gli operai, per vedere se vengono di quello che facevano colla forza del-all'ora dovnta e per mantenera la relal' uomo : il secondo che ogni uomo, di- zioni con quegli egenti che provvedono spensatu dalla fatica fisica, potrà, come i materiali, e con quelli che sono incaridicemmo, sorvegliara due telai ad un cati della vandita dei prodotti. tratto; donde ne risulterà che ogni uo- Abbiamo veduto che il risultamento ed accelerario poscia progressivamente effetto si è quello di dare il maggiora in maniera da ottenere una velocità as- sviluppo possibile all'adozione del gesai grande e tale che non potrebbesi nerale principio della divisione del lasenza danno comunicarla istentaneamen- voro. Non solamente con questa massa ta al telaiu. Mediante questa invenzione di capitali si pnò procurarsi per ogni la velocità dei telai venne purtata fino a parte della fabbricazione la quantità precento o cento e venti colpi el minuto. cisa di abilità che occurre all'esecuzione

la fabbrica trovasi ingrandita per modo di economia dalla compera dei materiali briçare e tenera in buono stato qualsiasi all' acquirente.

possano occupere tuttu il tempo di essi bia ecquistato un si grande incremento L'introduzione della macchina a vapore sarà stato necessario di stabilire un offi-

mo farà tanto lavuro quanto ne facevano dell' applicaziona della divisione del laquattro dapprima. Da principio tuttavia voro e dell'azione delle macchine alle il vantaggio delle macchine non era tan- grandi manifatture si era quello di sceto grande, poiché la rapidità del movi- mare il prezzo dei prodotti, e che quemento delle varie parti di un telaju di stu ribasso produce l'aumento delle dopende da due cose, cioè dalla forza del mande; così a grado a grado, per effetto filo da una perte e dell'altra dal grado della gare, e per la speranza di realizzadi velocità convenienta ad incominciare re grandi guadegni, arrischiansi ingenti a porlo in moto, e queste due condizio- capitali nella fundazione di grandi stabini eranu difficili a riunirsi. Ben presto limenti industriali. Esaminiamo ora l'inperò nacque un' invenzione che permise fluenza di questa massa di capitali didi cuminciare il movimento lentamente retta sopra un solo punto. Il primo sno Seguendo sempre gli stessi principii, di essa ; ma si stebilisce lo stesso sistema

che la illuminazione durante la notte di- fino alle vendita dei prodotti ultimati e viene una spesa di qualche rilievo, e sie- la consegna di essi al consumatore. Un come vi sono più individui dello stabili- sistema così generale aumenta notabilmeuto che vegliano tutta la notte, così mente la quantità di lavoro prodotto questi potranno sorvegliare un appara- de un dato numero di individui, e proto di illuminazione a gas, e siccome si duce direttamente l'effetto di un grande hanno pura meccanici che possuno fab- ribesso nel prezzo della merca offerta

macchine, così la costruzione dell'appa- Fra la cogiuni che tendono a diminuire

FARBRICARE. FARBBICARE

il prezzo della produzione, a cha nun to maggiori somme opera un negoziante possono esistere senza il concorso di un tanto più viene scrutinata da suoi rigrande capitale è da citarsi la cura par-vali la sua riputazione interno all'eticolare che si ha nelle grandi fabbri-sattezza delle forniture de' suoi proche di non lasciare che vada perduta lo lotti. Di qui ne viene che una riputamenoma parta dei materiali : questa cu-zione intatta tiene luogo di un capitale ra determina talvolta ad unire in no so- addizionale, posche il mercante compelo e madesimo stabilimento due generi rando dal manifattore in grande rispard'industria che altrimente avrebbero mia la spese di verificazione, bene sa-

dovuto essere affatto separati.

vuto essere affatto separati. pendo che questo manifattore sarebbe Un altro effetto dell'impiego dei gran-rovinato se perdessa la sua commerciale di capitali si è il distruggere quella clas-riputazione, e che una semplice macse intermedia di semi negozianti che era-chia soltanto su di essa gli cagioneno di mezzo fra il manifattore ed il mer- rebbe sul momento una perdita senza cante. Tala risultamento si è già verificato confronto maggiora del lucro che poin on genere particolare d'industria, va-trebbe ritrarra da un solo affare. Questa le a dire nella fabbricazione delle coto-massa di confidenza bene stabilita sulla nerie. Un tempo quando lavora vansi que-riputazione de' suoi manifattori e dei sta nella case degli operai, eravi una commercianti è uno de' principali vanclasse di individui, i quali si occupavano taggi che possede sulla sue rivali una unicamente di viaggiare per comperare nazione da gran tempo manifattrico. Quain grande quantità gli oggetti così lavo-sta confidenza è si bene stabilita nell'Inrati, e rivenderli poscia al mercante che ghilterra che in alcuna delle sue grandi gli esportava in altri paesi. Questi indi- città si fanno giornalmente nel corso devidui intermedii erano per conseguenza gli affari vendite e compere di molta imobbligati di esaminare ciascona pezza portanza senza che abbia luogo veruno per vedere se era bene lavorata e della scritto fra i contraenti.

misora dovuta ; poiche, quantunque in Al momento del sistema continentala, generale potessero avere confidenza nel durante le nitime guerre di Europa, ebmaggior numero degli operai, tuttavia besi un notabilissimo esempio della fibastava che un piccolo numero di questi ducia che può ispirare una ben fondata cercasse di ingannarli per rendere indi-riputazione. Uno dei più grandi stabilispensabile l'esame. Oggi invece questo menti inglesi aveva l'abitudine di far rigoroso asame non è più necessario con molti affari con una casa del centro delle grandi fabbriche, imperciocché il va- l'Alemagna ; a quel momento però chiulore d'una buona riputazione, per quan- sersi tutti i porti del continente ai proto esser possa questa preziosa in tutte le dotti delle fabbriche inglesi, ed ogni concircostanze della vita, non viene giammai travvenzione ai decreti di Milano e di apprezzato dal piccolo capitalista quanto Berlino venne minacciata dei più severi lo è da quello che impiega ingenti capi- castighi. Tuttavia il fabbricatore inglese tali nel commercio. Ogni operaio che la-continnò a ricevere le ordinazioni dalla vora in sua casa, quand'anche la frode casa d'Alemagna, col mezzo di lettere venga seoperta da un acquirente, può che gl' indicavano a chi dovesse farne la sperare tuttavia che questo fatto si ignori spedizione, nonchè il tempo ed il modo da tutti gli altri; mentre invece su quan- del pagamento. Queste lettere venivano scritte da persona il cui carattere era ricati di scoprire e raccogliere di questi conosciuto dal fabbricatore inglese e non prodotti, e la spesa di questo viaggio era avevano nessuna sottoscrizione o soltan- ampiamente compensata dal risultamento il nome di battesimo del committente, to. Così le nevosa montagne della Sve-Le ordinazioni furono eseguite nè vi eb- zia e le rocce cocenti della Corsica venbe giammai irregolarità alcuna nei paga- nero spogliati di uno da' loro prodotti

Citeremo ancora un' altra circostanza grandi officine di tintura dell' Ingbilterehe, quantunque di non grande impor-ra. In questi tentativi i fabbricatori detanza, pure è assai più vantaggiosa alle vono sempre avere a norma la quantità fabbriche grandi che alle piccole. Alcuni di capitali onde può disporre il loro stagoverni accordano all'esportazione di bilimento, e la grandezza delle proprie certe merci on ribasso sul dazio d'im- operazioni, a fine di vedere se gl'inportazione delle materie prime che ser- troiti permettono loro di spedire devono a farle. In tal caso esigesi che ven- gli agenti per esaminare i bisogni ed gano adempite alcune formalità per evi- il gusto dei lontani paesi e di fare de-tare la frode, ed a tal uopo un impiega- gli esperimenti vantaggiosi alla grandi to od un socio di ogni casa commerciale fabbriche, ma di molto danno alla picdee accompagnare alla dogana le merci cole i cui mezzi sono più limitati. Quedestinate all'esportazione. I piccoli fab- sta opinione è dimostrata estesamente bricatori, ehe in generale non possono nella relazione del Comitato nominato esportare che assai piceole quantità, per- nel 1806 dalla Camera dei Comuni indono talvalta più di tempo che non ri- glesi per l'esame sul commercio delle latraggano di vantaggio da questa misnra, ne, e non crediamo poter meglio termimentre invece l'agente di nna grande nare questo articolo che con un estratto casa troya ampio compenso del tempo di questa relazione che riassume i vanimpiegato, ricevendo migliaia di scellini, taggi che vi ha nel fubbricare piuttosto mentre invece l'altro non riscuote che che fare, e nel dare alle manifatture la pochi franchi. Lo stesso dee dirsi del maggiore estensione onde sono capaci. pari di tutte le altre relazioni con la fi- " La Commissione, diceva Il relananza per daziare le merci od altro che tore, ha la suddisfazione di vedere che riescono senza confronto più costose ed i timori concepitisi sovente contro le incomode per le piccole che per le gran- grandi fabbriche non solo partono da di spedizioni.

vegetali dagli agenti di una delle più

un falso principio, ma sono anche arro-Molti grandi stabilimenti inoltre im- nee in pratica a tal segno che possono piegano certi materiali che ci provengo- sostenersi principii affatto opposti con no da lontani presi, e spesso ancora che molta ragione. Certamente non sarchbe non si trovano se non sa in alcuni luo- difficile provare che le fabbriche di una ghi particulari. Lo scoprire un ponto alta classe, per lo meno al tempo in cui, sconosciuto ove abbondino questi mate- siamo, sono indispensabili alla prospeririali è un oggetto della maggiore impor- tà del nostro sistema interno industriale, tanza per uno stabilimento che na fa dandogli alcuni elementi di riuscita che grande consumo; quindi alcuni fabbri- tuttora gli mancano; poichè è cosa evicatori credettero talora conveniente di denta non potersi i piecoli manifattori spedira in rimoti puesi degli agenti inca- determinare, come può farlo chi possede un grande capitale, a tentare i suggi ne- l'arorano che per l'interno, prprofitano cesarii, a correre i rischii, a subire le delle prove di queste grandi fabliriche perdite che sempre accadiono nei primi che furono da prima l'oggetto della loro momeuti dell'invenzione e del parteio- geloria. Questa verità è pienamente d'una mouva specie di prodotto, mostrata talla storia di quasi tutte le o quando si porta ad una maggiore per- lovotre grandi manifatture, i cui ultimi feriore una manifattura già conoccinia, perfezionamenti non si ottenero che

Il piccolo manifettore non può co- con enormi spese e dopo molti esperinoscere personalmente i bisogni, le sbi- menti infruttuosi. Inoltre vi è un altro tudini, le arti, le fabbriche e i per-fatto del pari dimostreto, ed è che i fezionamenti dei paesi stranieri. L'accu- grandi manifattori fanno sovente grendi ratezza, la economia, la prudenza devo- acquisti nei depositi pubblici ove esponno essere le sue qualità, e non già l'in- gono i piccoli manifattori, e prendono venzione, l'amore ed il coraggio delle in- que' prodotti analoghi ai loro che quetraprese che putrebbero fargli grave dan- sti possono somministrare, per prontano se loro si abbandonasse; poichè la meute soddisfare ad una grande ordinaprobabilità di un buou esito non potreb- zione che venne loro fatta da un mobero per lui compensare la perdita di mento all'altro, e per serbare una una piccola parte del suo capitale. Cam- maggior parte dei loro capitali e del mina in ana strada sicura, segue le vie tempo dei loro operai alla fabbricaziopiù battute, nè può deviare da verma ne di oggetti di lusso, più delicati, più parte per entrare nel sentiero della spe-diligenti e più cari che fenno eseguire culazione. Il grande manifattore all'op-sotto i loro proprii occhi. Così questi posto, possedendo per lo più un grande due sistemi di fabbricazione si danno capitale ed avendo a sua immediata dis- reciproco aiuto, e, ben lungi dal nuocerposizione tatti gli operai che egli impie- si, ognuno di essi somministra all'altro ciò ga, è al caso di fare degli esperimenti, di che gli manca e coadiuva alla sua protentare delle speculazioni, d'inventare sperità. » (Bannage.)

mezzi di esecuzione più solleciti o più FABBRO. Si da questo nome, come perfetti, finalmente di migliorare gli an-abbiamo veduto nel Dizionario, a queltichi metodi, e portando così d'oggetto l'operaio che lavora il ferro dandogli in oggetto i frutti del suo gusto o del- quelle forme diverse che dee avere mela sua fantasia, egli soltanto riduce le no- diante l'ainto del fuoco ; è più particostre fabbriche a quel grado di perfezio-larmente quello adunque che dà il prine che le renda capaci di reggere negli mo lavoro grossolano. I lavori successialtri paesi alla gara delle fabbriche este- vi del ferro per ridurre a maggior comre. Vi ha un fatto degno di attenzione e pimento gli oggetti fatti con esso spettache viene confermato dalla esperienza; no più particolarmente al magnano ed al ed è che quando il buon esito di questo criavato per quella parte che concerne nuovo genere di fabbriche o di questo il lavoro delle chiavi e delle sassatuas ; miovo trovato è dimostrato dalla espe- cosi pure agli articoli magora, paratara rienza, essi diffondonsi tosto e si estendo- e rango spetta il discorrere di tutte quelno a tutte le fabbriche dello stesso ge- le primitive operazioni cui assoggettasi il nere; di modo che da altimo quelle di ferro per ridorlo a quello stato nel quauna secondaria importanza, le quali non le si trova in commercio.

Nulla di plù comune che un fabbro poi seegliersi convenientemente i dipenmadiocre, ma nulla altrest di più raro danti e garzoni che devono dargli siuto. che un buon fabbro. In questo mestiere Innanzi di impiegare il ferro occorre più forse che in qualsiasi altro è neces- primieramente che il fabbro ne conosca saria l'esperienza e la pratica, senza la la qualità e che impari a distinguerne le quale i soli consigli della teoria poco proprietà differenti, imperocche devonsi ginvano. Quegli che si dedica a questa scegliere diverse qualità di ferro più cruparte importante delle arti manuali oltre di o più dulci, secondo le specie di lavori all'essere robusto dee avere altresi buo- che si hannu a fare. Inoltre non tutti i na vista, la quale si indebolisce ben pre-ferri si henno a lavorare alla stessa masto a forza di fissare gli occhi sul ferro niera, alcuni volendo essere più riscaldee avere il colpo d'occhio rapido, i Dizionario (T. VI, pag. 22) abbiamo in-

movimenti pronti, dovendosi battere il diesti alcuni caratteri, dai quali si pun ferro mentre è caldo ; il suo braccio si- conoscere la natura del ferro ; qui però nistro dee essere snello e la sna arti- eggiugneremo qualche altra cusa su quecolazione al polso ben libere ; la mano sto importantissimo argomento che forsinistra è quella che tiene gli oggetti ma la prima base dell'arte fabbrile, da lavorarsi, al qual fine occorre une Dall'esame del ferro in ispranghe si nuò destrezza che non può acquistarsi se avere qualche conoscenza della sua quanon che con l'uso, e di cui è difficile lità, ma si e vieppiù certi esaminando la vori al magnano.

Daremo alcuni consigli generali, non più forte, drizzandole sopra una cima, poi mai nella speranza che questi bastino a lasciandole cadere sul selciato ; in tal proformere dei fabbri, ciocche non può av- va i ferri molto crudi si rompono. Questa venire che col lavoro, ma per siutare prove per altro non sono nè sufficienti nè coi lumi delle teorie quelli che già cono- esatte. Una sprange di ferro battuta col scono le pratiche, acciò viemmeglio si martello e raffreddata prontamente nelperfezionino, e per guidere l'intrapren- l'acqua diviene cruda e fragile, nè poditore nella scelta importantissima di un trebbesi lasciarla cadere senza spezzarla. buon masstro de fucina, il quale potrà Se invece però si ha cura di farla ricuo-

che si riscalda in un fuoco intensissimo; dati, altri meno. All'articolo ranno del

farsi un'idea quando non abbiasi pro- grana, là dove le spranghe si romponn. vato di lavorare alla fucina. Inoltre il Cercheremo di spiegare in qual mudo. fabbro dee avere alcune cognizioni ac- Si dee dapprima informarsi se il ferro cessorie sul ferro e sul carbone; in bre- provenga da una miniera che contenga ve, come abbiamo già detto, un buon metallo durn o crudo; poichè, quantunfabbro è una cosa assai rera, e quindi que accada che da una stessa miniera o quelli che divengono tali sono larga-dalla maguna medesime provengano ferri mente pagati. Onesto alto salario che si di inuguale crudezza, tuttavia similmente dà loro è nulla ostante una economia i ferri di una stessa magona sono di quasulla fabbricazione; poichè un buon ope- lità quesi uguale. Quandu le spranghe rain fa risparmiare dei caldi ognuno dei sono lunghe e sottili, il fabbro che vuole quali cagiona un consumo di ferro e di scegliere il ferro le solleva da on capo e carbone. Inoltre on buon fabbro rispar- fortemente le scuote : talvolta sono si crumia altresì la lima, il bulino ed altri la- de che si romponu. Ciò però avviene di raro, pel chè assoggettansi ad nna prova FARRED FARRED

cere con grande fuoco può divenire un dio anzieliè addoleirsi sotto al martello ottimo ferro pei lavori fabbrili. Se esa-incrudirà maggiormente. Questa regola minando ettentamente la superficia delle però non è sempre immancabila. Vi è sprengha vi si scorgono piccole fenditu-pure del ferro che rompesi e fraddo per re che lo attraversano, ciò indice che non essere stato trattato convenientenon venne abbastanza lavorato dal ma-mente col fuoco senza essere per questo glio, e che sarà aggetto a rompersi a più doro. La grossezza della soa grana caldo e difficile a lavorarsi. Se, all'op-gli impedisce di legarsi insieme per ef-posto, vedoosi piccole vena nera che fetto del caldo. Quando il ferro è di stendonsi solla longhezze della spraoga si cattiva qualità, a motivo della sua doavrà per indisio che il ferro è stato ben rezza, non si potrà adoperarlo che per battoto ed ha così acquistato del nervo. la ferramenta grossolana esposta a molti Questa pltima qualità togliesi al ferro attriti.

scaldandolo fuor di proposito, nel qual Vi sono alcuni ferri che appaiono mecaso perde ogni legame e si spezza. Lo no bianchi e meno lucidi dei precedenti stesso avviene se l'operato non lo gira a perciò che la loro grana è meno grossa; dovere nell'atto di stenderlo col mertal- questi sono meno crudi, si risceldano lo. È sempre ntile che il ferro non sia meglio, a siccoma non sono teneri, cest paglioso. adoperansi per quai lavori pei quali non

Si conosce ancor meglio la qualità del fa bisogno di impiegarvi la lima nè il

ferro rompendolo ed esaminando la sua trapeno. grena. Prendesi a tal uopo nno scalpello Quando la frattura è di un brano neben temperato e posta la spranga di tra rastro e riesca inuguale assendovi alcune del martello; e gonndo questi vi lascia- tri neri.

verso soll' incudine, vi si fe una intecca- fibre del ferro che si lacereno, come quantura a gran coloi di martello : poscia fe-ldo si rompe del piombo, è indizio di nn cendo poggiare in felso le spranga su ferro assai dolce, facile a lavorersi a caldue pezzi di ferro che mettonsi sei pol- do ed e freddo, col mertello e colla lilici distanti uno dall'altro sopra un cep- ma, ma quasi sampre difficile a polirsi, e po di legno battesi a gran colpi di mar-che di raro acquista une bella lucidezza. tello sull'inteccatore e la spranga si rom- Trowansi ancore dei ferri che sono per pe. Quando per rompere la spranga si è così dire, composti delle due specie oncostretti di piegarla più volte in sensi de abbiamo parlato, scorgendosi sulle oppusti; quando piegasi sotto ei colpi loro frattura alcuni punti bianchi ed al-

no impronte profonde ; si è certi che il Talore la qualità dei ferri può miferro e dolce, per lo meno a freddo. Al gliorarsi lavorandoli col martello e supcontrario è crudo se le spranga si rom- plendo così all' insufficienza del lavoro

pe ai primi colpi. Se la rottura è lucida, delle magona.

se mostrasi formata di greodi paglie a Vi sono ancora alcuni ferri di grana guisa di pezzi di talco, si può essere grigia e fina, senza però essere fibrosi, i certi che il ferro è molto crudo, che ri-quali tuttavia non si spezzeno facilmente uscirà doro alla lima a difficile a fog- e sono abbastanza flessibili. Prendono giarsi sotto al martello tanto a celdo che questi una belle pulitora, ma riescono a freddo ; che cederà di leggeri al caldo duri alla lima e bollono facilmenta nella e si brocierà facilmente, e talvolta azian-fucina : sono insomma ferri, che parteci-

FARRE pano della natura dell'accisio, e che pos- Non entreremo qui nelle perticolarità sono temperarsi in parte come quello, elative alla costruzione della recina per-Per questo oggetto eppunto i febbri li chè questa costruzione varia secondo i preferiscono per farne cultri e vomeri diversi mestieri, e perche ci occuperemo di aratro; ma non sono atti per quei la- li quento la riguarda in generale in artivori che devono reggere a molta forza, colo separato. Consiglieremo qui soltancome le sale delle vetture. Nel lavorarli lo l'uso delle piastre a anccollana mobili occorrono le avvertenze medesime che quello dei boccolari a serbatoio d'a-

guardo trettersi enche nel betterli a sato i quali diano un soffio continuo, caldo.

Scelto il ferro dietro queste avverten sto all' aria.

cqua (V. pgzilo) e dei mantici alla Ra-I ferri cradi devono con grande ri- bier, o d'altri a serbatoio d'aria conden-

forte o moderato come si voole. Per ottenere il grado di calore neces. ze, per renderlo molle a segno da potere sario perche il ferro possa lavorarsi faessere battuto col martello, si dee ri-cilmente, secondo la sua qualità, è doopo scaldarlo a un dato grado, il che non è che il pezzo che si lavora sia penetrato cosa facile, e ciò che importa innanzi a in tutta la sua grassezza, poichè se il tutto si è di sapere quale rumbustibile ferro è molto riscaldato all'esterno e che devesi usere secondo i casi ( V. carsos il centro ne sia meno caldo, si corre rirossile). In alcune professioni, quale si achio di rendere il ferro paglioso nel è, per esempio, quella dell'orefice, non batterlo, vale a dire di produrvi delle si può riscaldare che col carbone di le-fenditure le quali formeno solozioni di gna, imperciocchè la menoma particella continuità fra le molecule di essa. Se si di zolfo basterebbe a guastare irrepara- ha da riscaldare una grossa spranga non bilmente un oggetto nel cui lavoro si converrà fin da principio sforzare il fuofosse dedicato molto tempo, spesa e fa- co, nel qual caso il ferro brucierebbe tica ; in tutti i casi quindi nei quali de- esternemente prima di essere caldo abvonsi fare seldetare a forte. Il carbone bastanze nell'interno. Quando trattasi di di legna è preferibile. Si può anche la- ferri minuti possonsi questi riscaldare a vorare il ferro riscaldandolo con questo bella prima al grado conveniente perchè stesso carbone che è meno comodo del vengono facilmente attraversati dal calocarbon fossile, col quale si stabilisce e si re; me in allora duopo è invigilare spemantiene con più sicurezza il fuoco della cialmente per nun bruciarli. La portata fucina. Fra molte varietà di questo ulti- del soffio relativamente alla lunghezza delmo carbone distingnonsi principalmente le spranghe da riscaldarsi dipende della quello grasso e quello magro; il primo forza dei mantici e dalla grandezza del viene preferito, ma siccome à soggetto a diametro del foro del buccolare. Nelle contenere dello zolfo, così se si vuole fucine dei fabbri il massimo diametro di adoperarlo utilmente, conviene prima questo foro varie fra 27 e 30 millimetri, privarnelo, imperciocchè il ferro che si e la divergenza del soffio, alla distanza riscalda con un carbone solforoso riesce conveniente per collocarvi la spranga, è facilmente bruciato e senza coesione. Ga- di circa 108 millimetri. Quindi allorchè neralmente si dee preserire il cerbone si vorrà dare un caldo sopra una magpolveroso che rimase lungamente espo-giore lunghezza, gioverà rimuovere la spranga nel fuoco traendola a sè e spignendola alternatamente in guisa che ri-lil carbone non vi si attacchi, giocchè un ceva il caldo dappertutto ogualmente. pezzo di esso che vi si saldasse potrebbe

Gindicasi con l'occbio quando il pezzo abbruciarlo in un ponto prima che fosche si lavora è caldo abbastanza : allor- se abbastanza caldo negli altri per levar-

basta il caldo rovente.

chè la fiamma è molto bianca e ne esco- lo dal fuoco. A misura che l'operazione no scintille brillanti il ferro è assai cal-del caldo si avonza, si dee regulare il do e conviene invigilare perchè non di- soffio con più o meno forza secondo il venga come sabbioso e senza coesione; grado cui è giunta. Se si vede che l'aa questo grado di calore comincia a bru-zione langue, conviene rimettere un pu-ciarsi. Un ferro acciaioso non potrebbe co di carbone, bagnare di nuovo e sofsostenere senza danno questo calore; no fiare vivamente. In generale occorrono ferro dolce all'incontro potrà più facil- molto tatto e molta pratica per sapere mente resistervi; ma questo grado di valutare quanto carbone occurrerà per calore, che dicesi caldo bianco o sudan-l' intiero caldo. Se si economizza tropno te è bensi necessario per bollire il ferro, il carbone, il ferro riscalderassi lentama non già per lavorarlo, al qual uopo mente e si ossiderà ; per avere un caldo bianco conviene usare piuttosto del car-Perchè il soffio divergendo spargasi bone in eccesso che con parsimonia : non

bene, deesi avere cora di liberare di trat- si dee peraltro oltrepassare di soverchio to in tratto l'orifizio del buccolare con la quantità necessaria, poichè altrimente un riavolo, avendo cura che non si tro- nel caldo soccessivo il carbone semi-bruvi dinanzi al foro un grosso pezzo di ciato rallenterebbe l'attività del fuoco. carbone che riceva solo totta l'azione Gioverà conservare la cenere di carbone del soffio. Il foro del boccolore essen-sulla fucina per concentrare l'azione del do più alto circa 2 centimetri del pia-fooco, ma converrà estrarne le scorie che no della focina che dicesi il suolo, si non devono mai tornare nel fuoco. Il dee aver cora che le scorie e la pol-caldo deve essere fatto tutto di seguito, vere di carbone non riempiano il disotto non rinscendo ugualmente bene se lo si del bucolare. D'altra parte, perchè il ca- fa con interruzione; tuttavia per alcuni lore sia moltu intenso, si aumassa il car-ferri crudi è talvolta prudente, quando bone al disopra del ferro, la vi si preme cominciano ad essere caldi , scoprirli alquanto e se lo sprozza d'acqua affin- un poco e con precauzione, per gettaryl chè formi una specie di volta al di so-sopra della sabbia fina ed asciutta; copra; se formasi un canale od una aper- pronsi quindi col carbone, si soffia e protura per la quale l'aria e la fiamma apra-seguesi il caldo.

si un passaggio la si dee tosto chiudere Il ferro ha la proprietà che due pezzi di con carboue per concentrare il calore. esso nnisconsi con tale saldezza da non Allorche ponesi in fuoco il ferro non formarne che un solo allorquando, dopo deesi metterlo dinanzi al foro del buc-avere dato loro un buon caldo, si battono colare, nè in goisa che riceva l'azione l'uno sull'altro; vedremo ora quali attendiretta del soffio, nel qual caso siscalde- zioni occorrano al fabbro nell'eseguire rebbesi lentamente e si ossiderebbe mol-questa operazione che dicesi bottitura. to. E' duopo che il soffio passi al disot- Primieramente conviene battere il ferto e cacci la fiamma sul ferro. Questo ro in guisa da ingrossarlo, poscia lavodeve agitarsi di tratto in tratto affinche rare ad auguatura le due cime che si

Suppl. Dis. Teen. I. I'II.

hanno a bollire insiema, a ciò in gnisa verrebbe aprire il punto ove à la saldacha l'una all'altra esattamente si sovrap-tura con uno scalpello o con un pun-ponga. Allorchè trattasi di grossi pez-zone per avvivarne l'interno e levaryi zi di ferro, alcuni fabbri stimano utile le sozzure o le scorie ponendo nell'indi fare sulle facce che devono sovrap- terno una linguella di ferro dolce. porsi delle intaccature con uno scalpel- Alenni coprono il tutto di terra co-

lo, con un tagliuolo o colla penna del mune sciolta nell'acqua; poi quando il martello. Altri lavorano queste facce in ferro è quasi rovente levano adagio il carguisa che si addentino l'una con l'altra bone dal di sopra di esso e gettano sul nè nossano più scorrere; sì l'una che luogo da saldarsi del sabbione o della terl'altra però di queste misure sono pres- ra in polvere. Ripongono poi il carbone al so che inutili, poiche, siccome per bol- luogo di prima e continuano il caldo fino lire deesi dare un caldo bianco, così le a bianchezza; poi battono assai prontaparti saglienti si appianano nella battitu-mente ed a piccoli colpi il luogo che si ra, e potrebbero più facilmente che al-vuole saldare. Spesse volte dei ferri tro rinscire nocive trattenendo della ce- cradi e che non si riunirebbero saldansi nere che impedisse alle due superficie henissimo dopo averli aspersi di sabbia di combaciarsi. Quando le due cime so- o di terra in polvere. Alcuni fabbri, ano hene preparate e tenute più grosse vendo osservato che i ferri crudi quanche non debbano rimanere, si da loro do sono troppo caldi sfaldavansi, dicono un caldo bianco colle cautele dianzi in- d'essere rinsciti assai bene temperando dicate, ed avvertendo inoltre che i due il ferro nel truogolo d'acqua della fucina pezzi sieno caldi ugualmente io tutte le e levandolo tosto per portarlo rapidaparti che si hanno a riunire. Portansi mente sull'incudine. Quando si getta allora sull' incudine, battonsi contro la sulle saldature della salbia, la lima dura tavola di quella se vi si vede qualche fatica ad intaccare quel ferro, il che non sozzura per farla cadere, poscia due accade quando vi si adopera la terra in operai mettono i pezzi l'uno sull'al-polvere ; perciò quest'ultima è in molti tro nella posizione in cui hanno a resta- casi da preferirsi.

tenerla; ciò nulla ostante se si scorges- rinnire i ferri crudi. sero alcuni punti che non si fossero sal- Alcuni grossi pezzi di ferro potrebbe-

re dopo saldati. Battesi da prima a pic- L'acciaio saldasi meno bene sull' secoli colpi ma ripetuti colla maggiore fre- ciaio che il ferro sul ferro ed è perciò quenza possibile su tutta l'estensione che quando si vuole coprire d'acciaio la della saldatura; imperocchè siccome il tavola delle vecchie incudini, si salda ferro è caldissimo, così se lo si battesse colla hollitura dell'acciaio sopra una piaa forti colpi, le due cime potrebbero sci-stra di ferro, la quale poi si unisce colla volare l'una sull'altra, o il ferro rompe- bollitura sull'incudine stessa. Parimente rebbesi in pezzi, specialmente se fosse quando si hanno a saldare insieme due crudo. In seguito si dee hattere con pezzi di ferro crudo, trovasi sovente asmaggiore forza dovendoù fare la bulli- sai utile di frapporvi una lamina di ferro tura in una sola volta. Quando la bolli- assai dolce. Si vuole altresi che anche tura non riesce a principio è difficile ot- una Ismina d'acciaio sia multo utile per

dati, il che accade allorche fra i pezzi ro presentare delle difficoltà a sovrapda riunirsi eranvi sozzura o scorie, con- porsi esattamente per la bullitura; in

questo chaso si forano ed unisconsi con Sa il ferro da lavorarsi è di tal natuchiavarda. Riscaldansi tutto insiema i due ra cha se lo possa prendere colle pinpezzi e le chiavarde, aspergonsi di sab- zette, adoperasi allora quell'utensile che bia, e quando il caldo è dato a duvere dicesi anche tanaglie da fucina : tiensi saldasi molto bene. Questo matodo pre-ignesto colla mano sinistra, passando il senta, a dir vero, qualche inconveniente dito mignolo fra la due braccia di esso, pel pericolo che entrino delle sozzure sicchè faccia l'uffizio di molla e serva ad fra la due facce da saldarsi, le quali non aprire la pinzetta. Se l'oggetto da lavoricevono che indirettamente l'azione del rarsi può essere tratto dalla cima di una fuoco, ma talvolta è necessario ricorrere spranga, non si abbisogna allora di pina questo spedienta. Abhiamo detto che zatta; mettesi al fuoco la cima della conveniva ridurre ad augnatura is pezzi sprauga, se la lavora e quindi la si stacda saldarsi, ma abbiamo però veduto ca sul raccipoco (V. questa parola) od bollirsi dei pezzi di ferro dolce capo a anche con uno scalpellu a freddo che capo. Talvolta pure, par saldare insieme ponesi sulla spranga. Sa la spranga non due spranghe di ferro crudo, saldasi ad ha la sufficiente grossezza, la si calca una delle cime un pezzo di ferru dolce mentre è molto calda, lasciandola cadere che poi si bolle con l'altra cima di ferru in posizione verticale o sopra la tavola crudo.

saldare il ferro col rame o cun la salda- cudine sepolta nel suolo e destinata sotura forte, poichè questa operazione lamente a questo uso. Se finalmente il spetta all'articolo. salpatuna. Così pure pezzo di ferro non ha che le dimensioni non parleremo delle varie maniere di assolutamente indispensabili per l'uso prendere gli oggetti da battersi a caldo : che si vuole farne si comincia, prima di talvolta questa maniera può produrre batterlo, dal saldarlo in cima ad un rial'effetto di risparmiare uno ed anche volo, e poscia se lo batta come se avessa due caldi, ed è in ciò che risalta la de- sempre fatto porte della spranga stessa, strezza del fabbro; ma queste maniere riserbandosi di tagliarlo da poi alla disono tante che variano secondo la forma mensione conveniente. di ciascun oggetto ed escono quindi to- Non sempre è possibile ad un uumo talmente dalle generalità cui dolibiamo solo, di battere il ferro; pei grandi oglimitarci.

può cominciarsi a battere.

dell'incudine ordinaria, se è poco lun-

Non parleremo qui della maniera di ga, o sopra la tavola di una vecchia in-

getti, si perderebbero molto carbona e Quando il ferro è caldo a deesi trar-molto ferro: se un solo passasse il tempo re dal fnoco per portario sull'incudine, del caldo a battere col martello di forza levasi prontamente evitando che tocchi mediocre che tiene nella destra; in tal caso la cenere che se gli potrebbe attaccare, il fabbro trova assai meglio il suo conto Prima di porlo sulla tavola dell' incudi- di farsi mintare da uno o più uomini che ne se lo batte un poco contro il di sotto battono di concerto. Affinche non vi sia di essa o se lo stropiccia coll'angolo del confusione e si foccia la battitura con martellu per fare cadere le sozzure o quella esattezza e con quel tempo in cale scorie unde potesse essere coperto, le denza che avranno osservato quelli tutti quali venendo battute sul ferro vi si uni- che si sono trovati vicini a dei fabbri, è rebbero alterandone la qualità; allora duopo che il capo fabbro comandi e che i suui garzoni puntualmente obbediscano. Tutto il comando si fa con segni, edi Quando il fabbro vuole tagliare delle ecco in qual maniera sa lo faccia ordina- grosse spranghe, vi pone sopra di trariamente.

Il capo tiene nella meno destra no batte col martello. Se vuole fare un martello che può avere il peso di due buco, ha punzoni temperati i quali pochilogrammi; postosi il ferro sull'incu- ne sul ferro rovente che vuole bnosdine esso batte un colpo; l'atteoto re, tenendoli in posizione verticale, megarzona fa cadere il sno martello, che diante nu manico fatto appositamente, può pesare 6 chilogrammi e che tiene e sui quali batte o fa battere. Se vnole ad ambe mani, nel punto stesso ove il conservare tutta la forza del ferro acapo ha battuto. Se il capo ha battuto dopera un punzone appuntito il quale forte egli fa lo stesso: se ha battuto leg- ne separa soltanto le fibre; ma per lo germeote modere il colpo. Se il capo bat- più il punzone ha la cima piatta e cacte di traverso, il garzone batte del pari ; ciasi dinanzi il ferro lovece che aprirse inclina il martello per istirare il metal-lo; dopo avere cacciato il punzone da lo, il garzone fa lo stesso, e così del re- una parte volge il ferro e lo caccia dalstn. In ogni caso il garzone rialza tosto il l'altra, facendo così uscire un cilindro martello affinchè il capo possa battare della grossezza del foro. Comprendesi alla sua volta. Questi gira il ferro che che in tal guisa la spranga viene indetiene colla mano sinistra e fa cadere i bolita mentre inveca cel punzona apcolpi del suo martallo dove stima più puntito non levasi nulla di ferro a forconveniente per isquadrare o rotondare mansi sulla spranga da ciascun lato del il auo ferro. Quando vi sono parecchii foro due rigonfiamenti i quali non si forgarzoni che battono, il capo lascia fra mano coi punzoni senza punta. Come suoi colpi un intervallo sufficiente di e facile pravederlo, i tagliuoli, e massitempo perchè tutti i garzoni possano me questi punzoni che entrano nel ferro dare in turno il loro colpo; e quando rovente, ben tosto si stemperano; quindi vuole far cossare, poggia il sun martello è che davonsi lasciare meno che sia possopra l'incudine, oppure dà un segno sibile a contatto col ferro rovente e tufcolla voca, come oh, se trova utile di farli nell'acqua ogni volta che se ne lecontinoare a battere soln per qualche vano. Malgrado queste cure prontamentempo per raddrizzare il ferro. Si dee te si stemperano, ma il fabbro può sembattere il ferro fino a che è caldo, e pre riparare a questa inconveniente temquando imbrunisce si dee cessare sotta perando i suoi utensili di tratto in tratto, pericolo di rendere il ferro sfugliuso, e se dopo averli fuggiati col suo martello, ed dee subtre degli altri caldi conviene ri- occupasi di ciò mentre che il ferro si metterin tosto nel fuoco, poiche quanto risculda. meno se lo lascia raffreddare tanto più Sono qui da notarsi due metodi che

sa di scintille.

verso un teglinolo sul quale il garzone

facilmente se lo conduce al grado con- possono in alcuni casi tornare utilissimi veniente di calore per poterlo ben lavo- l'uno per tagliare, l'altro per forare il rare. Non si dee hatterlo tosto a grandi ferro. Il primo, propostu particolarmente colpi per la hollitura, ma cominciare al per la ghisa, ma che stimiama applicabicontrarin con piccoli colpi affinchè la le a qualsiasi specie di ferro ed a quelli parle ossidata se ne stacchi e voli a gui- più crudi particolarmente, consiste nell'arroventarli più o meno, e quindi seFARRO FARBRO

garli rapidamente con una sega comune lasciandavelo freddare. Esce dal miscua lunga corsa, nel qual modo tagliasi il glio un denso fumo e si pretende che il ferro colla stessa facilità come il legno di ferro acquisti multa dolcezzo.

bossolo secco e con la stessa sollecitadine. Anche il modo di regolare il fuoco va-Le avvertenze da usarsi in questa ope- ria secondo i diversi operai. Alcuni, per razione sono: di riscaldare il ferro con- esempio, ricuocono in una fornace, altri venientemente in ogni parte, poichè, se con un fuoco di legna dolci ; altri pone poco caldu oppone troppa resistenza gono gli oggetti delicati in una marmitta e se lo è soverehiamente lega i denti di ferro che mettono in mezzo si carbodella sega e si lavora male; di condurre ni accesi; sovente gli oggetti minuti di la sega rapidamente e sopra pazzi non acciaio e di ferro ricuoconsi ponendoli molto lunghi, poichè allora essa si ri-sopra un grosso pezzo di ferro arrovenscalda poco, cammina meglio, e fa un ta- tato al fuoco od anche quando sono molto sottili alla fiamma di una candela, glio più diritto e più netto.

La maniera poi di forare il ferro onde Anche il ferro al pari dell'acciato (V. qui intendiamo parlare è quella stessa che questa parola) prende varie tinte, secon-abbiamo accennata nel Dizionario per do la temperatura cui si ricuore, e quinl'acciaio (T. I, pag. 48) al qual articolo di usasi la ricuocitura anche per dare un bel colore ni lavori di ferro politi. rimandiamo.

Gli oggetti di forma carva o a con- I lavori del fabbro sono multissimi torni di figura particolare foggiansi col e lungo ed inutile qui sarebbe d'annomezzo di sagome.

Alcuni pezzi sono molto difficili a le- tenuto lungo discorso di una macchina varsi dalla fucina, e, senza grande espe- per piegare a freddo i cerchii per le ruorienza è difficile conoscere in qual guisa te delle vetture, così dobbiamo qui osil fabbro sia riuscito a farli ; spesse vol- servare che un'altra macchina per lo te è costretto di incalcare il suo ferro, di stesso oggetto troverossi descritta all'artiricuocerlo, di far uso di spine, di sacome colo exacmo di questo Supplimento, e e di altri varii espedienti. Ci è impossibi- così pure rimanderemo ai nomi di ciale di entrare qui in tutti i casi speciali la scun oggetto lavorato dal fabbro per cognizione dei quali costituisce l'arte del quanto concerne quelle particolari avvertenze che il lavoro di ciascuno di essi fabbro.

verarli, Siccome però nel Dizionario è

Talvolta è necessario di far ricuocere il potesse esigere. ferro o per renderlo più facile a forarsi Gli ntensili che adoperano i fabbri ed a limarsi e poterlo lavorare a fred-sono molti, në è questo il luogo di enudo col martello, o perchè gli oggetti fatti merarli tutti, ma zi limiteremo a quelli con esso siano meno soggetti a spezzarsi; onde sono provvedute le officine genenel far ciò alcuni consigliano di enprire ralmente, riserbandoci di parlare di quelli il ferro innanzi di porlo nel fuoco di uno che prestansi a certi lavori soltanto, quanstrato di terra e di sabbia, altri di ugner- do ci si presenterà l'occasione di tratlo con sevo o con cera prima di avvi-tare particolarmente di questi lavori. I-Inpparlo di terra; altri finalmente nulla noltre gli operai imaginano nuovi ntensitrovano di meglio che porre il ferro, do-li, secondo il bisogno, ed una parte della po averlo arroventato al rosso citiegio, loro abilità consiste apponto in questo, fra un miscuglio di ceneri e di crusca, che è cosa di molta importanza, massime per lavorare a caldo ed a freddo, vicine pura dei vasi con sabbia secca. È nehanno incudini di varie sorta, e quelle fendere il ferro a caldo o tagliarna quana testa piana per drizzara e spianare do di un fabbro che voglia essere forniil ferro, e martelli a testa rotonda e to di quanto richiedesi all'arte sua.

isnettare dinanzi all'ugella e spargere la nei quali dobbiamo contenerci. salibia o la terra sul ferro; ed una pala per mettere nella fucina il carbone. Vicino

FARRE

a portata, con un granatino, per riunire E indispensabile avere delle incudini il carbone a apruzzare il fuoco, came alla fucina e con una o due corna. Vi cessario avere scalpelli e tagliuoli per che non sono abbastanza grandi e pesanti do ve ne abbia troppo. Si hanno eziandio tengono al di sotto un codolo n punta scalpelli o tagliuoli forati per tagliare a sagliente per assicurarle sul ceppo. Sul-caldo alcuni dati oggetti che occorre di la tavola delle grosse incudini suolsi la- far più sovente, e si hanno poi punzoni, sciare un foro quadrato, nel quale met- rotondi, quadrati, piani nd ovali per fare tesi un taglinolo od una forchetta per a caldo dei fori di varie figure. Si hantagliara n piegare i piccoli ferri. Alle bi- no pure spine rotonde, quadrate, nvali cornie si ha cura di fare una delle punte o a trapezio, per ingrandire i fori o per quadrata, e l'altra rotonda per piegare lavorarvi sopra canne di figure diverse. sulla prima il ferro ad angoli diritti, sul- E' necessario di avere chiodaie rotonde, la seconda quello ad angoli curvi. Si han- quadrate od ovali, con punzoni per fare no pure una bicornia più piccola che le capocchie di checchessia; cacciatoie mettesi sopra un ceppo ed altre molte rotonde e semi-rotonde per battere in piecole che fissansi sul banco sopra una qua' luoghi dove non pnò giungare il piastra di ferro, o si stringono per la lo-martello, ponendole sopra di essi e batro parte inferiore fra le ganasce di una tendole. Queste cacciatoia hannu manimorsa e servono a curvara i piccoli fer- chi di ferro o di legno. Occorrono morri. Inoltre occorrono eziandio parecchi se di varie grandezza per piegare più dadi grandi e piccoli da porsi sul ban- facilmente i pezzi e talora anche per inco. Occorrono diversi martelli, e prin- calcarli; finalmente un regolo, una squacipalmente di quelli grossi che usansi a dra comune, una squadra zoppa e comdue mani, e martelli più piccoli con la passi di varie grandezze a braccia diritpenna di traverso n diritta : martelli da te o curve. Questi utensili, ai quali giobanco da portarsi in giro, lavorare sulla verà aggiugnere qualche grossa lima, ed bicornia, a curvare il ferro; martelli una cote da aguzzare, formano il corre-

semi rotunda per istozzare i pezzi ro- Crediamo avere qui detto quanto in tondi. Occorrono mantici semplici o dop- generale concerne l'arte del fabbro, e pi per avvivare il fuoco ; tanaglie di va- non potevamo porci a discorrere dei parrie forme e grossezze, alcune diritte per ticolari di essa senza obbligarci a detenere il ferro sull'incudine, altre aun-iscrivere una serie immensa di operaziocinate per tenere i pezzi grossi di ferro ni, la quale sarebbe sempre riuscita pocu nella focina. Devonsi avere varii riavoli perfetta, e ne avrebbe ciò nulla ostante per ismunvere il fuoco e delle palette per fatti oltrepassare di gran lunga i limiti

(PAOLO DESORMEAUX -Encyclopedie methodique.) alla fucina deve esservi un truogolo di FARREO. Si dice anche chiunque la-

FAGCINGLE wors u fabbrica qualsiasi cosa, ed esiandio l' inventa o la insegna; e nel primo cha faccia lume, come torchia o simili. di sensi è sinonimo di artefice o di arti- Tutti sanno che le prime faci furono giano.

(ALBERTI.)

quale resiste all' impeto del vento, e lo si ma il pino è quello impiegato più spesadopera spesso massime nelle campagne. so a tal uopo, ed usasi ancora in alcuni (GAGLIARDO.) paesi poco inciviliti del norte.

scetto.

perficie piana che presentasi all'occhio. imbevuto di spirito di vino, ed all'intorno

(ALBERTI.)

(ALSERTI)

foglio di carta.

(ALBERTA)

sta parola) di un edifizio.

che cominciano dai fianchi e vanno ad oggettu di molta importanza pei teatri nnirsi nell'angolo che forma la punta ove suno tanti oggetti facilmente cumdel bastione.

(ALBERTL) FACCIATA. Il prospetto, l'aspetto primo, e per così dire, la fronte o faccia pone.

l' entrata. (ALBERTI.)

FACCIATA. Dicesi anche, benchè meno comunemente, per lato e muro laterale gns silvestris, Linn ) ha il fusto coperto di alcun edifizio.

(ALSERTI.) dine nell'uso familiare que' due pezzi di Normandia e nei luoghi freschi e montela che usavansi un tempo pendenti dal tuosi della Provenza se ne vedono delle collare cui erano attaccate.

(ALBERTI.)

schegge di pino o di altre piante resinose, le quali, ancorché verdi si accendo-FACCELLINA. Dicesi propriamente no, e meglio poi ardono se sieno seccaun pezzo di legno ragioso o di altre ma- te al fuoco. Adoperavasi anche a questo terie atte a bruciare ed a far lume, il uso la quercia, l'olmo ed altre piante,

FACCENDIERE. In maremma dicesi Sulle scene dei nostri teatri vedonsi quel proprietario ebe fa la semente e le spesso delle faci, le quali quando vengono altre coltivazioni per suo conto. Quan- agitate slanciano lunghe strisce di fiamma. do i poderi sono piccoli se lo dice mo- Si fanno queste assai semplicemente con (ALBERTA) un tubo di latta in forma di fiaccola, il FACCIA. Cinscun lato o parte di su- quale tiene nel mezzo un grosso lucignolo

un fondo bucherato, pel quale esce della Faccia. Dicesi ciascuna banda di un colofonia pulverizzata assai fina quandu si ngita la face, producendo così molta fiamma. La polvere di licopodio serve

Faccis. Vale talora psecista (V. que- ancora meglio a questo uopo, poichè non da alcun ingrato odore. Questa fiamma ha anche il vantaggio che essen-Faces di un bastione. Diconsi in ar- ilo istantaneo il suo accendimento non chitettura militare i due lati anteriuri può comunicare il fuoco a checchessia :

> bustibili. (G.\*\*M.) FACOLA, V. PALCOLA.

FAGARA piperita. V. PEPE del Giandi quelsivuglia fabbrica ove per lo più è FAGGETA e FAGGETO. Luogo

piantato di faggi.

(ALBERTA) FAGGIO. Il faggio dei boschi (Fad'una corteccia grigia e liscia, e giugne talora fino a 60 piedi d'altezza sen-

FACCIUOLE. Diconsi per similitu- za rami o nodi. In alcune parti della piante di 80 a 100 piedi di altezza. Alla cima corouasi e forma, talvolta solo, tale altra mesciutu con la quercia, assai va-1 Esposto alle intemperie è soggetto ad ste fureste. Il suo fittone essendu meuo essere intaccato dai vermi e si guasta lungu di quello delle quercia, e le radici pruntamente ma conservasi benissimo in laterali molto numerose, trova nella su-terra; in alcune città dell'Inghilterra è perficie del suulo quel nutrimento che le assai caro facendosene travi per pogquerce vauno a cercarsi a grande profun- giarvi sopra i bastimenti. gni, ed è preferibile a tutti gli altri per avere del buou olio di faggiuola conviecia. Siccome perù tutti questi usi del lag- perarne le sostanze straniere. Il numengiu sonu limitati, così il trarre buon par- lu più favorevule per estrame l'olio si è fusto è cusa molto di fi de. Quanto più di marzo: se si trattassero più prestu cumuni sono i lavori che si fannu con otterrebbesi minore quantità di olio, e questo legno, minuri sono le spese della questa più carica di mucilaggine; se si mano d'opera e più rende un piede cubi- aspettasse più tardi. I'oho sarebbe meno cu di legno. In que' paesi, per esempiu. buono e meuo attu a conservarsi, poichè dove il faggio costa 75 centesimi al pie- conterrebbe di già un qualche principio de cubicu se ue fanno zoccoli; ma non di rancidezza. Generalmente svolsi ese ne fanno lavori fini che nelle foreste, strarre l'olio della faggiuola senza levarlire delle officine che taglinu i faggi in dere circa - dell'oliu che viene assorbiuna quantita di oggetti minuti, come ster- to dalla luccio, di dare a quello che scoche pegli astucci, assicelle da porsi dictro la un sapore meno dolce e di rendere gii specchi, ec. Siccome però vi hauno più difficile la sua depurazione. È quinmolte spese di fabbricazione così il legno di una soggia cautela quella di levare la

Faccio

dità ; sicche la uniune dei faggi culle quer- La coltura del faggio merita princicie è assai vantaggiusa. Il legno di que palmente d'essere diffusa a mutivo del st'albero è soggettu ad un grande ristriu- suo frutto o faggiuola, il quale dà un gimento nel diseccarsi, e siccome non ha olio buono da mangiare si crodo che grande forza ed è pocu elastico, cusl nul cotto e da bruciarsi nelle lucerne e che ha si impiega nella costruzione degli edifizii. la proprietà di conservarsi per varii anui Ciù nullamenu è unu degli alberi più ed anche di migliorare se, dopo averlo adoperati pegli usi delle vita. Se ne chiarificato, se lo chiude in ulle bene lupossonu fore le chiglie delle navi e tutti tate che sotterransi nella sabbia in cantii lavori sottu l'acqua; piccole barche di na. Quando è fresco pretendesi che caun solo pezzo pei fiumicelli e pegli sta- gioni peso alla testa ed allu stumaco. Per farne remi. Da buone stanglie pei biroc- ne reccogliere questu fiutto a misura ci e serve a fare la cassa dei focili da che code, porlo in una stanza ben venguerra e le carrette dei cannoui ; è buo- tilata senza emmonticchiarlo perchè non nu a bruciarsi, quantonque si consumi si riscaldi. Si vagliano le faggiuole prima un po' troppo prestu, essenda nullame- con crivelli a buchi più grandi di esse, no miglime e tal fine di quello di quer- pui cun altri a buchi più piccoli, per setito da una grande foresta di faggi d'alto dal principio di decembre sinu alla fine nelle quali i zoccoli non potrebbersi ven-dere con profitto; allora conviene stabi-va soggettu agl' inconvenienti di far pernon dee custare più che 50 centesimi al buccia o ripassando le fagginole ad una ad piede cubicu. Lo sutercio più vontaggiu una fra le mani, u facendole leggermen-so è quandu vendesi al carradore. te turrefare al furno, o supra l'amine di

ferro caldo e strofinandole poi fia le tale; i fondi molto umidi e paludosi non mani, o ficulmente facendole passare fra gli convengono; ama le pianure ed i i cilindri di un mulino tenuti a conve-fianchi delle montagne esposti al norte niente distanza, il qual ultimo metodo ove giogne a grande altezza. Se lo molciano e si puè trarne molta potassa.

faggiuolo in pasta, pestandola in mortai, dal gelo e de un eccessivo diseccamento. achiacciandola sotto macine verticeli che Un'altra specie di faggio è da ricorgirano intorno ad un asse o macinando-dorsi che dicesi faggio rosso (Fagas ferle mediante mulini quasi simili a gnelli ruginea ) il quale forma foreste multo da farina. In ogni caso gli stromenti de- estese negli Stati di Maine, New-Hamvono essere di perfetta nettezza, poiche pshire, e Vermont ove impossessossi di la minima porzione d'olio rencido che terreni fertili ed atti alla coltivazione vi fosse ederente basterebbe a gnastare delle biade. Ugnaglia in diametro ma non tutto l'olio. L'acqua calda non basta sem- in altezza il faggio delle foreste, il quale pre a lavorli dovendosi adoperare e tal sulle sponde dell'Ohio gingne fino a 100 fine una lisciva constica che vi si passa piedi. Anche i suoi fiori s no più picripetutamente. Eseguita questa opera-coli, ma la differenza più importante sta la prima spremitura aggiognesi una mi- un olio eccellente. nore quantità d'acqua calda a ció che rimane, e si spreme ancora in guisa de ottenere circa un decimo del peso delle faggiuole di olio. Le stiscciate cha ri- lani comprendono sotto questo nome mangono sono un ottimo cibo per ingras- piente di un genera diverso unendo insare prontemente i porci, il pollame e sieme quelle che appartengono al vero gli animali bovini.

purchè abbiano un piede e mezao a dne essi, distiognono questi ultimi col nome di profondità, ma riesce molto più bello di Faciroli dall'occhio o di Egitto (V. in un' argilla fresca mista di terra vege- questa parola). Suppl. Dis. Tecn. T. I'll.

merita di essere preferito ad ogni altro. tiplica seminando le faggioole in autun-Le faggiuole sbucciete si hanno a porre no quando cadono spontaceamente. Se in opera immediatamente, avvertendo di non si vuole seminerle che in primavera vagliarle di bel nuovo per separeme conviene aver cura di stenderle in un quelle rimanenze di bucce che vi potes- granaio perchè non si riscaldioo e di egisero essere ancora, e specialmente quel- tarle almeno una volta al giorno. Quenle pellicole che sto ad esse attaccata e do sono bene asclutte se ne fanno mucche è molto acre. Le bocce si abbru- chi ulti due o tre piedi in un graneio con tavolato, poi copronsi d'uno strato Per ottenere l'olio bisogne ridure la di paglia grosso un niede per guarentirle

zione assoggettasi la peste allo strettoio specialmente nel legname, poiche un fagalutando l'azione di quello cun un mite gio rosso di 15 a 18 pollici di diametro, calore e coo un po' d'acque, ponendo ha soltanto 3 o 4 pollici di alburno, e la pasta in sacchi di tela grossa o meglio 15 o 14 di cuore, meotre invece il fagdi crine, poiche questi non assorbono gio bianco presenta la proporzione inl'olio. Sti goesi poscia lentamente per versa. Il suo legno è più forte, più duro dare all'olio il tempo di scolare. Dopo e più competto, e traggesi dal suo frutto

> (JAUME SAINTE HILAIRE-BOSG -Soulange Bodin.) FAGIUOLI. Gli agricoltori ed orto-

fagiuolo (Phaseolus, Linn.) e i dolichi Il faggio adattasi a quasi tutti i terreni (Dolichos, Linn.) Multi però, e noi con

57

454 I faginali edunque propriemente detti suolo giugnesi sempre a renderlo atto distinguonsi in molte specie essendovi il alle coltivazione dei fagiuoli, concimanfagiuolo galletto, il fagiuolo nero ed il dolo e tenendolo umido, poichè l'acqua faginolo galletto giallo, le quali tre spe- ed il celore sono i due più valuli agenti cie diconsi arrampichmi e coltivansi più della loro bella vegetazione Là dove nafrequentemente; il fagiuolo minore, turali filtrazioni inumidiscono lo strato quello senza filo ottimo per manicaretti, inferiore del suolo durante i calori estiquella tristo, quello rigato che abbon- vi fino e portata delle radici, come bene da a Bologna, quello di Spagna, quello spesso si osserve nella Toscana, nel sudinglese, quello maiolichino; tutte le qua- est della Francia ed in molti altri luoli specie sono arrampicantesi. Inoltre vi ghi, terre ghiaiose che sarebbero rimaha il faginolo romano, il turco che è ste infeconde, divengono di una prodiferacissimo, primaticcio, ed il più colti- giosa fertilità, specialmente pel prezioso vato in Lumbardia ed in una parte del-legume onde ora parliamo. Nei terreni lo Stato romano, il faginolo varese, il leggeri due arature bastano a preparati,

dorato ed il verde.

volta aucora in grande nelle campagne, aver presente che quanto più grosso sa-In generale abbisognano tutto insieme rà lo strato di terra rivoltato, meglio si di un certo calore per maturare debita- manterrà la freschezza nei tempi di siccimente e di freschezza nel suolo per man- tà : la seconda aratura serve e sotterrara tenere la loro rapida e lussureggiante ve- i letami ed a disporre il compo a ricevegetazione. Sono quindi piante spettanti re la semina, e dee penetrara tanto meno pinttosto al mezzo-giorno che al norte, innanzi quanto più permeabile è il suoe quanto più si va avvicinandosi a que- lo, e quanto più prontamente per consto meno hene riescono nelle campagne, seguenza le acque pluviali potrebbero limitandosi la loro coltivazione negli orti trascinare seco i succhi nutritivi al di la e nelle migliori esposizioni. Giova loro del tratto ove giungono le barbicelle particolarmente un terreno leggero e delle radici. Nelle terre più compatte nolla ostante nutritivo e fresco. Nelle spesse volte sono indispensebili tre araterre argillose la loro coltivazione riesce ture. Crediamo inutile d'avvertire qui le più difficile e quasi sempre meno pro- necessità di cominciarle prima dei grandi duttiva, dando essi pochi semi, perchè geli per ben preparare questa sorte di fioriscono meno abbondantemente, ed i terreni e fare con economia le saccessiloro fiori sono sempre soggetti ed intri- ve operazioni ; si sa generalmente che stire. Nelle terre sabbio-ealcari i fagiuoli una sola aratura d'autunno fatta a tempo danno prodotti multa abbondanti se può equivale sovente a molte altre. tecondarsi il calore naturale di que- Tutti i concimi convengonsi ai fagiunsta specie di terreni, con intiliamenti li. Quando la terra sia eccessivamente od irrigazioni. E' noto che le terre ges-leggera il letama bovino le da qualche

sose hanno l'inconveniente di produr-consistenza, ed è per tele motivo da re legumi tanto più difficili a cuocersi preferirsi. Le terre che facilmente riscalquanto più esse abbondano di sollato di dansi non hanno bisogno di concimi molto attivi ; ma è l'opposto delle arcalce. Qualunque sia l'aridità naturale del gille compatte, naturalmente fredile, sulle

dandosi la prima in autunno o durante I faginoli coltivansi negli orti e tal-l'inverno alquanto profonda, dovendosi

FAGIFOLE FAGIFOLE

quisi il letame di eavallo, di pecora, ediannate ordinarie. Quintà i sull'instant che concini polevenienti che, appliamente inno canoscou veran meta omigliare per di decompongono, quali tono il carbone di titruggere la granigna e totte le altreve di decompongono, quali tono il carbone di titruggere la granigna e totte le altrevenimiti, e gli abbonimenti odi i sinoshafi gastulimmente le loro terre, come dicennomate canegrie, quali la cale, probinono uno, le altitumo fono a 80 ni. dil ettavo, all' attavo, con estimato della massa della terra. Col loro tendono molto nette e migliorate per le baccelli cresce matshilmente, come posparatta cale fixed per esperimente.

mo assicurare per esperienza. possibile di preparare la terra per la col-I fagiuoli tolgono al terreuo molta tivazione dell'erba medica, cui segue una parte nutritiva, e quando si vogliono far graminacea; e alla seconda intraversaentrare in un avvicendamento come col- tura che ricevono i fagiuoli, seminansi tura preparatoria, devonsi quindi conci- talvolta fra i solchi dei navoni, il cui racmare abbondantemente. In alcuni luo- colto compensa in gran parte delle speghi i proprietarii cedono gratuitamente se di coltivazione. I cereali sembrauo le loro terre a questa condizione nel-quindi essere pei fagiuoli e questi pei l'anno del maggese a coltivatori speciali, cereali buone coltivazioni preparatorie. i quali ne traggono un assai buon pro- Si è spesse volte in ulento di trascedotto, poiche quando l'aunata è favo- gliere ad uno ad ono i faginoli che derevole, il loro raccolto reude talvolta stinansi alla semina per iscartare quelli più che uno bello di biada, e dappoi il che sono troppo piccoli o mal conformaterreno travasi tuttavia in istato mi- ti, essendosi conoscinto che questi dangliore che dopo il riposo d' un maggese, no men buoni prodotti. Questa prescri-In tal caso si fanno succedere i faginoli zione si fonda sul fatto che quando i alla avera od all'orzo e precedono il cotiledoni sono meno voluminosi, la frumento o la segala. In Toscana avvi- pianta vegetando con minore vivacità al condansi i faginoli col framento, col for- suo nascere resta indictro delle altre, e mentone o con le fare in quei podeti di raro si mostra tanto vigorosa e feche non sono abbastanza fertili per la conda quanto quella che trovossi in più canapa; si mesconn ad alcuni semi di favorevoli circostanze al momento della saraceno, i eni fusti fanno le veci di fra- germinazione. Ciò è vero, e beuchè nella sche, Riescono anche assai bene per av- coltivazione in grande la esclusione di vicendarli col frumento ne' terreni di alconi semi su parecchie mighaia non sia montagna ove possansi innaffiare, come indispensabile, pure in qualche caso una praticasi bene spesso negli Appenini simile precauzione può tornar utile. I ove abbondano tanto le sorgenti. Yvart faginoli conservano molto a lungo la lovide coltivarsi molto in grande e con ot- ro facultà germinativa; poco importa timo successo i fagiuoli bianchi detti gal- adunque di usare semi dell' ultimo racletti sul territorio del comune di Bazoche, colto, o di due o tre addietro, ed alcuni vicino a Montfort - l' Amaury fra due anzi credettero osservare che le sementi coltivazioni di grano. Ivi rende talora di due o tre anni dessero maggior propiù di 150 franchi netti all'ettaro nelle dotto di baccelli e fossero meno soggette

FAGICOLA FAGICOLE

a degenerare che quelle di un anno. Jeora più a miaura che prevarrà l'uso Tanto meno possiamo negare tale asser- dei seminatoi, rinnisce meglio tatte le zione che questo fatto fisiologico non desiderabili condizioni. Hugues dimoè l'unico che si presenti nella pratica strò vienuneglio questa proposizione coi coltivazione, e che conosciamo noi stessi suoi sperimenti, e dovunque si possederà varil esempii analoghi ; ma d'altra parte l'ingegnosa sua macchina (V. azazwaabbiemo notuto assicurarci che sarchbe 1010) la coltivazione dei fagiuoli nelle periculuso di volerne spignere le conse- campagne, verrà grandemente semplifiguenze troppo oltre ; poichè nou solo i cata e migliorata. Ove i seminatui sonu anfagiuoli invecchiati narcono più tardi e cora scouosciuti, la seminazione ai fa ura producono meno, ma nella maggior par- nelle linee sulle quali dee passavo l'aratro; te dei casi, si può conoscere la propor- ora lasciando cadere i semi uno ad uno zione decrescente della loto forza vege- e ricoprendoli coll' erpice. La p.ima matativa alla tinta gialla della loro nascente mera cuaviona alle terre molto leggere barbicella e delle foglie sen inali. e facili a riscaldarsi ; la seconda alle terre

Cohivansi i fagiuoli in due modi: o di maggiore consistenza, nelle quali i in buche, ciascuna delle quali contiene fagiuoli devonsi porre a poca profondità sei a otto semi disposte a scacchiera perché inclimente marciscono. In genealla stessa guisa che pei pischi, le lenti, rale un police (0, "026) è sufficiente. ec. u in linee, la distanza fra le quali si Dombasle crede che la miglior maniera stabilisce secondo le varietà che si col-di seminare i fagivoli nelle campagne sia tivano e la sviluppo più o meno grande in solchi distanti 18 pollici (o",50) poehe hanno a prendere relativamente alla nendo 5 o 6 grani nei solchi per ogni piefecondità del suolo. Le seminagioni in de (u",33) di lunghezza. Certamente otbuche sono quasi le sole a lottate negli tiensi in tal guisa una grande economia di arti, ed hanno principalmente il vantaggio mano d'opera, ma duopo è confessare che di agevolare l'uso dei letami fangosi la terra è hen lungi dal dare quella quanonde si coprono, e delle poglie che usan- tità di prodotti che si potrebbe ottenerne si in alcuni luoghi, con un buon esito con una seminagione più fitta, poiche del quale non si fa il conto che si do- molte varietà nane possono benissimo vrebbe, conservandosi la freschezza ai svilupparsi in solchi minori di 12 pollipiedi delle giovani piante; nella coltiva- ci ( o",55). Tenendosi alla distanza prezione in grande però questi vantaggi, scritta da Dombasle risparmiasi molto dell'ultimo dei quali può partecipare tempo nelle intraversature, e gran parte anche la seminagione in linee, non com-delle suese cagionate da queste. Si spossa pensano più gravi inconvenienti, quali meno il suolo per la cultura seguente, sono la lentezza della operazione, la im- ma eziandio raccogliesi meno. Ciascuno possibilita di far uso in appresso della può vedere ciù che più gli convenga sezappa a cavallo per le intraversature e condo le particolori aue circostanze, à l'accumulamento delle piante su alcuni mezzi d'esecuzione onde può disporre, punti soltanto del suolo, le quali possi- e la posizione locale in cui trovasi. Negl bil sente dovrebbero essere cinte d'o- orti coltivansi i fagiuuli in porche di un gui parte d'aria e di luce. La seminagio- metro a un metro e mezzo, separate da ne in solchi l'uso della quale già molto straducce che permettano di sarchiarli e diffusosi da alcuni anni, e si estenderà an- di intraversarli quando occorre ; ivi le linea sono di raro più distanti di 6 a 8 lungamente bnono, possa temersi che pollici ( 15 a 20 cent. ).

ratora mite i fagiuoli crescono assai pron- con molta parsimonia. Così pure si osservi tamente : in circostanze diverse non è sa la terra è sufficientemente riscaldata, raro vederli spuntare soltanto una quin- e ciò valga per quelli che seminano in dicina di giorni dopo. Se sopra le terre primavera, o anzi nel fine dell' inverno, alquanto compatte sopravvanisse una o che hanno gli orti bassi. A questi è pioggia che indurasse la superficie prima mestieri ingrassore il terreno ed averlo che fossero comparsi i cotiledoni, una legibene riscaldato. Un tal genere di coltura gera espicatora sarebbe molto giovevole. conviene agli orti murati o posti alla ma-

semine pelle campagne che quando pon sill' avvertire che richiedendu i fagiuoli di abbiano più a temere i geli di primavera, essera sarchiati più volte, debbono la-Tuttavia questa coltivazione può talvol-sciarsi dei solchi capaci di contenere un ta succedere nella stessa aunata ad un nomo, acciò si possa liberamente manegraccolto di foraggio, e se il snolo è mol- giare la zappa senza offenderli. Quanto ai to fecondo anche ad una messe precoce. fagiunli cha si seminanu tardi, troviamo Pegli orti la stagione di seminara i fa- commandato assai il porli a molle per 26 giuoli comincia in marzo a continua si- ore nell'acqua prima di metterli in terno a mezzo maggio. Il luogo e la facilità ra. Questa precauzione è poi essenziale dello apaccio fa cominciare prima o do-dove non si possa avere comodo d'irripo. Chi ha luoghi chiusi, esposizioni so- gare appena compiuta la seminagione. prile però suole essere il mese nel quale occorrono 175 libbra (87chil.,5) di semi. nendone due o tre semi in boche a con- dee tosto dar loro una prima intravarveniente distanza, formata colla zappa, satura. Se ne da loro una seconda o piut-Si letama da qualchedunn il terreno. Al- tosto una calzatura verso il momento tri che sa fra gli ortaggi questa essere la della fioritura, ed una terza un mese dopianta che abhisogna di minore copia di po. Negli orti ove spesso si preferiscono

vengano lunghe pioggie; e non a irrighi Quando la terra à umida e la tempe il terreno su cui furonu seminati se non In qualsiasi clima non devono farsi le rina, ma non molto agli altri. L' inutile

leggiate, ed è sicuro di vendere bene le Da quanto si è detto precedentemenprimizie, lavorato il terreno in fine di te risulta che la quantità di semi da imfebbraio, ne pone giù massime di quella piegarsi per la coltivazione in grande è specie che chiamano turchi o frisoni. Sel assai varia. Bosc dice essersi calcolato il gelo li risparmia, o se abbiasi cura di che un arpento (mezzo ettaro) può conripararli se ne ha prima del solito. L'a- tenere 12,000 eespi di fagiuoli, pei quali se ne fa maggiore seminagione. Si pian-tano regolarmente o col furaterra o po-politici d'altezza (o",054 a o",081) si succhi la pone dove prima era qualche al- le varietà arrampicanti, che sono le più tra pianta, pel coltivamento della quale fo produttive, infrascansi quando i loro ingrassata la terra. Seminati i fagiuuli se gambi cominciano ad allargarsi. Nei camvanga una grande pioggia un po' conti- pi pna tale uperazione sarebbe più co-

nuata, spesso marciscono. È dunque ne- stosa che utile, e quindi per evitarla scelcessario un discreto grado di umidità gonsi le varietà nane. Nel loro crescere per farli sviluppare. Però guardisi dalli fagiuoli temuno tanto una siccità quanseminarli quando, dopo che il tempo fu to un umidore costante. Nel norte le se-

minagioni tardive sono per lo più impos-, rale è assai produttiva, ma la quantitir sibili, poiche le piogge del finire della dal prodotto di essa varia secondo il clistate fanno marcira i baccelli ed anche le ma, il scolo, il metodo di coltivazione ed piante che li portano. Nel mezzo giorno i cangiamenti di valore che hanno i fainvece la mancanza d'acqua in primave- giuoli nel commercio. In vicinanza delle ra arresta lo sviloppo degli steli e l'in- grandi città ove i letami sono a basso grossamento dei baccelli stessi. Qoindi in prezzo e lo smercio si fa assai vantagtal caso le irrigazioni sono un aioto pre- giosamente, ottennesi talvolta un guada-

zioso, e quando non fossero possibili po- goo netto di più che 1000 franchi sopra trebbe ancora giovare il mantenere fre- on solo ettaro di terra.

sco il suolo coprendolo di stuoie di pa- Negli orti chi ha fagiooli rampichini e

glia, a quella guisa che fanno gli ortolani, voglia disporre le frasche, solle quali dopo la seconda intraversatura che ordi: possano appuggiarsi lo farà quando acnariamente precede i grandi calori. Que- cignerassi alla seconda intraversatura, sto mezzo però che adottossi con van- che in tal caso si fa come tutti gli altri taggio in coltivazioni non molto estese, lavori colla vanga ; si terrà lo stesso medi raro potrebbesi adottare in grando, a todo cha pei pisgilli, del quale a quelmeno che la vicinanza di on campo di l'articolo parleremo. Si avra l'avvertenginestre o di eriche, o la facilità di pro- za di disporre le frasche rivolgendo è enrarsi delle erbe marine, non ne sce-loro rami in modo cha non imgombrino a segno che l'ortolano venga impedito masse notabilmente la spesa.

I faginoli infrascati maturano assai nel sno lavoro. Quelli che volessero trarinugnalmente, perchè i loro steli florali re il massimo profitto dai fagiooli rampicontinuano ad innalzarsi gran tempo chini dovranno mettere frasche elevate, dopo la comparsa dei primi bottoni e la mentre cusi ne fanno di più. Notisi che formazione dei primi baccelli. Questo è nei terreni umidi o se piovosa corra la

on altro motivo per escluderne la colti- stagione, non fanno bene. vazione dalle campagne. I fagiooli nani In maggio seminansi i fagiooli di Spanon presentano allo stesso grado questi gna, e di Bengala, e sulla fine del mese, inconvenienti. In generale si comincia a e meglio ancora in giugno il fagiuolo peraccoglierli quando il diseccamento innol- loso. Abbiamo osservato che queste tre trato degli nltimi baccelli, che precede al- specie domandano terra migliore delle quanto quello degli stali, fa che si possa- altre ; e l'altima poi on loogo ancora più no levare questi ultimi senza danno per soleggiato, mentre può essere tenota a la bontă dei prodotti. E da osservarsi minore distanza. Si fa molto uso di queche i fagiooli raccolti più maturi sono di sta ultima specie di fagiooli, mentre somiglior qualità e dorano piò a longo de- no freschi in minestre e per le salse. Megli altri. La miglior maniera di conser- riterebbero di essere propagati. Chi però vare quelli che destinansi alla semina è muncasse d'irrigazione per tenere ad un di serbarli nei loro baccelli. Gli altri bat- bisogno un po' umido il terreno o lo atonsi col coreggiato oppore con bac- vesse troppo omido, rinunzii a coltivarchette abbastanza sottili per rinscire ela- li. Si è pure riscontrato che le nebbie fanatiche, la quale ultima maniera è miglio no gr. nde mala a questa specie.

re perchè non si acciaccano i fagionli. I fagionli freschi contengono, secondo La coltivazione dei faginoli in gene-l'analisi di Einhof, 25 per roo di seque, e i fagiuoli seechi 35,04 di amido, 20,81 di di glutine che essi contengono, e quanelutine, mesciuto con un poco di ami- to sia quindi a desiderarsi che la coltido, di fibra vegetale e di soprafosfato di vazione in granda di essi vieppiù si difcalce; 1,35 di albumina vegetale, 3,41 fonda.

di estratto amaro, 10,37 di gomma mesciuta con fosfato e clornro di potassa ; 11,07 di fibrina amidacea, 7,5 di epidermide ( perdita 0,55 ). Stemperando i me notammo nell'articolo precedenta difaginoli pestati nell'acqua, questa diviene stinguonsi con questo noma i dolichi. i latticinosa e lascia tosto deporre dell'ami- eni semi poco differiscono invero dai fado ; il rimanente del liquore è torbido giuoli propriamante detti. Di questi pure e dopo poche ora fornisca un sedimen- ve ne ha un gran numero di specie fra to che è glutine; ma non diviene traspa- le quali però di due sola ci occuperemo. rente e non si schiarisce ne meno quan- In generala questi fagiuoli domandano do riscaldasi. Però ottiensi, in quest' nl- la stessa coltivazione degli altri, se non timo caso, un coagulo esseiforme che è che vogliono essere seminati più tardi,

separato da questo sedimento, è muci- sono le seguenti.

di carbonato di calce e di fosfato di po- quelli dell' altra specie.

tassa, o,8 di fibrina amidacea, 7,0 d'in- Il fagiuolo da caffe (Dolichos soja,

glutine.

(OSCAR LEGLESG THOUN-FILIPPO RE -BERTRLIO.)

FAGIEULI dall'occhio o d'Egitto. Coun miscuglio di glutine e di albumina, e ed esigono un terreno rieco e per nulla che nell'esposizione dell'analisi riferita argilloso.

si riguardò come solo glutine. Il liquore, Le due spacie che abbiamo accennate

lagginoso e torbido. Evaporato a consi- Il fagiuolo lunghissimo (Dolichos sesstenza di estratto, lascia nell'alcoole quipedalis, Linn.) distinguesi dalle altre con cui si tratta una materia estrattiva specie tutte per la lunghezza de' snoi bacamara, e l'acqua toglie al residuo la celli che eccede sempre i 3 decimetri. Rigomma, lasciando indisciolta la por-cercavansi molto un tempo le sue sementi. ziona del congulo che il liquore vi- ora vi si è rinunziato, atteso il poco nnschioso non notà deporre, e che nell' a- mero di faginoli cha danno, essendo quinalisi si distinse col nome di albumina sti fra loro distanti assai, ed a cagione alvegetale. Braconnot, che analizzo pure tresi dell'incertezza del prodotto. Inoli faginoli, trovogli composti di 42,34 di tre questo non è mai proporzionato alla amido, 18,2 di glutine ( la legumina di quantità del seme e facilmente si perde Braconnot), 5,36 d'una sostanza nitro- pel freddo o per la nebbia; alcuni li genata, gommoide, precipitabile dal con- preferiscono per mangiarne i baccelli vercino, 1,5 di acido pettico, 0,7 di grasso di, cotti ed accunei in insalata, i quali giallo, 0.2 di zucchero 1,0 di fosfato e assicurasi essere molto più delicati di

viluppi e 23 d'acqua. Gli inviluppi era- Linn. ) ha il fusto diritto ed i baccelli no composti di 4,6 di fibra vegetale, molto ispidi, e che contengono due o 1,23 di acido pettico, 1,17 d'una so-tre semi di un colore rosso oscuro, stanza solubile nell'acqua, di amido e di e piuttosto globosi . Alcuni di quelli che vorrebbero pure trovare con che

Da questa analisi dei fagiuoli si vede supplire al caffe, sonosi imaginati di colquanti vantaggi potrebbero ritrarne le tivare per tale effetto questo faginolo. arti, attese le grandi quantità di amido e Ama un buon terreno e ben soleggiato ; 456

PAIRA

goa sarchiarin con diligenza, e soprattut- strate, sammo o paglinta ( V. queste to avvertire che non sia ingombrato, e parnie). che le piante non si ombreggino a viceoda. Si raccoglie alla fine dell'autunno. I semi tostati dapprima risvegliaco la sensazione del caffe : ma polverizzati e fat- cui forma venna descritta estesamente tane una bevanda a somiglianza di caffe oel Dizionarin, dicesi inventato da certo aonn uoa cosa ben cattiva. Tale è il giu- Afranio, canonico di Pavia, nel 1539. dizio che molti, avendolo esperimentato, Alcuni fanno derivare il nome di fagotto ne diedero; pure taluno ancora ne col- dalla somiglianza che hanno ad uoa spetiva. Questa specie ha il prezioso vantag cie di fardello i suoi tubi riuniti. gio di resistere a siccità continuate, ed è

no sempre un cattivo sapore.

(ALBESTI.) Facienti. In generale sono lamine d'oro o d'argento sottilissime od anche di rame dorato od inargentato che ag-ltori, che nei paesi di montagua reca non giungoosi ai ricami, e mettonsi nei gallo- di rado grave danno ai coltivatori, manni o nei oastri. Queste lamioe, che otten- giando le loro galline, i loro piccioni ed gonsi anttiliasime col laminatoio, hanno aoche le ova, ciò che rende di molto talvolta una della loso superficie tiuto interesse l'imparare a distruggerlo. di color rosso, azzurra, verde, ec., el La faina ha il corpo lango più di un

va seminato alla fine di maggio, a biso-sconde la fignea loro, diconsi cassona, se-

FAGOPIRO. V. SARACEBO. FAGOTTO. Questo strumento, la

Un fabbricatore di strumenti da fiato assai produttiva, ma i legumi di essa so- di Lione, nominato Simiot. fece notano quasi impossibili a cuocersi, ed hao-bili miglioramenti al fagotto, ed il tedesco Almenrader intraprese receotemen-(Filippo Re-Oscan Luciana Thouse.) te vorii cangiamenti riguardo alia posi-Paciporo romano e fagiuolo turchi- zione de' buchi e delle chiavi del fagotno. In Toscana si danno cotrambi que- to, agginngendone pur anche di nuovi, sti nomi, come pure quelli di girasole col qual messo i passi che altre volte o mirasole al arcino (V. questa parola). credevansi ineseguibili su quello strumento, vi si suonano ora con somma facilità.

> (Dis. delle Origini.) FAINA. Animale del senere dei mar-

coperta di una vernice che stendesi n- piede ed alto mezzo piede; il suo colore gualmente sul colora e sulla superficie e no marrone oscuro, eccettuata la gola dorata o inargentata. Quando questa ch' è bianca : la sua coda è vestita di varnice è ben secca, si passa il tutto di lungo e folto pelo. Si allonga essa consinnavo fra i cilindri del laminatoio, col derabilmente quando vuole ; salta e balche assottigliposi maggiormente le lamine za piuttosto che camminare; si arrampie rendesi lo strato di veroice perfetta ca facilmente pegli alberi e pei muri; mente nguale. La lucidezza del metallo s'accoppia due volte all' anno, a metà che traspare attraverso il colore e la dell'inverno ed a metà dell'estate, e si vernice aggiugne alle tinte maggiore vi- sgrava di tre e fino a sette per ogni porvacità. Il modo di preparare queste la- tata. Questi noimaletti pervengono a tutmine di varii colori venne descritto al- ta la loro grandezza dopo un anno, ciù l'atticolo ospezzo del Dizionario. Con che, secondo i calcoli di Buffon, fa prequeste laminette si faono varii pezzetti sumere, che la faina possa vivere 8 u uniformi pegli usi anzidetti, i quali, se- 10 anni. Un liquore giallastra e d'un odore di muschio scola da due vescichet- re quantità. Quando dalle tracce dei Inte vicine all'ann, e si spande da per tut- ra passi sulla cenere sparsa alla porta, to, ove passa, di modo cha l'odorato si può giudicare che ve ne sia entrata meno esercitato può quasi sempre segui-alcuna, si chiude l'ingresso e si da loro

re la sue tracce.

In tempo d'estate restano le faine nei In alcum paesi si mettono dei lacci di buchi e vivano di piccoli quadrupedi, di filo d'ottane, delle trappole grandi a traaccelli, di rettili, di frutta e di semi. Si bacchello ed altre macchine all'apertura nascondano esse allora nelle fessure dei delle buche, per dave le faine entrano macigni, nel concavo degli alberi, nei nei granai, ed ogni mattina si va a farne covili abbaodonati: non si avvicinano ai la visito, per acchiappare quelle che banvillaggi, ai poderi isolati, che in tempo no potuto introdurvisi nella notte. di notte, per cercare d'entrare nei pol- Finalmente vengano anche avvelenalai, nelle piccinnaie, e di surprendere i te, mettendo dell'ersenico, della noce volatili nnu rinchiusi, n di predare le uo- vomica, del vetro pesto nelle uova, per un va deposte in siti appartati; in tempo buco che turasi poi con un pezzo di card'inverno poi si stabiliscono nelle case ta, od in un piccolo uccello, al quale si stesse, vale a dire, nei granai, nei buchi ricuce il ventre, o in un cnore di montodelle muraglie, e si mantengono in un ne, che si fa friggere nell'olio di lavencontinuo stato di guerra con i cultivato- da, ec.; ma questo dev'essere l'ultimo ri, ai quali però fanna anche qualche be- spediente da adottarsi, poiche vi ha grannefizio, manginodo i sorci, i topi cam- de pericolo e nessun profitto. pagnali e perfino le donnole che infe- Si raccanta che un agricoltore aveva

di nna qualità abbastanza buona, quan- ogn' inverno con quest' olio medesimo tunque inferiore a quella del martoro; e une faiua impagliata, che andava strasciquesta sola determina alcuni e darle la nando sul suo fieno, per condurla in un caccia in inverno, stagione, in cui la fai- piccolo granaio, disposto come sopra si na è meglio provveduta di pelo Que- disse, ed ivi nasconderla in un buco, sti cacciatori hanna dei piccoli cani cor- ave le faine maschie potevana sentirne ridori, e gambe storte, a tal uopo adde- l'adore senza vederla; e che in tal gnisa strati, che perseguitano la faina di granain preso aveva tutti i maschi ed anche spesin granzin, entrann nei suoi buchi, quan- su alcune femmine del suo podere. do possopo, e la fanno uscire pei tetti, Malgrado tutti questi mezzi di distra-

ove uccisa viene collo schinppn.

Suppl. Dis. Tecn. T. FII.

la morte a forza di colpi di bastone.

stano quelle dimore : combattono an-lavato la vulva ed anche l'interno della che con i gatti, e nnu di rado gli ucci- matrice d'una faina in calore, da esso uccisa, con quest' olio di lavanda; che pel La pelle della faina da una pelliccia corso di 7 a 8 anni strofinato aveva

zinne, i coltivatori non devona trascu-Vi sono dei paesi, ove i febbricati so- care le opportune cautele; devono quinno disposti in maoiera che vi si possono di avere cara, che le loro piccionaie siefor passere le faine, eccitate da cani, un esattamente intunacate in tutto il lucon pertiche, a con qualche esca, da tut- ro esterna, che il contorno dell'ingresti i granai in un solo, più piccolo e an dei piccinni sia, per maggiore sicuben chiuso, ove si trova della psglia e rezza, vestita con foglie di latta, affinche del fieno, come negli altri, ma in minn- le unghie delle faine uon vi si possuno

FAUNA FALANGE

458 attaccare; invigilare inoltre devono, che ne l'occasione in cui sviluppanu il loro i loro pollai sieno bene chiusi e riparati, carattere, e vanno massacrando le gitche nessuna gallina abbia l'uso di dor-line. (Bosc.)

mire allo scoperto e di andare a deporre FALA. Macchioa antica o torre di lenei barconi, sotto i cespugli, ec. Se le gno che punevasi nei circhi per uso defaine uccidessero quei volatili soltaoto gli spettacoli ed in guerra per l'assedio che servire pessonu alle loro sussistenza, delle città.

il male sarebbe poco grande; ma quando (ALBERTA) entruno in una piccionaia, in un polleio, FALANGE, FALANSTERO, Nelcemassacrano tutto ció che posseno coglie-lebre sistema di Fourier, iodicavasi con re, vale a dire, quasi tutto quello che vi la prima di queste veci una secietà di si trova. Quaodo si ha sofferto una disgrazia sitoilo, si può essere sicuri stando so, le quali vivevano insieme in un locain aggusto di uccidere la faina nella not-lle, di cui la seconda voce era il note susseguente a quella delle strege, quan-me. Non sorà fuori di luogo in quest' odo si sappia opportunamente nascon- pera censacrata all'industria, il dare una dersi; perchè essa vi ritornerà immanca-idea di ciò che fossero queste falangi, e bilmente a cercare una delle sue vitti-del vantaggio che Fourier sperava di me, per portarla ai sooi figli, poichè trarne in quanto può riferirsi alle ntili quando hanno questi le faioe sono più erti. ardue e per conseguenza più pericolose. L'idea fondamentale di Ponrier era

La pelle della faina diventa, come si l'associazione, ed egli vi ricorreva perè detto, oggetto di un commercio di ciò che lo sminuzzamento del lavoro semqualche importanza; se ne fanne mani- bravagli uno de' principali inconveoiencotti, fodere d'abiti, guanti, ec., e si tin- ti dell' organizzazione attuale. In fatto ge a colori diversi. Il suo pelo è uno trasportandosi col peosiero in un vildei migliori che aduperare si possa per laggio di 1,500 persone vi scergeva la fubbricazione dei pennelli comuni, ed egli 100 case, 100 cucine, 100 lavatoi, entra anche vantaggiosamente nel feltro 100 forni, ec., io una parola 100 indudei cappelli fini. strie diverse, le quali frazionandosi ri-

Ci siamo principalmeote trattenuti so- chiedevano maggiori capitali, più tempo, pra i dauni che le faine recano ai vola- più fatica e rendeveno meno. Ville un tili; fanno però spesso dei guasti consi-rimedio el male nel rippire tutte queste derabili soche alle frutta. Si sono vedute molecole laboriose con l'assoggettarle alspalliere di pesche e di pera devastate da l'essociezione. Questa idea non era nuoesse con estrema rapidità. Ne furono uo- va poichè i conveoti, i collegi, e tutte le cise sopra meli all'aria eperta, da do comunità ne davano un esempio ; ma il ve cadere facevano tutte le mele, rosic-sistema di Fourier non limitavasi a chiandolo ad una ad una. Si dice anche ciò. Aveva osservato una geoerale rippche mangino il grano nei granai, ma oiò gnanza pel lavoro, il quale riusciva a non è cumprovato. tutti di peso : voleva egli renderlo in

E possibile fino ad un certo segno vece piacevole ed nne dei primi mezzi di addomesticare le faina, e far loro che proponeva e tal'uopo era la varieeseguire le funzioni dei gatti; ma non tà : un uomo, diceva, per quante ami bisugua tento fidarsi di esse, perchè vie- la musica, non ascolta con piacere una FALANGE

FALANGE

open per dieci ore di seguito, a vi hajischezze nel sistema di Fourier? Qui certo nalinamo gran differensa dalla cominciona le difficolisi nitto til iloro piacevolezza dell'ascoliare un' opera a rigore. Sonze poter preteodere di esporcuelle dal fera nel havro. Fourier qui re qui tutte le idee di Fourier sa questo di trovò che il lavoro o non era organiszato, o non lo era a dovere, e che con-su che i si foste una dissificazione nel venire organizzazio in muniero da conrelativa di consistenza del con-su che i sono di consono pre idee.

Prendeva egli un comone, un certo vano le meggiori ricompense erano quelli spezio di terreno e circa 1,800 persone, più faticosi e più utili. Non perciò dec e costituiva questa società col nome di credersi che egli non intendesse di dare falange. Dividevasi la fulange in gruppi, nessun compenso a quelli che poterano serie, ec. in quella goisa che i ragiona- riuscire più piacevoli e fersi : ciascuno menti dividonai in battaglioni, compe-era ricompensato e gli ingegni più svegnie, ec., ed in esse ciascuna veniva ap-glieti e che emergevano sogli altri aveplicato ad un lavoro secondo la sue for- vano qui pure il loro posto, che era il ze, il sno carattere e le sua capacità, e più distinto, come pure lo henno nell'atquesto lavoro, a suo parere, era nicglio tuale nostra società. Fecersi già alcuni ordinato che quello dell' attuale società, saggi del sistema di Fourier, ma non dicpiù piacevole e più produttivo. La falan- dero que' risultementi che se ne espettuge, cioè questa unione di un dato nn- vano, gli uni per mancaoza di fondi, gli mero di associati, atave in un falenstero altri per maocanza di tempo. Qualunque o locale ove vivevano tutti insieme. Par-idea possa aversi del suo sisteme, certo è tendo da questa idea, della quale non però doversi onorare un nomo che dediabbiamo dati sufficienti par valutare cò tutta la sue vita e tentare di sciogliere nè le difficoltà di applicazione, nè tutti i il più importante problema, quello cioè vantaggi, Fourier, al pari di Fenelon nel di distruggere l'inuguaghanza delle consuo Telemaco, immeginò uno atato so- dizioni, della quale sopportiamo i mali ciale poetico dove ciascano era felice, per continuamente. quanto glielo poteva permettere il suo Le idee di Fourier cominciano inoltre

lavoro e la sua capacità.

Per avere un idea di questo sistema l'associatione va penetrando dispertutsupposimen per un momento il folsoisto compagnie a' locaricano di illuminore
servo reginizzio e veidemoi qual giusi a centiniasi e casa, lo buttepia, la strade;
si sosterebbe, Fourier risposde col suo plate legano insiema i popoli con nuori
sucro. Ma come ripertiro i risululementiluczui di cousquinciatione, e cosi di mobil
di quasto lavoro? Egli voltwa che ell'entera colla suscisione ciascoso avera elegendere di la lavoro della sucrea della suscisione ciascoso avera percedere di la lavoro di casa che sucrea colla suscisione ciascoso avera percedere di la lavoro della suscisione di caso avera percedere di lavoro della suscisione di caso avera percedere di lavoro, la lavoro, la lavoro, la lavoro, la casa di capacità del lavoro
metro per ignitarie i frutti del lavoro, valva a dire, la placavolezza del lavoro
meta per ignitarie i frutti del lavoro, valva a dire, la placavolezza del lavoro
meta qual modo avevasi pola ripartire clicremo qui un passo di questo innovaquesti secondo il lavoro di cias-debduos, tore.

seconda base della distribuzione delle "Finora, dic'egli, la politica e la morale

fallirono nel loro progetto di far amare il delle tre facoltà : capitale, lavoro e talavoro: vedonsi i salariati e tutta la bassa lento. classe inclinare sempre più all' ozin. Nel- 3.º Che le radonanze industriali si canle città li rediamo aggiunguere un ri-gino circa 8 volte al giorno, non potenposo del lunedi a quello della domeni do sostanersi l'entusiasmo più di un'ora ca, lavorare senza zelo, lentamente e con le mezza o due ore nell'esercizio di una disgusto. Per obbligarli all' industria non operazione agraria o manifattrice. si conoscono dopo la schiavità altri mez- 4.º Che facciansi in compagnie di amizi che il timora della fame e dei castighi : ci, rionitisi spontaneamente, agitati e atipure se l'industria è il destino assegna- molati da gare molto attive. toci dal creatore, come pretendere che 5.º Che le officine e le coltivazioni

vi ci voglia condurre con la violenza e presentino all' operaio le attrattive della che non abbia saputo trovare qualche nettezza e della eleganza. più nobile movente, qualche adescamen- 6.º Che la divisione del lavoro sia

fisserci al lavoro agrario e manifettore, lo menita il sistema di Fourier, conviene compose un sistema di attrazione indu-leggere le sue opere e quelle de' suoi striale che, organizzato che sin, spargerà discepoli, la quali abbondano veramente di mille piaceri le operazioni della colti- di cose buone e notabili, ae non che covazione del suolo e delle manifatture ; e sta fatica il ritrarre in esse l'oro dal midarà loro adescamenti che sedurranno narale, per essersi in quegli scritti intropiù forse che non lo facciano in oggi i dotti moltissimi neologismi, festini, i balli, gli spettacoli ; vale a dire, che nello stato di Società il popolo tro-verà tanto piacere e stimolo ne suoi la-FALCE. Cosa intendasi per questo vori da non consentire ad abbandonarli, nome e quale sia il modo di fabbricare quand' anche gli fossero offerti festini, le falci venne a sufficienza descritto nel balli, o spettacoli alle ore delle radunan. Dizionario : qui però ne rimane ad inze industriali.

sul popolo, il lavoro di questa società falce e indicargli le varie forme di esse e ni seguenti.

1.º Che ogni lavoratore sia associato. La scelta di una falce è cusa molto paghisi con un dividendo e non con un importante. I difetti di esse sogliono

anlario. 2.º Che ciascono, nomo, donna o fan- del ferro o dalla maniera con cui vennaro ciullo, sin compensato in proporzione temperate. Succede bene spessu che le

to capace di mutare in piaceri i lavori? portata al massimo grado, a fine di affi-"Dio solo ha il potere di destare l'at-dare ad ogni sesso e ad ogni età quelle trazione; con questa sola voll' egli con- funzioni che meglio se gli convengouo. » durre l'universo e le creature ; e per Per conoscere però come veramenta

(BLSRQO) il seniore.)

segnare all'agricoltore il modo di co-» Per avere una si grande attrazione noscere e scegliere le migliori lame di

dovrà interamente differire dalle forme de' loro accessori, ed i vantaggi e gli jinributtanti che ce lo rendono così odioso coovenienti che dalle varie modificazioni nello stato attuale. Perché l'industria derivano, acciò, dietro queste nozioni, delle società divenga attraente, duopo possa adottare di preferenza quella che sarà che essa soddisfi alle sette condizio- meglio si adatta alle particolarità dei suoi bisogni e delle sue circostunze.

provenire o dalle qualità dell' acciaio, o

FALCE FALCE

461

falci furson meno arroventate in certi sitil l'inconveniente di alcune falci che hanche in altri; allova la tempera non è noi it taglio ineguale e cone a onde; ai uguale, e ne risulta, che la falce non ha dec hattere dapperutto ngualemente, ala stessa destata in tatta la une stessoi- vendo s'empre riquardo alla qualità del da arrodo nas parte sassi dara, e l'altra ferra, nel hospo ore si batte. In vece di sassi molte. È facile l'avrederi di que- tenere la pietra da aguatare in un bossosi diletta, passando lievenente sul mol o pieto di acqua, alcuni le ravvolgono di taglio na pietra da arrotare, di cui si co- paglia o d'erba baguata e la posquon nonce la durenza, e secondo che quesi noti riventi nel bassoto.

pietra morde più o meno, si gingne ad Un agricoltore francese pubblicò in assicurarsi se il taglio è ben ngnale, s' è un giornale nna nota, nella quale raccopiù duro in un sito che nell'altro, o s' è manda come assai ntile di mescere all'atemperato al ginsto sno grado. Si posso- equa pura dell'acido solforico concenno anche riconoscere i suoi siti dori o trato nella proporzione di 1/4 di libbra molli, battendo a lievi colpi il taglio di (ochil. 1235) in a litri d'acqua (a chil. ). un coltello sopra quello della falce, o fa- Tutta la spesa ammonta, dic'egli, a due cendo lentamente strisciare sopra que-soldi al giorno che costerà l'acido, ed st' ultimo nna piceola lima dolce : le dif- all' acquisto di nna fisschetta di piombo ferenti impressioni fatte dal coltello o o di legno per contenere il miscuglio. dalla lima indicheranno bastantemente le Bagnando la pietra in quest'acqua acida ineguaglianze della tempera. Si segne- e aguzzando con essa la falce, assicura ranno allora sulla lama con uno stro- che questa taglierà assai bene, nè avrà mento acuminato i siti molli ed i duri, e più bisogno d'essere battuta tanto sovolendo indurare il taglio dei primi, si vente, come ora si pratica, bastando di umetteranno essi coll'acqua fredda, en-farlo una o due volte al giorno. Un alme pure l'incudine ed il martello desti- tro mezzo più efficace ancora, secondo nati a temperare le falci, e si batteranno lo stesso agricoltore, è di adoperare mequesti siti, fintantoche il taglio ne sia no sovente la pietra da aguzzare e di stabilito, giacchè l'acqua fredda dà alla sostituirle invece un pezzo di legno dollama una tempera più dara ; i siti dari ce, quale sarebbe il tremolo od il piopal contrario si batteranno asciutti, per- po, evitando l'abete che colla sua resina chè i colpi dati in tal guisa stemperano guarentirebbe la falce dall'acido; questo alquanto la lama, e la rendono più dol-legno, della stessa forma che la pietra, ce. Inoltre anche la forma del taglio det-bagnasi nell'acqua acidulata, cui siasi le falci dee variare secondo la qualità aggiunta eziandio della sabhia minuta. delle erbe che si vogliono tagliare ; così A dir vero, qualunque sia il vantaggio di deve essere corto per le erhe forti e pei questa maniera di aguzzamento non la foraggi di stelo più grosso, lungo e pint- crediamo tale che l'uso se ne possa geto per le erbe più fine, ed a ciò è anche neralizzare, giacchè l'acido solforico è d'nopo avvertire nell'agnzzare la falce. sostanza pericolora fra le mani de' con-Questa operazione si fa a quel modo che tadini, ed i loro vostiti si risentirebbero abbiamo indicato nel Dizionario (T. V. facilmente della vicinanza di esso, a mepag. 457). Pochi sono quelli che sap-no che le fiaschette non chiudessero con piano battere convenientemente le falci; grande esattezza o non si avessero parti-

molti invece le guastano, e da ció deriva colari avvertenze. Tuttavia in alcuni casi

Court Court

l'applicazione di questo metodo pnò es- peazo di ferro e (fig. 4 a 5) che tiene sere ntile semprechè gli enunziati vantag- ad ogni cima un fermo a guisa di uncino,

gi corrispondano coll'esperienza, e per-nel quale entra il taglio della falce per ció l'abbiamo qui registrato. Un fabbro francese. Francesco Her-potesse adentaria: questo pezzo di fer-

nier, imegino uno strumento per agevo- ro è attaccato al sostegno d. lare a tutti e rendere possibile anche Il pezzo e, il quale serve ad errestare

specie di guida. Vedesi questo utcasile una intaccatura ed un veno alla distanza disegnato nelle fig. 4, 5, 6 e 7 della di circa due millimetri, nella quale entra Tav. XXVIII delle Arti meccaniche. e si incastra la lama del pezzo c:g, è Le fig, 4 e 5 mostrano un'alzata di esso una vite che fissa di dietro i due peazi presa su due fecce diverse ad angolo del ritto ; h, vite che serve di pernio al

retto; la fig. 6 mostra un'alzata della pezzo e, il quale gira intorno ad essa. aula testa dell'utensile, nella quele ve- Il orodo di porre questo utensile per desi la falce posta a segno per essere bettervi sopra la falce, è quello stesso battuta ; la fig. 7, finalmente, un' alzata solitamente seguito, vale a dire, piantasi della testa senza la falce : a, è il pezzo in terra la punta i di esso fino al corsuperiore o cacciatoia, che vedesi a par-done sagliente k. Con questo atensile

intorno colla sua parte superiore vi è denti; se la falce è nuove, occorre un ravvolta une molla spirale b di filo di tempo doppio per batterla.

senza fatica nella cassetta c.

impedirle di fare verun movimento che

agli inesperti la battitura delle falci. Que- la falce sicchè non possa avanzare che sto strumento consiste in nna specie di quanto occorre, è mobila. Quando la falincudinetta, al di sopra della quale vi ha ce da battersi ha dei denti, si fa retroun pezzo quadro scorrevole terminato ad cedere il pezzo e affinche si abbassi sotto augnetura alla perte inferiore, e sul qua-della cacciatoia in guisa che questa possa

le si batte; una molla spirale tiene sol-battervi sopra e dare il taglio al dente. levato questo pezzo scorrevole, e la fal- f, è una vite con la quale si fa avance vi si sottopone cammioendo in una zareo retrocedere il pezzo c: tiene dessa

te nelle fig, 8, ed è un pezzo quadreto in tre minuti al più rendesi uoa falce mobile; la sua base è ad auguatura ed molto tegliente, senza timore di farvi

ferro che ederisce alla testa e scende per La forma delle fulci varia in molta circe un terzo della lunghezza di quella, meniere secondo i diversi paesi ed anvenendo ad appoggiarsi sopra nna spe- che accondo gli usi cni lo strumento cie di cassette c, dalla quale la molle fa stesso dee servire . La falce semplice uscire la cacciatoia dopo che pel colpo è quelle che si adopera più specialmendi martello ricevuto è venuta a battere te per le praterie ertifiziali, e benchè la sulla falce. La caccistoia non può tenten- forma della sua lama resti sempre la stesnare potendo muoversi esattamente, me se, pure variasi la forma delle sua munta-

tura n del manico. In alcuni paesi que-Per battere la felce con questo uten- sto non è che un pesso di legno diritto, sile conviene porla nel modo solito e, terminato alla cima con un perzo di ferro ae battesi colla destra, condurla con la per fare equilibria al peso della lama, e sinistra. La falce è sorretta da un soste-queste forma è assai buona ; altre volte goo d di acciaio, ove la cacciatoie a la è un pezzo di legno semplice cha ha un batte; inoltre è anche sostennta da un dente n impugnetura pel! quale se lo FALCE FALCE 40

prande con la maco destra jin altre final-, archi piantati sul manico vicino alla lama menta a mesto aldi manico vi ha un ha- e ad angolo retto con essa, i quali non stone inclinato alquanto all'innò, ed alla hanno altro effetto se non se d'impedire cians di gestro vi a poi un piando pian- che gli steli cadano al di hi del manico. Isto perpendicolarmenta che sarre di Falciansi all'esterno quei ceresli che hanno

no poca altezza, poichè in tal caso i culimpognatora. Per la falciatura dei fieni di rado ar- mi non potrebbero sostenere quelli che masi la falce di altri accessoril. In Pic- vennero tagliati. In tal caso lo strumencardia nullameno attaccasi sul manico e to è armato in maniera cha la puinta anvicino alla doccia che vi fissa la lama, zichè esser volta verso il grano, lo è in una specie di uncino con un lungo den- senso opposto; e l'operaio la fa scorrere te volto all'insù che produce l'effetto da sioistra a destra. In questo caso è di rionire in un solo punto od in una munita di un rastrello, come indica la sola linea tutta l'erba tagliatasi ad ogni figura r della Tav. XXVIII delle Arti movimento della falce. In quel paese meccaniche, il quale componesi semplitorna utile questo effetto pel disecca- cemente di alcune bacchette AA dispomento dei foraggi delle praterie artifi- ste sopra il lato di una specie di piccola ziali, non avendosi ivi il costume di spar-lintelaintura fissata sul manico. La falpagliara l'erba sul campo per sollecitar- ciatura si eseguisce allo stesso modo cha ne il diseccamento (V. PALCIATURA). quella dell'erba, se non che il rastrello Quindi in tal caso l'aggiunta dell'uncino dispone regolarmente le spiche, le quali fa l' offizio di un rastrello. si fanno poi cadere sul suolo con nna Allorchè al vuole adoperare la falce scossa leggera dal lato opposto a quello

pei cereali, la forma di essa non è pin ove sarebbero cadute se si fosse falciato tanto semplice, ma vi si faono diversi all'interno. In quanto dicemno sulla falcambiamenti, dei quali ora brevemente ciatura all' esterno si è sempre supposto diremo.

Falcianti i ecreali per l'interno o per l'initra.

Peterno. Alogorani il primo motodo

Rilorgondo totte le spiche non sono per quei cereali che hanno l'culmi di diritte od agualmenta inciinate avvieno ma certua alteza cel la generale per le cha alcuna di esa impegnanta fra i densi varie specie di frumento e di segalo. Il del rastrello, ciò che rende il lavron meticatore tiene il grano a lai ainistra, ed luo perfetto è molto difficile. Si giunne a vacado la ponta della falce volta verso il logiere o almeno a scenare questo ci-campo di bisda, an dirige la huma da de-fetto tendendo una tela grasolana sopra stra a sinistra gettando il grano tagliato un erco di ferro an (fg. 2) nella parte contro quello che non lo è ancora: la superiore, e al l'inferiore culla stessa falciatura rieses tanto più perfetta quan-lusa della falca attaccadovela con na to più regolarmente il grano tagliato po- pirtica di falta.

poggiasi sull'altro senias cadere. Una Lo strumento però più vantaggioso, doman can un faletto oco un habatoe a nostro cedere, per mietere i cetesli, si ricurvo segue il falciatore e riduce la è la falce fiamminga, la quale facilmenta coroni quello che si è teglisto. Per fil lunneggiais nenche dille donne, teglis la diare per l'esterno lo stramento è muniliade con cana perfecione e d'una sollecito di un accessivato che f'ormato di duc'tudios che ercherebebasi ismanolio agni

PALCE FALCETTO

altro stramento. Vedesi questa disegnataflici (o",054 a o",108) al di sopra del nella fig. 3. Componesi di un manico di suolo. Un grande vantaggio di questo legno di un pollice e un quarto (0m,037) strumento si è che quello che se ne di diametro, tenuto nella mano destra serve non ha bisogno di abbassarsi, fadal mietitore per la parte curva lunga cir- ticasi meno e può fare per conseguenza ca 5 pollici (o", 135). La parte diritta di più di lavoro; rimangono inoltre meno questo manico è lunga da 16 a 22 pol-stoppie. La maggiore difficoltà di quelici (o",435 a o",596) secondo la statu-sta operazione si è quella di riunire gli ra dell' operaio, in alto vi è una specie steli tagliati in forma de covoni, poichè di anello di cuoio nel quale ponesi l'in-con questa falce formansi quelli iu pari dice, ed alla cima avvi un bottone, il tempo si miete, il che è un grande vanquale impedisce che lo strumento possa taggio. Esperimenti di confronto eseguiscivolare foori di mano, se l'anello si tisi sotto l'ispezione della Società d'agrirompe o se il dito n'esce per qualsiasi coltora dell' Alta-Scozia dall'agronomo motivo. La lama è lunga circa 2 piedi Masclet, allora console di Francia ad E-(o".650), e larga nel mezzo a pollici e 3 dimburgo, provarono che la mietitura quarti (o",074). Il menico è attaccato fatta in tal guisa offeriva on vantaggio di alla lama in maniera da formare col piano on 26 per 100 su tutte le altre. di essa un angolo, sicchè il mietitore può (Antoine de Roville-Soulance Bodin tagliare la biada quasi al diritto del suolo senza abbassarsi, essendo il manico inclinato all'orizzonte di 60 a 70°. Sic- parte arcuata della gamba di dietro del come una linea che si conducesse dalla cavallo. parte oncinata del manico passerebbe Facca a rovescio. Specia di falce che quasi per la punta della lamina, così è ha il filo volto all'infuori cd usasi dalle facile avere l'occhio au di goella mentre truppe assediate per nettare il parapetto si dirige a volontà il tallone della falce o la breccia dai primi assalitori. col dito passato nell'anello di cuoio. Con questa falce l'operaio adopera un bastone leggero (fig. 4), terminato con un un- sti due nomi, e più propriamente il secino di ferro tenendolo con la sinistra a condo, si danno ad una specie di coltello mezzo del manico, mentre ha nella destra a loma assai curva il quale serve per tala falce, in maniera che la parte curva gliare i cercali presso a poco nella stessa dell'uncino, sia sopra della falce nella stes-maniera che la falce, alla quale però viesa posizione che è la lama precisamente ne per questo uopo preferito generale al di sopra di quella, trovandosi le loro mente. punte esattamente l'una sopra dell'altra. La fabbricazione delle falciuole è pres-Il mietitore fa agire tutto insieme i due so a poco la stessa che quella delle FALCE utensili suddetti facendo passare l'unci- descritta nel Dizionario, preseuta nul-

464

FALCE. Dicesi per similitudine della (GRESSI.) FALCETTO, FALCIUOLA. Que-

no dietro alla paglia circa alla metà del- lameno le differenze seguenti. la soa altezza per separarla e inclinarla. Per formare una falciuola prendonsi spingendola leggermente verso la sua due parti di ferro sopra una di acciaio e mano sinistra, in pari tempo che la lama, portansi con tanaglie nella fucina, ove si con on movimento da destra a sinistra fanno arroventare. Assoggettansi poscia viene a tagliare questa paglia a o 4 pol- i due metalli ad un maglio per unirli inFALCETTO FALCETTO

sieme e farme della sprangha di una cer-le batte con forza appoggiandole sull'inta lunghezza e di alcuni millimetri di cudine in maniera che i colpi del magrossezza. Tagliansi poscia in pezzi di glio cadano sempre sulla falciuula. Il sufficiente grandezza per farna una in-martello apposito che si adopera a quatera falciuola. Patte queste spranghe, ar-sto nopo ha la cima della penna molto roventansi per metà a fine di schiacciarle acuta,

alcun poco, quindi se ne curva la cima La tempera delle falciuole si fa alla per farne la impugnatura. Fatta questa stessa maniera che quella delle falci, henoperazione, lasciasi raffreddare il ferro e che taluni preferiscano di temperarle nelcontinuasi a lavorare sopra altre falciuo-l'acqua pura; tuttavia i più abili operai le. Quando se na sono disposte in tal preferiscono la tempera prima nel sevo guisa un certo numero, ripongonsi di belle poscia nell'acqua pura, massime quannuovo nella fucina, si fanno arroventare, do non sieno ben certi della qualità dele si dà loro la curvatura mediante un l'acciaio. Ad ogni modo questa tempera martello a mano. Per bene eseguire que-non si fa sempra arroventando le fal-sta eurvatura delle falciuole occorre una einole a bianchezza. Il grado di durezza qualche destrezza che si acquista coll'a- cui si riducono varia secondo i paesi e bitudine, poiche tutti gli operai impie- secondo gli usi cui hanno a servire. I gati in questa fabbricazione la fanno con due grandi martelli che si adoperano per tala sollecitudine che la difficoltà non la fabbricazione delle falciuole sono queappare. Allorche le falciuole presentano gli stessi che si adoperano per le falci, quella curvatura che devono avere, pon-colla sola differenza che la penna del segonsi sotto un maglio apposito a penna condo martello che adoperasi per lavocurve, e si spianano cominciando dal tal-rare le falciuole è più acuta e presenta lona. Deesi avere cura di non battere una sezione un po' obliqua. I forbimai la falciuola che da un lato soltanto, cioni cha adoperansi per tagliare gli orli nella qual guisa formasi il dorso di essa. delle falcivole sono quei medesimi che La gran destrezza consiste quindi nel gle usansi per le falci, se non che occorre rare convenientemente la falciuola e nel una maggiore destrezza per dirigerli. sapera presenta: sotto al maglio in Tale si è il metodo con cui lavoransi in guisa che venga a spianarsi quella parte Alemagna le falciuole, perdendosi i tre che è verso la curvatura soltanto. che è verso la curvatura soltanto.

Spianate in tal modo le falciuole, laLa forma della falciuola venne de-

sciansi raffreddare, poscia si portano ad scritta nel Dizionario. Il manico di essa un operaio posto innanzi ad un grosso esser dee bene tornito, di legno di frasmaglio a leva torta i cui celpi succe-sino, di acero o di altro simile, che possa donsi con granda rapidità. Questi batte ricevere col tornio un bel polimento, afle falciuole, le spiana e ne perfeziona la finche non danneggi la mano del mietiforma, ma sempre a freddo, e per fare tore. Si è proposto di adattare alla falquesto lavoro dee continuamente girare cinola un manico che facesse angolo colla falciuola sotto al martello sicche i col-la lama per non obbligare il mietitore ad pi di esso cadano nella direzione conve- abbassarsi cotanto e ad avvicinarsi tropniente. Quando sono battute a dovere, po colla mano alla parte inferiore degli l'operaio incaricato di farvi il dorso, le steli con pericolo di tagliarsi. Questa arroventa di nuovo nella fucina, quindi modificazione però fa che 's' impieghi

Suppl. Dis. Teen. T. FII.

maggiore fatica per fara la stessa quan-¡seconda maniera sia poco diffusa, tuttatità di lavoro, ed il pericolo sovraccen- via non dubitiamo che non abbia sulla nato non esiste per chinnque abbis fat- prima grandi vantaggi; uno stesso opeto un po' di pratica nel maneggio della raio dee tagliare per lo meno un quarto falciuola.

della lama delle falciuole altri no. Un questa maniera di maneggiare la falciuoesperimento di confronto fattosi in gran- la potesse rapidamente generalizzarsi, de nell' Istituto Agrario di Coetbo, sem- poiche sarebbe un gran passo verso l'uso brò dimostrare che le falciuole a denti della racca fiamminga dei cui vantaggi tiduconsi inservibili più presto delle al-si è lungamente all'articolo FALCE parlato. tre. I denti devono sempre essere presi sul lato superiore della lama e volti colle loro punte verso il manico.

In due maniere può adoperarsi la falciuola. Nella prima l'operaio si avanza (V. questa parola) molto più piccolo. volto verso il grano che vuole tagliare. Prende gli steli colla mano sinistra girando la palma verso di sè; in pari mento di falciare i fieni varia secondo i tempo abbraccia col semi-cerchio della paesi ed i climi e dee pure regolarsi sefalciuola la messe, e l'appoggia contro condo la natura delle piante che componil grano che tiene nella mano sinistra, e gano le praterie. Un difetto che hanno la traendo prontamente a sè il taglio del maggior parte delle praterie naturali si è ferro la manciata di spiche rimana taglia- quello di essere composte di vegetali che ta. Questa maniera è quella che più ge- non maturano tutti allo stesso tempo delneralmentesi usa, ma non credismo che l'anno. Se falciasi quando alcuni hanno sia la migliore. In Inghilterra ed in al-acquistato l'intero loro svilappo, perdesi cane parti della Francia si ha una ma- in quantità per quelli che sono meno niera particolare di maneggiare la fal-avanzati; se si aspetta che questi sieciuola per tagliare i cereali, ed è la se- no maturati, i primi pon daranno più guente. L'operaio ponesi in guisa da che un foraggio secco, fibroso e che avere il grano da tagliarsi alla sua sini- non conterrà se non se una piccola parstra; prende con quella mano i culmi a te di principii alimentari. In nua stessa 18 pollici al disopra del suolo, colla prateria, a cagione d'esempio, il paleipulma volta all'infuori, poscia facendo no (Anthoxanthum odoratum) fiorirà colla mane destra vibrare la falciuola, verso il fine d'aprile; la maggior parte se ne serve a guisa di falce per tagliare delle fienarole (Poa) verso il fine di gli steli che tiene nella sinistra. Fa un maggio; i palei nella prima metà di passo all' indietro spignendo il grano ta- gingno; le agrostidi nella seconda metà gliato contro quello che non lo è, e che di Inglio; la ghingola (Aira), gli orzi non gli permette di cadere, da un se- (Hordeum), i bromi (Bromus) ed i pacondo colpo come la prima volta e ripe- lei (Holcus), nella prima quindicina te la stessa aziane fino a tanto che abbia dello stesso mese. Altre fioriranno antagliato un numero di steli sufficiente a cora più tardi come alcune code di leormare un covone. Quantunque questa pre, gramigne e frumenti. Torneremo su

di più e i culmi devono riuscire tagliati Alcuni tagliano a denti l'orlo interno più abbasso. Sarebbe a desiderarsi che (MARCEL DE SEBBES-ANTOINS

> de Roville.) FALCHE, V. FALCA. FALCHETTO. Specie di PALCONA

(ALSS STI.)

FALCIARE, FALCIATURA, Il mo-

FALCIABE.

TORALI E FORAGGIO. re che la maggior parte delle graminacec narola comune (Poa trivialis). abbiano maturato i loro semi. Sarebbe Inoltre il momento della falciatura di-

menti si fecero sopra questo argomento meglio quello falciato tardi. che nondimeno interessa si altamente. In ogni caso il coltivatore dec perl'agricoltura. Nella speranza che taluno suadersi che nulla si perde a fare la fal-

praterie.

molti fiori (Bromus multiflorus), la sca- c questi, se si da poi alla terra una forte gliola rosaia (Phalaris arundinacea), il crpicatura per rimuoverla, ben presto paleo duro (Festuca duriuscula), la germinano e danno nuova vita alla prafienarola a foglie minute (Poa angusti-teria. Questo rimedio però non è che un folia), la sagginella selvatica (Holcus la- palliativo, poiche è certo se le piante vinatus), il paleo dei prati (Festuca pra- vaci muoiono che vi ha nel suolo un ditensis), la coda di lepre dei prati (Alo- fetto intrinseco, il quale conviene togliepecurus pratensis), l'avena pubescente re e quindi il miglior mezzo di rinno-(Avena pubescens), il bromo dei tetti vare una prateria è quello di ridurre (Bromus tectorum), la fienarola praten- per qualche tempo la terra arativa.

FALCIARE questo soggetto agli articoli PRATERIE NA- selvatico ( Lolium perenne ), la tremoli-

na media ( Brisa media ), la ventolana Quegli agricoltori che valutano i fo- dentellata ( Cynosurus cristatus), il paraggi dal loro peso aspettano per falcia- leino (Antoxanthum odoratum), la fie-

più retta misura il prendere a base nel pende altresi dalla qualità del bestiame determinarsi la quantità di materia nutri- cui si destina il foraggio. Gli animali botiva che contiene la pianta nei diversi vini preferiscono quello che venne falperiodi del sno crescere. Pochi esperi-ciato per tempo, i cavalli invece amano

voglia ben presto riempire questa lacu- ciatura al momento della fioritura quana, daremo qui intanto un estratto di ciò lunque siensi le piante onde si componche v'ha di realmente pratico nel quadro gono i prati. Se si fa un secondo taglio il inserito dal Sinclair nella sua opera guaime sarà più abbondante ; se si met-

sulle graminacee che si convengono alle tono le terre a pascolo subito dopo il primo taglio, il pascolo durerà più a lun-Le piante che giova di falciare al mo- go. Non vi ha che una sola eccezione. mento della fioritura sono le seguenti : Allorquando gli steli delle piante periil paleo maggiore e quello arundinaceo scono o danno indizio di una pronta di-(Festuca elatior ed arundinacea), il bro- struzione, lasciansi maturare i semi : almo sterile ( Bromus sterilis ), la saggi- lora la falciatura e lo sparpagliamento nella tenera (Holcus mollis), il bromo a delle erbe fanno spargere i semi sul suolo,

se ( Poa pratensis ), l'avena giallastra La maniera di maneggiare la falce non ( Avena flavescens ), l'avena pratense varia gran fatto da un paese all'altro. Sa-(Avena pratenzia). È duopo all' incon- ra un' imprudenza di obbligare un opetro falciare quando i semi sono maturi raio a cangiare prontamente il suo metole praterie naturali composte principal- do, poichè se nel suo lavoro vi avrà qualmente delle graminacee seguenti : la co- che difetto egli ne darà sempre la colpa dolina (Phleum pratense, l'erba mazzo- alla pretesa imperfezione della nuova lina ( Dactylis glomerata), l'agrostide maniera che se gli è ordinata. Allorquando serpengiante (Agrostis stolonifera), il si potrà senza scapito far eseguire la falpaleo rosso (Festuca rubra), il loglio ciatura a compito vi si troverà un grande

FALCIAGE FALCIAGE

vantagio pel mioure bisogno di sor-, ael qual momento falciano maggio e più veginna. Questo sistema on a tutturi si golectimente. Se però quasti mucchii senna i suoi incunvenienti, poiche spes-di derba bagotti di pioggio odi raginda co si il lavros di fa sansi male, e quando con evagono totto disteti e sprapegiati, non abbissi i fare con gente molto onesiasi protatamente fermentano ed ingista nordesi in quantità ed in qualità. Hiccono, e et omidità de predere bros una

sta perclesi in quantità el in qualità. Iliscono, e l'omidità fà perclere loro una Ció che desa primieramenta svarettire parte delle sostanes mutritire che sono a pretendere si è che i falciatori taglico lordinariamente solubili. Se edunque aperlerba più basse che si a possibile. Sup- mettesi si falciatori di considere di buon ponesado che l'erba abbia nu'alterza di mutitico è cosa essensiale di ordinare lopiedi che li prodotto di no ettero sia proche mo lavorino che ani chogbi più di 4 migliats di foreggio, è chiaro che se elevati, e non mai nel bassi fondi ove il lasciansi gli stile i a politici più alti che discezamento à lango e difficano la loro.

ano accerte, accessai il prodotto di uni dodicienimo, ae si l'oragio ai rende a circiolo al piano vertidele, i cui si in3 finachi si migliaio, si fira sopra ogni anta l'erba. Il punto ove quest'acro più ettero una perdita di 6 finachi, per cia-i si vircina illa terra trovasi dinami si scon taglio o di 12 firacchi per due ta-piedi del falsiatore, e l'arte di quato legi, nomes superiore alle apsesi di ficia-i consista en fire in modo che quest'arco tora, potchè nelle maggior parte de luo-i si vircini più che si a possibile alla inne gli non pagai questa che 5 fr. Socca turizzontale, Quando la coras della falce, ell' ettaro quando abbiasi molto fieno viete dire la lungherza dello spasio che da falciare. Di questu stato di cue ri-iesta percore, è assai gracole, non può sulta insultre un assai grande inconvecitatori con la respecta dell' estato lo, seccambol, direnguno molto duri e alteras maggiore di quelle che sono lo, seccambol, direnguno molto duri e alteras maggiore di quelle che sono che segne di la legiera sonora sidi a lot.

che segne di negliure ancora più in alto
e di esgiuare coul una perdita mengiore una pratrici, in ilcuni passi pargior della prima. Nelle praterie anturali il tatul reba tugliata su tutta la superdica, della prima. Nelle praterie anturali il tatul reba tugliata su tutta la superdica, dano prodotto nupera di gran lunga la il qual metado però à difettos, qualun-propurione che abbismo indicata per que tieno d'attronde le circottance diporaterie attitulati. Egli acerto che inizione e di temperature. Se misaccia qualla specie di tappeto che forma il piaggia converrà ridure in piccoli mucca e le più autitire, come i tridighi, della timategia del di attendimento di esta più contrito, come i tridighi, della maggior parte della grammiane.

Quelli che haono un pora di pra- jubito calore si intersperanno si discria della falciatura sanno che questa cheranno troppo presito e cardarno alla opperazione si fa meglio e con minore menoma scosas. Il miglior metodo checontica quesdo le piante sono baguate nociamo è quello se segue tutto quesdo e coperte di ragiada. I falciatori han-che falcia il mattina vinne laciato in fao quitodi l'abitudine di cominciare il lecetti come risulte dalla falciatura; yresu
troo lavora allo i sputture dal giorono, mestogiorano od no'orquetti si volgooo,

0 10-20 0.00

FALCIARE FALCIARE

ma senza aparpagliarli, non avando que-ranno solo i maoipuli superiori che si sta operaziane altro scopo che di fare potranno levare e fare ascingare quando ugualmente asciugare i fascetti di erba il tempo lo permetta. Questa disposizioda ambe le parti. Quello che si è fal- ne ha anche il merito suo particolare, ciato la sera lasciasi intatto. Il giorno ap- di permettere al coltivatore di conoscepresso, appeoa il calore del sole ha fatto re immediatamente e senza grande fatica evaporare la rugiada, mettesi in piccoli il numero di manipoli di foraggio, che mucchii di 25 a 30 libbre tutto quello ba raccolti. La riduzione in manipoli si che si è falciato il giorno innanzi indi-fa sul campo stesso ad oggetto di constintamente, e si procura di sollevare servare al foraggio la maggior parte delquesti mucchii più che sia possibile, ac-le soe foglie. Chiunque abbia vedato ciocchè l'aria ed il calore li penetrino in caricare e scaricare un raccolto di foragogni verso. Rivoltansi poi questi per gio artifiziale, compranderà facilmente tutto quel giorno, ed i seguentil fino a quale economia presenti questo metodo che sieno secchi, ma senza mai disten-in confronto a quelli, ne' quali si riponderli. Tosto che si scorge compiuto il gono ne' magazzini i foraggi senza averli diseccamento prendonsi legami di pa-prima ridotti in manipoli. Come ben si glia o di cortecce di tiglio, preparati nel vede il punto principale che distingue tempo che la rugiada non permetteva di il metodo di trattare i foraggi falciati lavorare, e legasi tutto quello che è sec-jonde abbiamo parlato dagli altri usitati co, stendendo i legami sul suolo, e cari- quasi geoeralmenta, consista nel diseccacandoli sopra due dei piccoli mucchii on-re il fieno in piccoli mucchi invece di de si è dianzi parlatu. Gli opersi più de- sparpagliarlo. Se durante il lavoro venboli mettono i fascetti di erba sui legami, gono degli acquazzoni non si ha altro a ed i più forti, o a meglio dire più destri, fare che volgere ad ogni qual tratto i legauo i manipoli senza scuoterli sover-mucchi per impedire alla parte che è al chiamente. Col diseccamento questa spe-disutto d'ingiallire. Se si fosse steso cie di foraggi sogliono ridursi al quarto tutto il fieno sulla superficie del snolo, la del peso che avevano quando erano ver- pioggia avrebbe lavati totti gli steli, fattedi, quindi ogni manipolo pesa circa 12 a cadere le fuglie ed ogni parte del raccol-15 libbre. Tostoché i manipoli sono ter- to essendo continuamente soggetta all'aminați, riduconsi tutti în una specie di zione dissolvante dell'omidità, tutti i fili gregoe di 25 o 50 manipoli. d'erba riuscirebbero come liscivati, ed

La usaiera di fare queste specie dia langa andare perderebbero i loro pringrego neutria di eserce conocciuta. Un lejin intitivi. Iloraggio diverebba bianuperio i tene divitto la picili un mani-leo, na più avrebbe le qualità che richiegpolo mentre che vi i a proggino contro gosai per renderlo, poichè fio fatto non degli altri manipali in giain che re ne avrebbe altro merito che quanto la giain che va ne avrebbe altro merito che quanto la giain che proportio de quanto la panilano l'una con l'altra. Quando i diciolmente riconocciuto; in alconi presi care ton un manipoli soco col pouti in piedi dan cossi di rianedariri in varie masiere. I do una teggre inclinaziona agli ultimi, coliviatori che non volessero adottre il corponi cion este manipoli poudi il tra, metodo sudiciato, potramo tentare verso che formano una specie di tetto, quello che al pratica nella Lombardia el Comprendesi che se piore si sispen-lia alcane parti dell'Alemagna, Questo FALCIARE FALCIARE

470 metodo dicesì alla Clapmaver, dal nome psgliansi molto; e dopo un'ora e un'ora di quello che fu il primo a propagarlo. c mezza di bel tempo tutto è sccco senza Fondasi sopra il principio di fisiologia che le foglie si stacchino. Benche i gas vegetale, oggi ben conoscinto, che le che singgono quando si disfanno i mucehii pianta non abbandonano la loro acqua riscaldati non sieno molto nocivi perchè di vegetazione che quando hanno per- vengono portati via e mesconsi colla massa duta la vitalità. Varie cause e diversi a- ambiente, tuttavia sarà ntile avere quelgenti possono distruggere queste vitalità; che cautela. Gli operai si dolgono che quali sono il diseccamento all'aria aperta, questo lavoro li inebbria senza evere avula triturazione, la cuocitura, la fermen-to il piaeera del bere. Questo metodo tazione le combinazioni chimiche con sembre assai comodo e semplice a priaostanze straniere. Sa prendonsi delle mo aspetto; ma quando è applicato in piante ben secebe, si fanno emmoliare grande presenta molte difficoltà. Non nell'acqua, dopo un certo tempo, e se-si sa, per esempio, in che impiegare gli condo la porosità dei loro tessuti, si ce-operai, nell'incertezza che vi è del moricheranno desse d' una maggiore quan-mento in cui la fermentazione sarà comtità di liquidi che non ne contenes-pinta. D'altra parte spiegasi la fermensero mentre erano verdi ed erbacee ; tazione in molti mucchii ad un tratto, quando sono bagnate in tal guisa artifi-non si hanno braccie sufficienti, e si zialmente, se espongonsi all'azione del corre rischio di perdere molto, poichè vento e del sole, si seccheranno intera- quando questa fermentazione oltrepassa mente in capo di 20 a 25 minuti, men-certi limiti, il foraggio ammnffisce, s' intre invece per ridurle allo stesso stato di crespa e diviene fragile, e si prodocono secchezza occorrono 36 a 48 ore di hel delle reazioni e delle combinazioni chitempo quando abbiasi ad evaporare l'a- miche, le quali ne alterano l'aroma e ne

distrnggono le buona qualità. Inoltre se equa di vegetazione. Per distruggere il principio vitale Clap-nn mucchio riscaldasi soverchiamente mayer servissi della fermentazione. Al-durante la notte, si corre il rischio di cune ore dopo che il trifoglio o qualsia- perderlo.

si altro foraggio, è falciato, se lo ragu. La falciatura delle praterie naturali si na in grossi mucchi, mediocremente cal- fa come quella delle artifiziali, con la socati, acciocchè l'aria, che è un agente la differenza che gli spazii rimasti framessenziale alla fermentazione, possa pe-mezzo ai fascetti d'erba formati dalla netrarvi. La fermentazione si manifesta falce devono ben tosto essere coperti di qualche volta dopo 12 ore, per lo più fieno, nè occorre quindi di adattare alla dopo 24 a 30, di raro tarda sino a 60. falce l'uncino onde abbiamo parlato de-Telora procede rapidamente, talora con scrivendo quella usata in Piccardia (pagrande lentezza; ma in ogni caso quan- gina 463). Tosto che si è faleiata una do il calore che svolgesi nell'interno è certa estensione di superficie, stendonsi tale da non potervi più tenere la mano, prontamente le erbe quanto più si pnò e quando vedonsi useirne i gas in modo uniformemente su tutta la superficic adoda apparire all'occhio, non vi è più dub- perando a tal finc la ronca a due o tre bio che non siasi distrutto il principio denti od il asstatta.

vitale dei vegeteli. Si rinniscono allora Si stende tutto quello che venne falmolti operai, si disfanno i mucchi e spar-eiato fino a tra o quattro ore, e ciò che FALCIARE FALCISEE

si falcia più tardi lasciasi quale lo ha ri-|prendera 20 libbre di fieno mezao secdotto le falce. Ammoechiasi il foraggio co e farlo scuotere più volte di seguito, che si è sparpagliato io piccoli mooti, la e si vedrà che non ce rimarranno che 16

cui forma graodemente avvicinasi a a 17 libbre.

quella della matà d'una sfera che avesse La preparazione del fieno col ra-20 a 24 pollici (o", 5 2 a o", 6 24) di diame strello è lunga e molto costosa, poiche tro. Se però il tempo fosse minaccioso se abbisogna on falcistore per un dato lasciansi le file di fascetti senza toccarle, spazio di tarro, si calcola che accorrepoichè conservansi bene anche malgrado ranno poi quattro donos per distendere piogge copiose ed ostionte, purchè ab- l'erba. Imaginaronsi quiodi varie macbiasi l'avverteoza di rivoltarli tosto che chine per far eseguire degli animali quesi vede che le foglie sottoposte comio- sta operazione, e lo stromento più perciaco ad iogiallire. Ma quando è comin- fetto che siasi imagioato a tal fine si è il ciato il diseccamento, si avrà per legge rastrello girevole che abbiamo descritto iovariabile di non dover lasciare espo- all'articolo diseccase del Dizionario (T. sto alla pioggia od alla regiada uo solo V, pag. 227).

file d'erba che non sia ridottoin monte Questi monti si faraono taoto più gran- che cammioi del aco passo ordinario, di guanto più secco sarà il fieco, e si vale a dire, coo una velocità di 200 piestenderanno sul suolo appena sara eva- di al miouto, le sue ruote facuo 20 a 27 porata la rugiada che li copriva. Alcona giro, ed il rastrello 60 a 63 giri nello ore dono rivoltansi i fieni con rastrelli stesso tempo, il che fa per quest' oltimo che maneggiaosi in guisa che l' erba che circa uo giro al secondo. Ocindi la veara al di sotto riesca al di sopra dopo locità delle cime dei denti è grandissima l'operazione.

forma e cel modo della goernitura; i più grande altezza. Questa macchina adunsono semplici, vale a dire, non hanno que può sparpagliare e rivoltare il fieco deoti che da no solo lato; ma alconi sopra una estensione di dieci pertiche io hanno denti sopra e autto del pezzo meno di 4 minuti o di on arpento in 40 trosversale, e questi sono i migliori. Que: minuti (on ettaro io un ora e 40 minusti denti sono quasi sempre di legno, ti). I danti avvicinandosi al suolo si abpoichè se fossero di ferro rioscirebbero bassano e radono, per così dire, la terra; troppo pesanti, pegetrerebbero nel suo- cosicchè vengono a fare perfettumente lo e mescerebbero al fieno della terra, l'offizio del rastrello. Fino ad ora l'usu delle foglie morte e delle erbe secche. Un di queste macchine è assai limitato.

Facendolo trascinare da uo cavallo riuscendo di 17 a 18 piedi al secondo,

Il rastrello non varia di molto nella sicchè il fieno viene slacciato ad assai

adagio contadinesco dice che il fieno si Qualunque sia l'istromeoto che si dee seccare sul rastrello, vale a dire, adopera per rivoltare il fieco è duopo che il disaccamento è molto più prou- cha questa operazione si faccia con attito se lo si volta e rivolta continuamente, vità e molta accuratezza. Quando il fie-Crediamo vero questo proverbio per no è io istrati un po' grossi gli operai tale riguardo, ma con hisogna sagrificare che lo devoco distendere non fanno giula economia alla sollecitudine, e per goere il rastrello fino alla terra, dimodocoovincersi della perdita che cagiona no chè lo strato inferiore non viene giamrivoltamento troppo frequente, basta mai ricondotto alla superficie per ap-

472 profittare del calure del sole. Tostochè Si è talvolta peoposto di saccare i fic-il capo degli operai si accorge che il so- il stendendoli sopra ingraticoleti od an-be discende sull'orizzonte e che più non che di preservare i foraggi invece che rimane se non se il tampo di ridurre in col diseccamento mediante una salagiomonti tutto ciò che venne falciato e spar- ne ; ma si l'uno che l'altro di questi pagliato, deesi abbandonare qualsiasi al- metodi presentano varii inconvenienti e tra occupazione per accudire a questa principalmenta quello d'essera assai dicon tutto l'ardore, cercando di lasciare spendiosi, sicchè non ne parleremo magesposta alla rugiada la minore quantità giormente.

possibile. abbastanza, lo si riunisce ed ammontic-l'empo fossero favorevoli al diseccamento chia. Se lo si leva immediatamente si può del fieno; non di rado però accade che contentarsi di ridarlo in rotoli, che sono la pioggia ed i temporali mandano a vuoto specie di mucchii longitudinali disposti i calcoli del coltivatore. Questi dee samsu tntte la lunghezza della prateria. Se pre tenersi pronto a lottare coi cangiaperò il foraggio dee passere la notte od menti più rapidi e più imprevisti delun tempo ancora più lungo sul prato e l'atmosfera. Se inganti plogge, arque fanduopo ammonticchiarlo in modo più re- gose o fiumi straripati percorrono le sua golare a ripararlo dagli accidenti che praterie e lasciano l'erbe coperte di possono soppravvenire. Quanto meno melma, è necessario ritardare la falciatusecco è il fieno, più piccoli hanno a farsi ra fino a che una pioggia mite venga a i monti di esso e viceversa. Spesso di-lavare la foglie dei vegetali. Se questa sponesi in mucchi di figura emisferica non basta a rendere netto e sano il fodella quale però sarebbe molto più ntile raggio, si tagliera il fieno come al solito, quella di un cono allargato che arreste- ma si avrà cura nal prepararlo di scuotarrebhe meno la pioggia, la quale scorre- lo sovente e con forza par farna cadere rebbe lungo, le pareti esterne, purchè que la polvera, e prima di riporlo ne' magazste si fossero rese liscie col rastrello, zini lo si batterà col coreggiato o me-Onest' ultimo strumento è quello che si glio ancora con un trebhiatolo meccaniimpiega generalmente per riunire il fie- co la cui ventilazione porterà da lungi no e ridorlo in monte. Gli Inglesi ado- la polvere. Questo lavoro è malsano peperano un utensile che fa economica- gli operai che si avranno quindi a canmente la maggior parte dell' operazione, giare di tratto in tratto-Componesi questo di dua traverse oriz- Quando il tempo mutasi tutto ad un teria sia perfettamente livellata.

In quento fin qui dicemmo abbiamo Tostochè si vede che il fieno è diseccato sempre supposto che le località ed if

zontali un po'curve, tenute alla distanza tratto al momento in cui l'erba è già di circa 7 piedi (2",34) da ritti verticali, laglista si eviterà di stenderia, insciansicchè il tutto somiglia assai al dorso di dola in fascatti od ammucchiata. Del reuna seggiola. Quattro catene attaccate agli sto è facile persuadersi che il diseccaanguli riunisconsi in no punto ova attac- mento che occorre pel fieno non è tale casi il bilancino. Certo l'azione di que- che tutta l'acqua di vegetazione deva ata macchina trascinata da nn cavallo es- essere evaporata. Tutti i buoni pratici ser dee molto sollecita, ma anche molto sanno che il fieno riposto ne' magazzini imperfetta, ed inoltre esige che la pra- per essere di bnona qualità dae subire una leggera ed insensibila fermentazione

che si conosce per una specie di tran-riconosciuta preferibile quest'ultima. Col damento che presenta il fiano. Quindi falcetto disponesi più regolarmente la quand' auche nn fieno non sia perfetta- paglia che è meno voluminosa; le bia le mente secco se vi ha minaecia di pioggia sono meno difficili a trebbiarsi ; il grano non dessi aver timore di riporlu, poiche è più netto poiche multi semi delle pianriuscirà piuttosto migliore che no. Se si te cattive sfuggono al falcetto e restano hanno timori sulla sua conservazione nella stoppia. Lascia però desso steli più an lo mesce a strati alternativi con fieno lunghi ed occorre un abile mietitore per vecchio e ben secco o con paglia d'orzo segarein un giorno 20 acri di cereall. Un o di avena. Con questo spediente si può falciatore può mietere una superficie di 60 ari nello stesso tempo, ma ha bisogno

essere pienamente tranquilli.

Nei prati paludusi e nei luoghi non so- di uno cha lo aiuti per regunare e dileggisti, il diseccamentu si fa lentamente sporre il grano dietro a sè. Colla falce ed il fieno è in grande pericolo di gua-fiamminga tagliausi, sempre nello atesso atarsi. Onando si possa è prudente di tempo, le bigde sopra una auperficie di levarlo da questi fondi umidi tostochè e 40 ari da un solo uomo. Ad ogni modo tagliato e portarlo in un luogo dove si in somma la falciatura non costa che mesecebi più presto e cun più sicnrezza. A tà della segatura col falcetto ; inoltre la tal fine si adoprerà con buon frutto l' n- mietitura è molto più sollecita, la paglia tensile inglese onde abbiamo parlato od rimane più lunga, il suolo è più netto e nn traino. Nel Tirolo si fanno fieni eccel- non occorre di farvi poscia passare la lenti in praterie molto amide od anche in- falce per levare le stoppie. Col faleetto nondata mediante pertiche grossa 5 a 6 impiegansi le braccia dei fanciulli e dei polici (o", 1 4 a o", 16) ed alte 4 a 5 piedi veechi, ciò che torna assai utile pei con-(1".3 a 1".6), piantate nel suolo e che tadini con la falce fiamminga non possotengono alla parte superiore 3 a 4 piccole no utiliszarsi che le forze di persone vitraverse in croee. Dopo la falciatura ri- gorose: colla falce comune finalmente aducesi il fieno in monti che pongonsi su doperansi tanto gli uni che gli altri. Spetqueste pertiche senza lusciare che tocchi- tarà adunque ad ogni coltivatore lo seeno il suolo, e la forma convessa che pren- gliere l'uno o l'altro di questi imetodi de l'erba la sostiene e serve a far colare secondo le circostanze particolari in cui al di fuori le acque pluviali, e l'aria eix- trovasi e secondo le abitudini del paese cola liberamente da tutte le parti, sieché che egli abita, avvertendo nell'edottare il fieno può così rimanersi senza danno un nuovo metodo di evitare anche ogni parecchie settimane di seguito. Questo engione che potesse attirargli l'odio almetodo cagions, a vero dire, una certa trui, e di cozzare senza che occorra coi spesa, la quala però fatta una volta più pregiudigii locali. non si rinnova per molti e molti anni. (APPOINT DE ROVILLE

Del modo di falciere i grani abbiamo -Soulance Bodis.) dovuto parlare nello spiegare gli effetti FALCIONE. Arma in asta adunca a delle varie specie di falci, e la maniera guisa di falce cou uno spuntone alla didi adoperarle ( V. valca ). Nel Diziona- rittura dell' asta. (ALBERTI.) rio abbiamo veduto coma secondo molti Falcione a gramola. Molard imaginò sia dubbio se debba praferirsi per la un falcione a gramole a moto rotatorio mietitura il falcetto o la falce, ed essersi facilissimo a maneggiarsi, che trita bene Suppl. Dis. Tecn. T. VII.

la paglia però tagliata con esso riesce in fatto nella manifattura dei tabacchi, cun pezzetti perfettamento uguali, e rimane- la differenza che in luogo della vite per va il desiderio che si giugnesse ad otte- ispignere il disframma egli servesi di una nerli di varie lunghezze secondo l'uso eni saga dentata mossa da un rocchetto al destinavansi ; così per darli si cavalli in- quale l'operaio fa percorrere una porsieme con l'avena non dovrebbero essere ziona di giro più o meno graude prelunghi che 4 a 5 linee; una linea soltan-mendo una calcola col picde, a tal chè to, quando si devono mescere con la cra- occorruno due movimenti alternati, l'uno sca, ec. Un meccanico di Lione inven- del piede per far avanzara la foglia, l'altò quindi un falcione dotato di questi tra dalla mano destra per far agire il vantaggi, sostituendo alle ruote dentate coltello a tagliarla. Di entramba queste che pongono in moto i cilindri un con-macchina e di altra analoghe, nonchè dei gegno, il quale serve a graduare sul mo- vanteggi di esse, faremo parola nuovamento, e come si vnole il taglio delle pa- mente agli articoli vanacco, PILUGELLO. glie da una linea fino a 2 pollici, senza ezaso e TAGLIARADICI. che la macchina risulti per questo più complicate, il maneggio di essa più difficile, nè il prezzo maggiore. Ad imitazione forma cilindrica, ed è quasi il medesimo dell' essersi dato questo nome a quella che candela. macchina che serve a sminozzare la paglia e della quale parlammo nel Dizionario ue pare che si potrebbe ugualmente qual fiaccola. applicarlo anche ad altre mucchine le mali producono un effetto affatto consimile sopra altre sostanze. Cost, per esem- nella sua specie però più grossa. pio, nella fabbricazione dei tabacchi usasi uno strumento quasi affatto simila al falcione a gramola alamanno (V. Digiona- co da guerra da battere le mura delle rio, T. V. pag. 430), in ciò solo diverso fortezzo (V. ARISTE). che si fa avanzare la foglia mediante nna specia di diaframma che chiude il truo- FALDA. Dicesi in generale di ogni golo in cui è la foglia compressa e che materia pieghevole, dilatata in figura piaviene spinto da una vita. Il mecca- na, che agevolmente ad altra si sovrapnismo è talmente disposto che ogni ponc. qualvolta sollevasi il coltello o falce le vite avanza di una data porzione di giro, sicchè l'operaio altro nou ha da fare taccata alla lombata e coscia. se non se alzare ed abbassare il coltello alternstivatamente, essendo sicuro che la Farna. Chiamansi quelle due strifoglia avanza ogni volta di una nguala scie di panno attaccate dietro alla spalle luughezza.

sminuzzamento delle foglia dei gelsi, mo- dere, cioc pendenti, dificandolo quasi alla stessa guisa che si è

(G.\*\*M.)

FALCOLA. Cera lavorata, ridotta in

FALGOLIERE. Ciò che splende (ALEBRITA)

FALCOLOTTO, Sorta di falcola, (ALBERTI.) FALCONE. Sorta di strumento anti-

(ALBERTA)

(ALBERTA) FALDA. Dicono i macellai la carne at-

dell'abito o gonnellino da' bambini, per Il falcione a gramola alemanno venno le quali vengono sostenuti per farli campura applicato da Luigi Magrini allo minare. Diconsi anche maniche da pen-

(ALBERTI.)

(ALBERTI.)

PALBORAND.

FALDELLATO. Pieno di faldelle. | Francesi ed il Menuisier legnainolo. Oni (ALDERTI.)

sca il cammino.

(ALBERTA) FALDISTORIO e FALDISTORO. rare. Una delle sedia che usano i prelati nelle Il falegname adopere più comunemen-

chiese. (ALBERTA)

quegli che lavora il legname all'ingrosso le costruzione degli edifisi o pel riattada quello che fa i lavori di legoo minnti, mento di essi ; centina per la costruzione sembra che a questa distinzione po- ne degli ancer e delle volte, ec., furti trebberu forse prestursi le due parole palizzate di chiusnea, assaini, scala, pon-

Falegname e Legnaiuolo, le quali altri- ri di legno, ec. mente avrebbero a considerarsi come Il legnatuolo non impiega solitamensinonimi e presenterebbero quindi un te che legnami tagliati colla asga nelle inutile ricchezza, lasciando d'altra parte foreste e fa i TRAMEZZI leggeri, le PORTE, un hisogou. I Francesi distinguono que-le imposte ed i telai delle PIRESTRE, i taste due specie di artefici dando al primo volati d'ogni sorta, ec. il nome di charpentier e quello di me- Oltre alle differense che nacessarianuisier al secondo; ad in vero questa mente risultano dalle precedenti indicadistinzione è hen necessaria, certo essen- zioni fra gli attributi del falegname e do che è un mestiere affatto diverso quelli del legnatuolo, giova notarne nna quello di squadrare e accozare le grandi che è tanto più essensiale in quanto che travi che formano l'ossatura dei solai e influisca sulla maniera come si opera in del tetto di una casa, dal tagliara od ac- ciascuna di queste arti per porre in opecuratamente piallare piccoli passi di ta- ra i legnami. In generale i falegnami vole per farne mobiglie. La parola can-adoperano d'ordinario il leguame greg-PRETIBBE che alcuni usano per indicare gio, vale a dire, nello stato in cui viene quello che lavora il grosso legname, se consegnato da quelli che lo raccolgono voglissi derivare dal latino non poò ave- nelle foreste, talvolta molto grossolanare che quel significato che nel Diziona- mente e sempre poi più o mano imperrio indicammo, se dal Francese sarà sem-fettamente squadrato. In alcuni casi solpre voce straciera e da non adottarsi tanto in cui i legnami devono restare apscosa un assolutu bisogno. Questo noi parenti drizanosi alcune delle loro facce, nol trovismo, deppoiche possismo sup- ma quasi rempre con minora diligenza plire, come dicemmo, ella mancanza sud- e finitezza che non si faccia dai legnatuoli

FALEGRAME. adunque perleremo del primo soltanto. FALDIGLIA. Sottana di tela cer- se non che dovremo dapprima dare al-

chiata d'alcune funicelle che la tengono cune nozioni comuni all' uno ed all'alintiriszita e l'usano le donne perchè ten- tro, o pinttosto feremo conoscere in che ga loro le vesti sospese, e non impedi-differiscano, nel loro scopo per la natara particolare de' legnami che impiegano, e per la loro maniera speciale di ope-

te i grossi legnami o quelli semplicemente squadrati, ed i suui principali le-FALEGNAME. Mancando la nostra vori sono: assiri di legno o forti TRAlingua di voci che valgano a distinguere MESEL, SOLAL, TETTI, grandi PALCHI, per

detta, e però tanto nel Dizionario come anche nai lavori più ordinari. Nullain questo Supplimento, abbiamo sempre meno alcuni lavori di falegnama veogo-. chiamato Falegname il Charpentier dei no drizzati con maggior cura, quali sono,

per esempio, gli assamt a specialmente relazione compinta di quanto spetta alle scare, che a motivo dell' uso cui si l'arte del falegname, nè di descrivere le destinano, della difficoltà che presenta differenti maniere di esegnire i lavori di la loro esecuziona e della esattezza che essa, nè quanto si riferisce ai materiali esigono, abbisognano di lavoro assai di- che vi si impiegano, i mezzi per forgiare ligente. Anche i ponti di legname si han- questi a dovere ed infinite altre partieo-

Il legnajuolo, all'upposto, quaotun- solo è nostra jotenzione di indicare da que non adoperi quasi mai che legnami quali principii e leggi della meccanica, segati, i quali per conseguenza presen- abbiansi a dedurre norme opportune tano superficie, più diritte e spigoli più che posseno essere di guida per comvivi, di raro li lascia in questo stato e binare la economia alla solidità nella coordinariamenta gli drizza più o meno struzioni, avutosi riguardo alla forza dei esattamente sulle varie loro facce, tranne legnami ed alla pressione cui devono che per alcuni lavori di poca importan- reggare. Chinderemo poi l'articolo con za, come trammezzi di magazzini o di brevi e generali notizia sulla operazioni cantine, chiusure od altri oggatti analo- del falegname e sugli nteosili dei quali ghi, pei quali questa cura sarebbe su- fa uso. perflua.

Di qui ne viene il più delle volta una zioni di legname dipendono : notabile differenza nel modo come in 1.º Dalla forza dei materiali e dalla ciascona di queste due arti mettonsi in pressione che vi si esercita sopra; opera i legnami per segnarne le varie 2.º Dalle modificazioni del luogo e commettiture. Nell'arte del falagname sic- della direzione in eni si fa questa prescoma i legni sono quasi sempre squa- sione, le quali modificazioni si possono drati imperfettamente, così suole se- variare con una conveniente disposiziognarsi su quelle facce di essi ove si han- ne delle parti della costruzione.

legnami o almeno uoa parte di esse ; ri- zione. durle della larghezza e grossezza dovuta : La teoria dell'arte del falegname a-

e poscia dirigendosi dietro gli spigoli ben danque si fonda su due rami distinti le varie commettiture necessarie.

assenziali che vi sono tra le arti del fale- che sono applicabili più direttamente a gname e del legnainolo, ci occuperemo quest'arte, vannero trattati in parecchii lative alla prima di queste doe arti.

Non però intendiamo qui di dare una spinta e pronana da costruzione. Da

no a layorare con una certa esattezza. Isrità che esigerebbero interi volumi. Ma

La economia e solidità delle costru-

no a fare elemne commettime nos lines 3.º Dal disporre ogni pezzu in tal d'asse, dietro alla quale segnansi poscia gnisa da ottenere il maggiore vantaggio le commettiture stesse mediante altre li- possibile dalla aua forza relativa, e dal nee paralelle o perpendicolari. Nell'arte regolare la forma delle calettature od del legnainolo invece cominciasi quasi altre commettiture in guisa che contrisempre dal dirizzare la varle facca dei bniscano al vantaggio di questa disposi-

diritti e liscii che ne risultavo segnansi delle scienze meccaniche, la noziona delle pressiuni che sostengono i legnami e Sembrandoci che quanto dicemmo quella della forza di ciascono di essi. basti a ben far intendere le differenze I varii punti della scienza meccanica

esclusivamente delle nozioni generali re- articoli di quest'opera, e specialmente in quelli TETTO, FOREA de' materiali, quegli articoli, chi voglia ponderarli, po-frarono, risparmiandosi così delle spese Tab dedurre facilmente quali avverten-ta aieno necessarie nel costruire coi le-fa allora sul luogo stesso. gnami, ed il modo eerto di ben rinseire I falegnami pagansi per lo più a gior-io siffatti lavori. La parte della mecca-nata; talvolta si pagano anche a compinica che maggiormente interessa al fale- to, di raro però ciò si usa pel taglio, gname di studiare si è quella cha tratta accorciamento e commettiture, ma più della composizione e della risolazione spesso per l'innalzamento e collocadelle forze, e della quale abbiamo a lun-mento. go trattato all'articolo rossa del Dizio-nario (T. VI, pag. 221). Ai varii arti-direzione dell'officios, di segnare le saco-

rali di essa.

Il falegname propriamente detto, ese- quale giova trarre profitto, non si dee goisce tutte le varie altre operazioni che però loro affidarsi che fino ad un cerpossono essere occessarie per porre in to punto; converrà adunque rimetteopera i legnami e che sono principal- re loro disegni che li guidioo nelle loro mente il loro taglio ed accorciamento : operazioni ; indicara a quali disposiziola loro commettitura e finalmente il loro ni abbiano ad attenersi : la goalità delle innelzamento e collocamento.

Per le costruzioni menu importanti la legnami da impiegarsi; finalmente, in una segatura, l'accorciamento e le commet-parola, dirigere e sorvegliare tutte le titure si fanno nell' officina dell' intra-operazioni di essi. Queste cure spettano prenditore, ed i legnami vengono poscia necessarismente all'arcuttatto, all'irezportati sul luogo dell'edifizio ove non estaz od in loro maocaoza all' istraresta che innalzarli e collocarli. Ma nelle pazanirone. grandi costruzioni, e per la esecuzione Il taglio, l'accorciamento e la com-

delle quali si può disporra di spazii ab- mettitura dei legnami si fanno a un dibastanza estesi per istabilirvi un'officina presso nel modo seguente. di falegname, i legnami vi vengono di- Sopra una specie di sia bene drizzata

rettamente portati di là dove si compe-le livellata, segnasi la sacona ossia il con-

coli fin qui citati rimettendo adunque me, ec. ; e se questi è capace può essere di quanto riguarda la parte teorica dell'ar- molto vantaggio per la buona esecuziota del falegname, verremo ora a breve- ne dai lavori di falegname e per l'inte-

mente coosiderare le pratiche più gene- resse dell'intraprenditore o del proprietario che lo impiega. Ve ne hanno di abilis-Il falegoame non impiega che due spe-simi, ed in generale posseggono nn grancie di operai : li segutori per lo lungo de tatto pratico della scienza del taglio ad i falegnami' propriamente detti. I de' legnami ; ma sovente non hannoprimi tagliano i pezzi le cui dimensioni quella cognizione che dovrebbero dei medi squadratura, vale a dire, di grossezza, todi regolari della geometria descrittiva, aono più grandi che non occorra e che e l'arte del falegname migliorerebbe di si faono fendere in due o più parti o molto se facessero uno studio alquaoto dalle quali levesi alcun pezzo. Tutte le esteso di essa. Facendo quindi tutto particolarità relative a questo soggetto qual conto che si meritano di questi pra-devono naturalmente porsi all'articolo lici, i quali per la specialità di loro condizione formano una esperieoza dalla

commettiture da farsi ; le grossezze dei

torno di quella parte di ossatura di le- di commettitura ed altre, e particolargname che decsi commettere. Se questa mente uno lango 6 piedi diviso in piedi ossatura è quella di un solato se ne se- ed in polici ed in metri, decimetri e cen-

Se è un assiro, un TRAMEZZO, o qual-divisioni (a). siasi altra costruzione verticale, segnase- 2.º Un cordone per battere le linee di

ne l'alzata o la proiezione verticale. Per una certa lunghezza sulle sacome o soi un varro si fa la proiezione verticale pezzi di legno medesimi.

difficili e più complicate.

Ad ogni modo presentansi sulle saco- a segnare piccole linee perpendicolari

pongonsi gli altri pezzi avvertendo che cui perpendicolarità si vnole accertarsi sieno tutti bene livellati dietro la linea ( z franco ). d'asse che vi deve essere segnata, co- 5.º Una specie di coltello col quale

mettere insieme. Segnansi allora queste zo 1 franco) diverse commettiture e si eseguiscono 6.º Un piccolo compasso di ferro lun-

riscontri i varii pezzi affinche possa fa- ( Prezzo 2fr.,50 )

cilmente conoscersi dove ven collocati dopo che si sono disuniti e portati la dove hauno ad essere posti in opera.

sono in parte i medesimi che quelli del che l'uso delle antiche misure è aucora sono in parte i medemini che quelli delichi "uno delle antiche musure a successione l'activation (V. questa partola). Amourter in quatos concrete le catutation di legamen, e reun qui quelli che più apecialmenta co- proche l'assortimento delle foreste a fa spesso corronno pel sovori in ground del filegan- unle antiche minare. Ben a compressi quame, ed indicheremmo altresi il prezzo (con per l'amifermite facilità delle operate regiono questa canasse a Partiglianti, que do abbastana desiderari di recetta que quat a cossate » Partiglianti, que do abbastana desiderari di repre dare un utile norma.

Parleremo dapprima di quelli che ser-sizioni in questo proposito, e specialmente vono per segnere le sacome e le forme che cercassero di far adottara il noovo sistedei pezzi.

dere le misure e segnare le varie linee nei boschi stessi ove si vendono.

gna la pianta o la projezione orizzontale, timetri, ed uno più piccolo con le stesse

dello spaccato di ciascun cavalletto. Al- 3.º Un livello (fig. 6 della Tavola cune contruzioni particolari, quali, per XXVIII delle Arti meccaniche), il quaesempio, le scala richiedono sacome più le serve tanto a ridurre a livello i legnami mediante il suo filo a pimbo, quanto

me segnete in tal guisa i principali pezzi ad altre gia fattesi. (Prezzo 1 franco) di legname che hanno a far parte del-l'oggetto che essa rappresanta, e quindi piombo che lascia vedere le linee della

me dicemmo, e sovrapponendo gli uni segnansi sul legno la linee ove lo si dec agli altri quelli che si hanno a com-tagliare, le commettitore ed altro. (Prez-

una dopo l'altra. Ordinariamente si riu- go eirea 20 centimetri, col quale prennisce sulla sacoma stesse ciascuna par-donsi le piccole misure e segnansi le lite dell' ossatora, e se ne segnano con nee o gli archi di circolo che occorre.

(a) I vantaggi del sistema metrico decimale sono por troppo sì poco generalmente Gli utensili che adoperano i falegnami valutati dai costruttori e dagli industriali,

il quale, a piccole differenze, è lo stesso dere compiotamente ed in generale adottato anche altrove, e ad ogni modo può sem- il sistema metrico. La miglior maniera di ottenere questo effetto sarebbe quella cer-tamente che i governi dessero generali dispo-

i pezzi. ma fiuo dalle primitive preparazioni dei n.º Regoli di varie grandezze per pren-misurszione e nello suercio che se ue fa

7.º Un grande compasso pure di fer-jra gli incastri. Nel mezzo della lunghezro lungo circa un mezzo metro che ser- za del regolo avvi nn manico o doecia. ve parimente ad incidere le linea o gli (Costano circa 12 fr.)

archi più grandi, (Prezzo o fr.)

rie grandezze.

guire le commettiture ed altri lavori. Q.º Varie specie di seghe per accor- te interna di una scala o chiocciola. (Co-

ciare i legnami, o per preparare varie sta 15 fr.). specie di commettiture, come, per esem- 16.º Un sergente per unire insieme le pio, per incavare i fianchi dei denti. Le commettiture, la cui forma, che vedesi aeghe più grandi vengono maneggiate da nella fig. 7, mostra abbastanza come esdue uomini (una sega lunga un metro so operi. (Preszo circa 3 fr. ) e 30 centimetri costa circa 10 fr. ) e le 17.º Finalmente adoperansi rotoli e

timetri, costa circa 3fr.,50)

(Un trivello di 38 centimetri costa circa cangiate con caviglie di legno, le quali 3fr.50) 11.º Alcuni succhielli che sono una mento quando il lavoro è interamenta

i buebi per le cavicchie, con le quali le- sarebbe se si dovessero levare. gansi le commettiture. (Quelli di 30 cen Le varie commetrarene che adopera il timetri costano circa 2 fr.)

tature e simili.

dei legnami che devono drizzarsi ed a lo non sarebbe stato consentaceo al pianu fare varii altri tagli ed indentature. (Una adottato in quest' opera. accetta il cui ferro abbia circa 3o centimatri, costa presso a poco 10 fr.)

14.º Alcuni bicciacuti o bipenni (fig. FALENA. Genere di insetti aleune 5) grandi regoli di ferro affilati alle ci- specie dei quali sono grandemente nocime, l'una delle quali è piatta e serve ad va ad alcuni alberi, come vedremo parultimara il dirizzamento dei legnami ; lando di quelli. l'altra foggiata a badile serve a compia-

15.º Una martellina, Specie di picco-8.º Squadre e squadre zoppe di va- la zappa a due tagli e corvata (fig. 6), che serve principalmente a tagliare le Gli utensili seguenti servono ad ese- parti eurve, come sarebbero, per esempio, le superficie delle elicoidi della par-

più piccole o seghe da mano maneggian-leve per muovere i legnami nell'officina si da un nomo solo. (Una sega di 80 cen- e caviglie di ferro simili a quella che vedesi nella fig., 8 per tenere unite le com-10.º Parecchi trivelli, coi quali pra- mettiture durante le varie uperazioni paransi gli incastri delle calettature . preparatorie . Questa vengono posria però non si mettono che all' ultimo mo-

specie di piecoli trivelli e servono a fare cumpiuto, per evitare la difficoltà che vi

falegname vennero descritte a quella po-12.º Uno scalpello. (Lungo circa 30 rola ed a quella CALETTATURA, e molte socentimetri costa circa 4 fr.), ed il suo no pure ugualia quelle indicate all'articomaglio ( costa circa 1fr.,50) col quale si colo Lagrangulo. Si dovrà trattare in aringrandiscono e si abbozzano gli incastri ticoli separati di varii lavori del falegnadupo il lavoro del trivello, e coi quali me ed in principal modo di quelli annosi fanno solitamenta gli incavi, le inden- verati in principio di questo articolo. A questi luoghi tutti rimandiamo per con-#3.º Varie accatte di grandezze diver- seguenza quanto si riferisce a quest' arse che servono a preparare quelle facce te, il trattare la quala in un sulu artico-

(GOURLIAN-G. "M.)

(G.\*\*M.)

o Falerso
FALCANO. Nome di un antico vino questo ultimo nome o conquello di *Roc*-

assai celebre, il quale prendeva il nome ca di Mondragone.
da una montagna d'Italia che gli antichi
appellavano Falerno od anche Monte
Mussico, e chiamasi oggi zncora con
Falla (Slagnare

(Dis. delle Origini.)
FALLA (Accecare una). V. ACCECAER.
FALLA (Stagnare una). V. STAGNARE.

PINE DEL TONO VIGESIMOPRIMO.





